

r Mann Roma, 16. II. 19:4 mv. 5205 70% J 6 6/1-2

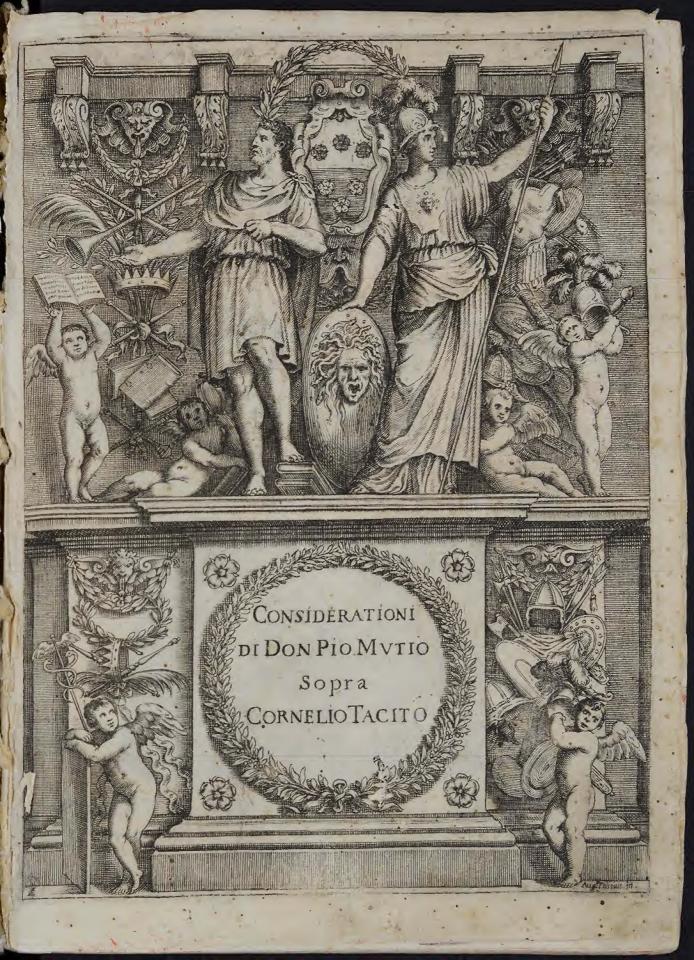



# CONSIDERATIONI

SOPRA
IL PRIMO LIBRO DI

# CORNELIO TACITO DI DON PIO MVTIO

MILANESE,

ALL'ILL. MO SIG. OR SIG. ET PATRON MIO COL. MO

IL SIGNOR

GIO. FRANCESCO LOREDANO



VENETIA, Appresso Marco Ginammi. MDCXLII.

Con licenza, e Privilegio

# OCHUSIDER ATIONT SOPRA IL PRIMO LIBRO DI

CORNELIO TACITO

DON PIO MYTIO

MILANESE

ALPIL MARGIN SIG. SE PATRON MIO DAL P I L. S. P. G. N. O. R. GIO-FRANCESCO LOREDANO



VENETIA, Appendio Lice Signal of MIDCXLII



# ILL.MO SIG.OR MIO SIG.OR COL.MO



ENETIA gran merauiglia del Mondo, scuola di pruden Za non errante, e vera Idea d'ottimo Gouerno, col quale, Vergine, e poderosa, s'è mantenuta per lo spacio di dodici secoli, e può pro-

mettersi l'eternità; produce i Nobili suoi Cittadini, quasi naturalmente addottrinati, & eruditi nelle sa-coltà Politiche, e Ciuili; onde s'io pretendessi, col donare à V.S. Illustrissima queste mie Considerationi, d'addittarle cosa nuoua, o non meglio da Lei, che da me intesa, potrei temere, e con ragione d'esser riputato nuouo Formione con Annibale.

Il nome glorioso di V.S. Illustrissima, con la sua immortale, & elegantissima penna, s'haue acquistato appresso l'uniuersità de' Leterati (per tralasciare le Corone, gli Scettri, ele Porpore, hereditarie di Casa sua) m'hà fatto credere, che, come la Cerua di Cesare, marcato hauendo il colare col nome

a 3 di

di lui, caminaua sicura, oue più gli piaceua; così portando il mio Libro, nella fronte affisso il tanto ri-uerito di V. S. Illustrissima, oltre il ritrarne credito, & ornamento, potesse ancora restar assicurato

da' morsi de' Critici.

Aggiongo, che tante furono le cortesse, che l'anno passato riceuei dall'impareggiabile cortessa di V.S. Illustrissima, che mi senti à rapire à me stesso, e mi riconobbi fatto più suo, che mio, onde vennero in consequenza à farsi sue anco le cose mie, e però offerisco à V.S. Illustriss. queste Considerationi, come cose già sue, supplicandola à gradirle come tributo del suo merito, e come segno, e pegno della mia gratitudine, & à V.S. Illustrissima bacio le mani. Milano.

Di V. S. Illustrissima.

Dinotifs. & Obligatifs. Sernidore.

D. Pio Mutio.



# PREFATIONE

A i benigni Lettori.



Ebene à me pare, che lo scriuere, e publicare gli suoi pensieri, sia impresa da riportarne anzi biasimo, che da sperarne lode, perche siamo in vn secolo, che si come abonda d'huomini dotti, & eruditi, così produce moltitudine di persone critiche, e maldicenti: nondimeno m'hò lasciato persuadere à stampare queste nostre Considerationi, più dall'importunità degli Amici, che dalla elettione della volontà propria. Scrissi per

priuato gusto, non con speranza d'applauso publico. Destinai lo scritto à romita Cella, non alle Piazze, non alle Librerie. Scrissi per solleuare l'animo da certo assamo, e da noiose cure, non con pretensione di reccare altrui gusto, ò diletto. M'appigliai à quest' Auttore, perche la sua lettione mi piacque sempre, come quello, che insegna, e diletta, che dice quasi più sentenze, che concetti, e che dà più da pensare, che da leggere, eperche vn più graue studio non hauerebbe solleuato, mà accresciuto il peso della maninconia. Hebbi intorno à Scrittor Gentile, e profano, senso Christiano, e sine Religioso. Perche vedendo, che siamo in tempi, ne' quali si sà maggiore stima di quei Mostri, indegni d'essere nomati', che

Hanno dal Mondo ogni pietà sbandita,

E con le propositioni loro piene d'iniquità, hanno persuaso, che non si possano reggeregli Stati, senza lasciar la douuta obedienza à Dio, à me pareua vsficio di Religiosa persona il dimostrare, ch'anco salua la pietà, e la debita riuerenza verso Sua Diuina Maestà, si possano mantenere gli Imperi, e ben gouernare i Popoli. Esi come tal' vno hà voluto estirpare con la Fede ogni altra virtù dal cuore del suo Prencipe, e farlo vn mero Ateista, così à me pareua non disconuenirsi ad huomo pio il persuadergli la pietà, la fede, la carità, la elemenza, & altre virtù, il che s'hauerò conseguito, non mi parerà d'hauere in tutto infruttuosamente consumato il tempo, ò d'hauere abbracciata impresa disdiceuole allo stato mio, massime ricordandomi, che e San Thomaso, & il B. Egidio,

& altri Religiosissimi Huomini, hanno pur trattate materie politiche, & à Prencipi, & à Gouerni appartenenti. Scrissi in lingua materna, & in stile assai piano, non essendo nato in Toscana, ne volendo la briga d'hauer sempre per le mani il Dittionario della Crusca, e parendomi, che le frequenti figure fossero più proportionate à formar Poemi, che à ipiegar materie tali. S'ad alcuni pareranno troppo frequenti le lentenze latine in opera volgare, sarà, perche non l'intendono, & io hò scritto per quelli, che intendono. Se vana parerà la fatica nostra, come che altrihabbiano prima di me scritto sopra l'istesso Auttore, dirò, che fora vero, quando hauessi scritto l'istesso. Se alcune delle Considera. tioni pareranno à i più seueri, friuole, & otiose, come che in puoche d'esse mi sia lasciato trapportare per sola vaghezza nel campo delle belle lettere, potranno la sciar di leggerle, come non vi fossero, e seguitar l'altre più graui. Se in alcuni luoghi fossi caduto ne gli stessi concetti, per la similitudine delle materie, è hauessi replicata qualche sentenza, che farà però occorfo di raro, bramo d'effere compatito, perche non hò scritto seguitamente, si che potessi hauere fresca la memoria, ma son stato talu olta otto Mesi à rimetterni la mano, come segui in vn viaggio, che mibifognò fare à Parigi, e in tanta distrattione di mente, e varietà di negotii, non donerà merauigliarsi il Lettore, se hauessi reiterato qualche concetto. Se anco hauessi detta cosa ripugnante alla Fede Cattolica, ò che potesse offender le pie orecchie altrui, ò dar puoco gusto à chi che sia, voglio, e protesto che sia non detta, sottoponendo quanto hò scritto, e sono per scriuere all'infallibile censura della Santa Romana Chiefa, e protestando di non hauer mai hauuto intentione di dire, ò dipensare cosa contraria alla vera Fede, ò che potesse recare seandalo alle conscienze timorate, ò dare mala soddisfattione ad alcuno. E tanto basti per dichiaratione della nostra intentione al benigno Lettore,

and the second of the second o

the or electrical common and the control of more programs of the control of the c

to reduce a company of the last transport are not made to

Name of the party of the Party

### BENEDICTI SOCIACI

## In D. Pij Mutij animaduersiones Politicas in Tacitum

#### EPIGRAMMA.

VC oculos, huc verte manus, Rex, Regule, Princeps,
Qui Mare, qui Terras fub ditione tenes
Quique fupercilium feruas, legesque potentum
Sine aula fequeris commoda, fine domus
Quique acies struis, of structas in pralia ducis
editaris eques pralia, sue pedes.

Seumeditaris eques prælia, fiue pedes .
Scriptores omitte alios , hunc perlege tantum
V num monstrat opus quas habet omnis opes .

#### Alterum einsdem.

Nde tot hausisti Sapientum dista Virorum?

Et tot sirmandis consilia Imperijs?

Non vlli Tacitus patuit manifestius vnquam,
Occultos sensus pandidit ille tibi.

Talia scribenti potius sapientia Cæli
Adstitit, & faciles rexit amica manus.

Te docuit leges mansuris tradere Regnis
Te superi monitis erudiere suis.

Ne memoret posthac sapientes sama vetustos
Græcia quos felix, altaque Roma tulit;
Omnia scripta tuis, MVT I dostissime cedant
Hoc distase Deus cum videatur opus.

#### Aliud eiusdem!

A Rdentes flammas anima imperterrita MVTI
Negligit, obsessam liberet vt Patriam.
Christiadum Populos, & res tueatur vt alter
MVTIVS, excubias irrequietus agit,
Et Tacitum obscura retegit caligine mersum,
Et rerum Dominos imperitare docet.
Consulit alterius felix audacia Roma,
Alterius felix consulit ingenium.
Qua maior gemini censenda est dextera MVTI?
Nobilis hac seriptis, nobilis illa focis.

Aliud

## Aliud eiusdem

Infandas leges prascribere Regibus ausus Calcato Regum Regis honore Dei. Faucibus ex Erebi suror erupisse putatur Machiauelle tuus, sue Bodine tuus. Tu Regna instituis nullos casura per annos Sed Regna instituis nomine digna tuo. Diuinisque potens iungis diadema Tyaris, Sacra aris socias, imperiumque sacris. Ergo Regnorum videantur Erynnes illi, Tu Calo elapsus scriptor habendus eris.

#### Aliud einsdem,

Vt flent incolumi Principe Regna diù

Nt flent incolumi Principe Regna diù

MVTI dolle pius voluisti indicere leges
Regnaque seruari Religione doves
Scilicet Imperium floret florentibus Aris
Austaque Religio Principis auget opes.
Sic regnatrices aulas tutaris, & aras
Et debet solium Rex tibi, templa Deus.

### Del Sig. Pier Francesco Goano Gentil'huomo Genouese.

PER depor l'empia pena onde dal core
Era, ò Signor, la miglior parte offesa,
Vna penna pietosa in mano hai presa,
Che porta il Nome per lo Ciel d'honore.
Muto sonio per duol, tù spingi fuore
MVT10 lo stil per duolo ad alta Impresa,
A' cui l'eternità non sia contesa,
Felice anco nel pianto, e nel dolore.
Venite, ò Regi: con sue penne, e inchiostri
Tacito Insubre, ò Mutio Romano,
Forma costui gli Scettri, e indora gli ostri.
E pur quasi per gioco ò saggio, e T10
Perche riposi il cor, muoui la mano:
Così il Mondo sacea scherzando Iddio.

# Tanola slotte collegia monaturi.

## INDICE DELLE COSE PIV' NOTABILI,

## Che si contengono in questo Primo Libro.

| - Architect - Cod A Leibel arth 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agrippina maure at 19crone amount                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| The same of the sa | ∫a. 123                                                  |
| Bbaßar la Nobiltà cosaperi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inuischiò Claudio per farsegli mo-                       |
| colofa, eperche. carte. 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | glie. ibid.                                              |
| Abujo grandissimo. 273.13 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ruppe il Matrimonio di Ottauia con                       |
| Tal volta si deue dissimola-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Silano, e la diede à Nerone. ibid.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | come si portò nell'Imperio. ibid.                        |
| re, 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Liberd Seneca dall'esilio, e perche.                     |
| Delle Leggi. 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ibid.                                                    |
| Accideti paffati insegnano à gouernarsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| nel presente. 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auueleno il Marito. ibid.                                |
| Strani negli Esserciti non si possono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fece preferir Nerone à Britanico nel                     |
| quasi suggire. 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l'Imperio. ibid.                                         |
| Acquisto di gloria non lascia sentire le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Come si portò nell'Imperio di Nero-                      |
| perdite, e i danni. 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ne. ibid.                                                |
| Acuratezza necessaria a Capitani. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sua infolenza. ibid.                                     |
| Adulatione infame de' Senatori Roma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perche fatta ammazzare da Nero-                          |
| ni. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ne ibid.                                                 |
| Altretanto necessaria quato biasme-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diede Seneca per Maestro à Neronc.                       |
| uole. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200                                                      |
| Piace à tutti. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perche leuase d'intorno à Britanico i                    |
| Disdiceuole à tutti, mà più à personag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | feruitori fedeli . 383                                   |
| gi grandi. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . Perche facelle Capitano delle quar-                    |
| Nuona di Messata Valerio. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perche facesse Capitano delle guar-<br>die Burro : ibid. |
| Adulatori siano cauti. 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perche liberò seneca dal bado. ibid.                     |
| Tirano i Précipi in incouenienti gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perche maritasse Ottavia à Nerone.                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                        |
| off-hills how find and suite state 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384  Mancha de Caildenstine & Call si de                 |
| Affabilità persuasa da Aristotele. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Perche dasse il donativo à Soldati, &                    |
| da Rabano, da Antonio, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | alla Plebe . ibid.                                       |
| da Plinio, da Isocrate, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · Come pensò di fuggir la mala fortu-                    |
| da Seneca, da Cicerone, ibià.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | na. 102                                                  |
| da Gregora ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Agrippa Moglie di Germanico Donna                        |
| Affabilità d'Artaserse, 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dispirito. 256                                           |
| di Agesilao, di Augusto, di Tito-ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Insospetti Tiberio, 257                                  |
| di Traiano, e di Adriano. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Come rendesse beneuoli i Soldati a                       |
| Agricola, come si portò nel ritorno di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Germanico. 306                                           |
| Inghilterra. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Valorofa. 470                                            |
| Positiuo. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aŭ de' Prencipi quali vogliano estere                    |
| Con qual'arte mansuefece gli Inglesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                                                      |
| 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ainto dato da Nerone à Romani. 480                       |
| Ruppe gl'Inglesi per hauer saputo i lo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |
| a d. Camara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * 4                                                      |
| rodifegui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Straniero non si deue accettare. 264                     |
| Eccellete nell'elettione de'luoghi.466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chieflo da Turno à gli amici. 354                        |
| Agrippa configlio Augusto à non ser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E da Enea à gli Arcadi ibid.                             |
| urssi d'huomini plebei. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alegrezza d'Aleffandro, mentre era                       |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | per                                                      |

| per combattere con Dario. 449                                    | ON STITE TOLDE                                                   |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Di Scipione mentre era per combat-                               | no. 43                                                           |
|                                                                  | Ammaestramento di Ciro à suo figliu                              |
| Di Goffredo auanti il fatto d'arme co                            | losper afficurarsi . 37                                          |
| gli Egitij . ibid.                                               | Ambasciatori non si lascino intende                              |
| Di Henrico IV. auanti il fatto d'ar-                             | di ciò che pretendono. 15                                        |
|                                                                  | Osseruino come riescono le prime mo                              |
|                                                                  | Je. 15                                                           |
| Alfonso d'Arayona perche andauasé.                               | Perche inviolabili appresso tutti. 15                            |
| Zaguardia. 129                                                   | come aevoano portarji. ivi                                       |
| Alegandro, rotto Dario non puote sape-                           | 191                                                              |
| re oue si fosse ricourato. 43                                    | Ordine prescritto loro quando debba                              |
| Vendicola morte di Dario. 62                                     | no seruarlo, e quando possono a                                  |
| Come s'assicurò della Tracia andando                             | rerario.                                                         |
| In Alla.                                                         | Trattino co decoro, e con maesta ibio                            |
| Come si portana nell'audienze. 119                               | Loro requisiti. ibic                                             |
| Fece errore à fermarsi in Babilonia.                             | Posseggano varie lingue. ibi                                     |
| 135                                                              | Siano specolatini, pronti d'ingegno,                             |
| Come s'accreditasse negli Eserciti.                              | diligentistaciturni. ibie                                        |
| 164                                                              | Nonpartano dagli ordini prescriti                                |
| Come persuadesse a' soldati il seguir-                           | loro dal Padrone . ibio                                          |
| lo in India. 202 Biafmato per hauer prefa Rofana per moglie. 257 | S'ingegnino di conoscere il genio de                             |
| Biajmato per hauer preja Rojana per                              | Prencipe, con chi trattano. 19                                   |
| moglie.                                                          | Osservatione che deuono fare. ibid                               |
| Perche si vestisse alla Persiana. 397                            | Mododi trattare con Prencipe vec                                 |
| Pianse la morte della moglie di Da-                              | chio, e giouane. ibid                                            |
| 710 · 412                                                        | Siano coraggiosi. ibid                                           |
| Perche facesse impiccare Aritmace.                               | Siano coraggiosi. ibid<br>Oseruino il decoro. ibid               |
| ıbıd.                                                            | Fuggano la rufticità. ibid                                       |
| Portò la corba all'assedio di Tiro.425                           | Non cedano mai il luogo, che gli tos.                            |
| Come animasse i soldati all'impresa                              | ca. ibid                                                         |
| dell'India . 446                                                 | Siano graui con affabilità. 197                                  |
| Lieto mentre era per combattere con                              | Curiofi de' secreti della Corte, màce.                           |
| Dario. 449                                                       | latamente. ibid                                                  |
| Alvimore sopranenuto all'Essercito,                              | Sobry net raccomandare. ibid.                                    |
| come rimediasse. 450                                             | Py, religiofismodefti. ibid.                                     |
| Perche fece fare le Loriche dimidia-                             | Ambasciatori, come debbano portarsi                              |
| te. 456                                                          |                                                                  |
| Perche cercasse vn'altro Mondo. 457                              | Ottenuto l'intento, cerchino l'ispedi-                           |
| Perche dimandaße il grido al suo Es-                             |                                                                  |
| sercito. 464                                                     | tione.<br>Non dicano bugie , nè credano facil-                   |
| Percherouino Tiro. 479                                           |                                                                  |
| Infelicenelle felicità. 486                                      | mente. ibid.<br>V fino le cifr <b>e,</b> e scriuano ogni ordina- |
| Perche ammazzasse Clito. 498                                     |                                                                  |
| E Califtene. 236                                                 | 617645                                                           |
| Aless andro Farnese mostrò l'importan-                           | Cautela da vsar nel mandar le lette-                             |
| za del fortificarfi in Campo. 310                                | ETTELL .                                                         |
| Alloggiamenti sempre erano fortificati                           | Osferuino il tempo opportuno del ne-<br>gotiare.                 |
| da Romani . ibid.                                                | Zartest c .                                                      |
| Amalati perche trauagliati nel son-                              | Non cocludano senza comissione del                               |
| La dia Managara and June                                         | Prencipe. ibid.                                                  |
|                                                                  | Genin                                                            |

|    | Siano secreti. 198                                        | Anna Bolena infame. 329                               |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | Non pregiudichino alle prerogatine                        | Andronico Tutore, ammazzo Alessi,                     |
|    | del toro Prencipe                                         | All pupillo.                                          |
|    | Spie de' Prencipi. 313                                    | Animosità di Alessandro, nell'assalto                 |
| 1  | Ambitione di regnare, connaturale all'                    | di Tiro . 240                                         |
| 0  | buomo. 55                                                 | Enell'assalto di Gaza anno ibidi                      |
|    | Peressa assassinamenti in ogni grado                      | Frutto, ch'egline canò. ibid.                         |
|    | di parentella. ibid.                                      | De' Capitani rincora gli soldati. 359                 |
|    | Del coligny, e dell'Oranges causa del-                    | Annibale, pehe s'annilisse à Capua. 34                |
|    | le guerre di Francia, e di Fiandra.                       | Onde merti maggior lode. 151                          |
|    |                                                           | Qualfosse il maggior errore, che fa-                  |
|    | 374<br>Ecrudeltà donnesca.                                | cesse nella guerra                                    |
|    |                                                           | perche fra Capitani dalse il secondo                  |
|    | Peste de gli Imperi.                                      | Perche fra Capitani dasse il secondo<br>luogo d Pirro |
|    | Rouiva della Republ. Romana. 541                          | Et il primo ad Alefsandro 248                         |
| V  | Ambitiosi si fanno traditori. 373                         | Perche non incrudelisse net presidio                  |
|    | Non hanno freno, che li tratenghi 178                     | di Classidio                                          |
|    | Gidenous touch to The                                     | Perche dalla Spagna portafse l'armi                   |
|    | Tuoco fedeli. 79 Si deuono tener bassi. 379 Wilipesi. 415 | in Italia. 346                                        |
|    | positivest.                                               | Come, e perche tentasse di render so-                 |
|    | Thursday and rechnosients                                 | Spetto Fabio à Romani. 494                            |
| W  | Amicitia de Triumuiri non era durabi-                     | Annibale volendo pajsare in Italia,ciò                |
|    | se le e perchess sant sous 69                             | chefece. 480                                          |
|    | D'interesse dura puoco                                    | Ron stette saldo all'orrore della mor                 |
|    | Quale dureuete ibid.                                      | Sate . Mario in the same 477                          |
|    | Quale flabile; equale fragile. 370                        | Antichi che cosa intendessero per la fa-              |
|    | De' Prencipi, perche puoco durabile.                      | uola d'Orfeo. 140.                                    |
|    | Vera quale. ibid.                                         | Religiosi nel seppelire i morti, e laro               |
|    | Fraquate.                                                 | se riti and has                                       |
|    | Econfederationi necessarie d Frence                       | Perche ornassero i corpi morti co co-                 |
|    | pi.                                                       | rona verde                                            |
| V  | Amici necessari di Trencipe                               | Antigono tirò nella rete Pitone, con la               |
|    | Si denono feruire nell'occasioni 2371                     | diffimolatione. 386                                   |
|    | Deuensi seiegliere consideratamente.                      | Che rispose alfiglio, che voleua sape-                |
|    | Dough confounce of continue to the finish                 | ene il recento del meneri are                         |
|    | Deuonsi conservare co ogni industria.                     | re il tempo del marciare. 43                          |
|    | of ibid.                                                  | Antioco, perche facesse seppetire i Ma-               |
|    | Buoni amiei furono i Romani, ibid.                        |                                                       |
|    | Vogliono essere aiutati massime qua-                      | C. C.                                                 |
|    | do per seruir à noi son caduti in mi                      | Come, e perche morifse. 72                            |
|    | Jeria. 407.                                               | Puoco accorto. 69                                     |
| 76 | Amore causa di tutte le cose create.166                   | Antonio primo con l'eloquenza acquet                  |
|    | Come possa acquistarsi. 170                               | tò i soldati sotto Verone. 153                        |
|    | Non è sicura regola nel gouerno. 172                      | Come facesse animo a' foldati di Ve-                  |
|    | D'Agrippina, d'Antonia Flacilla,                          | spasiano. 320<br>Come castigasse vn' Alsiero che sug- |
|    | personmariti. 356                                         | come castigasse on Athero the sug-                    |
|    | - D Ignatia, di Massimilla, di Zenobia -                  | giua. 445                                             |
|    | ibid.                                                     | Epersuadesse il combattere a' solda                   |
|    | Di Portia, d'Aria, di Publia, Prisca,                     | ti sotto Cremona. 452                                 |
|    | e di Paolina - ibid.                                      |                                                       |
|    | -DI 2 a                                                   | gran-                                                 |

| grandi                                                       | 3 lo. 39                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Vtile al Prencipe, se regolato. ibid.                        | Come vuol essere adoperata. 100                                                     |
| Dannoso, e fregolato. ibid.                                  | D'essere buono s'impara facilmente.                                                 |
| Infirmità comune de grand huomini.                           | \$1222 34533571 3 142                                                               |
| 468                                                          | Di gouernare ricerca molta pruden-                                                  |
| Applauso popolare dannoso à Grandi.                          | Di gouernare ricerca molta pruden-<br>Za. 340<br>D'Octone per captiuarsi i soldati. |
| Applauso popolare dannoso d Grandi.                          | D'Octone per captinarsi i soldati.                                                  |
| Insospettisce il Prencipe. 231                               | 279. 163                                                                            |
| Apostoli non si fidauano del proprio pa-                     | Di seingurati, e seditiosi. 505                                                     |
| rere nelle cose grani. 541                                   | Artifici di Tiberio. 49. 230                                                        |
| Apologo di Messenio Agrippa, per mo-                         | Di quelli che vogliono suscitar sedi-                                               |
| -ftrare la necessità dell'ordine. 441                        |                                                                                     |
| Aquile perche si conficcauano in terra.                      | tioni. 163<br>Di Blefo. 151                                                         |
| 445                                                          | Di Germanico degno di essere imita-                                                 |
| Arbace perche si solleud contra Sarda-                       | to.                                                                                 |
| napalo:                                                      | De'traditori. 176.382                                                               |
| Arbitrio, il Prencipe lo riferbi à se non                    | Da v farsida chi haura da negotiare.                                                |
| lo permetta a' Ministri . 26                                 | 402                                                                                 |
| Archelaò, perche si lasciò tirare à Ro-                      | Da meschiarsi con la guerra. 404                                                    |
| ma.                                                          | De' familiari de Prencipi . 536                                                     |
| Come pensò di fuggire la mala fortu-                         | Aruleno Rustico, come corfe pericolo                                                |
| Come pensò di fuggire la mala fortu-<br>na. ibid.            | d'essere ammazzato . 252.                                                           |
| Archidamo nerche nunito da Lacede.                           | Assalto improvisso da la vittoria. 313                                              |
| Archidamo perche punito da Lacede-<br>moni. 357              | Assassinamenti in ogni grado di paren-                                              |
| Ardire necessario nel Capitano 248                           | tella, seguiti perregnare. 55                                                       |
| Ardire necessario nel Capitano. 248<br>Di Clelia Romana. 357 | De' Triumuiri fra di loro . 80                                                      |
| Argillano folleud il Capo in Soria 159                       | Asmio Gallo perche sospetto à Tiberio.                                              |
| Aristocratia che cosa sia. 92                                | A III                                                                               |
| Perche ottima forma di gouerno. 93                           | Aspiranti all'Imperio di trè sorti seco-                                            |
| Aristotele confuso nella questione del                       | do Angusto.                                                                         |
| gouerno d' pno, ò di più . 1 1 91                            | do Augusto. 115<br>Assuefarsi à mirare il Nemico toglie il                          |
| Armatura sieurissima da egni colpo per                       |                                                                                     |
| lo Prencipe. Wolfal \$21.129                                 | Ateniesi come denoncianano la ventet                                                |
|                                                              | ta à gli vecisori de' Parenti! 67                                                   |
| Arminio perche più amato di Segeste da<br>Germani . 348      | Attioni de Prencipi considerate, e setac                                            |
| Tradi Varro. 415                                             | chiate da tutti.                                                                    |
| Perche ammazzato da' suoi. 416                               | D'Agrippina come intese da Tiberio.                                                 |
|                                                              | 11472 1                                                                             |
| Armi che feruono all'huomo.                                  | Atrocitàsempre odiofa, e dannosa. 255                                               |
| Civili inique, & ingiuste. 69                                | Auaritia causa di tutti imali. 4                                                    |
| Arroganza di femina.                                         | Mali che cagiona 4                                                                  |
| D'Agripina. 123                                              | Deue effer lont ana da Magistrati. 18                                               |
| Arfacidi Persiani, e loro maluagità.                         | De foldati causa di seditioni. 136.245                                              |
| 386                                                          | Accidente pprio de soldati. 136.174                                                 |
| Arts trouate dalla necessità. 2                              | Li tira ad ogni sceleratezza 138                                                    |
| Di Liusa per far Imperatore Tiberio.                         | De Miniferi causa los segno de solda-                                               |
| 21 To savihing they fav Toutley adove No.                    |                                                                                     |
| D'Agripinaper far Imperadore Ne-                             |                                                                                     |
| rone. 21. 39                                                 | Auaronon deue comandare à Prouin-                                                   |
| Di Tanaquilla per far Rè Seruio Tul-                         | cia ponera. 273                                                                     |
|                                                              | Aua-                                                                                |

| Anaro facilmente si fà traditore. 373                  | fone che odiaua.                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Auataggio procurato da Annibalenel                     | Imprudente. 58                          |
| la battaglia del Trasimeno. 464                        | Fece morire tutti quelli che ammaz-     |
| Et à Canne con l'elettione del luogo.                  | zarono Cesare.                          |
| 465                                                    | Perche s'accordaffe con Antonio, e      |
| Da Alessandro nella Cilicia, contra                    | con Lepido. 6                           |
| Dario. ibid.                                           | Augusto abbassò Lepidose come. 71       |
| Di luogo come si prenda. 466                           | Accurato. 71                            |
| Audacia vuol' effer accompagnata con                   | Come si secepadrone dell'Imperio.72     |
| prudenza." 350                                         | Sollectto nel dar audienze. 75          |
| prudenza. 350<br>Auertenza a' Prencipi nell'aggrandire | Quato conseguisse per la modestia. 75   |
| iskoi. 274                                             | Soccorfe le Città dell' Afia. 76        |
| Auersica non si deuono ricordare nel                   | Perche addottafse Tiberio, secondo      |
| procinto del combattere. 457                           | alcuni. 82                              |
| Angelli obedienti all'huomo. 3                         | Altro discorso intorno à ciò. 82        |
| Auiso per gli Ambasciatori. 204                        | Non lo fece per acquistarsi gloria.82   |
| Di Caronda a' Cretenfi. 50                             | Perche addottasse tanti nell' Impe-     |
| Augusto ruppe Pompeo in terra, & in                    | rio.                                    |
| Mare. 16                                               | Configliò fedelmente Tiberio di re-     |
| Si fece capo delle parti Giuliane. 16                  | stringere l'Imperio. 103                |
| Lasciò il nome di Triumuiro . ibid.                    | Cause che à ciò lo persuasero. ivid.    |
| Prese il nome di Console. ibid.                        | Perche amaro, etemuto. 108              |
| S'accontentò della potestà Tribuni-                    | Violana le donne altruisper seuoprire   |
| cia. ibid.                                             | i secrett de' mariti.                   |
| Sue arti; Tira in se l'auttorità del Se-               | Come andando contra Marc' Anto-         |
| nato. ibid.                                            | nios'afficurò di Roma. 112              |
| Mutò le Leggi. ibid.                                   | Osseruò trè sorti d'huomini atti ad as- |
| Perche ciò gli riuscisse. 17                           | pirare all'Imperio.                     |
| Sua prudenza in sapersi valere dell'-                  | Restrinse le spese de spettaccoli. 133  |
| occasione.                                             | Assicurò se stessa col perdonare. 167   |
| Perche facesse Grandi Marcello, &                      | Volje vedere il cadanero d'Alejsan-     |
| Agrippa. 19                                            | dro, e l'ornò di fiori. 184             |
| Perche facesse suo genero Agrippa.19                   | Come tenena le sue guardie. 271         |
| Perche Imperatori li figliuoli. ibid.                  | Perche cuoprina i mancamenti di Li      |
| Prudente. 20                                           | cino.                                   |
| Perche volse che Tiberio adottasse                     | Dopò la battaglia Attiaca, non andò     |
| Germanico. 23                                          | più alla guerra. 280                    |
| Vinto Marc' Antonio , non fece più                     | Perche taluolta populare. 338           |
| Guerra. 24                                             | Curiofo di spettaccoli. 339             |
| Suo consiglio al successore: 24                        | Come si portò in Sicilia debellando     |
| Perche conferuaffe la pace. 125                        | quell'isola.                            |
| Come mutò, e non mutò la Republ. 26                    | Perche regno felicemente. 482           |
| Siriferuo l'arbitrio ne giudicij. 26                   | Disprezzo le dicacità. 495              |
| Non incrudeli in alcuno de' suoi. 40                   | Se bene benigno sétiua le puture. 196   |
| Come honorasse l'esequie di Druso.49                   | Perche tirafse il caso delle Pasqui-    |
| Auido di gloria: La quale è vitle al                   | nate alla Legge di Maesta. ibid.        |
| Prencipe, fe regolata                                  | Affiduo ne Tribunali. 514               |
| Dannosa s'è fregolata. 57                              | Perche probibifse che i Senatorine Ca   |
| Perche chiamasse nel testamento per-                   | uaglieri no andassero in Egitto se-     |
| * 122                                                  | 71                                      |

| zalicenza.                                                         | Benefivenza d'Augusto. 172                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Augusto, conveniua che fosse piacenole                             | Virtu da Prencipe - 400                                             |
| nel principio del suo Imperio, 525                                 | Non vuol essere nella lingua, manel-                                |
| Perchenon alterasse il gouerno. 528                                | . le mani. 481                                                      |
| Perchefauoriua gli Histrioni. 329                                  | Rende il Prencipe' grande . 537                                     |
| Perche mettesse il datio della cente-                              | Beneuolenza come s'acquisti. 172                                    |
| fima.                                                              | Popolare pericolosa à Ministrogran-                                 |
| Auttorità assolutanon si dia ad alcuno                             | de                                                                  |
| fopra l'armi delle Republiche. 14                                  | Del Prencipe come s'acquisti. 236                                   |
| Di fare Eserciti non si conceda ad al                              | Et obedienza de foldati come s'acqui                                |
| cun prinato. 69                                                    | Sti. 318                                                            |
| Come dal Capitano s'acquisti. 163                                  | Benignità crudele. 332                                              |
| Non si deue dare à persona di cui si                               | Berardino di Corte perche tradisse il Ca                            |
| possa temere. 240                                                  | ftello di Milano à Francesi. 137                                    |
| all a suremburghtonia                                              | Bestialità incredibile di Messalina. 123                            |
| a kendulusas na Bugasan maka                                       | Di Tarquinio . 367                                                  |
|                                                                    | Bianchi sottoscriti perche si diano a' Mi                           |
| R Agaglie portano danno se sono gra-                               | nistri. 246                                                         |
| B 13. 428                                                          | Come debbano valersi d'essi i Mini-                                 |
| Se ne porti la manco quantità che fia                              | fri. ibid.                                                          |
| Se ne porti la manco quantità che fia<br>polfibile . 430           | Non siafacile il Précipe à darli ibid.                              |
| Abrusciate da Alessandro. ibid.                                    |                                                                     |
| Lasciate indietro da Annibale, ibid.                               | Bleso, se fece bene à permettere che il si-                         |
|                                                                    | glio fosse eletto Ambasciatore de                                   |
| Baiazzetto tenuto in gabbia come vna<br>bestia dal Tamburlano. 489 | Joldati. 156                                                        |
| Baodicea come essortasse gli Inglesi al                            | Restò ingannato credendo d'hauerli                                  |
| combattere. 463                                                    | acqueetati. 156                                                     |
| Sua brauura.                                                       | Bontà ne' Magistrati esentialissima.273                             |
| Prese due Città ibid.                                              | - Del Prencipe non deue causar licen-                               |
| Taglia à pezzi 80 mila Romani ibid.                                | 15 10 7 1 1 1                                                       |
|                                                                    | za di dir male di lui. 495<br>Brauura d'Annibale,e di Scipione. 248 |
| Barbarı perche più inclinati alla guerra                           |                                                                     |
| che alla pace. 349                                                 | Di Bonduica Inglese. 359 Delle Donne di Solona. 360                 |
|                                                                    |                                                                     |
| Si compiaciono delle rifolutioni bra-<br>ue, erifolute. 461        | Di Cefare, e d'Atessandro. 439                                      |
| Battaglia ne' campi Filippici cofusa. 15                           | Necessaria per saluaris. 454                                        |
|                                                                    | Breuttà de Magistratinelle Republiche                               |
| Vuol esser attaccara con buona con-                                | più sicura della longhezza. 9                                       |
| gientura. 454 Belle botte si deuono taluolta inghiotti-            | Bruti sono dalla Natura proueduti de                                |
| Bette botte je denono entrotta ingototte                           | lore bifogni,                                                       |
| re. Belli ingegni facilmente si perdono. 333                       | V bidienti all'buomo: 2                                             |
|                                                                    | Bruto sepelifice Calsio, combatte di nuo-                           |
| Benefici del fuperbo odiofi.                                       | uo, erotto si fa ammazzare. 16                                      |
| Assicurano il Prencipe. 129                                        | Perche facesse amazzare Caio fra-                                   |
| Beneficij del tempo grandi. 155                                    | tello d'Antonio . 423                                               |
| Deuono farsi cortesemente. 203                                     | Buffoni perche accarezzati da Tiranni.                              |
| Del tempo giouano a' negotij. 297                                  | 1.18                                                                |
| Rendono fedeli i Ministri al Pren-                                 | Che restano al sine da loro assassinati.                            |
| Cipe. 380                                                          | ibid.                                                               |
| Quali siano cari. 519                                              | Bugia vitio feruile.                                                |
|                                                                    | 77 .                                                                |

|                                                  | -10                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bugia dissiliceuole al Prencipe. 99              | 160.                                         |
| brutta cosa, ne si può vestire con l'ha-         | Inuigili al beneficio de foldati. 160        |
| bitodella verità. ibid.                          | puol'esser' esercitato nella guerra-         |
| Leua la riputatione al Prencipe, 99              | 163                                          |
|                                                  | Sua eccellenza onde dependa, ibid.           |
| 3                                                | Come acquisti auttorità. ibid.               |
| Non può star celata. 492                         | Contro to granges with                       |
| Buziardo non troua credenza. 491                 |                                              |
| Buoni perche amino la libercà. 28                | Probibisca il predare mentre si com-         |
| Buon termine vjato da Tiberio, co Ger            | baite.                                       |
| manico. 129                                      | Ecastighi i disobedienti. ibid.              |
|                                                  | vuol'essere vigilante. 181                   |
| Buon esempio del Prencipe, serue per             | Negligente causa di tutti i mali negli       |
| legge à Cittadini. 508                           | Floreiti 221                                 |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. | Elc/citis                                    |
| " ut of a C                                      | Nonsi perda d'animone' casi torbi-           |
|                                                  | di. 238                                      |
| Acciarende il cacciatore crude-                  | Ingegnesi di dividere i seditiosi . 244      |
| le. 525                                          | Sta prudente, e diligente nel rimedia-       |
| Caio Gracco, abbandonato dal Popolo,             | Ha Caditacas                                 |
| er ammarrate. 268                                | Dud anangar finell' auttorità con la         |
|                                                  | Può auanzarsi nell' auttorità con la quiete. |
| Caino, perche ammazzò il fratello 345            | quiete.                                      |
| Caligola, come honorasse la memoria di           | Coltener cara la vita de soldati, se         |
| Tiberio, della Madre, e del fratel-              | gli rende beneuoli. 305                      |
| 10. 49                                           | Habbi cura di far sepelire i morti.          |
| Perche odiato. 269                               | 306                                          |
| infelice nelle felicità. 486                     | Procuri la pace frà suoi soldati. 309        |
|                                                  | Sia diligente à fortificarsi in Campa-       |
|                                                  | gna. 310                                     |
| Camillo generojo. 204                            | at a hammatta cha i faldati fi diana         |
| Espugno i Falerij con la fede. 205               | Non permetta, che i soldatisi diano          |
| Camilla, prima adassatire il campo de            | alla crapola.                                |
| Troiani. 360                                     | Sia auaro del sangue de'suoi soldati.        |
| Campidoglio, perche tradito dalla Ver-           | 217                                          |
| gine Tarpeia. 373                                | Consoli i soldati, dopo i disastri. 318      |
| Campo, ò vallo porto degli eserciti. 432         | Procuri di sapere i disegni del nemi-        |
| Fa coravgioli'i foldati. ibid.                   | co. 319                                      |
|                                                  | Sara pazzo, se vdendo insidie oratte         |
| Candase Reina, storre il paese de' Ro-           | Sara par Zone vacino injunto di ante         |
| mant.                                            | contra di se, d dell'Esercito, non le        |
| Canio Giulo, scherzaua con la morte.             | crederà. 342                                 |
| 325                                              | Nètema, nè sprezzi tutto. 343                |
| Capitano non può fare il maggiore erro-          | Troppo brano, pericolofo. ibid.              |
| re, che permettere l'otto nell'Eser-             | Quando debba essere animoso, quan-           |
| cito. 134                                        | do timido. told.                             |
| Deue mostrarsi liberale. 138                     | Buono, quale. 390                            |
| Come by Colomber contra l'avantia                | che brama honore nell'imprese, che           |
| Come possa andar contra l'auaritia               | des for mine che conversel 125               |
| de' foldati.                                     | deue fare prima che muouerfi. 421            |
| Che dubita di seditione, dinida li sol-          | Non si esponga à pericolo se prima no        |
| datie 150                                        | ha preparato il rimedio. 241                 |
| E'obligato à rener in offitio li solda-          | In the maniera farà prontamente esc-         |
| <i>ti.</i> 161                                   | quire gli ordini suoi. 424                   |
| Si ricordi, che non comanda à bestie.            | Dene prenedere i pericoli, che posso-        |
| or treating and title editions in polices        | b no                                         |
|                                                  |                                              |

| Può imparare da Germanico, con                                       | che, si deuono dare à tuita la N           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ZURCERAVII                                                           |                                            |
| Che deue fare medenda : Cold                                         | 32 Si deuono dare con molta consider       |
| Che deue fare vedendo i soldati in                                   | ti- tione.                                 |
| Intrepida attima vamali. 4                                           | 38 Carlo Marcello, ruppe Abdimaro, e g     |
| Intrepido, ottimo remedio contra<br>timore de foldati.               |                                            |
| Che hà post in macastal all mo.                                      | 18 278                                     |
| Che hà post i in necessità gli Eserciti<br>di vincere, ò di morire e | o Trasportò la successione del Regno n     |
| Cost Alestrades Devis de 14                                          | s3 I suoi figliuoli. 27                    |
| Cosi Alessandro, Dario, & Anniba<br>& altri.                         |                                            |
| Ricordia' funi foldati ala 1. 6                                      | dal gouerno di Napoli, per le que          |
| Ricordi a' suoi soldati, che la fuga<br>mal sicura.                  | e rele de Napolitani . 28                  |
| Che il combattere è più sicuros che                                  | 6 Carlo IX. Rè di Francia, come rimette    |
| fuggire.                                                             | Il se in riputatione le cose sue. 20       |
| Vuol esser solo à comandare negli e                                  | 7 Carlo, Duca di Borbone castigato d       |
|                                                                      | - Diosper to spergiuro : 50.               |
| Consideri le proprie,e le forze del n                                | cartaginisi, puoco accorti nel capitola    |
| 201/0                                                                | re co Romani . 71                          |
|                                                                      | 6 Carità di Trajano.                       |
| Et anco le qualità del Capitano ne<br>mico.                          | - Caja aurea di Nerone.                    |
| Et il sito oue è posto l'auersario ibid.                             | Callio, perche fi facesse ammazzare de     |
| Non Tori il (vo Esercito Sciente                                     | pn juo liberto.                            |
| Non zari il suo Esercito scioccamen                                  |                                            |
| Habbicon do Cilici C 400                                             | Komani78                                   |
| (TATTAT)                                                             | 2 (57                                      |
| De Germani , come guidafsero gli E.                                  | Sua occupatione ihid                       |
| IPVC1+1                                                              | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |
| Di Vespasiano sotto Cremona, come                                    |                                            |
| animassero i foldati. 446                                            | 10 5                                       |
| Capi delle feditioni s si deuono castiga-                            | Cajtello di Milano, perche tradito da      |
|                                                                      | Berardino di Corte,                        |
| Denono penjarla molto bene prima,                                    | Castigo, perche introdotto.                |
|                                                                      | Dever plar i temperatamente, ibid.         |
| Gli soldati istessi li tradiscono ibid.                              | De seditiosi, necessario. 266              |
|                                                                      | Fondamento degli Imperi. 275               |
| Sempre puniti. 266                                                   | 7 (1)                                      |
| Darrai                                                               | Da to da Autigone, a' suoi detratto-       |
| Da Cesare, da Scipione, da Ottone,                                   | Catilian hand 1 8 6 493                    |
| dal Senato, da Drufo, e da Valen-                                    | Catilina, perche trono seguaci. 136        |
| te. 266                                                              | Come ordinasse la congiura. 173            |
| Quieti, stà quieta anco la plebe : 344                               | 2 cross si souenaise contra la patria.     |
| Del popolo, come sifacciano alcuni.                                  | 72).0 404                                  |
| # U ! ! ! v                                                          | Catone, come si porto nella questura. 59   |
| Capo maestoso adoperato per Generale                                 | perchenon si curana d'hauere la Ha-        |
| pericolofa. 240                                                      | toug.                                      |
| Caracalla, & Emanuelle, primi alle fon                               | conjegut Jegnalata vittoria in Spa-        |
|                                                                      | Shugger la presterra. 108                  |
| Carichi nelle Republiche Aristocraci-                                | Catualas, per enericcuulo à Fregius, 112   |
| y a suprovious Airfortuit-                                           | Catullo, perche dissuade se il dare supre- |
| *                                                                    | ina                                        |

| ma auttorità à Pompeo, contra                                           | Sua clemenza. 172                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Corfari. 378                                                            | Perche seuero contra i popoli Vene-                                |
| cauillare, che cosa sia. 286                                            | ti. 194                                                            |
| Caufa del timore reciproco di Tiberio,                                  | Come mortific asse i suoi soldati. 201                             |
| e di Germanico. 51                                                      | Come si captinasse il popolo Roma-                                 |
| perche si solleuarono le legioni di                                     | no. 232                                                            |
| Germania. 219                                                           | Generoso, & imperterrito. 261                                      |
| Della bruta riufcita degli eferciti mo                                  | Perche non Stimaua la guerra contra                                |
| derni. 224                                                              | Petreio. 280                                                       |
| Delle seditioni, simili nell'esenza,                                    | Perche amato da foldati. 306                                       |
| benche varie ne' vocaboli, ibid.                                        | Vinse molte battaglie, per hauer ha-                               |
| Che si muoue l'ono contra l'altro, 323                                  | unto buone spie. 319                                               |
| 0.5                                                                     | Perche si riuoltasse contra la Patria.                             |
| Della guerra. 24.338<br>Perche doueua Germanico, temere                 | 2.77                                                               |
| di Tiberio.                                                             | Come s'informasse delle qualità del-                               |
| Che resero Augusto amabile. 108                                         | 13 - 7 1 11 - 1 11 - 7                                             |
| Perche nelle sceleratezze s'pnisca-                                     | · Curanda har I and                                                |
|                                                                         |                                                                    |
| no i trifti.  Di commettere certa forte di negotij                      | Fù ammazzato, per non hauer letto                                  |
| graui à Ministri. 197                                                   |                                                                    |
| Della caduta de Grandi . 488                                            | Christofforo Colombo, per saper Astro-                             |
| Et de fauoriti de Prencipi. 490                                         | logia, salud se stesso, e le sue genii.                            |
| Cecina provido nel prender partito.434                                  | ATE                                                                |
| Imperterrito.                                                           | Cibi-che simettenanone' senderi de Co                              |
| 111111111111111111111111111111111111111                                 | Cibische simetteuanone' sepoleri de'Gé                             |
| Gran Capitano. 455<br>Perche mettesse à Cauallo li soldati              | Cicerone, assediato nel vallo, dopò sette                          |
|                                                                         | 7 21                                                               |
| più animoli. 458<br>Cecco Simoneta, perche decapitato. 206              | giorni resta vincitore. 310                                        |
| Celerità, quando debba víarsi. 209                                      | Circospettione necessaria nell'honorare                            |
|                                                                         | 1 parenti del Prencipe. 128                                        |
| 2                                                                       | Ciro, come preje Babilonia. 522                                    |
|                                                                         | Confegnò à suo figliuolo il modo d'af<br>sicurarfi . 379           |
| Vuol'ejser accompagnata da pruden-<br>72. 462                           |                                                                    |
|                                                                         | Greco, perche fatto Monaco da Theo                                 |
| Cemeterij, perche si faceuano fuor della<br>Città: 186                  | Città della Cresia Cattalibera de Re                               |
|                                                                         | Città della Grecia, fatte libere da Ro-                            |
| Centesima, in che impiegata. 531<br>Ceremonie nel sepelire i morti. 186 | Mill.                                                              |
|                                                                         | Desolate da Romani, e perche. 263                                  |
| Cesare, perche puote riuoltarsi contra la                               | Cittadino di Republicasnon si lasci cre-                           |
| Republica. 9                                                            | Scere di soncrebio, e perche. 13                                   |
| Terche daua le tabelle segnate a' suoi                                  | Non si lasci, che possa muouer l'arn i                             |
| Capitani . 43                                                           | a voglia jua.                                                      |
| Perche fece rizzare le Statue di Po-                                    | Buono si scorda le ingiurie, per il be-                            |
| peo, e di Silla.                                                        | neficio publico. 79                                                |
| Perche ammazzato 72.338.482                                             | Deue zarar tutto per la patria. 259                                |
| Implicabile contra i seditiosi. 145.                                    | Claudio Je ce morire quelli, c'haueuano                            |
| 164                                                                     | ammazzato Caligola. 62                                             |
| Con vna parola acquettò la seditio-                                     | Promise di sentir la Moglie, se bene                               |
| ne. 153                                                                 | era chiaro il delitto. 119<br>Honorò la memoria del padi e, e del- |
| Fu grande per la celerità. 164                                          |                                                                    |
|                                                                         | b 2 la                                                             |

| la madre.                | - 49                | Cocordia salua, discordia rouina la  | Re-     |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|
| Prohibi gli spettacci    |                     | publica.                             | 309     |
| Strappazzato, e perc     |                     | Conditione miserabile de' Prencipi.  | 220     |
| Perche timoroso.         | 321                 | Dura nella solleuatione di Germa     | mia.    |
| Perchefece cessar Co     |                     | 2.45                                 | 447     |
| presa de Canci.          | 321                 |                                      | 327     |
| In pericolo, per l'in    | npudicitia della    | Confederationi, quali durabili.      | 70      |
| Moglie.                  | 329                 | Confin dello Stato vogliono essere   | ben     |
| Morto per opera dell     | a Moglie. 329       | quardati.                            | 73      |
| Clelia generosa liberò   | di seruità le don   | Confidenza, come mostrata da Seg     | zeste   |
| ne Romane.               | 121                 | d Germanico.                         | 350     |
| Clemente Giulio, perch   | e saluato da'fol-   | E come da Fraate, ad Augusto. i      | ibid.   |
| dati.                    | 191                 |                                      | ibid.   |
| clemenza di Cesare.      | 172                 | Conoscere la gravità delle colpe ca  | ausa    |
| Ottima armatura ae       | l Prencipe, 230     | la detestatione d'esse.              | 254     |
| Quando si debba v sa     | re 299              | Conservare atto più magnanimo, c     | che'l   |
| Gionò à Romani, p        | iù che la forza.    | destruere.                           | 316     |
| 352                      |                     | L'amico importa, quanto conse        | ruar    |
| Cleopatra assassinò A    | ntonio. 71          | se stesso.                           | 371     |
| Clito,e Califtene, perch | e ammazzati da      | Conscienza, che cosa sia.            | 25 I    |
| Alessandro.              | 236                 | Sicurezza d'essa, come s'acquisti    | .251    |
| Clorinda vuol vscir s    | sola ad abrusciar   | E' vn Giudice seuero contra se s     | stes-   |
| la Torre de' Christ      | iani. 360           | So .                                 | 25 I    |
| Clotario vinse Childeb   | erto. 277           | Tiene quieto, à turbato l'huomo      |         |
| Cognitione de luoghi,    | per le tausle non   | buona, o cativa                      | 320     |
| basta per codurre        | vn Elercito. 429    | Mala, flagello ineuitabile, torm     |         |
| Color bianco in alcuni   | luoghi funebre.     | sempre i catiui.                     | 321     |
| 182                      |                     | Ci agita molto.                      | 351     |
| Colera castino Config    | liere. 514          | Buona fà l'huomo ardito.             | 369     |
| Colpa è sepre da colpe   | uoli es cusata.175  | Suoi effetti.                        | 370     |
| Colpenoli sempre paur    | 10/1 251            | Rende credulo il Prencipe alle d     |         |
| Combattere è più sicur   | o che juggire.457   | tioni.                               | 507     |
| Con patienza è vtile     | 463                 | Tormenta il maluagio.                | 537     |
| Comendatore in Fiand     | ra, s inganno spe-  | Configlieri vogliono effer tenuti se | 200 000 |
| rando d'hauere a         | equettati i joida.  | tise perche.                         | 44      |
| ti.                      | 159                 | Deuono esser fedeli.                 | 2+3     |
| Comici, & Histriani, p   | percise introdotti. | Quili debbano essere.                | 245     |
| 529                      | P art 1 Chialt      | Che deuono attendere.                | 243     |
| Comodità, che reccaua    | it antica discipit  | Configlio d'Augusto al successore.   | 24      |
| na militare.             | 240                 | Di salustio à Tiberio, saus.         | 30      |
| Comodo Imperadore,p      | erche facesse aue   |                                      | . 396   |
| Capitani della ju        | aguardia. 379       | Dato à chi hauesse trè nemici.       | 69      |
| Compagni di Catilina     | quali. 176          | Di Ciro, contra i soldati torbidi.   | 144     |
| Concetto Tirannico,      |                     | Di Fabio Massimo, contra Annie       | vaic    |
| tuant.                   | 191                 | Discharge Amifere                    |         |
| Da essere considera      | to. 488             | Di Galba à Tisone.                   | 219     |
| Empio.                   | 538                 | Necessario à Prencipi.               | 16.1    |
| Conclusione de Satra     | pi uena Perjia,     |                                      | thid.   |
| circa il modo del        | gouerno. 97         |                                      | ibid.   |
|                          |                     | 1.0                                  | 1164    |

| Configlio necessario ne' cast grant. 246 | Và contra Roma, e vi fà progressi. 358                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Di carla V. al Re Filippo, suo figlia    | Rimanda gli Ambafciatori con ca-                            |
| #ole . 273                               | tiua risposta, e li Sacerdoti. ibid.                        |
| Di Periandro, empio. 344                 | Persuaso dalla Madre, si leua d'inter                       |
| Delle Donne, per saluar Roma. 358        | no à Roma. ibid.                                            |
| Di Cratero, ad Alessandro. 385           | Corte, mostro c'ha due cuori, e due lin-                    |
| Di Granuela al Rè Fibippo, nel princi    | gue. 235                                                    |
| pio delle guerre di Fiandra. 405         | Hà varietà di Sogetti.                                      |
| Di Sforza d Francesco suo figliuolo.     | Cortigiani maligni. 89                                      |
| 476                                      | Scaltri. 194                                                |
| Animoso di Tito Quintio. 439             | Non si mostrino avidi.                                      |
| Di Fabio à L. Paglo. 440                 | Nonmoltiplichino le dimande di gra                          |
| Di Fabio a' Romani . 463                 | the ties non a line of ibid.                                |
| Buono necessario nella guerra. 467       | Ne mostrino di fare puoca stima del-                        |
| D'Agripparad Augusto. 485                | le gratie del Prencipe . ibid.                              |
| Di Mecenate, ad Augusto, in mate-        | Cofa dura, che l'huomo resti signoreggia                    |
| ria delle matedicenze. 496               | to dalla Donna. 34                                          |
| Memorabile d'vn Histrione ad Au-         | Tractar con Prensipe, che no voglia                         |
| gusto. \$30                              | esser inteso.                                               |
| Necessario à tutti, mà più al Prenci-    | Da sauio il dar tempo al tempo, ne ne                       |
| pe                                       | goth disperati.                                             |
| Constaza d'vn Cotadino Spagnuolo . 43    | Deyna di meraviglia . 543                                   |
|                                          |                                                             |
| Nella morte violenta degna di lade.      | Mondane frait. 75<br>Cretico Sillano, perche leuato dal Go- |
|                                          |                                                             |
| Meravigliofa nella morte di gran Ca      |                                                             |
| 17.1                                     | Crudeltà pericolofa al Prencipese dano                      |
| Delle Donne, della ferua d'Ottavia,      | fa a' fudditi.                                              |
|                                          | Delle proscrittioni de' Triumuiri .                         |
| della liberta Epicari. 361               | 63.69                                                       |
| D'Ariamoglie di Trafea, della mo-        | Del Prencipe, nasce non tanto dalla                         |
| glied Afdrubale. 362                     | di lui natura, quanto dalla condi-                          |
| Delle Donne Galese, delle Mesuline,      | tione de sudditi. 69                                        |
| delle Saguntine. ibid.                   | E' tal volta pietofa.                                       |
| Conte di Gaiazzo, perche si voltò cotra  | Verso i vinti, quando si debba vsare.                       |
| Ludouico Sforza.                         | 316                                                         |
| Conte Nicolò da Campo buso, perche       | Di Tiberio, verso Giulia. 332                               |
| poleua tradire il Duca di Borgo-         | Delle Donne di cui tutti si lamenta-                        |
| gna.                                     | .70.                                                        |
| Contentezza di buona conscienza. 352     | Et altri vitij nel Prensipe, si denono                      |
| Continenza d'Alessandro. 306.            | celare. 525                                                 |
| Conversione de St. ti come si faccia. 44 | Curiosità pericolosa 109                                    |
| Coppia cotinoa di se,fà la persona sprez | Cura degli Eunuchi, che allouauano i                        |
| zabile. 526                              | Rè di Persia, ed altri Maestri, in                          |
| Corbitony, perche sacesse la fossatrà la | che confisteua.                                             |
| Mosa, eil kheno.                         | Con a cities of thought the E                               |
| Come restitui negli Eserciti la disci-   | D .                                                         |
| plina.                                   |                                                             |
| frutto, che ne riportò. ibid.            | Almatini, perche si ribellarono à                           |
| Coriolano, perche sbadito da Roma 355    | Tiberio. 395                                                |
|                                          | b 3 Da-                                                     |

| Dumoyfelle d'Orleans, feacciò gli Ingle                    | Prencipe . 2 24 . Sold State Con 200                                                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ji dall'assedio della patria. 361                          | Differenza trà Augusto, e Tiberio. 108                                                                  |
| Danni delle feditioni. 18                                  | Etrà il gouerno loro.                                                                                   |
| Davni delle jeditioni . 18 Dell' Ira . 32                  | Del combattere de' Romani, e de Ger                                                                     |
| Seguiti à Roma, per la morte di Cefa-                      | mani.                                                                                                   |
| 176. a see - 40 - 10 10 62)                                |                                                                                                         |
| Delle guerre ciuili                                        | Promese da Claudio à Melalina                                                                           |
| Dellusso.                                                  | Promesse da Claudio d Messalina.                                                                        |
| Dell'otio                                                  | Difficolià del rimediare all'abuso delle                                                                |
| Dell'otio . 1340<br>Che porta la dilatione del castigo 177 | leggi.                                                                                                  |
| Che seguono al Prencipe, per il disor-                     | Differenza pfata da Tiberio, nel lodar                                                                  |
| dine delle leggi                                           | Drula e Germanica                                                                                       |
| Che sentono quelli, che non sernano                        | Drujo, e Germanico 524 Del procedere d'Augusto, e di Tibe- rio. 339 Del combattere de Germani, e de Ro- |
| 1 fede 4 225                                               | rio 40 1 100 1                                                                                          |
| Publici della guerra, non si possono                       | Del combattere de Communi a de Kom                                                                      |
| comperare con l'veile prinato. 348:                        | mani to                                                                                                 |
| Che caggionano i traditori. 372                            | mani 462<br>Difficile il repararfi da' traditori dome                                                   |
| Che porta il rigore nel vendicare le                       |                                                                                                         |
| detrattioni 494                                            | Il difendersi dall'insidie de traditori-                                                                |
| Delle scritture malediche 496                              | - tousenders and injuite de transforte                                                                  |
| 7 1D r                                                     | Douglasti datualitani Caniffani                                                                         |
|                                                            | Il guardarfi da traditori familiari                                                                     |
| Dauid, perche spogliaße del Regno A-<br>mone. 469          | Bilitions della paus i della minuta della                                                               |
| To I would sometiment                                      | Dilatione delle pene à delinquenti onde                                                                 |
| Democratia quale lia a nerche imper                        |                                                                                                         |
| Democratia, quale sia, e perche imper-<br>fetta. 92        |                                                                                                         |
|                                                            |                                                                                                         |
| Desiderio di vendetta in alcuni arden-                     | Che vsauano i Rè di Persia, nell'alle                                                                   |
| Diversione Ed Gran moto needs enjoy                        | nare i figliuoli. 199                                                                                   |
| Diregnare sà gran motonegli animi                          | De'Capitani, necessarie negli eserciti-                                                                 |
| nostri<br>Desolationi delle Città, perche fatte da         | 221                                                                                                     |
| Rosenani                                                   | Da vsarsi, per saluarsi da traditori<br>scelerati. 381                                                  |
| Romani 265                                                 | jeeverati 331                                                                                           |
| Detrattori, e sussurroni, non si deuono                    |                                                                                                         |
| Detto d'Alfonso d'Aragona . 27                             | ne lanuoua 429                                                                                          |
|                                                            |                                                                                                         |
| D'Agefilao                                                 | mente li Magistrati 540                                                                                 |
| Degli Ambafeiatoride Dario ad A-                           | Dionisio rouinato, quando si teneua più                                                                 |
| lessandro. 106                                             | ficuro. 488                                                                                             |
| Notabile di Fabio Massimo. 132                             | Rorchie diuentasse crudete. 496                                                                         |
| DAntigone. 168.201                                         | Disciplina militare, perche scadutane                                                                   |
| Di Hierone. 168                                            |                                                                                                         |
| Memorabile di Salustio . 288                               |                                                                                                         |
| D'Alessandro Seuero. 399                                   |                                                                                                         |
| Generoso d'Alessandro, ibid.                               |                                                                                                         |
| Di Portio ladrone a Catilina 440                           |                                                                                                         |
| Di Giulio Cefare. 455                                      | Necessaria, p.conseguir vittoria-330                                                                    |
| Di Scipione, circa la guerra 467                           | Discordia, chi la muoue puol tentare                                                                    |
| Designitor with the 467                                    |                                                                                                         |
| D'Aristotele, circa la Religione del                       | Rouina degli Stati i ibid.                                                                              |
|                                                            | Di-                                                                                                     |

| Discordia desiderabile fra nemici. 309               | Puoco atte agouernare Stati. 36                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| civile perde le Republiche. 13                       | Precipitose ne consigli loro. 36                 |
| Discorsi vary, secondo la varietà delle              | Malitrose, ambitiose, crudeli, interes-          |
| persone, nella morte d'Augusto.                      | fate, pronte à far male . 37                     |
|                                                      | Non rogliono tacere, e perche. 35                |
| 28. 64<br>Del nolgo intorno à Tiberio. 30. 64        | Niunamuta.                                       |
|                                                      | Praticate dal Prencipe, deuonsi fug-             |
| Degli amici d'Augusto, che lo loda-                  | mina                                             |
| nano. 64<br>De mal affetti, che lo biasmauano. 64    | gire: 112                                        |
| De mal affetti, che lo biajmauano. 64                | Smoderatamente ambitiose 121                     |
| Sauio di Mecenate. 105                               | Infolenti, si deuono tener in freno. 123         |
| Non riescono sempre in fatti. 283                    | Di bassa conditione facili à precipi-            |
| Disegni de soldati amutinati in Germa-               | tarne vity.                                      |
| nia . 245                                            | A cospirar anco nella vita del ma-               |
| Edi quellidi Scipione, in Spagna.245                 | rito. 329                                        |
| Disgusti, che nasconoper li confini . 73             | Sfacciate. Shid.                                 |
| Frà i Duchi di Sauoia, e di Monferra-                | Capaci d'ogni virtu                              |
| to, frequenti, e perche. 73                          | Scelerate, e virtuose. 356                       |
| Disgratie accadute non si deuono publi-              | Benemerite della patria. 357                     |
|                                                      | Liberali verso la patria: 359                    |
| care. 193"                                           | Animose, per bene della patria. ibid.            |
| Dissimolatione non vuole essere scoper-              |                                                  |
| 44.                                                  | Germane, cobattono in battaglia. 361             |
| Quale necessaria. 235                                | Bellicose.  A torto tacciate d'impudicitia, 366  |
| Virtu della corte.                                   | A torio tacciate a impuaicitia, 366              |
| Disonestà, e crudeltà di Messalina. 123              | Scientiate. 368                                  |
| Disordini non si fuggono sempre conce-               | Profetesse 369 Modeste 363                       |
| dendo,ciò che vien dimandato.158                     | Modeste. 363                                     |
| Nelle leggi. Al quale andò incontro Vespasiano       | Pictoje. 1bid.                                   |
| Al quale andò incontro Vespasiano                    | Sante. 365                                       |
| d'altri. ibida                                       | Del nemico, bauerte in potestà, cosa             |
| Dispregio verso il nuono Precipe, e ver              | di molta consequenza. 410                        |
| so il Capitano, causa seditione. 134                 | C'hanendo creduto il figlio morto, nel           |
| Distintione de Gouerninello Stato Mo-                | riuederlo faluo mori. 478                        |
| marchico 10                                          | Ch' amarono grandemente il marito.               |
| narchico.  Con le quali si scioglie la questione, se |                                                  |
| il manife dable ander à no ella                      | Conflanti ta faduli                              |
| il Prencipe debba andar, ò no alla                   | Constantise fedeli. 361                          |
| guerra. 283                                          | Prudenti. 365                                    |
| Diuersione, quando necessaria: 418                   | Donesca crudeltà malitia, & ambitio-             |
| Dine sità di procedere, trà Augusto, e               | ne . 37                                          |
| Tiberio, ande nascesse. \$25                         | Drusoperche biasmato. 524                        |
| Distissioni del popolo, non si deuono per-           | Duca di Clocestre animazzo i nepotiet            |
| mettere. 213                                         | - vsurpò il Regno d'Inghilterra. 35              |
| Domitiano, timido. 322                               | Di Sauoia, perche babbi cedutala                 |
| Donato Raffagnino, perche dasse a' Fran              | Brescia a' Francesi. 73                          |
| cesi il Castello di Valenza. 138                     | D'Alua, imprudente nel dar la morte              |
| Donarc, vuolesser fatto con giuditio, &              | a' Conti d'Agmont, e d'Orne. 218                 |
|                                                      | Cagiono col rigore le roume di Fian-             |
| Donaciui non si deuono prodigare. 378                | dra. 403                                         |
| Tradiana offer the managards 3,50                    | dra. 403<br>Leuato di prigione è fatto Generale. |
| Vogliono esser spessi, nongrādi 378                  | 160                                              |
| Donne smoderate, e feroci. 22                        | 459 b 4 Ebrie-                                   |
|                                                      | MA INCHE                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ltoqueza meranighofa di Valerio.147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A STATE OF THE STA | Suaforzav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | at Marc Antonio, di Pisifrate, d'A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brieta dannosa. 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tete, di Cinea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Checofafia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | di Demostene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sua infelicità. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiranna de gli animi, suoi effetti, da-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Voluntaria pazzia. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nofa, quando. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scuopre i segreti suoi,ed altrui.ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de gli Vgonotti, e dell'Oranges, perche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E pazzastemerariasinconstates ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | of maintains at the will a soin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Palesa tutte le vergogne. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | del Cenerale quale pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Suoi effetti permiciosi. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A Cours la al W at M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The state of the s |
| Deueli shandie da turi il de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deuesi sbandir da tutti i luogbi, ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| più dagli eserciti. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Editto di Tiberio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Emilio Mamerco indegnamente tratta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Effetti della mutatione del gouerno d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t to su pot fatto Dittatore. 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 Emolatione, accidente proprio de Mini-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Della modestia. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s tiri de Prencidi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Buons, che produce il fabricare de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l Enea chiese aiuto dgli Arcadi. 354.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prencipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perniciosi delle guerre ciniti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 lere dell'occasione. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dell'isperienzanel gouernare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | marie of the state |
| Delle souverchie ricehezze 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a lead of the first transfer of the second o |
| Del timore, e della seuerità. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Della Daligiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m huhliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dooli G. Jii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Che seguiuano dal modo tenuto d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I wall a server I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Germanico nall'alattique de 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A Touris Paris and Day 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Germanico, nell'elettione de M<br>nistri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Della benignità del Prencipe. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Della clemenza del Prencipe. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Della buona conscienza. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Della breuità del gouerno. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Grave di Persenio, 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Della celerità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Notabile d'alcuni Prencipi. 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Della generosità di Scipione. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| delle collegationi 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dell'isperienza nella guerra 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Effortrouinarono la Republica d'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t- atta. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 di quelli che prendono moglie d'infe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E Tribuni, perche creati in Laced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e- rior conditione alla loro. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 - 41-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Egitty, perchenella sommità del se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | at a distribution of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elettione de' Centurioniscome fatta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1) day and in a di Canallana 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72 merita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| del luogo da combattere, di gran co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n- di Claudio Imperadore 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sequenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64 at Prencipi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| de' Ministri deue farsi con maturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t d 17 Teleprese a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \$41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | de' Borgognomi fotto Parigi. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D. With the Mr. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Errore intellerabile di Pompeo. 433                                     | Studio degno del Prencipe. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D'Annibale. ibid.                                                       | Esfetti che seguono dal fabricar del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dannoso de Prencipi. 457                                                | Prencipe. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | cama, e credito come s'acquisti dal Ca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aftrologia. 474                                                         | pitano. 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ed Alessadro, plastessa causa, 474                                      | Peloce, e bugiarda. 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Di Druso. 524                                                           | Non visi acue sacumente creaere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Esautoratione de soldati, come, e perche                                | ibid-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| st faceua. 148 l                                                        | Familiari, deuono eleggerfi dal Prenci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Escandescenza di Tiberio, rintuzzata                                    | pe accuratamente. 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | Fatto notabile di Silla, per inanimare i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Esempio da imitarsi 255                                                 | foldati. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Esequie di Druso, come honorate da Au                                   | E di Ceriale. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gufto: 49                                                               | Egregio di Lucio Martio. 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | Fauola de Ciclopi, applicata à gli spioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| loda Caligola ibid.                                                     | de Prencipi. 506<br>Torfeo, come debbasi intendere. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| del padre, e della madre, da Tito Cla                                   | Fauore de Prencipio puole serricerca-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| di Claudio, da Nerone. 49                                               | to cautamente. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| di Claudio, da Nerone. 49<br>Eferciti, e tesori, nerui dell'Imperio. 39 | Fanoriti de' Prencipi, perche precipiti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Non si lascino corrompere con dona-                                     | no. 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tiui. 78                                                                | Nons'ingolfino troppo nel mare del-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vniti, & otiosi in tempo di pace peri-                                  | la corte. 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| colofi.                                                                 | Fede, perche collocata da' Romani in Cā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Massime s'hauranno capo maestoso.                                       | pidoglio presso Gione 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ibid.                                                                   | vuol effer nel cuore, e nelle mani. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spauentati, non si possono tenere in                                    | Fece grandi i Romani. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| officio. 45 I                                                           | Fondameto dell'humana società. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mel combattere non voltino la fac-                                      | Deue oßeruarsi dal Prencipe. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| cia verso il Sole, ò contra il vento.                                   | Non seruata porta danno grandissi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 466                                                                     | mo. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Esercitio necessario, per far buono il                                  | Felicità, come si possa acquist are dal Ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| foldato. 223                                                            | pitano. 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Esorbitanze di Giulia moglie di Tibe-                                   | Esciagure, vengono dalla gratia, o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rio. 331                                                                | disgratia di Dio. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Esperienzane gouerni fruttnosa. 91                                      | De'Romani onde. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eucratide, Rè de Battriani, ammazzato                                   | Apparente, non soda. 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dal figliuolo. 345                                                      | Sounerchia, rende gli huomini stupi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eunenti della guerra, sempre incerti, no                                | Edlaria dava offina abasis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| si deuono creder facili. 461                                            | Fellonia, deue effere aborita. 215.241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F                                                                       | Ferrante Gonzaga, perche corresse bo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | rasca. 446<br>Fiamenghi, perche si ribellarono al Rè                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| L'Abio, come determinasse di vince-                                     | Filippo . 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| re Annibale. 284                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Combatteua con la tardanza. 308                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Non auuenturana leggermente la vi                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ta de' foldati. 462                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eabriche villiquals siano. 75                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Palatan Standing                                                        | The state of the s |

| destrait al gouerno.  198 E lenati dal lusso della propria casa. 199 E mandati alla guarra. 190 E mandati alla guarra. 180 E alla ficurezza del Prencipe, qua- 180 E alla ficurezza del Prencipe. 180 E | d'Atene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fogli bianchi, e sottoscritti, perche si |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| activat al gomerno.  E leuari dal luffo della propriacaja.  199  E mandati alla guerra.  199  Min accompagnati da Perjonaggi di affinata pradenza.  199  Min accompagnati da Perjonaggi di affinata pradenza.  199  Perche con qualche difficolta riceus.  200  Perche mandato in Francia con guardia.  Perche con qualche difficolta riceus.  201  Potte.  Po | The state of the s | alano dal Prencipe a Ministra a ve       |
| Mis accompagnati da Perjonaggi di affinata pradenza.  Di Segeste, perche andaua mal volo tieri da Germanico.  Sti Perche mandato in Francia coni guardia.  Perche e mandato in Francia coni guardia.  Perche con qualche difficoltà riceui to in gratia.  Pote.  Filippo Macedone, tolse il Rezno al nipote.  Pote per maestro ad Alessandro.  Quali più amasse non ci pensaua.  Pilippo II. d'Austria, desiderana, che il tronasse modo di trocar le litt. 178  Diede à credere di voler andar in Pi andrase non ci pensaua.  Perche cadesse in disgratia d'Alessandro.  Fine delle discordic ciuili, rouina delle Republiche.  Republiche.  Poè sime delle discordic ciuili, rouina delle Republiche.  Poè sime delle discordic ciuili, rouina delle fia.  Poè se ditiosi  De' se ditiosi  De' se ditiosi  De' se muouono l'armi quale sia.  Joè segsite, perche andaua mal volo to gratia.  Pote da Germane.  200  Della Monarchia.  Joid Alessandro.  100  Fintione di Tiberio, non tanto era natura rale, quanto necessaria.  Era si concia.  Fisionomia di traditore.  Fisioni fopra i corpi morti, e sopra i sepoi della temerità.  Fisionomia di traditore.  Fisionomia di traditore.  Sati sentina nale va delle noli tiudine.  120  Poella ficurezza del Prencipe, quale le vera rella nella riputatione.  Poè le le la Religione.  201  Varia de Cortigiami, depende dal varia della rorige.  Robi de cortegra parte nelle felicità d'Angusto.  Varia de Cortigiami, depende dal varia della Religione.  120  Varia de Cortigiami, depende dal varia noni seguita.  Robi se facilia repui se contigenza in tidella Religione.  210  Varia de Cortigiami, depende dal varia noni seguita.  Robi se facilia rapute.  Robi se facilia riputatione. 71  No si deue fare nella moltitudine. 21  Fortma hebbe gran parte nelle felicità d'Angusto.  Varia de Cortigiami, depende dal varia rio modo di feruive.  Robi se facilia rapute se cati angusta d'Alessandro se coni se cati angusta d'Alessandro se coni se cati angusta d'Alessandro se coni della Religione.  120  Portura hebbe gran parte nelle route d'aria | destrati al gouerno. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Came debbano seruirsene i Ministri       |
| Mis accompagnati da Perjonaggi di affinata pradenza.  Di Segeste, perche andaua mal volo tieri da Germanico.  Sti Perche mandato in Francia coni guardia.  Perche e mandato in Francia coni guardia.  Perche con qualche difficoltà riceui to in gratia.  Pote.  Filippo Macedone, tolse il Rezno al nipote.  Pote per maestro ad Alessandro.  Quali più amasse non ci pensaua.  Pilippo II. d'Austria, desiderana, che il tronasse modo di trocar le litt. 178  Diede à credere di voler andar in Pi andrase non ci pensaua.  Perche cadesse in disgratia d'Alessandro.  Fine delle discordic ciuili, rouina delle Republiche.  Republiche.  Poè sime delle discordic ciuili, rouina delle Republiche.  Poè sime delle discordic ciuili, rouina delle fia.  Poè se ditiosi  De' se ditiosi  De' se ditiosi  De' se muouono l'armi quale sia.  Joè segsite, perche andaua mal volo to gratia.  Pote da Germane.  200  Della Monarchia.  Joid Alessandro.  100  Fintione di Tiberio, non tanto era natura rale, quanto necessaria.  Era si concia.  Fisionomia di traditore.  Fisioni fopra i corpi morti, e sopra i sepoi della temerità.  Fisionomia di traditore.  Fisionomia di traditore.  Sati sentina nale va delle noli tiudine.  120  Poella ficurezza del Prencipe, quale le vera rella nella riputatione.  Poè le le la Religione.  201  Varia de Cortigiami, depende dal varia della rorige.  Robi de cortegra parte nelle felicità d'Angusto.  Varia de Cortigiami, depende dal varia della Religione.  120  Varia de Cortigiami, depende dal varia noni seguita.  Robi se facilia repui se contigenza in tidella Religione.  210  Varia de Cortigiami, depende dal varia noni seguita.  Robi se facilia rapute.  Robi se facilia riputatione. 71  No si deue fare nella moltitudine. 21  Fortma hebbe gran parte nelle felicità d'Angusto.  Varia de Cortigiami, depende dal varia rio modo di feruive.  Robi se facilia rapute se cati angusta d'Alessandro se coni se cati angusta d'Alessandro se coni se cati angusta d'Alessandro se coni della Religione.  120  Portura hebbe gran parte nelle route d'aria | E leuati dal lusso della propria casa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sibid                                    |
| Mis accompagnati da Perjonaggi di affinata pradenza.  Di Segeste, perche andaua mal volo tieri da Germanico.  Sti Perche mandato in Francia coni guardia.  Perche e mandato in Francia coni guardia.  Perche con qualche difficoltà riceui to in gratia.  Pote.  Filippo Macedone, tolse il Rezno al nipote.  Pote per maestro ad Alessandro.  Quali più amasse non ci pensaua.  Pilippo II. d'Austria, desiderana, che il tronasse modo di trocar le litt. 178  Diede à credere di voler andar in Pi andrase non ci pensaua.  Perche cadesse in disgratia d'Alessandro.  Fine delle discordic ciuili, rouina delle Republiche.  Republiche.  Poè sime delle discordic ciuili, rouina delle Republiche.  Poè sime delle discordic ciuili, rouina delle fia.  Poè se ditiosi  De' se ditiosi  De' se ditiosi  De' se muouono l'armi quale sia.  Joè segsite, perche andaua mal volo to gratia.  Pote da Germane.  200  Della Monarchia.  Joid Alessandro.  100  Fintione di Tiberio, non tanto era natura rale, quanto necessaria.  Era si concia.  Fisionomia di traditore.  Fisioni fopra i corpi morti, e sopra i sepoi della temerità.  Fisionomia di traditore.  Fisionomia di traditore.  Sati sentina nale va delle noli tiudine.  120  Poella ficurezza del Prencipe, quale le vera rella nella riputatione.  Poè le le la Religione.  201  Varia de Cortigiami, depende dal varia della rorige.  Robi de cortegra parte nelle felicità d'Angusto.  Varia de Cortigiami, depende dal varia della Religione.  120  Varia de Cortigiami, depende dal varia noni seguita.  Robi se facilia repui se contigenza in tidella Religione.  210  Varia de Cortigiami, depende dal varia noni seguita.  Robi se facilia rapute.  Robi se facilia riputatione. 71  No si deue fare nella moltitudine. 21  Fortma hebbe gran parte nelle felicità d'Angusto.  Varia de Cortigiami, depende dal varia rio modo di feruive.  Robi se facilia rapute se cati angusta d'Alessandro se coni se cati angusta d'Alessandro se coni se cati angusta d'Alessandro se coni della Religione.  120  Portura hebbe gran parte nelle route d'aria | 199 18/12/200 1 10/10/20 10/10/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No lia facile il Précioe à darli. 216    |
| diforfo, o nell amor del popolo 19.87  Di Segeste, perche andaua mal volo tieri da Germanico.  Perche mandato in Francia con quardia.  Perche con qualche difficoltà riceunto in gratia.  Perche con qualche difficoltà riceunto in gratia.  Potte per maestro ad Alefandro.  Quali più anuaffe, o odiaffe.  Proche calefle in diffratia d'Alefandro.  Di ded credere di voler andar in piandra, e non ci penjaua.  Perche cadefle in diffratia d'Alefandro.  Perche con qualche difficoltà riceunto e na divase non ci penjaua.  Perche con qualche difficoltà riceunto e na divase non ci penjaua.  Perche con qualche difficoltà riceunto e na divase non ci penjaua.  Perche con qualche difficoltà riceunto e na divase non ci penjaua.  Perche con qualche difficoltà riceunto e na divase non ci penjaua.  Perche con qualche difficoltà riceunto e na divase non ci penjaua.  Perche con qualche difficoltà riceunto e na divase non ci penjaua.  Perche con qualche difficoltà riceunto e di della della fina potto di le la Religione.  Perche con qualche difficoltà riceunto e na divase non ci penjaua.  Perche con qualche difficoltà riceunto e di della fina potto di le la Religione.  Perche con qualche difficoltà riceunto e no contra spagnuoti.  Apporta della Religione.  20 Fortan di Sono di di printe.  21 Augufto.  22 Fortencipa in difficatia d'Alefandro e della de no contra della loro in rico modo di feruize.  23 Ale augufto.  24 Augufto.  25 Perche con fidaulo di di debbano fare a confini.  26 Augufto.  27 Fortezza, egrandezza d'animo, della donne Perfiane.  28 Delle Albanco Hiberiane.  29 Delle Albanco Hiberiane.  29 Della Religione.  20 Percepi di con cerdere.  20 Augufto.  21 Di Marulla Mitilenefe.  21 Di Marulla Mitilenefe.  22 Della Religione.  23 Della Religione.  24 Delle donne Perfiane.  25 Della Religione.  26 Delle donne Perfiane.  26 Delle donne Perfiane.  27 Della Religione.  28 Delle donne Perfiane.  29 Della Reli | Emanatialia guerra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fondamento alcuno non li può fare nel    |
| aiginatapriaenza.  Di Segeète, perche anadana mal volo  tieri da Germanico.  551  Perche mandato in Francia con guardia.  Perche con qualche difficoltà riceuu- to in gratia.  Polippo Macedone, tolfe il Regno al in- pote.  Lodato, per hauer dato Ariftotele per maestro ad Alefandro. Quali più amaffe, ò odiaffe. Filippo II. d'Auftria, dessife andrase non ci pensana. Pilota, perche cadefe di voler andar in Fi andrase non ci pensana.  Perche cadefe in distratia d'Alefandro.  Pine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche.  Di quelli, che muouono l'armi quale sia.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  Della gicurezza del Prencipe, qua- tio della remeila moli tiudine. 212 Fortuna hebbe gran parte nelle felicità d'Augusto.  Variade' Cortigiani, depende dal va- vio modo di seruite.  L'atium angle per lo più dalla loro im- prudenza.  116  Nobisorna fidarsene.  137  Polla Monarchia.  138  Della Monarchia.  139  Della Monarchia.  130  Della Monarchia.  139  Della Monarchia.  130  Della Monarchia.  131  Della Monarchia.  131  Della Monarchia.  132  Della Monarchia.  133  Della Monarchia.  134  Della Religione.  207  Fortuna hebbe gran parte nelle felicità d'Augusto.  210  Variade' Cortigiani, depende dal va- vio modo di seruite.  211  Nobisorna fidarsene.  316  Nobisorna fidarsene.  316  Nobisorna fidarsene.  318  Fortezza, e grandezza d'animo, delle donne Germane.  316  Della Monarchia.  317  Della Monarchia.  318  Fortezza, e grandezza d'animo, delle donne Germane.  319  Della Monarchia.  310  311  Della Monarchia.  310  310  311  311  311  311  311  31                                                                                                                                      | Ma accompagnati da Personaggi di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | discorso, o nell'amor del popolo         |
| Della sicurezza del Prencipe, quatre terri da Germanico.  Perche mandato in Francia con guadria.  Perche con qualche difficoltà riceus to in gratia.  Pote.  | allinata pruaenya. ihid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.87                                    |
| Perche mandato in Francia con guardia.  Perche con qualche difficoltà riceunto in gratia.  Pote de con qualche difficoltà riceunto in gratia.  Lodato, per hauer dato Ariffotcle per maestro ad Alessandro.  Quali più amasse, o o diasse.  Filippo II. d'Austria, desiderana, che si rouasse modo di trocar le litt. 178 Dieda e a credere di voler andar in Fi andra, e non ci pensana.  Perche con qualche difficoltà riceunto in gratia.  Perche con qualche difficoltà riceunto in gratia.  Pote.  Filippo Macedone, tolse il Regno al mipote.  Pote per maestro ad Alessandro.  Quali più amasse, o dalsse.  Filippo II. d'Austria, desiderana, che si rouasse modo di trocar le litt. 178 Dieda e a credere di voler andar in Fi andra, e non ci pensana.  Perche con qualche difficoltà riceunt i ti della Religione.  200  Quali più amasse.  Filippo II. d'Austria, desiderana, che si tonnodo di jernise.  I catiua nasce per lo più dalla loro imprudenza.  Non bisogna fidarsene.  Non bi | Disegeste, perche andaua mal volo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Della sicurezza del Prencipe, auna       |
| ardia.  Perche con qualche difficoltà riceus to in gratia.  Perlippo Macedone, tolfe il Regno al inpote.  Lodato, per hauer dato Ariftotele per maestro ad Alefandro.  Quali più amaffe, ò odiafse.  Filippo II. d'Auftria, defiderana, che il trouafse modo di trocar le liti. 173  Diede à credere di voler andar in Fi andra, e non ci penfaua.  Perche cadefse in difgratia d'Alefandro.  Perche cadefse in difgratia d'Alefandro.  Perche cadefse in difgratia d'Alefandro.  Perche cadefse in diffratia d'Alefandro.  Perche babilance cadefare.  Perche babbiano perduti gli Statid Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tieri na Germanico. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | le.                                      |
| Republiche Misser de la mouanne l'armia delle Mella Religione.  Porte andre de litte de l'arge pour l'armia de l'arge per maestro ad Alessandro.  Quali più amasse o d'ales andre l'arge per maestro ad Alessandro.  Quali più amasse o d'ales andre l'arge per maestro ad Alessandro.  Quali più amasse o d'arge.  Filippo II d'antiria desiderana che si trouase modo di trocar le litt. 173  Diede à credere di voler andar in Fi andrase non ci pensana.  Perche coadese in disgratia d'alessandro.  Pridapere be fatto morire.  130  Fine delle discordie ciuili , rouina delle Republiche.  Poi quelli, che muouono l'armi quale sia.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  Delle Albane, Hiberiane. ibid.  Della Monarchia.  Delle Albane, Hiberiane. ibid.  Di Arvulla Mitilenese.  Torza dell'eloquenza.  141. 212  Forza ve l'atacontra i Ministri, e delitto di les Maessa.  Forza l'analone consideraris d'ales minico. mà combatterlo, mentre de l'anistri.  Triori sopra i corpi morti, e sopra i sepolocio.  Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepolocio.  Republiche.  Serra se soncia.  Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepolocio.  Gella temerità.  Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepolocio.  Alessandro.  137  Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepolocio.  Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepolocio.  Gella temerità.  Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepolocio.  Serra se soncia.  Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepolocio del la raditore.  Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepolocio del la raditore.  Sistema hebbe gran parte nelle felicità d'Augusto.  Catiua na se cortigiami, depende dal vario modo di servive.  Catiua na se cortigiami, depende dal vario modo di servive.  Catiua na se cortigiami, depende dal vario modo di servive.  Catiua na se cortigiami, depende dal vario modo di servive.  Catiua na se cortigiami, depende dal vario modo di servive.  Sorie y si deue cordere.  Fortezza, grando si debbano fare a confini.  Sorie delle donne Tersime. | Perche mandato in Francia con gu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Detregnare fla nella riputatione         |
| Fortine to in gratia.  Filippo Macedone, tolfe il Regno al montatori findella Religione.  Jode o.  Lodato, per hauer dato Ariftotele per maestro ad Alessandro.  Quali più amasse, o odiasse.  Filippo II d'Austria, desiderana, che i trouasse modo di trocar le litt. 178  Diede de credere di voler andar in Fi andrase non ci pensaua.  Perche cadesse in disgratia d'Alessandro.  Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche.  Di quelli, che muouono l'armi quale sia.  Della Monarchia.  Della Mo | ardia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No si deue fare nella molt itudine       |
| ti della Religione. 207 Filippo Macedone, tolse il Regno al m- pote.  Lodato, per bauer dato Aristotele per maestro ad Alesandro. 200 Quali più amasse, codiasse. 372 Filippo 11. d'Austria, desideraua, che si tronasse modo di trocar le liti. 178 Diede à credere di voler andar in Fi andra, e non ci pensana. 299 Filotas, perche fatto morire. 241 Perche cadesse in disgratia d'Alessandro. 200 Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. 130 Di quelli, che muouono l'armi quale sia. 272 Della Monarchia. 273 Della Monarchia. 274 Della Monarchia. 275 Della guerra incerto. 387 Della guerra incerto. 387 Delle leggi. 497 Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria. 487 Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolationi della temerita. 181 Fistonomia di traditore. 381 Flaminio, Console temerario, pagò i sio della temerita. 186 Rotto al Trassimeno, perche sprezzana in ai nemico. 343 Foctone, di che si gloriana. 462 Foctone della temerita in concedere il loro Rè. ibid. Force che habbiano perduti gli Stati di Italia. 296 Foctone, di che si gloriana. 462 Foctone, di che si gloriana. 462 Foctone della temerita in concedere il loro Rè. ibid. Foctone redere la loro redere il loro Rè. ibid. Foctone redere la loro redere il loro Rè. ibid. Foctone redere la loro redere il loro Rè. ibid. Foctone redere la loro redere il loro Rè. ibid. Foctone redere la loro redere il loro Rè. ibid. Foctone redere la loro redere la loro redere il loro Rè. ibid. Foctone redere la loro redere la loro redere il loro Rè. ibid. Foctone redere la loro rede | Perche con qualche difficoltà riceuu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fondatori di nuoni Imperi, G. Como Consi |
| pote. Lodato, per bauer dato Ariftotele per maestro ad Aleßandro. 200 Quali più amasse, o diagse. 372 Filippo II. d'Austria, desideraua, che si tromasse modo di trocar le liti. 173 Diede d'ordere di voler andar in Fi andra, e non ci pensaua. 299 Filota, perche fatto morire. 241 Perche cadese in distratia d'Alessandro. Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. 137 Della Monarchia. 138 Della guerra incerto . 387 De' seditiosi De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. 138 Delle leggi. 140 Firitoine di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria. 158 Fisiori sopra i corpi morti, e sopra i sepole ci. 183 Fisionomia di traditore. 183 Fisionomia di traditore. 183 Foctome, di che si gloriana. 162 Foctome, di che si gloriana. 163 Foctome del catemerica 164 Fortana hebbe gran parte nelle felicita d'Auguste. 200 Foctana hebbe gran parte nelle felicita d'Auguste. 200 Foctana hebbe gran parte nelle felicita d'Auguste. 200 Cattua na bebe gran parte nelle felicita d'Auguste. 200 Cattua nasce cortique al va-rio modo di feruire. 116 Cattua nasce cortique da l'anundo di feruire. 116 Cattua nasce cortique da l'anundo di sebano fare a confini. 160 Fortezza, egrandezza egrandezza d'anuno, delle catimante, delle donne Germane. 236 Fortezza, egrandezza d'anuno, delle donne Germane. 261 Fortezza, grando si debbano fare a confini. 165 Fortezza, egrandezza d'anuno, delle catimante, delle donne Germane. 185 Fortezza, guanto si delle natimante catimante, delle donne Germane. 186 Fortezza, guanto si debbano fare a confini. 187 Fortezza, guanto si debbano ser a d'anundo si donne  | to in gratia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ti della Religione                       |
| Lodato, per hauer dato Arifiotele per maestro ad Alesandro. 200 Quali più amasse, o odiasse. 372 Filippo II. d' Austria, desiderana, che si trouasse modo di trocar le litt. 178 Diede a credere di voter andar in Fi andrase non ci pensaua. 299 Filota, perche cadesse in distrata d' Alessandro. Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. 18 Di quelli, che muouono l'armi quale sta. 27 Della Monarchia. 37 Della Republiche 416 De' Prencipi in conceder titolismale inteso. 387 De' seditiossi monatano era naturale contessi in conceder titolismale inteso. 487 Finitione di Tiberio, non tanto era naturale inteso. 487 Firitionomia di traditore. 381 Fissonomia di traditore. 381 Flaminio, Console temerario, pagò il fio della temerità. 156 Rotto al Trassimeno, perche sprezza- na il nemico. 343 Focione, di che sigloriana. 462 Focione, di che sigloriana. 462 Forciono vedere il loro Rè. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Truppo Mucaone, tolle il Regno al ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Forme di gouerni long trè                |
| per maestro ad Alegandro. 200 Quali più amasse ad Alegandro. 200 Quali più amasse ad Alegandro. 200 Quali più amasse ad Alegandro. 272 Filippo II. d'Austria, desiderana, che it roonase mon ci pensana. 299 Filotasperche fatto morire. 241 Perche cadeste in distratia d'Alessandro. 490 Fine delle discordie cinili, ronina delle Republiche. 130 Di quelli, che muouono l'armi quale sia. 272 In alcuni negoti si deue più mirare, che il mezzo. 304 Della Monarchia. 370 Della guerra incerto. 387 De' feditrosi 416 De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. 497 Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria. 457 Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolatiri. 183 Fissionomia di traditore. 183 Fissionomia di traditore. 183 Fissionomia di traditore. 183 Focto al Trassimeno, perche sprezzana in a il nemico. 343 Foctone, di che si gloriana. 462 Foctone, di che si gloriana 462 Foctone della temerità. 156 Foctone, di che si gloriana 572 Foctone, di che si gloriana 67 Foctone della temerità 67 Foctone della temerità 67 Foctone della temerità 67 Foctone | pote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fortuna hebbe gran parte welle felicità  |
| Per maestro ad Aleßandro. 200 Quali più amasse, do diasse. 372 Filippo II. d'Austria, desideraua, che si trouasse modo di trocar le liti. 178 Diede à credere di voler andar in Fi andra, e non ci pensaua. 299 Filota, perche cadesse in disgratia d'Alessauro. 490 Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. 315 Di quelli, che muouono l'armi quale sia. 37 Della Monarchia. 37 Della Monarchia. 94 In alcuni negoti si deue più mirare, che il mezzo. 304 Della guerra incerto. 387 De' seditiosi 416 De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. 483 Delle leggi. 497 Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria. 45 Fira se sono in persi se pora i sepolectri. 183 Fisionomia di traditore. 381 Flaminio, Console temerario, pagò il fio della temerità. 156 Rotto al Trassimeno, perche sprezza- na il nemico. 343 Focione, di che si gloriana. 462  Varia de' Cortigiani, depende dal va- rio modo di ferinire. 166 Catiua nasse per lo più dalla loro im- prudenza 116 Non bisogna fidarsene 433 Rè visi deue credere. 487 Fortezza, quando si debbano fare a con- fini. 72 Ron bisogna fidarsene 433 Rè visi deue credere. 487 Fortezza, quando si debbano fare a con- fini. 73 Ne visi deue credere. 487 Fortezza, egrandezza d'animo, delle donne Germane. 364 Delle Abane, 49 Delle Abane, 49 Delle Abane, 410 Delle Abane, 411 Della Monarchia 156 Forza vsata contra i Ministri, è delitto di lessaura i Ministri, è delitto di les Maesta 250 Della Religione 120 Forza vsata contra i Ministri, è delitto di les Maesta 250 Della Religione 141 Della Monarchia 156 Forze nou sideuono la sciar vinire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'hà diusse 250 Perche facilmente 1315 Francesse per lo più dalla loro im- rotalenza 116 Ron bissona distratene 2315 Portezza, egrandezza d'animo, delle donne Germane 2315 Forza vsata contra i Ministri, è delitto di les Maesta 250 Della Religione 250 Forze nou sideuono la sciar vinire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'hà diusse 250 Francesse per lo più dalla loro im- rotale per lo più delle 2315 Rè visi deue | Lodato, per hauer dato Aristotele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d'Anoulto.                               |
| Filippo II. d' Austria, desideraua, che si trouasse modo di trocar le liti. 178 Diede à credere di voler andar in Fi andrase non cipensaua. 299 Filotasperche satto morire. 241 Perche cadesse in distratia d' Alessandro. Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. 37 Di quelli, che muouono l'armi quale sia. 37 Della Monarchia. 94 In alcuni negoti si deue più mirare, che il mezzo. 304 Della guerra incerto. 387 De' seditiosi 416 De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. 483 Delle leggi. 495 Finitione di Tiberio, non tanto era naturrale, quanto necessaria. 45 Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolcrit. 183 Fisionomia di traditore. 381 Flaminio, Console temerario, pagò il sio della temerita. 156 Rotto al Trasimeno, perche sprezza-ua il nemico. 343 Focione, di che si gloriana. 462 Focione della temerica. 463 Focione della temerica si che si dente cedere. 467 Fortezze, quando si debbano fare a confision fare a confision si debbano fare a confision si debbano fare a confision si debbano sere a confision si della la contra i Ministri, è delitto di lesa Maessa. 296 Forze von si deuono la scian vnire a ll'inimito, della la manara, deue confiderarsi si della sumana, deue confiderarsi si della contra il loro Rè. 500 Forze von si deuono la scian vnire a ll'inimito, della contra si della contra si | per maestro ad Alessandro. 200 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Varia de Cortigiani depende dal ma       |
| Trouasse modo ditrocar le liti. 178 Diede à credere di voler andar in Fi andrase non ci pensaua. 299 Filotasperche fatto morire. 241 Perche cadesse in disgratia d'Alessandro. Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. 13 Di quelli, che muouono l'armi quale stia. 37 Della Monarchia. 94 In alcuni negoti si deue più mirare, che il mezzo. 304 De' feditiosi 416 De' Prencipi in conceder titolismale inteso. 483 Delle leggi. 497 Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria. 45 Fiori sopra i corpi morti, e fopra i sepoloci in della temerità. 381 Fistonomia di traditore. 381 Fistonomia di traditore. 381 Flaminio, Console temerario, pagò il sio della temerità. 462 Foctone, di che si gloriana. 462 Fortal namassana si della temera il sinch prudenza 116 Ne visi deue credere. 487 Fortezza, e grandezza d'animo, delle donne Germane. 364 Delle donne Persine. 315 Fortezza, e grandezza d'animo, delle donne Germane. 364 Delle donne Persine. 315 Fortezza, e grandezza d'animo, delle donne Germane. 364 Delle donne Persine. 315 Fortezza, e grandezza d'animo, delle donne Germane. 364 Delle Albane, & Hibeviane ibid. Delle donne Persine. 315 Forza edl'eloquenza. 141. 212 Forza vsata contra i Ministri, e delitto di lesa Maestà. 250 Della Religione. 207 Forze non sideuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'há diusse. 495 Francess, perche facilmente si riuoltano contra l'oro Rè. 495 Francess, perche facilmente si riuoltano contra l'oro Rè. 495 Forezza, e grandezza d'animo, delle donne Germane. 364 Delle donne Germane. 364 Delle Albane, & Hibeviane ibid. Delle donne dell'edonne dell | Quali più amasse, ò odiasse. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rio modo di levuive                      |
| trouajse modo ditrocar le liti. 178 Diede à credere di voler andar in Fi andrase non ci penfaua. 299 Filotasperche fatto morire. 241 Perche cadeße in disgratia d'Alessandro. 499 Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. 13 Di quelli, che muouono l'armi quale siia. 37 Della Monarchia. 94 In alcuni negoti si deue più mirare, che il mezzo. 304 De' seditiosi 416 De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. 497 Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria. 45 Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepole contra di traditore. 381 Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepole contra di traditore. 381 Fisori on fisoria ana ana contra i ministri, e delitto di lesa Maestà. 250 Delle leggi. 416 Forza vsata contra i ministri, e delitto di lesa Maestà. 250 Della Religione. 207 Forza vsata contra i ministri, e delitto di lesa Maestà. 250 Della Religione. 107 Forza vnata combatterlo, mentre l'à diuisse. 419 Forza vsata contra i minico, ma combatterlo, mentre l'à diuisse. 419 Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria. 45 Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepole contra sopranuoti. 485 Fisori sopra i corpi morti, e sopra i sepole contra sopranuoti. 366 Rotto al Trassimeno, perche sprezza- ua il nemico. 343 Foccione, di che si gloriana. 462 Foccione, di che si gloriana. 296 Forze quando si debbano fare a'con- fini. Ne visi deuce credere. 447 Fortezza, e grandezza d'animo, delle donne Germane. 316 Forzeza, e grandezza d'animo, delle donne Germane. 364 Delle donne Persiane ibid. Delle Albane, d'hiberiane ibid. Delle a Meseriane ibid. Delle a Meseriane ibid. Delle a Meseriane ibid. Forze quanto si cegeriane. 45 Forzeza, e grandezza d'animo, delle donne Germane. 20 Forzeza, e grand | Filippo II. d'Austria desiderana che si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cativanalre per la più della lavo in     |
| Diede a credere di voler andar in Fi andra, e non ci penfana. 299 Filota, perche fatto morire. 241 Fortebe cadeße in disgratia d'Aleffandro. Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. 13 Di quelli, che muouono l'armi quale sia. 37 Della Monarchia. 94 In alcuni negoti si deue più mirare, che il mezzo. 304 Forte dell'eloquenza. 141. 212 Della guerra incerto. 387 De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. 483 Delle leggi. 497 Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria. 45 Fiori soprai corpi morti, e soprai sepolcri. Fisonomia di traditore. 381 Fisonomia di traditore. 381 Fisonomia di traditore. 381 Fosto al Trassimeno, perche sprezzana il nemico. 343 Foctone, di che si gloriana. 462 Fosto no vedere il loro Rè. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | trouasse modo di trocar le liti. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | brudenza                                 |
| Filotasperche fatto morire. 241 Perche cadeße in disgratia d'Alessandro.  Fine delle discordie civili, rouina delle Republiche. 13 Di quelli, che muouono l'armi quale sia. 37 Della Monarchia. 94 In alcuni negoti si deue più mirare, che il mezzo. 304 De' Geditiosi 416 De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. 483 Delle leggi. 497 Finitione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria. 45 Era sconcia. 47 Fiori soprai corpi morti, e soprai sepol-cri. 183 Fisionomia di traditore. 381 Flaminio, Console temerario, pagò il fio della temerità. 156 Rotto al Trassimeno, perche sprezzana il nemico. 343 Foccione, di che si gloriana. 462 Foccione, di che si gloriana. 294 Forecaza, egrande si debbano fare a'confini sini. 73 Inspiguando si debbano fare a'confini sini. 73 Inspiguando si debbano fare a'confini sini. 73 Forezza, egrandezza d'anumo, delle donne Germane. 364 Delle donne Germane. 364 Delle Albane, 49 Hiberiane. ibid. 40 Della Albane, 40 Hiberiane. 315 Foreza v sate contra i Ministri, è delitto di lesa Maestà . 250 Della Religione. 107 Forze non si deue one dere si minico. 365 Forza v sate contra i Ministri, è delitto di lesa Maestà . 250 Della Religione. 107 Forze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'ha' divisse. 107 Forze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo mentre si l'ha' divisse. 107 Forze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo mentre si l'ha' divisse. 107 Forze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo mentre si l'ha' divisse. 107 Forze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo mentre si l'ha' divisse. 107 Forze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo mentre si l'ha' divisse. 107 Forze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo mentre si l'ha' divisse. 107 Forze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo mentre si l'ha' divisse. 107 Forze non si deuono la s | Diede à credere di poler andar in Fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Tara leaf - man C. I - C               |
| Perche cadeße in disgratia d'Ales  Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche.  Di quelli, che muouono l'armi quale sta.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  Della Merzzo.  Bella guerra incerto.  De' feditios  De' Prencipi in conceder titoli, male inteso.  Delle leggi.  Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria.  Fiori sopra i corpi morti, e fopra i sepolcii.  Fintione di Trasimeno, perche sprezza-  na il nemico.  Rotto al Trasimeno, perche sprezza-  na il nemico.  Terche delle discordie ciuili, rouina delle  Ales  Fortezza, e grandezza d'animo, delle  donne Germane.  364  Delle Albane, Hiberiane.  belle Albane, Hiberiane.  164  Delle Albane, Hiberiane.  164  Di Marulla Mitilenesse.  165  Forza vsata contra i Ministri, e delitto  di lesa Maestà.  150  Della Religione.  107  Forza non sideuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre  184  Perconomia di traditore.  183  Fingilità humana, deue considerarsi da'  Prencipi.  Francesi, perche facilmente si riuoltano  contra il loro Rè.  Scordatis gli odi intestini si voltaro-  no contra Spagnuoli.  366  Perche rompessero la lega.  ibid.  Perche babbiano perduti gli Stati di  Italia.  Yogliono vedere il loro Rè.  ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | andrase non cipensaua. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. Republiche. Di quelli, che muouono l'armi quale sia. Della Monarchia. In alcuni negoti si deue più mirare, che il mezzo. Della guerra incerto. Della guerra incerto. Della guerra incerto. Delle leggi. Fintione di Tiberio, non tanto era naturale rale, quanto necessaria. Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolecri. Fisonomia di traditore. Fisoto al Trasimeno, perche sprezza- na il nemico.  Foccione, di che figloriana.  Fine delle discordie ciuili, rouina delle Adonne Germane. 364 Delle donne Persiane. ibid. Delle Albane, & Hiberiane. ibid. Di Marulla Mitilenese. ibid. Forza dell'eloquenza. 141. 212 Forza v sata contra i Ministri e delitto di lesa Maestà. Della Religione. Forze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise. Francesi, perche facilmente si riuoltano contra il loro Rè. Scordatisi gli odi intestini si voltaro- no contra Spagnuoti. 366- Perche rompessero la lega. ibid. Forcione, di che figloriana. 462  Fogliono vedere il loro Rè. ibid. Forzenza, e grandezza d'anımo, delle donne Germane. 364 Delle donne Persiane. ibid. Di Marulla Mitilenese. ibid. Di Marulla Mitilenese. ibid. Forza dell'eloquenza. 141. 212 Forza v sata contra i Ministri e delitto di lesa Maestà. 150 Della Religione. Forze non sideuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise. Forze non sideuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo protenti di vitali di litali di loro Rè. Scordatissi gli odi intestini si voltaro- no contra Spagnuoti. 366- Perche rompessero la lega. ibid. Perche babbiano perduti gli Stati di Italia. Forzone, di che figloriana. 452 Forcione, di che figloriana. 462  Forzone dell'eloquenza. 141. 212 Forza dell'eloquenza. 141. 212 Forza v sata contra i Ministri delitto nimico, mà combatterlo protenti di lesa Maestà. 250 Della Religione. 50 Forze non sideuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo protenti di lesa Maestà. 150 Forze non sideuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo protenti di lesa Maestà | Filota, perche fatto morire. 241-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forter 78. awando G debhana fare a con   |
| Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. Republiche. Di quelli, che muouono l'armi quale sia. Della Monarchia. In alcuni negoti si deue più mirare, che il mezzo. Della guerra incerto. Della guerra incerto. De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. Delle leggi. Fintione di Tiberio, non tanto era natu- rale, quanto necessaria. Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepol- cri. Fisconomia di traditore. Fisconomia di traditore. Rotto al Trassimeno, perche sprezza- ua il nemico.  Totale delle donne Persiane. 364 Delle Albane, Hiberiane. ibid. Delle Albane, Hiberiane. ibid. Delle Albane, Hiberiane. ibid. Delle Albane, Hiberiane. inteso. Delle Albane, Hiberiane. ibid. Forza valela mittla Mittlenesse. ibid. Forza valela contra i Ministri, è delitto di lesa Maestà. 150 Della Religione. 120 Della Religione. 120 Della Religione. 120 Torze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'hà' diuise. Trancesi, perche facilmente. 131 Forza vale donne Persiane. ibid. Delle Albane, Hiberiane. ibid. Di Marulla Mittlenesse. ibid. Forza vale a contra i Ministri, è delitto di lesa Maestà. 150 Della Religione. 120 Torze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'hà' diuise. Trancesi, perche facilmente. 131 Forze vale alle donne Persiane. ibid. Delle Albane, Hiberiane. ibid. Delle Albane, Hiberiane. ibid. Forza vale a contra i Ministri, è delitto di lesa Maestà. 150 Della Religione. 120 Torze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo mentre l'hà' diuise. Trancesi, perche facilmente. 131 Trancesi di cue più mirare, 141. 212 Forze non si deuono la sciar vnire all'inimico, mà combatterlo minico, mà comba | Perche cadesse in diseratia d' Ales-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Fine delle discordie ciuili, rouina delle Republiche. Republiche. Republiche. Republiche. Ria donne Germane.  364 Di quelli, che muouono l'armi quale sia.  37 Della Monarchia. In alcuni negotij si deue più mirare, che il mezzo. 304 Della guerra incerto. 305 De se se si mezzo. 304 De se se si mezzo. 304 Della Marulla Mitilenese. 307 De se se si mezzo. 308 De le se si mezzo. 309 De se se si mezzo. 300 De se se si mezzo. 300 De se se si mezzo. 301 De se se si mezzo. 302 De se si mezzo. 303 De se si mezzo. 304 Della Marulla Mitilenese. 507 Forza vsata contra i Ministri, e delitto di lesa Maestà. 3150 Della Religione. 327 Forze non si deuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'hà diusse. 327 Forze non si deuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'hà diusse. 328 Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè. 329 Scordatis gli odi intestini si voltaro- no contra Spagnuoli. 326 Perche rompessero la lega. 336 Perche habbiano perduti gli Stati di Italia.  726 Forzone, di che si gloriana. 462 Fossone, di che si gloriana. 463 Fossone, di che si gloriana. 464 Forza v sata contra i Ministri, e delitto Della Albane, & sibid. Forza vsata contra i Ministri, e delitto Della Religione. 507 Forza vsata contra i Ministri, e delitto Forza vsata contra i Ministri, e delitto Della Religione. 507 Forza vsata contra i Ministri, e delitto Forza vsata contra i Ministri, e delitto nimico, mà combatterlo , mentre l'hà diusse. Forze non sideuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo , mentre l'hà diusse. Forze non sideuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo , mentre l'hà diusse. Forze non sideuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo , mentre l'hà diusse. Forze non sideuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo , mentre l'hà diusse. Forze non sideuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo , mentre l'hà diusse. F | sandro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| donne Germane.  Di quelli, che muouono l'armi quale fia. 37  Della Monarchia. 94  In alcuni negoti fi deue più mirare, che il mezzo. 304  Della guerra incerto 387  De' feditiofi 416  Della Religione. 207  Per Prencipi in conceder titoli, male intefo. 483  Delle leggi. 497  Fintione di Tiberio, non tanto era natu- rale, quanto necessaria. 45  Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepol- cri. 183  Fisionomia di traditore. 381  Fisionomia di traditore. 381  Fosto al Trassimeno, perche sprezza- ua il nemico. 343  Foctone, di che figloriana. 462  Monne Germane. 364  Delle donne Persiane. ibid. Delle Albane, & Hiberiane. ibid. Della Religione. 141. 212  Forza v sata contra i Ministrice delitto di lesa Maestà. 250  Della Religione. 207  Forze non sideuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre l'hà 'diusse. 455  Fragilità bumana, dene considerarsi da' Trencipi. 485  Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè. Scordatifi gli odi intestini si voltaro- no contra Spagnuoli. 366  Perche rompessero la lega. ibid. Perche babbiano perduti gli Stati di Italia.  Foctone, di che figloriana. 462  Fossione vedere il loro Rè. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fine delle discordie ciuili rouing delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Forterra, e granderra d'anima della      |
| Della Monarchia.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  Della Monarchia.  In alcuni negotif i deue più mirare, che il mezzo.  Della guerra incerto.  Della guerra incerto.  De' feditiosi  Delle leggi.  Della Religione.  Della Religione.  Torza volata contra i Ministri, è delitto di lesa Maestà.  Della Religione.  Della Religione.  Torze non sideuono lasciar vnire all'inintico, mà combatterlo, mentre l'hà'diuise.  Trale, quanto necessaria.  Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolcri.  Cri.  Fisconomia di traditore.  Fisconomia di traditore.  Flaminio, Console temerario, pagò il sio della temerità.  Rotto al Trasimeno, perche sprezza-  ua il nemico.  Tocione, di che figloriana.  Delle Albane, & Hiberiane. ibid.  Di Marulla Mitilenese.  Forza dell'eloquenza.  141. 212  Della Religione.  Porze non sideuono lasciar vnire all'inininico, mà combatterlo, mentre  l'hà'diuise.  Perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè.  Scordatisi gli odi intestini si roltaro-  no contra Spagnuoli.  Perche rompessero la lega.  ibid.  Delle Albane, & Hiberiane. ibid.  Di Marulla Mitilenese.  ibid.  Di Marulla Mitilenese.  ibid.  Di Marulla Mitilenese.  ibid.  Di Marulla Mitilenese.  ibid.  Della Religione.  150  Della Religione.  167  Porze non sideuono lasciar vnire all'i-  nimico, mà combatterlo, mentre  l'hà'diuise.  Forze non sideuono lasciar vnire all'i-  nimico, mà combatterlo perche  l'hà'diuise.  Perche facilmence sibid.  Perche facilmence sibid.  Perche pada contra i Ministri, deletito  di lesa Maestà  proze non sideuono lasciar vnire all'i-  nimico, mà combatterlo perche l'histo  proze non sideuono lasciar vnire all'i-  nimico, mà combatterlo perche l'histo  proze non sideuono lasciar vnire all'i-  nimico, mà combatterlo perche l'histo  proze non sideuono lasciar vnire all'i-  nimico, mà combatterlo perche l'histo  proze non sideuono lasciar vnire all'i-  nimico, mà combatterlo perche l'histo  proze non sideuono le cressi perche l'histo  proze non sideuono le rersi perche l'histo  proze non sideuono le rersi perche l'his | Republiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | donne Germane                            |
| Della Monarchia.  Della Monarchia.  In alcuni negotifi deue più mirare, che il mezzo.  Della guerra incerto .  De' feditiofi  De' Prencipi in conceder titoli, male intefo.  Delle leggi.  Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, rale, quanto necessaria.  Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolci.  Fisconomia di traditore.  Fisconomia di traditore.  Fisconomia di traditore.  Fisconomia di traditore.  Flaminio, Console temerario, pagò il sio della temerita.  Rotto al Trassimeno, perche sprezza-  na il nemico.  Focione, di che si gloriana.  John Marulla Mitilenese.  Forza vsate contra i Ministri, e delitito  di lesa Maestà.  Forze non si deuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre  l'hà diuise.  Forze non si deuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre  l'hà diuise.  Forze non si deuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre  l'hà diuise.  Forze non si deuono lasciar vnire all'inimico, mà combatterlo, mentre  l'hà diuise.  Fragilità humana, deue considerarsida  Prencipi.  Francesi, perche facilmence si riuoltano  contra il loro Rè.  Scordatisi gli odi intestini si voltaro-  no contra spagnuoti.  Jestono della temerita.  Perche habbiano perduti gli Stati di  Italia.  Perche habbiano perduti gli Stati di  Italia.  Focione, di che si gloriana.  Focione, di che fi gloriana.  Scordatisi gli odi intestini si voltaro-  no contra spagnuoti.  Perche habbiano perduti gli Stati di  Italia.  Perche habbiano perduti gli Stati di  Italia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Di quelli, che muouono l'armi quale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Delle donne Persiane ibid                |
| Della Monarchia. In alcuni negotij si deue più mirare, che il mezzo. Della guerra incerto. De' feditiosi De' feditiosi De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. Delle leggi. Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria. Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolci. Cri. Fisconomia di traditore. Fis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Delle Albane of Hiberiana ibid           |
| In alcuni negoti si deue più mirare, che il mezzo.  Della guerra incerto . 387  De' seditiosi 416  De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. 483  Delle leggi . 497  Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria . 45  Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolci cri . 183  Fisionomia di traditore . 381  Fisionomia di traditore . 381  Fosto al Trasimeno, perche sprezza-  ua il nemico . 343  Focione, di che si gloriana . 462  Fosta vale eloquenza . 141. 212  Forza vsata contra i Ministri, è delitto de la Religione . 250  Della Religione . 207  Forze non si deuono la sciar vnire all'ininico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise . 207  Forze non si deuono la sciar vnire all'ininico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise . 207  Forze non si deuono la sciar vnire all'ininico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise . 207  Forze non si deuono la sciar vnire all'ininico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise . 209  Francesi, perche facilmente si riuoltano contra il loro Rè . 366  Perche rompessero la lega . ibid. Perche babbiano perduti gli Stati di Italia . 296  Focione, di che si gloriana . 462  Fosto dell'eloquenza . 141. 212  di lesa Maestà . 250  Della Religione . 207  Forze non si deuono la sciar vnire all'ininico, mà combatterlo minico, mà combatterlo minico, mà combatterlo vietal'ininico, mà combatterlo v | Dolla Manauchia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Di Marulla Mitilenese 233                |
| Della guerra incerto . 387 De' feditiofi 416 Della Religione . 207 De' Prencipi in conceder titoli, male intefo . 483 Delle leggi . 497 Fintione di Tiberio, non tanto era natu-rale, quanto necessaria . 45 Fiori fopra i corpi morti, e fopra i fepolcri . 183 Fisionomia di traditore . 381 Figionomia di traditore . 381 Flaminio, Confole temerario, pagò il fio della temerità . 156 Rotto al Trasimeno, perche sprezza na il nemico . 343 Focione, di che si gloriana . 462 Focione, di che si gloriana . 462 Focione, di che si gloriana . 462 Focione di lesa Maestà . 156 Della Religione . 207 Forze non si deuono la sciar vnire all'i-nimico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise . 207 Forze non si deuono la sciar vnire all'i-nimico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise . 207 Forze non si deuono la sciar vnire all'i-nimico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise . 207 Forze non si deuono la sciar vnire all'i-nimico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise . 207 Francesi perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè . 366 Perche rompessero la lega . ibid. Perche habbiano perduti gli Stati di Italia . 296 Focione, di che si gloriana . 462 Focione di che si gloriana . 462 Forze non si deuono la sciar vnire all'i-nimico, mà combatterlo, mentre l'hà diuise . 419 Forze non si deuono la sciar vnire all'i-nimico, mà combatterlo mentre l'hai diuise . 419 Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè . 366 Perche rompessero la lega . ibid. Perche habbiano perduti gli Stati di Italia . 296 Focione, di che si gloriana . 462 Focione di Tiberio, non contra spagnuoli . 366 Focione di Tiberio, non tanto era natu-natu-no contra il loro Rè . 485 Focione di Tiberio, non tanto era natu-natu-natu-no contra il loro Rè . 485 Focione di Tiberio, non tanto era natu-natu-natu-natico ma contra il loro Rè . 485 Focione di Tiberio, non tanto era natu-natu-natico ma contra il loro Rè . 485 Focione di Tiberio, non tanto era natu-natico ma contra il loro Rè . 485 Focione di Tiberio, non tanto era natu-natico ma contra il loro Rè . 485 Focione di Tiberio, n |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Forza dell'elequenza                     |
| Della guerra incerto . 387 De' feditiosi 416 De' feditiosi 416 De' Prencipi in conceder titoli, male inteso. 483 Delle leggi . 497 Fintione di Tiberio, non tanto era natu-rale, quanto necessaria . 45 Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolcri . 183 Fisionomia di traditore . 381 Fisionomia di traditore . 381 Flaminio, Console temerario, pagò il sio della temerità . 156 Rotto al Trassimeno, perche sprezza na il nemico . 343 Focione, di che si gloriana . 462 Focione, di che si gloriana . 462 Focione della temeratio spasso il sio della temerico . 343 Focione, di che si gloriana . 462 Focione della temeratio spasso il sio della temerico . 343 Focione, di che si gloriana . 462 Focione so contra il loro Rè . 296 Perche rompessero la lega . ibid. 296 Focione, di che si gloriana . 462 Focione so contra il loro Rè . ibid. 296 Perche habbiano perduti gli Stati di Italia . 296 Focione so contra il loro Rè . ibid. 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | che il mezzo. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forga Plata contra i Ministra Adolitea   |
| Delle leggi. 497 Fintione di Tiberio, non tanto era natu- rale, quanto necessaria. 45 Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolci. Fisionomia di traditore. 381 Flaminio, Confole temerario, pagò il fio della temerità. 156 Rotto al Trasimeno, perche sprezza- ua il nemico. 343 Focione, di che si gloriana. 462 Forze non sideucono tasciar vnire all'i- nimico, mà combatterlo, mentre l'hà 'diuise. 419 Beuono tenersi vnite. 455 Fragglità humana, deue considerarsida' Prencipi. 485 Francesi, perche facilmente si riuoltano contra il loro Rè. 9 Scordatisi gli odi intestini si voltaro- no contra spagnuoti. 366 Perche rompessero la lega. ibid. Perche habbiano perduti gli Stati di Italia. 296 Vogliono vedere il loro Rè. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di lesa Maestà                           |
| Delle leggi. 497 Fintione di Tiberio, non tanto era natu- rale, quanto necessaria. 45 Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolci. Fisionomia di traditore. 381 Flaminio, Confole temerario, pagò il fio della temerità. 156 Rotto al Trasimeno, perche sprezza- ua il nemico. 343 Focione, di che si gloriana. 462 Forze non sideucono tasciar vnire all'i- nimico, mà combatterlo, mentre l'hà 'diuise. 419 Beuono tenersi vnite. 455 Fragglità humana, deue considerarsida' Prencipi. 485 Francesi, perche facilmente si riuoltano contra il loro Rè. 9 Scordatisi gli odi intestini si voltaro- no contra spagnuoti. 366 Perche rompessero la lega. ibid. Perche habbiano perduti gli Stati di Italia. 296 Vogliono vedere il loro Rè. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | De' seditiosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Della Religione                          |
| inteso.  Delle leggi.  Delle leggi.  Fintione di Tiberio, non tanto era naturale, quanto necessaria.  Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolci.  Fisconomia di traditore.  Filaminio, Console temerario, pagò il fio della temerità.  Rotto al Trasimeno, perche sprezzaria il nemico.  Focione, di che si gloriana.  483  Pennoio, mà combatterlo, mentre l'hà 'diuise.  Fragilità humana, dene considerarsi da Prencipi.  Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè.  Scordatisi gli odi intestini si voltarono contra Spagnuoli.  Perche rompessero la lega.  Italia.  Focione, di che si gloriana.  485  Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè.  Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè.  Scordatisi gli odi intestini si voltarono contra Spagnuoli.  Perche habbiano perduti gli Stati di Italia.  Vogliono vedere il loro Rè.  ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Force non Sideuono la Commina de         |
| rale, quanto necessaria.  Era fconcia.  Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolci.  Cri.  Fistonomia di traditore.  Flaminio, Console temerario, pagò il fio della temerità.  Rotto al Trasimeno, perche sprezzania il nemico.  Focione, di che si gloriana.  As Fragilità humana, deue considerarsida Prencipi.  Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè.  Scordatisi gli odi intestini si voltarono contra Spagnuoti.  Perche rompessero la lega.  Perche habbiano perduti gli Stati di Italia.  Yogliono vedere il loro Rè.  ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | inteso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nimico. ma compatterly warren            |
| rale, quanto necessaria.  Era fconcia.  Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolcri.  Cri.  Fistonomia di traditore.  Flaminio, Console temerario, pagò il fio della temerità.  Rotto al Trasimeno, perche sprezzania il nemico.  Focione, di che si gloriana.  As Fragilità humana, deue considerarsida Prencipi.  Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè.  Scordatisi gli odi intestini si voltarono contra Spagnuoti.  Perche rompessero la lega.  Perche habbiano perduti gli Stati di Italia.  Yogliono vedere il loro Rè.  ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Delle leggi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| rale, quanto necessaria. Era sconcia. Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepolci. Cri. Fistonomia di traditore. Flaminio, Console temerario, pagò il sio della temerità. Rotto al Trasimeno, perche sprezzatia il nemico. Focione, di che si gloriana. Focione, di che si gloriana.  45 Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè. Scordatisi gli odi intestini si voltarono no contra spagnuoti. Perche rompessero la lega. Italia.  Focione, di che si gloriana.  48 Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè. Scordatisi gli odi intestini si voltarono no contra spagnuoti. Perche rompessero la lega. Italia.  Yogliono vedere il loro Rè. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fintione di Tiberio, non tanto era natu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.7                                      |
| Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepol- cri. 183 Fisionomia di traditore. 183 Fisionomia di traditore. 183 Fisionomia di traditore. 183 Focione, di che si gloriana. 184 Fisionomia di traditore. 183 Scordatisi gli odi intestini si voltaro- no contra Spagnuoti. 366 Perche rompessero la lega. ibid. Perche babbiano perduti gli Stati di Italia. 196 Vogliono vedere il loro Rè. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fragilità humana deve con Clau Ci        |
| Fiori sopra i corpi morti, e sopra i sepol- cri. 183  Fistonomia di traditore. 381  Flaminio, Console temerario, pagò il sio della temerità. 156 Rotto al Trasimeno, perche sprezza- ua il nemico. 343  Focione, di che si gloriana. 462  Francesi, perche facilmence si riuoltano contra il loro Rè. 9  Scordatisi gli odi intestini si voltaro- no contra Spagnuoti. 366- Perche rompessero la lega. ibid. Perche habbiano perduti gli Stati di Italia. 296  Vogliono vedere il loro Rè. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Estat (distant a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The parcing of                           |
| Fisionomia di traditore.  Fisionomia di traditore.  Flaminio, Console temerario, pagò il fio della temerità.  Rotto al Trasimeno, perche sprezza- na il nemico.  Focione, di che si gloriana.  183  Scontra il loro Rè.  9  Scontra il loro Rè.  164  Perche rompessero la lega.  Perche habbiano perduti gli Stati di Italia.  196  Vogliono vedere il loro Rè.  ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | France G. terche facilmence 6 485        |
| Fisionomia di traditore.  Flaminio, Console temerario, pagò il fio della temerità.  Rotto al Trasimeno, perche sprezza- na il nemico.  Focione, di che si gloriana.  1381 Scordatifigli odi intestini si voltaro- no contra Spagnuoli. 266- Perche rompessero la lega. ibid. Perche habbiano perduti gli Stati di Italia. 296 Vogliono vedere il loro Re. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cri. 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | contra il loro Bà                        |
| Flaminio, Confole temerario, pagò il fio no contra Spagnuoli. 366-<br>della temerità. 156 Perche rompessero la lega. ibid.<br>Rotto al Trasimeno, perche sprezza-Perche habbiano perduti gli Stati di<br>ua il nemico. 343 Italia. 296<br>Focione, di che si gloriana. 462 Vogliono vedere il loro Rè. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fisionomia di traditore 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scardatificali additata Airi C. 1. 9-    |
| Rotto al Trasimenosperche sprezza- ua il nemico.  Rotto al Trasimenosperche sprezza- ua il nemico.  343 Focione, di che si gloriana.  462 Vogliono vedere il loro Rè. ibid.  296 Vogliono vedere il loro Rè.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Flaminia Confole temerario pagà il fia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NA CANTUA CAATUSTA IS                    |
| Rotto al Trasimenosperche sprezza-Perche habbiano perduti gli Stati di<br>ua il nemico. 343 Italia. 296<br>Focione, di che si gloriana. 462 Vogliono redere il loro Re. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Derche romnelland 1-los                  |
| Focione, di che si gloriana. 343 Italia. 296 ibide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rotto al Trasimeno perche foregea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deache habbiane to the ibid.             |
| Focione, di che si gloriana. 462 Vogliono vedere il loro Rè. ibide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177114                                   |
| The state of the s | Factore, di che figloriana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| France Trans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a and in the le Statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | griono venere il loro Re. ibide          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - \$ 2 4 vs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fran-                                    |

| Francia, per ene navoi villmamente iu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | But the wall of the wall of the said th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| & multuato. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sia vigilante nelle seditioni. 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E faulta per la prigionia del Re Fran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Probibisca l'estorsioni, se vuole il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| cefco. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | foldate quieto. 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fratello, ammezzato dal Fratello. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sia pratico del paese, per il quale hà da passare. 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fraude disdiceuole al Prencipe. 33.204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | de paffare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| The leavest of the state of the | E sforzato tal volta à prendere par-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - E' brutta cofa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dodiofa. dis is created him 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | titi impenjati. 43 C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Freno dell'auttorità non si lasci alle do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Deue intendersi d'Astrologia. 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tolne. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Genere humano, perche si lajci gouerna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fretta non è sempre segno di brauura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | re da puochi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mà anco di timore. 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Generosita di Consaluo. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fuluia scuopri la congiura di Catilina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Del Senato Romano. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 94.7611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Propria de Romani. 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and the Challette, and the beginning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Di Scipione. 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ett. ar de le 19 accession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suo effetto buono. 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lat Three arming article price                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D'Alessandro. wid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Abelle del Duca d'Alua, tirarono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Suo effetto buono. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in rabbia i Framenghi. 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Germanico, perche mandando in Orien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| in ravota i Franceignie )2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Galbasperche odiato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perche contro d'esso congiurassero i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perche mandasse nella Rhetia i sol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - sofoldari sirani ma ma 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dati Veterani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| st penti tardi di non hauer feruat a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Perche amato da'foldati. 161.306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| espromeßa a soldati . 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perche si volesse ammazzare . 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gare trà Cittadini di Republice perico-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prudente. 155. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - lofe . 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Perche desiderasse la vendetta di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| :Cosa naturale trà Cittadini. 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Varro. 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Che deue nutrire il fauto Precipe 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Come sciegliesse i megliori soldati,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perche mantenuta nelle Republibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | per farli Centurioni. 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| era Iulia, e la sorella, mui de Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Merita d'efferimitato nel mode. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| di Roma . 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Perche non accettafse la giornata of-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trà le due sorelle Fabie danosa à Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fertagli da Arminio. 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | the state of the s |
| Trà le donne, porta brutte consequen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perche abruscio Marspurch 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ze. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | many barren accest stead totale d'In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perche non accettajse il titolo d'Im-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tra Poppea , T Ottania, cagionò la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| morte à questa, & ad Agrippina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Je ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trà Capi d'esercito dannosa 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trà Decrose Volunnio , quafi roninò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | feo eretto da lin. 414<br>Prudente . 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| la Republica - 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prudente. 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Etra Vabio, e Minutio. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sua providenza 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trà il Conte di Putgliano, e'l Linia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Perche portalle la prima zolla diter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nos fe perdere lo stato à Venetia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - ru al tumulo di Varro. 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| as misses in the control of the cont | " Dercha Malika i Maris wasta 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gelosia bestiale di Radamisto. 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | più lunga. 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Generale d'ejercitomenga i foldati in co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Come permadelle i soldati al com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1: tinuo esercitio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | più lunga.  Come perjuadesse i soldati al com- battere.  Germani, danno l'Imperio loro alle se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leui uall'ejercito i fedinofi, a come                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Germani danno l'Imperio lorgalle te-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| the o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113.8816.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| mine.                                                        | d'un salo, ottimo.                                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Germani, come guidaffero gli esercit                         | 1 Innon pericolala                                 |
| toro                                                         | 2 Quando si possa, o no allungare.                 |
| Rotti per l'ingordigia del pdare . 17.<br>Perche perturbati  | Non si dia tutto ad pno.                           |
|                                                              |                                                    |
| THE PHESPILITA AND THURST THE TANDON TO                      | a cffetti. que la describit cibia                  |
| gutio.                                                       | Non filasci perseuerare in esso lun                |
| gittio. 360<br>Giochi, interno d'sepoleri. 180               | gamente, huomo principale: 536                     |
| Land the party lords 22                                      | a Cradudella sullitied the meaning lide            |
| Fatti con carestia puoco grati, ihid                         | uano da Romani. 161                                |
| ue nomanizoarvari.                                           | Per li qualii foldati d'Vngheria ca                |
| Giouani a quali negotu liano atti. 212                       | minarono alla seditione 233                        |
| Giudastradi Christo, per auaritia. 373                       | Carathan non information of the same of consent it |
| Giuditta liberò la patria con la dissimo-                    | DC .                                               |
| latione. 386                                                 | Fuggano l'applauso del popolo. ibid.               |
| Gindice di Platone, quale.                                   | Ettaar at je jojpetto. 212                         |
| Buono, ò cattino, fá buono, ò cattino                        | Grandezza d'animo de Romani. 307                   |
| lo stato della Città.                                        | 11 peraonare.                                      |
| Giudicio non si deue fare dalla scorza                       | ae titoti aannoja.                                 |
| mà dalla midolla.                                            | Invatia. Come it deva impatue un 1 1 cm =          |
| Si fa sempre catino di colui, ch'è odi-                      | to cipe man of the contract                        |
| Characa Ga                                                   | Si delle prima meritaria, che chie-                |
| Che cofa sia. 500 di Dio. 504                                | aeria                                              |
| Cityamento touch                                             | acue farji aai Prencipe.                           |
| Giuramento, perche introdotto. 46 E quando. ihid             | Pienate at merito,                                 |
|                                                              | Grauezze causano facilmente sedicio-               |
| Puoco giouarà al Prencipe, quando<br>non farà buono          | nt.                                                |
| di Numa e do Comi - 1 47                                     | Grido de soldati spauenta il nemico. 463           |
| di Numase de Sciti, quale . 47                               | E jegno di conjenjo. 464                           |
| Giurare il nuouo Imperadore, quando                          | Guadagno fatto con fraude, non si può              |
| hebbe principio. 47                                          | paragonare con la perdita della ri-                |
| Come si debba amministrare. 74.203                           | putatione. 399                                     |
| Incorretta afficere il co                                    | Guardie, e fortificationi del campo, non           |
| Incorrotta, afficura il Prencipe. 398<br>Gloria vera, quale. | si deuono mai lasciare. 311                        |
| Omfire della vine                                            | Veradel Prencipe è Dio. 387                        |
| Codimento della virtu, in che consista.                      | Guardarsi da traditori, cosa dissicile.            |
| 414                                                          | Cuores di Francia Casa de la sa                    |
| Goffredo, con l'eloquenza, sedò la sedi-                     | Guerre di Francia, fotto Carlo IX-per-             |
|                                                              | che suscitivate.                                   |
| Partendo dal campo, parue di portar                          | da che motiui proceda. 24                          |
| seco la buona fortuna. 281                                   | Rouina degli Stati.                                |
| Conerno tirannico, perche violento. 11                       | Si fà per desiderio di regnare. 24                 |
|                                                              | Per vendicar l'ingurie. 24                         |
| d'un solo, quando necessario nella Re                        | Per proprie difale e de ali                        |
| publica. 68                                                  | Per propria difesa, e de gli amici. 24             |
| Vuolesser misso ditimore, & amo-                             | Per soggiogare i ribelli. 24.                      |
| YP.                                                          | Per deliderio di gloria                            |
| Buono in che confifta. 215                                   | Per desiderio di gloria. 24                        |
| brono in eve confista. 215                                   | Traparenti, perche seguite.                        |
|                                                              | Guer-                                              |

| Guerre, sottopongono il grande, & il pic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Henrico III.castigato da Dio,per lo seo              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ciolo alla perdita. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | giuro. 502                                           |
| Di Fiandra perche suscitate 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Historia perche si scriua, e legga. 301              |
| Perche non vi si facciano adesso le co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | di Giulia figlia d' Augusto, moglie di               |
| fe grandi de Romani. 161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tiberio . 326                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di Tiberio. ibid.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di Lucretia Romana. 367                              |
| 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di Varro tagliato à pezzi con l'eser-                |
| E della lega fotto Arigo III. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cito.                                                |
| 163 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Historico, qual vorrebbe essere. 14                  |
| Ciuile, pericolofa, e dannofa al Pren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Histrioni fauoriti, mentre douerebbero               |
| cipe. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | essere scacciati 527                                 |
| Ciuili inique, e crudeli. 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Honesto si deue considerare nelle leghe,             |
| Denonsi fuggire da ogni buomo da be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e confederationi. 370                                |
| ne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Honori fatti à Germanico ne' funerali.               |
| De gli Imperatori tra loro onde nate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184                                                  |
| 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Huomini, perche nascano ignudi, e non                |
| De nostri tempi pericalosissime. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | consapeuoli di sestessi.                             |
| Offensiua, si deue fare per li Ministri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | difficilmête si lasciano dominare dal-               |
| e percot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | la donna. 34                                         |
| e perche. Del vicino auisa l'altro à mettersi in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grandi tierche nonhabhiano fortuna                   |
| arme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grandi, perche non habbiano fortuna<br>in Corte. 115 |
| Suo fine è incerto, il mezzo atroce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maldicenti-portano la pena della lo-                 |
| 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ro mordacità.                                        |
| Il principio difficile. 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ambitiosi, per che preferiti à gli huo               |
| Calamitofa . 388<br>Cause di farla . ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mini di valore. 116                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grandi, non cur ano il guadagno. 115                 |
| Non si deue cominciar temeraria-<br>mente ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perche odiati da Tiranni. 117                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Torbidi, pericolòfinegli Eserciti. 144               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denonsi scacciare. ibid.                             |
| Non vi si deuono sprezzar gli aiuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deuono ingegnarsi à suegliare l'in-                  |
| Guerra contra sudditi, quado, & in che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | telletto. 192                                        |
| modo si deue fare. 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Di bello ingegno, sono necessari à                   |
| Arti da meschiarsi in esta. 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prencipi. 192                                        |
| Co'rebelli vuol' esser grossa, e simirla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Di eleuato ingegno denono stimarsi                   |
| presto. 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | da Prencipi. 210                                     |
| Di Francia, onde cominciata. 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grandi, non possono tolerare di ve-                  |
| Guide buone portano gran benefitio, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dersi anteposte persone plebee. 220                  |
| fono di gran consequenza. 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ch'esposero la vita, per la patria.                  |
| jono as gran conjequenza. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 259.335                                              |
| H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prima fauoriti, poi abbandonati dal                  |
| .24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | popolo. 268                                          |
| Y T Eraclito, credena, che tutte le co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Appetiscono la gloria. 323.457                       |
| je sigeneraßero dalla discordia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | In vn'hora si fa maluagio. 385                       |
| 2 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gelosi delle toro donne 410                          |
| Hercole, come rompesse il corno ad A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ria. 486                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Honori, che faccuano i Romani, a folda-              |
| the contract of the contract o | ti valorofi. 337                                     |
| Heretici maluagi. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W. restrictions                                      |

|   | Honori fatti da Augusto d valorosi su-                         | domana                                                                        |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|   | AUCECEISOFI.                                                   | 2"                                                                            |
|   | Si diano non à gli ambitiosi, mà à me-                         | Infelicità de' soldati di questo secolo.                                      |
|   | riteuoli.                                                      | din commit                                                                    |
|   | 515                                                            |                                                                               |
|   | I and the same                                                 | Inganni degli ambitiofi . 78                                                  |
|   | 100                                                            | Ingannare brutta cofa. \ 287                                                  |
|   | I Ddio sa vendicare le sue ingiurie, ne                        | Ingegni astuti inquieti.                                                      |
|   | Prencipi                                                       | Suegliati facilmente si perdono. 333                                          |
|   |                                                                | Inguriare, quando e tempo di adopera                                          |
|   | Ignoranza de Capitani cagionò una rot                          | re la spaads jegno di virtu.                                                  |
|   | ta a' Cartaginesi                                              | Ingiurie sono sentite da tutti: ibid.                                         |
|   | ta a' Cartaginesi.  Del nostro secolo  Imagini degli antenni G | Fatte da' Cartagine si à Romani, non                                          |
|   | Imagini degli antenati si portauano ne'                        | venaicate.                                                                    |
|   | mortorii                                                       | di Dio trascurate.                                                            |
|   | mortory . 183                                                  | de' Grandi, come si deuono sopporta-                                          |
|   | Immortalită si può sperare, operando be                        | re.                                                                           |
|   | Imperiodibuomo sundal                                          | del Ministro è ingiuria del Prencipe.                                         |
|   | Imperio di buomo crudele,non farà mai                          | 253                                                                           |
|   | Som mo parcha 29                                               | Inimico, nonsi deue irritare con l'ingiu                                      |
|   | Romano, perche rouinato. 288                                   | 1000                                                                          |
|   | Si stabilisce più con la mansuetudine                          | Innocenza di viuere, sin quando durò                                          |
|   | 100 000112016                                                  | ne gli huomini.                                                               |
|   | Greco, perche trasferito                                       | Inquieti si scaccino dagli Eserciti. 145                                      |
|   | Imperatori infami, e buoni. 356                                |                                                                               |
|   | Importanza del fortificar gli alloggia-                        | Inscrittione nel sepolero di Nitocre,                                         |
|   | 4 4 4                                                          | Regina al Babilonio.                                                          |
|   | Del tirarsi i sigli de' Grandi appresso.                       | Insegne riuerite da' Romani, come Dei.                                        |
|   | 5.30                                                           | 424                                                                           |
|   | Impresa segnalata di Paolino, per non                          | · Il perderle infamia. ihid                                                   |
|   | . custour in ollo i loldati.                                   | Refugio à mijerabili ibid.                                                    |
|   | Di Liuio Vetere.                                               | Instromenti, per mantener gli Stati.417                                       |
|   | Edi Marco Emilio. 240                                          | Bellici, che portanano i Romani ne-                                           |
|   | Edi Corbulone.                                                 | 9 th Flerciti                                                                 |
|   | as Germanico, che puo feruir d'esem                            | Co quali Augusto stabili l'Imperio.                                           |
|   | prote cupulities 212                                           | 517                                                                           |
|   | Daefso ben guidata.                                            | Interesse muone l'animo nostro più d'o-                                       |
|   | Vuole l'esecutione de gli ordini dati.                         | 2 H 6 G DET G, F D 1 A                                                        |
|   | 3 40                                                           | Niuno deue preferirsi alla liberta.10                                         |
|   | Temerarie, perche puoco felici. 350                            |                                                                               |
|   | orarrae should photare lenga ine-                              | Ingordigia di predare causa la rotta a                                        |
|   |                                                                |                                                                               |
| • | Imprudenza d'alcuni cortigiani. 107                            | A' Germani, alla lega, al Tarro, or                                           |
|   | 226                                                            | alli Tedeschi fotto Agrica de l                                               |
|   | De Prenerys                                                    | alli Tedeschi sotto Agria, ibid.<br>Intelletto deue ciascuno sforzarsi di sue |
| - | 1 11                                                           | C 0 5 ( C 1 C 1 )                                                             |
|   | unic parte acti buomo.                                         | gliarlo.  Inuentioni nuone in guerra, spanentano più d'ogni eltra cost        |
|   | asset pure ucua aonna.                                         | più a'ovni oltra cole                                                         |
| 7 | de Statt grandise picciolis                                    | 7 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                     |
|   | norudelire non è grandezza, mà il per-                         | Inuidia, quasi naturale a' Prencipi. 128                                      |
|   | -20                                                            | Impedifce vn'opera heroica,e di gra                                           |
|   |                                                                | CON                                                                           |

|   | consequenza. 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bresio. 300                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   | Insolenza de Tarentini vsata a gli Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E da Tiberio . 300                                    |
|   | basciatori Romani. 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non seruate , Republica perturbata                    |
|   | Infermi, perche tranagliati nel sogno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 390                                                   |
|   | 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fondamento de gli Stati . 39                          |
|   | Ira, che cosassa 32.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | / 1                                                   |
|   | Ca Samuel a transfer of the case of the ca |                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quali vogliono effere. 391.49                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perche introdotte . 492                               |
|   | De grandi deue fuggirsi. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Di Maestasperche fatta. 493                           |
|   | Di Dio, graue. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stortada Tiberio. ibid.                               |
|   | Passione impetuosasporta molto dan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stabilite, per salute del genere huma-                |
|   | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | no. ibid.                                             |
|   | Nonsi può curare in vn subito. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fondamento dell'humano comercio.                      |
|   | La ragione è suo medico: ibide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 497                                                   |
|   | Alla di lei cura, come debbano pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si deuono seruare. ibid.                              |
|   | pararsi i colerici. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Non comandano s se non cose giuste.                   |
|   | Suoi effetti perniciosi : 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. (00)                                               |
|   | Cattino consigliere. 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hanno il fondamento loro nella vir                    |
|   | Suamedicina: 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tu,e nel probibire il vitio. ibid.                    |
|   | Isperienza de Capitani cagiono le mol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non si deuono facilmete irritare.530                  |
|   | te vittorie de Romani. 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Legislatori , banno più atteso alle pene,             |
|   | Suoi effetti. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | che al premio. 275                                    |
|   | Ifracliti perche alienati da Roboam,fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Legioni di Germania, perche aderißero                 |
|   | cessero Rè Hieroboam : 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 xr: - 1/1:                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D'Inghilterrasperche quiete. 150                      |
|   | Ĺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Legioni di Germanico, perche si folle-                |
|   | TOTAL TOTAL STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |
|   | * Acedemoni, perche punissero Ar=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lepido, privato d'Auttorità. 219                      |
|   | chidamo,loro, Re. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Liberalità di Confaluo, con alcuni sol-               |
|   | Come creauano il loro Rè. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
|   | Laccio, per legar le mani ad vn'ambi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dati = 138<br>Del Capitano, deue contraporfi all'a-   |
|   | tiojo,non si troua. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                     |
|   | Todler a souladou stimi and a state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
|   | Contra Henrico IIIs kê di Francia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Delle done Romane, verso la patria.                   |
|   | translan Fatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3)9                                                   |
|   | Necessarie à Prencipi debboli : 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vuol'esser vsatacon giuditio. 401                     |
|   | Contrariascome deue andarfegli con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E condiferatione. 518                                 |
|   | deal of a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Come voglia efter plata. ibid.                        |
|   | Leggi, perche trouate. 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Di Prencipe moderno, perso vna ca-                    |
| * | De Francesi, intorno a' segreti della  Republica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sa Religiosa. ibid.                                   |
|   | Republicas 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Libertà da chi introdetta in Roma. 5                  |
|   | Republicas 43<br>Di Platone 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Come restasse corrotta dalla verità.                  |
|   | Calify roughs introducted in The ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 517                                                   |
|   | Salica, perche introdotta in Francia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liberti di Domitiano, maluagi contra                  |
|   | 85.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Agricola 154                                          |
|   | Si possiono tal volta trappassare, 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Agricola<br>Libidine , vitio atto à rouinare il Pren- |
|   | 1200 possono preueder tutto 161da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cipe 34                                               |
|   | Similialle teteragne. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | di regnare fà scordare l'humanità 36                  |
|   | Della dilacione delle pene, fatta da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Elutenerezzadel sengue : 40                           |
|   | 2 beodosio, ad institut, di S. Am-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Libro d'Angusto, lasciaco à Tiberio,                  |
|   | · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | quan-                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |

| quanto viile. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gli Suizzeri à S. Donato. 465                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Libro, che cosa conteneua. 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Et alli Francesi alla Biccocca. 465                       |
| Sua villità. [103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Et allo Strozzi à Marciano. ibid.                         |
| Perchefatto. 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Et alla lega à Iury. ibid.                                |
| Licentiare i soldati Romani, in che mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auantagioso, necessario, per la vitto-                    |
| do si faceua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ria. ibia.                                                |
| Licenza del dire, deue esser dissimolaia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Superiore, non si lasci occupare dal                      |
| dal Prencipe. 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nemico. ibid.                                             |
| Licurgo, perché dalla sua Republica es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In cui l'huomo non possa esser Padro                      |
| cludesse i forastieri. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ne di se stesso, si dene suggire . 477                    |
| Lingua, tengasi ben'à casa. 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lußo dannoso à gli Stati. 104                             |
| Si custodisca 109.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Roumò la Republica Romana. ibid.                          |
| Dimaldicente è pestilente. 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lutto varionel seppetire i morti. 182                     |
| Lionesi, come prouocassero i soldati Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
| maniscontra i Viennest. 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M                                                         |
| Liuia, donna artificiosa. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| Superba. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A Aestà necessaria al Prencipe. 172                       |
| Arrogante. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IVI Conuenina à Tiberio, nel gouerno                      |
| Perche sospetta d'hauer fatto morire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 526                                                       |
| L. Cefarese Caio. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conseruata si salua lo Stato, perduta                     |
| Ed'hauer anutienato Augusto. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | si perde anco lo Stato. 291                               |
| Come grane alla Republica. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Maestribuoni necessarine' studi. 211                      |
| Com e matrigna alla casa de' Cesari.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Deono esser premiati. 211                                 |
| Superba. 1bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Magistrati nelle Republiche non si dia-                   |
| Come configliasse Augusto 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | no à lungo tempo, e perche.                               |
| Come si captinasse Augusto. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | In alcune Republ. alcuni perpetui. §                      |
| Liuore, quali naturale ne' Grandi. 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non si diano alla cieca. 273                              |
| Lode vera in the confista. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Deuono darsi dell'ameriti 541                             |
| Lodouico Sforza, ammazzo il Nipote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mali cagionati dall'auaritia. 4                           |
| Pupillo, O occupò lo Stato. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maldicenti portano la pena della lo-                      |
| XI.Rè di Francia, perche trauaghato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ro arroganza. 110<br>Esépi dati dal Prencipe portano gran |
| Longhezza del dominare dannofa alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | danno alla Città 61                                       |
| Republica. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Come la peste . 221                                       |
| De Magistrati, pericolosa in Republi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maldicenti, non mordano i Prencipi.                       |
| ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110                                                       |
| De Gouerni, non disconuiene in Stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Che nascono negli eserciti vengono                        |
| Monarchico, e perchet. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | da Capitani. 222                                          |
| Lucifero, che pretendeua. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dell'vnione de foldati 271                                |
| Lucio Martio, con le reliquie d'un eser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Malignità altrui non deue ritirarci dal-                  |
| cito rotto, ne suppe due vittoriosi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l'operar bene. 324                                        |
| 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Di due Mastri di Campo egualmen-                          |
| Lucreiia Romana, s'occupaua virtuosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | te ambitiofi. 516                                         |
| mente. 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Malitia donnesca. 37                                      |
| Crudele in se siesa. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maluagità di Sciano, contra Agrippi-                      |
| Lucullo, perche riuscisse gran Capitano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na . 154                                                  |
| 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De liberti di Domitiano contra A-                         |
| Luoghi forti fucine di ribellione. 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gricola. 154                                              |
| Luogo inique, fe perdere la giernata à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De gli Heretici moderni 218                               |
| The same of the sa | Mal-                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |

| Maluagità Humana. 344                               | ti contra i Priuernati. 446                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| De'traditori. 377                                   | Mascara di Tiberio.                                       |
| Di Seiano. 472                                      | Massima da tenersi in Republica. 14                       |
| Di Bagoa Eunuco. ibid.                              | Di Silla detestabile, e perche. 69                        |
| De' Delatori. 508                                   | De traditori, 380                                         |
| Maluagi vanno sempre di male in peg-                | De Prencipe. 354                                          |
| gio. 275                                            | Massimo, perche si ammazzasse 38                          |
| Deuono castigarfi seueramente. ibid.                | Massinissa, si fidaua più de cani, che de                 |
| Mancare di promessa, coja brutta. 247               | gli buomini . 321                                         |
| Mandare Ambasciatori, cosa di molta                 | Matrigne, naturalmente odiano i figlia-                   |
| consideratione 194                                  | stri. 21                                                  |
| Maniere bonoratissime d'assicurarsi di              | Mà più quando sono interessate. ibid.                     |
| fogetto eminente. 129                               | Di Creso, voleua auuelenarlo 40                           |
| Amabili rendono care chi le possiede                | Matrimoni leuano le diffidenze. 214                       |
| 232                                                 | Disuguali, portano mille inconueni-                       |
| Varie da tenersi dal Prencipe,nell'es               | enti. 327                                                 |
| sere affabile, ò seuero. 296                        | Vi si deue caminar 'molto cautamen-                       |
| Di Germanico, con le quali si rese be-              | te. ibid.                                                 |
| neuoli i soldati . 481                              | Inconsienti, che trà disuguali na                         |
| Buone necessarie nel far beneficio.                 | scono. ibid.                                              |
| 519                                                 | Cosi dalla parte dell'huomo, come del                     |
| Mansuetudine di Filippo. 172                        | la donna. 328                                             |
| Mantice della seditione, è la viltà del             | Prencipi deuono in essi essere molto                      |
| Capitano. 224                                       | accurati. ibid.                                           |
| Manlio Pretore, come si difendesse da'              | Di Nerone con Poppea, dispiacque                          |
| Gall3 422                                           | al popolo Romano. ibid.                                   |
| Marchese di Pescara caduto in sospet-               | Mausolvo, sepolero. 187                                   |
| 10, e perche. 241                                   | Medicina dell'Ira 513                                     |
| Marco Catone, di quale cosa si pentisse             | Memmio Ruffo, feammazzare, vn fol-                        |
| Piu. 38                                             | dato seditioso, se bene non haueua                        |
| Marco Hortalo, sounenuto da Augusto                 | auttorità. 222. 248 Intrepido. 238.248                    |
| nella pouertà. 485                                  | Intrepido. 238.248                                        |
| Mare inejorabile, 476                               | Mecenate sauiamente consiglia Au-                         |
| Chi può caminar per terra lasci il ma               | gusto. 269                                                |
| re. ibid.                                           |                                                           |
| Mario, come leuasse il timore de' Cim-              |                                                           |
| bri d suoi soldati.                                 | Merauiglia del cangiamento de'Roma-                       |
| Perche piantasse il capo lontano dal-               | <i>M</i> 1. 121                                           |
| Vacqua.                                             | Messageti si persero per l'ebrietà . 314                  |
| Marito, come deue portarfi con la Mo-               | Eli Troiani. ibid.                                        |
| glie. 330                                           | Metamorfosi del bene col male, e del ma                   |
| Felice, che s'abbatte ad hauer moglie<br>che l'ami. | le col bene. 305                                          |
| Tr be                                               | Mezzo della guerra atroce: 387                            |
|                                                     | Messalina disonestase crudele. 122                        |
| Maroboduo, perche trattenuto à Rauen-               | Sue bestialità.                                           |
| na da Tiberio.                                      | Michele Paleologo, ammazzo i figli di                     |
| Rinfacciaua di fellonia Arminio.                    | Theodoro Greco: 35<br>Militia moderna indisciplinata: 148 |
| Martin Cantala anna int must call                   |                                                           |
| Martio Console, come infiammò i solda               | Perche corretta- 201                                      |
|                                                     | e Mi-                                                     |

| M | silone, come suscitasse seditione. 173"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | za: '403. 308                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miseria de Prencipio 473                     |
|   | fellonia de sudditi. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mistod' Amore, e di timore, difficile da     |
|   | Anco con suo pericolo. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | comporfi. 173                                |
|   | E'obligato ad inuigilare al bene del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mitridate, disse di non hauer conosciuto     |
|   | suo Prencipe. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | il maggior Capitano di Lucullo.163           |
|   | Non può desiderare accidente più fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|   | norenole, che esporre la vita per lo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perche si facesse gran Capitano. 434         |
|   | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Miscuglio del bene col male, e di questo     |
|   | Posponga al suo, l'ville del Prencipe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | con quello . 301                             |
|   | 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Modestia necessaria à Prencipe nuonc.        |
|   | Come deue portarsi ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48.72                                        |
|   | Habisognodi patienza: ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suoi effetti. 75                             |
|   | Serua con fede, con amore, e con ripu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Confirmò l'Imperio ad Augusto. 48            |
|   | tatione bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Come deue esser praticata. 120               |
|   | Faccia seruitio, e benefitio àtuttissia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mecessaria à Ministri. 204                   |
|   | zelante della fede . 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Di Galeria, e Sestolia. 363                  |
|   | Conosca se stesso, e le sue forze, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Della moglie, e sorelle di Traiano.          |
|   | Oseruationi, che deue fare ne paesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ibid.                                        |
|   | stranieri, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Necessaria à gran Ministri de Pren-          |
|   | Fugga l'adulatione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eipi                                         |
|   | sua prauenza, quado ji conoj ca. tota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Di Germanico - 409                           |
|   | Nonoda cofa, che lo possa render so-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conviene al Prencipe. 482                    |
|   | Sperto di fede. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |
|   | O' Jentitala la riueli subito di bido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | publiche 504                                 |
|   | Deue esser rispettato, se bene catiuo «                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Modo di fare, che vsaua Tiberio co' Mi-      |
|   | 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nistri.                                      |
|   | Nons'insuperbisca per l'auttorità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Col quale, se sarà necessario, può il        |
|   | Ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prencipe leuar i privilegi a' popo-          |
|   | Deue più tosto zarar la vita, che fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132.                                         |
|   | indegnità - 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D'afficurarsi di sogetto grande sospet-      |
|   | Non può essere ingiuriato senza in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | to . 113.129<br>Di fuggir le seditioni . 160 |
|   | giuria del Prencipe. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dichieder gratia at Prencipe - 157           |
|   | Buono si deue procurare 273<br>Non accetti titolo da altri, che dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V sato da gli Antichi, nel portar i          |
|   | Prencipe . 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | morivalla sepoltura 183                      |
|   | Ascrina le sue vittorie alla felicità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diseppelire i morti. 186                     |
|   | del Prencipe de ibido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diguerreggiare de Romani 203                 |
|   | Pensi bene d ciò che opera 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D'afficurarse del popolo. 212                |
|   | Sia cauto, e fugga l'inuidia più che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Per afficurarsi de Ribelli. 405              |
|   | può. 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Di far la pace co' sudditi ribelli. 406      |
|   | Insolente. 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Di Scipione, nell'esercitar i foldati.       |
|   | Buono, non si può fare se non con ton-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 222                                          |
|   | ga isperienza. 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Del guerreggiar di Fabio 243.467             |
|   | Catino e vergogna del Prencipe 5 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sicuro, perche non frano reuelati i fe-      |
|   | Seleraggini, che commette - ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | creti. 3.86                                  |
|   | Auaritia, estorsioni, spergiuri, perse-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D'acquistarsi la beneuolenza de gli          |
|   | cutioni. 539. 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eserciti. 481                                |
| M | inutio, volfe perderfi con la prestez-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Col quale i Lacedemoni regenano la           |
|   | The state of the s | loro                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |

| T amoin delife C                               | ore burnorabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| loro Republica.                                | Indaila dali hunmini 1:0-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modo col quale potrebbeli rimediare a          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mogli, che s'abrusciauano co' loro ma          | 1 Infelice, quale sia. 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| riti.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | o anno un Kepuonica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moglie del Prencipe, quale deue esser          | Nella Republica Romana, perche se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ovala G dalahan ya                             | 2nua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quale si debba prendere.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Come debba portarfi col marito ibid            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Di mico, schopre la congiura Piso-             | D. Davis a Parant a st t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mana                                           | -21 1 1 T/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Moli notabili de' Romani, per seppelire        | move da luas laldati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 1/20101                                      | Motore di discordia contracto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Molone, perche li perdesse.                    | The state of the s |
| Moltitudine, madre delle seditioni. 173        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | Mutar leggi pericolofo. 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No può star vnita senza gouerno.272            | The state of the s |
| Monarchia d'Alejsandro, percheroui-            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                | ne at teggt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IneRa ven Colo hada com and                    | Digouerro, necessario nella Republi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MILATE PENECALATIA                             | ta Komana, e perche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fine della Mananchia                           | Di volontàmerauigliosa in vn' Eser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fine della Monarchia. 94                       | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Non deue effer biasmata, perche il             | Di gouerno in Republica, quando ne-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tremespe it mutt in people. Ox                 | callania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Essere ottima forma, come s'intenda.           | Mutiano, perche facesse morir fuor di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94                                             | Roma Calanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Si vede in molte specie d'animali.95           | Perche dissuadesse Domitiano, dallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eintutti i misti, e in tutte le cose cre       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| utt.                                           | 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Abbracciata da tutte le nationi os             | -0.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| VINCO GALLE REPUBLIENC ACTORIE DE              | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the disouerno                     | a - Andinad C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Moracie a Prencipe pericolofo                  | Apolitani, generosi verso i Roma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Morire gloriosamente è meglio, che fa-         | 1 mise questi verso quelli. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I C FIGUR VILLED                               | Natura aet joiaato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Morte del Prencipe, porta nouità. 223          | contra esta pecca, chi cerca d'altera-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * VICI (DUGALLA CE)P CAGIAN A+ "               | regueranni juoi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Del Carmignola, esequita vn'anno               | Noitra inclinata al male                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dopò che fù decretata.                         | Abortleedamielenga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Del Prencipe può for portare 43                | Humana ricalcitrante all'obedire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Del Prencipe, può far perdere vna<br>vittoria. | - 4 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D'Ettaminanda vaying 1- C n                    | Necessità d'haue il Prencipe, d'ornarsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| D'Epaminonda, rouinò la sua Repu-              | : LL L L L L L L L L L L L L L L L L L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | Negligenza dannosa a' Prencipi. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Di Ledislao, e di Sebastiano tirò in           | D'Ordecnio Flacco, cagionò la fedi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 carout Regnitoro. 281, 282                  | tione di Germania, so to Galba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| De Scipioni, diede la vittoria al ne-          | 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mico in Spagna 281                             | Dannosa àtutti, mà più a' Capitani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| La cillanaro roumo il luo Imperia.             | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 283                                            | Hà rouinati molti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                | T21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | e 2 Nego-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Negotij grandi vogliono gran conside-               | Nota brutissima in vn Prencipe, esser      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ratione. 70                                         | tenuto menzogniero . 41                    |
| Disperati pogliono tempo. 155                       | Nouita gustosa. 28                         |
| Alcuni vogliono ester maturati dal                  |                                            |
| tempo. 197                                          | Si deue fuggire. 39E                       |
| Grani, quando si debbano commette-                  |                                            |
| re a' Ministri . 297                                | ar in while announced techacas             |
| Negotianti, co Précipi stano cauti. 544             | Romani, 208                                |
| Nemico, sempre pensa come possa op-                 | Nuoua maniera d'adulare, di Messala        |
| primer l'altro. 3t1                                 |                                            |
| Non si deue mai sprezzare. 346.389                  | A                                          |
| Merone, come honorasse la memoria di                | i rio. 332                                 |
| Claudio. 49                                         | ar Tourito aurio                           |
| Sententiato dal Senato. 60                          | 11a. 342                                   |
| Perche volesse leuar tutte le gabelle               |                                            |
| 102                                                 | si deue trascurare. 343                    |
| Perche amazzaße la Madre, & au                      |                                            |
| uelenasse Britanico. 23                             | 1 m X                                      |
| Volena esser tenuto di natura man                   |                                            |
| fueto. 26                                           |                                            |
| <ul> <li>Sua bella risposta.</li> <li>26</li> </ul> |                                            |
| Perche commettesse la guerra d'Ar                   |                                            |
| menia à Corbulone. 28                               |                                            |
| Perche ripudiò Ottauia. 36                          |                                            |
| Sprezzò le dicacità . 49                            | AT Continuali Elmoiti Tet                  |
| Merone, felicemente temerario dissuado              | de Fondamento della disciplina milita-     |
| il differire la battaglia con Asdr                  |                                            |
|                                                     | 3 Occasioni, che facilitarono l'Imperio ad |
| Nicomede, ammazzò il padre, & occ                   | cu Augusto. 15                             |
| pò il Regno.                                        | Quato importi il sapersene valere. 17      |
| Nisocre Reina di Babilonia, voltato                 | l'- Benche picciola atta à solleuare sedi- |
| Eufrate, vi fece il ponte.                          | 22 tione.                                  |
| Nobile pergola di robba, non s'acce                 |                                            |
| con vna plebea. 3                                   | 27 Juoi. 209                               |
| Nobiltà deue esser sollenata, e mante               | enu Che cosassia. ibid.                    |
| ta dal Prencipe. 5                                  | 18 In che consista. ibid.                  |
| 210000                                              | 92 Romani gli eressero statua", e quale.   |
| Riccastesoro del Prencipe. 4                        | 35 ibid.                                   |
| Nome reale, come introdotto fra                     | ali Modo di valersene. ibid.               |
| lauomini .                                          | 4 Higran parte ne' buoni, e rei successi.  |
|                                                     | 72 210                                     |
| D'Imperatore, come v surpato ant                    | ica Anima delle grandi imprese. 308        |
| mente.                                              | 408 Vale as ainelle guerre. ibid.          |
| NON PVTARAM, bandito de                             | alla In che confista. 309                  |
| scuola della prudenza.                              | 201 Direciduare ne' disgusti, si deue leus |
| Norma vera, e sicura per bauere bu                  | ioni re à ribelli. 400                     |
| Ministri                                            | 274 Che si debba fare in occasione di leg- |
| Accioche non sia renelato il no                     |                                            |
| fecreto.                                            | 386 Come si possa bene imbroccare. 440     |
| 300,000                                             | e 454                                      |

| e 454                                                                         | Generali, e particolari si deuono of    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Oderint dum metuant, concetto tiranni-                                        | Courte with                             |
| 60- 31                                                                        | Orfeo, come rendesse shipidi i mostri   |
| Odiato malamente si può assicurare. 77                                        | infernali. 140                          |
| E sottoposto a sinistro giudicio. 425                                         | E tirasse le pietre alla fabrica di The |
| Odio tra parenti pieno d'iniquità. 229                                        | be. ibid.                               |
| Onde nascas e perche arabbiato. 229                                           | Introdusse la società humana, ibid.     |
| Tra parenti Prencipi, porta la morte                                          |                                         |
| d'uno d'essi. 230                                                             | Origine de Confrati Tacy . 336          |
| si deue fuggire. 230                                                          | Oscurità di parlare, quando conuenga al |
|                                                                               | Prencipe. 100                           |
| Di Eteoclese Polinice 345<br>D'Atreose di Thieste, ibid.                      | Osservatione del tempo ne' gran negotif |
| Non si nodrisca tra parenti, perche                                           | necessaria. 398                         |
| pericolofo. ibid.                                                             | Ostaggi perche si danno. 35 t           |
| Offerte d'aiuti stranieri, non si deue fa-                                    | Offinatione de Fiamenghi onde . 394     |
|                                                                               | Ostracismo degli Ateniesi, degno di bi- |
| Offitiali troppo diligenti, vergogna del                                      | Otio paraicio so ali # Constri          |
| m                                                                             | Otto pernicioso à gli Eserciti. 194.    |
| Ogettosche si propone l'huomo d'honore                                        | Ottone, and and o contra Vitellio, come |
| maille C a serie trace C                                                      | s'afficurò di Roma. 112.                |
| Opinioni degli Antichi, circal'anime                                          | Come acquistasse gli animi de sol-      |
| de morti : 66                                                                 | C ( 11 ) : ( 11 11 12 2) * ) !          |
| D'Empedocle, circa la creatione del                                           | Come solleud i soldati di Galba. 149    |
|                                                                               | Perebe mandato da Nerone in Por-        |
| 703 n                                                                         | togallo : ibid.                         |
|                                                                               | Perche saluasse la vita d Mario Cel-    |
| Opportunità, come si possa ben acertare.                                      | 10. 243                                 |
| Mentre dalietta non hil an and                                                | Imprudente: 289                         |
| Mentre s'aspetta non bisogna perdere<br>l'occasioni.                          | Perche si solleuasse cotra Galba.374    |
| Grange come li captinalice ali min de                                         | Percherotto. 430                        |
| Oranges, come si captinasse gli animi de<br>Fiamenghi. 232                    | 75                                      |
| Orationi si faceuano in lode de morti,                                        | P                                       |
|                                                                               | To do do Cittadinina a Comina Maria     |
| Ordine the tenne Catilina nell - Cott                                         | P Acede Cittadini necessaria elle Re    |
| Ordine che tenne Catilinamella sua con<br>giura:                              | publiche. 18                            |
| Acres - J. J. v. v.                                                           | Perche confernata da Augusto. 23        |
| Chitenta d'altera quella della messa                                          | Afficuragli Imperi. 24                  |
| Chi tenta d'alterar quello della natu-                                        | Sanguinosa deuc suggirsi. 80            |
| raspecca contra natura dibid.                                                 | Fà conoscere i viriuosise riconoscere   |
| Di Caualleria perche instituiti. 337<br>Perche in essi s'arollino i Prencipi, | la virtus 301                           |
| 60' figli. ibid.                                                              | E' il maggior bene, che possa accade    |
| Flifaccione Machini d'am ibid.                                                | rea popoli.                             |
| Est facciano Maestri d'essi ibid.                                             | Non si deue cambiare con la guerra.     |
| Prencipi, capi di diuersi ordini. ibid.                                       | 304.387                                 |
| Non si deuono dare ad imeriteuoli.                                            | Soaucse suoi benis 349                  |
| 338                                                                           | Gionenole. 388                          |
| N cessario, per ben valersi dell'occa                                         | Vuolesser sicura, 406                   |
| Sione. 441                                                                    | Come debba farsis 407                   |
| Mecessario intutto: ibid:                                                     | Non si può stabilire senze la guerra.   |
| Anima degli Eferciti, 442                                                     | 457,                                    |
|                                                                               | 6 3 Fa-                                 |

| Padre ammazzato dal figliuolo. 265                  | De soldati colpeuoli vsate da Roma-                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Paludi Pontine, da chi asciugate. 534               | ni. 174, 250                                          |
| Paolo Emilio, come facesse grandi im-               | Degli Ambitiosi, appresso gli Ate-                    |
| prefe. 163                                          | nieji. SIS                                            |
| prese. 163<br>Paolo Apostolo, esortò Timoteo à con- | Penitente dell'errore merita perdono.                 |
| servare la riputatione. 292                         | 267                                                   |
| Paralello degli inconuenienti che nasco             | Pensiero di Giulio Cesare, circa le leg-              |
| no ne Stati grandise mediocri. 106                  | gi. 177                                               |
| Tràl eloquenza, e la calamità. 140                  | Perfidia odiosa, e però da fuggirsi. 392.             |
|                                                     | Dannola ibid.                                         |
| Parlare di cose gravi con donne perico-             | Castigata da Dio . ibid.                              |
| lojo. SII                                           | Disdiceuole à Prencipe. 392                           |
| Con Prencipe, vuol esser considerato.               | Pericle, come si portònel gouerno della               |
| Doubli pruchaminti Lagli demoni da                  | D 115.                                                |
| Parthisperche vinti dagli Armeni 469                | Perche lodato. 171                                    |
| Partito sauio preso da Liuia, nella mor             | Perdita nella guerra è comune al gran-                |
| te d'Augusto.                                       | de, & al picciolo. 106                                |
| preso da Druso, per acquettar i solda-              |                                                       |
| tt. 210                                             | Pericolo d'Alefsandro, inanimò li suoi<br>foldati 202 |
| Simile ad altro preso da Scipione. 210              | manife da Commanica a nimadiata                       |
| Preso da Memio Russo, per acquetta-                 | preuisto da Germanico, e rimediato .                  |
| reisoldati. 225                                     | 426 Pravical of Courieft d'huma Cuandona              |
| Æ da Germanico₂e da Alessadro.225                   | Pericoloso servirsi d'huomo Grandene                  |
| Duro, e difficile. 395                              | gli Eferciti. 472. 240                                |
| Improviso preso da Annibatesper v-                  | Persianisfedeline secreti de loro Rè.43               |
| scir d'aguato. 431                                  | Personaggio sospetto non si glorij di ser             |
| Prudente d'Antipatro, per fuggir la                 | uigio fatto al Prencipe. 113                          |
| muidia. 471                                         | Lasciate l'armisidia a vita tranquil                  |
| Passaggio dalla vita prouata ad esser               | la. 114                                               |
| Prencipe, porta seco più il vitio, che              | Non ecceda nel viuer suo lo stato pri<br>uato: ibid.  |
| la virtu.                                           |                                                       |
| Pasquinata contra Tiberio . 499                     | Fugga i carichi publici; le visite, e no              |
| Patienza nella morte, contiene tutte le             | admetta honori smoderati. ibid.                       |
| pirtu.                                              | Lasci le pompe, sia cauto nell'amici-                 |
| Distar nel Vallo in occasioni dispe-                | tie, e nel parlare. ibid.                             |
| rate,necessaria · 454                               |                                                       |
| Pazzie di Prencipi, per appetito di glo-            | ò bia smo altrui sia cosiderato ibid                  |
| r1a - 17                                            | Thoma inscirlent use Someting, torns                  |
| Di coloro che comprano titoli. 483                  | Fugga il dare di je sospetto al Pren-                 |
| Pazzi quelli che si fanno capi di solle-            | Cipe . Papplaula dal nancla                           |
| uatione. 305                                        | Fugga l'applauso del popolo. 231                      |
| Pecca contra natura, chi altera gli ordi            | Persone publishe nonsi deuono ingiuria                |
| ni di lei s                                         | 100                                                   |
| Peccati ridicoli seueramente castigati              | Piaceuolezza d'Antigono. 172                          |
| da Tiberio · 499                                    | Title of minimum of the conference to                 |
| Pena de limulatori. 31                              |                                                       |
| Degli Egitcij à chi riuelaua i secreti              | 3.16                                                  |
| della Republica 43                                  | 2 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,              |
| De Romani. 43                                       | Lelle donne Germane - 36                              |
| De Bugiardi. 50                                     | D'Hipermestra . 1510                                  |
| 200800000                                           | Pie-                                                  |

| 121 () 1                                |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Plota di Seruilia, figlia di Seiano. 36 | Bestia di molti capi . 409                                       |
| Prerogativa delle donne. 360            |                                                                  |
| D'Eneaversormarii. 420                  |                                                                  |
| E d'Alessandro. ibid                    |                                                                  |
| D'Alessandro, verso i soldati. 470      | ****                                                             |
| Pisone, percne dato per Collega à Ger-  |                                                                  |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##  | Sialiherale al sun Drencine al torne                             |
|                                         | dal hisagrap                                                     |
| Perche fatto Gouernatore della Si-      | del bisogno. 479                                                 |
| Ma. 535                                 | G 1 C 1                                                          |
| Plebe odia la Nobiltal. 92              |                                                                  |
| Et è da questa odiata. ibid.            |                                                                  |
| Senza capo questa. 344                  |                                                                  |
| Non farà motiuo se non hà chi la gui-   | Potestà nella vita de soldati à chi con-                         |
| di. ibid.                               | ceßa. 248                                                        |
| Polidoro, perche ammazzato dal Rè di    | Pouertà d'vn Grande pericolofa. 484                              |
| Tracia. 373                             | Fàgli huomini inquieti . 506                                     |
| Polisena, siglia di Priamo, amata da A- | Potenza di Seiane, con l'iberio. 549                             |
| chille. 67                              | Edi Narcißo Liberto, con Claudio.                                |
| Sacrificata sopra il suo sepolero. 67   | ibid.                                                            |
| Pompeo il giou me, ammazzato da Ti-     | Precetto sauio di Ciro. 735                                      |
| tio per ordine d'Antonio. 16            | D'Onosandro, in materia di soldati.                              |
| Il Migno, nin seppe vincere Cesare.     | 160                                                              |
| 209                                     | Precipitio deue fuggirfi nella guerra.                           |
| Biasmato, per hauer abbandonata Ro      | 467                                                              |
| ma. 289                                 | Dell's vendetta dispiace anco à chi la                           |
| Come acquettasse i soldati. 452         | fd. 7.18                                                         |
| Biasmato, e perche. 527                 | Preda, causa danno, quando è intempe-                            |
| Pempilio Linato, perche vincesse i Frã  | stina. 138.448                                                   |
| cesi. 465                               | Deue distribuirsi egualmente a pro-                              |
| Ponte di Caligola, sopra il Mare. 75    |                                                                  |
| Ponti lunghi, che cofa fossero. 427     | Para Galinida Co da Dane                                         |
| Portamento d'Agrippa, con Augusto.      | E'mtile texts in thereto                                         |
| 408                                     | Wind il Caldata all a duam                                       |
| Popolo, non vede volontieri alterare    | Perche lia vicardata da Canisani                                 |
| gli ordini antichi. 23                  | Perche sia ricordata da Capitani a' soldati, ibid.               |
| E' la vera vena de' tesori de' Prenci-  |                                                                  |
| pi. 76                                  | Predictioni, ò profetie non fi lascino pu-<br>blicare, al Volgo. |
| Vuol qualche apparenza di gouerno.      | Dapowia dalla Demi                                               |
| 13:                                     | Prima ala sell-serves                                            |
| E' più facile alle ciancie, che a' fat- | Stimolo alla virtà. 341<br>Coto della virtà. 457                 |
| ibid.                                   | core usua virili. 457                                            |
| E' appassionato. 211                    | Prencipe, e Prencipi.                                            |
| Romano fi rifenti del Matrimonio di     | t consider of the world "                                        |
|                                         | Quando palla perietures sui cuiti e                              |
| Vuolesser trattenuto con spettaeco-     | Quando passa perpetuare se carichi i                             |
| lise ginochi.                           | 1(1)                                                             |
| Non si lasor facilmente tirare alla     | Habbi l'occhio sopra i principali Mini-<br>stri.                 |
|                                         |                                                                  |
| more of toler and the second            | Come debba castigar i Ministri.                                  |
| Man la relammanche la un na outre 2) a  | Tirannici ammazzati.                                             |
|                                         | c 4 Nuc-                                                         |

| Nuouo deue dare i carichi a' parenti, e    | Fugga l'adulatione. 46                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| perche. 19                                 | Nuouo, prenda il giuramento da Mini-        |
| Stimino gli huomini valorosi, benche       | ftri. 46                                    |
| ignobili. 20                               | Enon faccia nouità nel gouerno 47           |
| Si lasciano volontieri pregare di ciò che  | Sia modestamente modesto. 47                |
| desiderano. 21                             | Honori la memoria dell' Antecessore, e      |
| Non si lasci prender adosso possesso al-   | perche. 49                                  |
| le donne.                                  | Sia sincero, e veritiero.                   |
| Che deue succedere non dia di se sospet-   | Come possono assicurarsi insieme. 52        |
| to al regnante. 22                         | Come possa assicurar se stesso. 52          |
| Nuono, non muona guerra. 24                | Onori il sogetto di cui teme. 52            |
| Soprainteda alla Giustitia, e perche. 26   | Dissimoli il timore.                        |
| Perche tedano ad abbassar i vasalli.27     | Legbilo con benefici, e parentadi. 53       |
| Come possano ciò fare acconciamete.27      | Se ciò non basta leurlo da carichi che      |
| Abbracci la virtù. 27                      | tiene, e come.                              |
| Non si rimetta all' arbitrio de' Mini-     | Gli metta appresso Ministro emolo, e        |
| Stri. 27                                   | diffidente. 53                              |
| Nonpermetta ch'alcuno pretenda vgua        | Gli leui l'amministratione, onde possa      |
| glianza jeco. 27                           | prendere spirito. 53                        |
| Procuridi mettersi in riputatione. 27      | Faccia il suo gouerno temporaneo. 53        |
| Vary nella maniera del gouerno, e per-     | Sia cauto nell' abbafsarlo.                 |
| che 28                                     | Guardisi dalle insidie 56                   |
| Non deue far gran fondamento nell'a-       | Habbi l'occhio alle mani di tutti. 56       |
| mor del popolo. 29                         | Non si sidi di ogni sorte di persone. 56    |
| Deue effere accurato nell'alleuar i figli- | Non nodrisca in se stesso odio, contra      |
| nolt.                                      | cht che fia.                                |
| Fuggail titolo di crudele. 29              | Soddisfi a' legati dell' Antecessore. 57    |
| E l'infamia.                               | Ne sprezzi, ne ambisca la gloria. 38        |
| Non entri in concetto d'esser huomo        | Col mal e sempio fa gran male. 61           |
| da puoco.                                  | Cattino perche dato da Dio 61               |
| Fugga la superbia.                         |                                             |
| Ingegnisi di rendersi amabile . 31         |                                             |
| Fugga labugia.                             |                                             |
| Vero, quale sia.                           |                                             |
| Che lasci il successore pupillo à cui deb  | - Operando bene, può sperar l'imortalità.   |
| badare il gouerno.                         |                                             |
| Lasciato pupillo , come possa assicurarsi  |                                             |
| 30                                         | Nello stringersi in amicitia, pensicosi     |
| Non creda alle donne, e perche. 3:         |                                             |
| Non commetta cofa orribile, nel prin       |                                             |
| cipio del fuo Imperio.                     | 67                                          |
| Non può hauer più brutta nota ch'esse      |                                             |
| tenuto menzogniere. 4                      |                                             |
| Puoche cose possono far secrete. 4         |                                             |
| Non divolghi i fervigi de' foldati. 4      |                                             |
| Non si vaglia dell'opera d'huomini fa      |                                             |
| Cinoroft. 4                                | 4 Deue servire à tutti.                     |
| Non castigbi alcuno di fatto mà confor     |                                             |
| me le leggi.                               | 4 abellisca la città có edifici magnifici.7 |
|                                            | Ala                                         |

| Manon con fabriche spropositate. 75        | Amati nel principio del loro Imperio.                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fuggalaviolenza. 76                        | e poi odiatize perche.                                                |
| Odiato, non è mai sicuro. 77               | Procuri di hauer buoni Ministri, e per-                               |
| Non si dia in preda alle donne. 81         | che.                                                                  |
| Se desidera buona sama, viua bene. 82      | Interuenza tal volta a Tribunali. 177                                 |
| Alleui bene i figliuoli. 89                | Per la difficoltà non deue trascurar il ri                            |
| Gli introduca nel gouerno. 90              | medio del troncar le liti. 178                                        |
| Non sincero degno di biasmo. 100           | Hanno bisogno di huomini di bello ingc                                |
| Che non puol esser inteso, è difficile il  | Andra A                                                               |
| trattar seco. 101                          | Deue essere accurato nel gouerno dello                                |
| Come debba gouernarsi, chi tratta con      | Ctata                                                                 |
| Prencipe, che non vuol esser inteso.       | Olom mulalishi difini di                                              |
| 101                                        | Non mettamai in compromesso la sua                                    |
| Lasci le durezze. 102                      |                                                                       |
| In Senato, & in publico, parliben pre-     | Nelle turbolenze vagliasi dell'opera de                               |
| meditato.                                  | i Ministri, e come . ihid.                                            |
| E' l'anima degli Stati. ibid.              | A Conofaccia i Falia. 1: 4                                            |
| Compatisca i sudditi. ibid.                |                                                                       |
| Perche chiamato pastore de popoli. 109     | METTATIS ASSAULT                                                      |
| Non può sopportar pno di cui habbi so-     | Mandandogli appresso person                                           |
| spetto. 112                                | Mandandogli appresso personaggi pru-<br>denti.                        |
| Sono sospettosi. 118                       | Habbino cura de' (oldati                                              |
| Non precipitino alla vendetta 119          | Sid peritiero                                                         |
| Siano sobry nell'honorar le donne. 124     | Difendala Religiona                                                   |
| Inuidiosi. 128                             | Importantesicho G - p-1: c                                            |
| Vogliono, che siano rispettati i Juoi. 128 | Non può for cola qui dorna della                                      |
| Mà ci vuol prudenza. ibid.                 | Non può far cosa più degna, che hono-<br>rar Dio.                     |
| Non faccia nouità alterando gli ordini     | Rolinial Committed                                                    |
| dell'Antecessore. 130                      | Deue stimar oli huomini di incani                                     |
| Monsia facile à leuar i prinilegi a po-    | Deue stimar gli huomini di ingegno. 210<br>Etirarsene appresso. ihid. |
| poli.                                      | Tatanila sali C 1:                                                    |
| Con che maniera, volendo, debba farlo.     | Che biontarono Academia il ilid.                                      |
| ibid.                                      | Che piantarono Academie, e loro buo-<br>ni effetti.                   |
| Non sia fraudolente. ibid.                 | Di Salerno, perche rouinafse. ibid.                                   |
| Come possaing amar il popolo. ibid.        | Nonlassi exessan l'adia ans 11                                        |
| Nonrouini i sudditi facundoli spendere     | Non lasci crescer l'edio ne foldati. 214                              |
| in spectacoli 133                          | Mà vi nutrisca la dissidenza, & in che<br>modo                        |
| Volendone fare, spenda del suo . ibid.     |                                                                       |
| Dia la suamercede al soldato, se lo v-     | Non mostri di temer de' sudditi, manon<br>gli irriti.                 |
| nol quieto. 148                            | Stighen provide houle ibid.                                           |
| Sia cauto nel negoriar, ch'altrifà seco.   | Stia ben provifto per le occasioni. 215                               |
| 154                                        | Se non ha forze dissimoli. ibid.                                      |
| Perche trattenuti nel far legratie. 157    | Come deue castigar i capi di seditione.                               |
| Sia aueroito nelle dimande, che gli fi fa- | Lasci Colocutioni - t. c                                              |
| no, e nel concedere. 158                   | Lasci l'esecutioni odiose a'ministri. 219                             |
| Pensino alle consequenze d'esse diman-     | Non dia per capo à gli Esercitipersona                                |
| de. ibid.                                  | che possa pretendere nello Stato. 22x                                 |
| Ben'amato, è il meglio difeso. 167         | D'Oranges, come s'acquist asse gli animi                              |
| Deue ornarsi di virtù. 170                 | de Fiamenghi. 232                                                     |
| 710                                        | Come possa assicurarsi di sogetto sospet-                             |
|                                            | fn.                                                                   |

| 192                                         | Che con la riputatione perderono gli Sta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non saind vuol oinere contimore. 233        | 11. 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Non permetta, che vi sia garrafrà le do     | Amila virth. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ne. ibid.                                   | Moderni affabili. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Procuri di farsi amare. ibid.               | pual efser affabile, e fenero, e como 29\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E di hauere appresso huomini prudenti.      | Consideri la natura de sudditi, ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 242                                         | S'accomodial genio delle nationi. 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Resta violato nel Ministro. 250             | Modo, che deue tenere per ejser affabi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Procuri buoni ministri. ibid.               | le e seuero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Non approut cose ingiuste fatte da mini     | Riceuerà m. ggior gloria nel perdono,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tiri. 251                                   | che nel caltigo. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E li procuri tali, che portino il carico co | Simolacro di Dio, deue imitarlo nella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| decoro. 252                                 | pietā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ricorra à Dio nelle publiche calamita.      | Depò il castigo, dene perdonare a' popo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 254                                         | ti. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prosperara col timor di Dio ibid.           | Vedendo la rouina del vicino, dene pen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Non tanto genera i figliuoli à se, quanto   | far al suo pericolo. 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| alla Republica . 256                        | Catino odia le persone virtuose. 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quando debbarifentirsi . 263                | Come possa assicurar se stesso. 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No si faccia auttore di cose odiose. 269    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Faccia stima de buoni ministri 274          | tani. 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mà non gli faccia troppo grandi. ibid.      | The Contract of the Assessment of the day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sia auertito nell'aggrandire i suoi, ibid.  | fuoi ministri. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anima, e spirito dello Stato. 280           | Ha pigogno ai oconi anicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Giouane, può aneturarfi alla guerra. 283    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vecchio la rimetta ad altri. ibid.          | oi mancamenti. 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| S'hà successione può andar alla guerra      | , coldar la colpa ad altri delle maluagi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ibid.                                       | ta war lassance miles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Manon quello, che ne fosse prino. ibid.     | No si faccia auttore di cose odiose. 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Esercitato nella guerra può farla da se .   | Fatte int let restite le Irellade a li Car 2130 and a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ibid.                                       | ordini di Caualleria. 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Má non l'inesperto. ibid.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deue fare la guerra difenjina da je. 284    | ordini 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E guerreggiare in persona contra nemi-      | . Cape as associate or association                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| co potente.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manon contra il debbole. 101d.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mono, non deue andar alla guerra. 285       | Nouitoso imprudente. 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| An zarila riputatione in cose dubie.        | Tellitorit to laterately a linguisting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 96                                        | Sist has preste de barrens and see all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Non curi le ciancie del Polgo. 161d.        | Non permettano sdegno frà parenti, per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Faccia rispettare i Tribungil . 201         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sia revidico.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Procuri la pace frà i sudditi. 288          | come deue portarsi. 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Curi la Matrice dello Stato. 209            | . 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Massime se sard nuovo. 101a.                | The state of the s |
| Stimi più la sostanza, che l'apparenza      | . Habbi cara di se siesso . 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.60                                        | De s CHAMP RO CIEB ARTHUR LIL AL SESSIFIED SI SULCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Non si cometta alla discretione acua        | 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fortuna.                                    | Ortastitat at Dia agagust. Passall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100                                         | Au.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 22. 381                                    | Sia benigno, O affabile. 406                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Come potrà saluarsi da traditori scele-    | Sia liberale co' benemeriti. 400                                   |
| rati. ibid.                                | Fugga la lufuria, non violi le donne al-                           |
| Assassinati da loro più intrinseci. 384    | trui. 401                                                          |
| Sia secreto alle spie se fedelise li rimu- | Nel colmo della pace, si prepari alla                              |
| neri. ibid.                                | guerra. 402                                                        |
| Castighi le infedeti. ibid.                | considerationi, che deue fare prima che                            |
| In occasione di tradimento, non faccia     | penir alla guerra. ibid.                                           |
| macello, mà castighi i capi . 385          | Quando debba adoprare più il negotio,                              |
| Sappia tacere, e cuoprire i suoi disegni.  | che l'armi! ibid.                                                  |
| ibid.                                      | Artifici da vsarsi da chi negotia: ibide                           |
| Come senza pericolo possa cimentare        | Deue affettar più il perdono, che la ven-                          |
| la fede de' suoi. ibid.                    | detta. ibid.                                                       |
| Familiari siano scielti con accuratez-     | Non mandi da se alcuno mal contento.                               |
| za. 386                                    | 407                                                                |
| Sua vera guardia è Dio . 387               | Sospettosi, non veggono volontieri, che                            |
| Non permetta, che le leggi fiano vilipe-   | on suddito simetta in gran concetto                                |
| le. 391                                    | appresso il popolo. 409                                            |
| Il suo buon esempio, serue per legge a'    | Sia benefico à gli Amici nel tempo del                             |
| sudditi. ibid.                             | bisogno. 408                                                       |
| Stia occulato intorno a' mal contenti.     | Honori quelli che gli fanno servitio, con                          |
| 392                                        | titoli conuenienti . 409                                           |
| Perche procurino di tirarsi appresso       | Sarà sauio, se pronederassi in tempo di                            |
| Prencipi di altri Stati. 393               | buoni amisi. 417                                                   |
| Come debbano portarfi nella folleuatio-    | Perche fac ciano puoca stima degli huo                             |
| ne de' sudditi. ibid.                      | mini di valore 458                                                 |
| Non dia occasione a'sudditi di solleuar-   | Douerebbero premiare i virtuosi per e-                             |
|                                            | lettione, non per necessità. 459                                   |
| Cerchi di hauer Configlieri disappasio-    | Hauuto il suo bisogno da sudditi, rimet-                           |
| nati, e pratici: 395                       | 1 .1 /                                                             |
| Non si sidi troppo della sua fortuna 395   | Ta loro il refio. 479 Percheponeri. 480                            |
| Habbi in protettione la Religione. 396     | Dourebbe rimediare all' abuso de' tito-                            |
| Nin permetta in essa nouitàs ibid.         | li . 483                                                           |
| Scacci dallo Stato i nouatori. ibid.       | Il fine, perche si prodigane'titoli, male                          |
| Abbracci la prudenza. ibid.                |                                                                    |
| Come debba portarsi nel gouerno : 397      | nnteso : 484.<br>Non l'intendono bene abbasando la no-             |
| Facciafi partegiani li principali dello    | biltà. ibid.                                                       |
| Stato . ibid.                              | Denono anzi soccorrerla ibid.                                      |
| Ami, se vuolesser amato: ibid.             | Che si sono precipitati . 488                                      |
| Vsi piaceuolezza mista, co maestà bid.     | Sotteposti alla fortuna , come gli altri                           |
| Non faccia gran fondamento nella be-       |                                                                    |
| nenolenza del popolo. ibid.                | 0 1 2                                                              |
| Camini con molta consideratione ne'ne-     | Buono non sente le detrattioni 494.<br>Sprezzano le dicacità ibid. |
| gory.                                      |                                                                    |
| Fugga la perfidia ibid.                    | Non fogliono sentir se non quello, che<br>loro piace. 498          |
| Sua auertito nel mandar i ministrine'      | loro piace. 498<br>Sentono più le puture3che i prinaii.498         |
|                                            |                                                                    |
| Scrul a fedese le promesse : ibid.         | Fugga lo spergiurare: 502                                          |
|                                            | Come Luogotenente di Dio, deue puntr                               |
| V ji modestia. 400                         | le fue ingurie. 503<br>Cafti                                       |
|                                            | C 15 / 5                                                           |

| Castigati da Dio, per hauer dissimolate      | Eleggano persone mezzane ne' carichi?                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| l'herefie. 504                               | e perche. 540                                         |
| Nonsi seruano di gente bassa, e perche.      | Danno atutti buona intentione. 542                    |
| 506                                          | Habbiano più consideratione al merito,                |
| Viua bene. 507                               | che alla beneuolenza . 5-43                           |
| Sia circospetto nel parlare, ibid.           | Professano, che niuno parta da essi mal               |
| Specchio de sudditi. ibid.                   | contento. 544                                         |
| Sue attioni non possono star celate . ibid.  | Vsi buone parole, oue no vuol vsar buo-               |
| Buono esempio dato da lui fà buoni ef-       | ni fatti. 1bid.                                       |
| fetti. 508                                   | Douerebbero fare vn' erario militare.                 |
| Non creda facilmente à spioni. ibid.         | 531                                                   |
| Comese per quali affari deuono tener le      | Presenza del Prencipe gioueuole negli                 |
| spie.                                        | Eferciti. 201                                         |
| Caflighino i delatori, non veritieri ibid.   | Buoni effetti che cagiona. 202                        |
| Guardifi dall'ira.                           | D'vn Capitano stimato, quanto va-                     |
| Si faccia vedere ne' Tribonali. 514          | glid.                                                 |
| Intento al gouerno accrefce la riputatio     | Prostezzanecessaria, per rimediare al-                |
| This is to be so to twing it ali del governo | 222                                                   |
| Tiri in se le cose principali del gouerno.   | Causa molte vittorie. 428                             |
| Oppongafi all'ambitione de'Grandis, 15       | Vtile àgli Eserciti, e suoi effetti. 430              |
| Nelle necessità deue socsorrere i suddi-     | Pretensioni de Lucifero.                              |
| de :                                         | Intollerabili di Liuia . 122.                         |
| Ambitiofi di gloria, liberali. 518           | De gli ambitiofi. 374.                                |
| Faccia le gratie da se.                      | De domessico de Prencipi. 375                         |
| Aiutino con l'arte la natura. 521            | Pretesto specioso d'Augusto, per préder<br>l'armi. 68 |
| Non può relasciare tutte le gabelle à        | De' Francesi solleuati contra il loro                 |
| fudditi. 523                                 | P à                                                   |
| Simifurinelle spese. 524                     | r 1.20:                                               |
| Faccia l'erario militare . 524               | Preuedere i pericoli, e prouederci da le              |
| Imiti Dio nella clemenza. 524                | vittorie - 347                                        |
| Sia oculato nell'elettione de Ministri.      | Prigioni s'ammazzauano sopra il sepol                 |
| 531                                          | cro de'morti.                                         |
| S'aftéga dalla crudeltà, e da ciò che pof-   | Principato d'Augusto, favorito dal ca-                |
| sa farlo crudete. 525                        | Jo, & aiutato dalla prudenza. 18                      |
| Imparida Augusto à Star provisto.532         | Principio delle seditioni si dene incon-              |
| Muoui non facciano nouità. 528               | trare 190                                             |
| Degni di lode, quelli, che attendono al      | Edelle cose cattine. 221                              |
| beneficio de' sudditi. 527                   | Della guerra difficile. 288                           |
| Non trascurimai il gouerno. 536.             | Sono debboli, e però fi deue premere                  |
| Honeri la memoria dell' Antecessore.         | in essi 404                                           |
| 529                                          | Prinilegio de soldati esautorati. 147                 |
| Come possa suggire l'ansietà. 538            | Loro concessione pericolosa. 407                      |
| Senzafede è un mostro, ibid.                 | Proceder legalmente, più sicuro, che di               |
| Non faccia la fimia di Tiberio: ibid.        | faito 326                                             |
| Cattini, perche habbino in odio i buom.      | Prodigi de mal enento d Flaminio. 445                 |
| 539                                          | Prodigalità di Caligola, e di Nerone.                 |
| Ronorino i buonise fuggano i cattini Mi      | 212                                                   |
| alstri. 540                                  | Promessa non osseruata, leua la creden.               |

| To Sal mannittante 0.47                                                 | Se fia meglio, the il Prencipe fia af-                               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| zadal promittente. 247                                                  | _ fabile, o seue o 293                                               |
| Prorogatione degli vffici, come intro-                                  | Quintilio, perche am nazzato. 341                                    |
| dotta nella Republica Romana. 9                                         | Q. Fabio, vintis Sannits, contra l'ordi-                             |
| Providenza della natura. 146                                            | ne del Dittatore, fu condannato à                                    |
| Di Germanico . 421                                                      | morte, e sua historia. 443                                           |
| D'Agricola. 431                                                         | 1100100303000                                                        |
| Prouincie aggrauate, facilmente si sot                                  | R                                                                    |
| tomettono à nuouo gouerno 18-                                           |                                                                      |
| Prudenza, che cosasia. 17                                               | - crieve perche l' sristocration lia                                 |
| Di Seneca . 224                                                         | R Agione, perche l'Aristocratia, sia<br>meglior forma di gouerno. 95 |
| Necessaria nell'esecutioni seuere.                                      | meguot forma ar gonorio e i                                          |
| 176                                                                     | Di Statorende sospettigli amici, e i                                 |
| Di Germanico. 253                                                       |                                                                      |
| D'Agrippamadre di Nerone. 263                                           |                                                                      |
| Delle Donne 365                                                         | Raimondo-perche dissuadesse à Goffre-                                |
| Di Liuia di Fillide. ibid.                                              | do,l'andare all'assalto di Gierusa-                                  |
| Delle Donne Celtensi. 366                                               | 6C378776C *                                                          |
| Di Hortensia Romana. 366                                                | Raiti, come rotti dal Duca di Guisa.419                              |
| Ancora sacra del Prencipe. 397                                          | Ramemorare i benefici fatti, è quasi vn'                             |
| Insegna ad operare con ragione. ivia.                                   | esprobarli à chi gli à riceunti 262                                  |
| Del Duca di Guisa, nel fatto d'arme                                     | Rebellione, delitto gravissimo. 150                                  |
| di Drouv 426                                                            | Come vendicata da Dio. 150                                           |
| Necessaria al gouerno de' Stati. 533                                    | Re a Egitto, come ji seppetinano. 10/                                |
| Prusia, voleua ammazzar il figlio, per                                  | Fanciullo vince i nemici 277                                         |
| far heredi i figli della matrigna.21                                    | Freippo, triege at rover Project in                                  |
| Pulcheria, conseruò l'Imperio à Theo-                                   | dra, e non vi penjaua. 299                                           |
| dosio, & alleuollo.                                                     | De Frances anomone Leave                                             |
| Punto del buon gouerno in che consista.                                 | Requare, coja perceosoja o                                           |
|                                                                         | Sospettosa. 212                                                      |
| 215                                                                     | Gelosa. 231                                                          |
| <u>e</u>                                                                | Gelosa. 231<br>Romnosa. 232                                          |
|                                                                         | Cofa defiderabile, e geloja . 240                                    |
| Zalità de' foldati collettiti. 22:                                      |                                                                      |
| Q Valità de' foldati collettity . 22<br>Di Tiberio, buone, e catiue . 3 | sottoposto a mille pericoli. 322                                     |
| Questione se sia meglio il dar gli vsfic                                | i Regno non vuol compagnia. 79                                       |
| à lungo tempo, ò à breue.                                               | s sottopolto à corottione. 322                                       |
| Se sia lecito ammazzare il Tiranno                                      |                                                                      |
| So for soons animal for an animal                                       | violar la fede. 359                                                  |
| Se sia meglio l'elettione, à la succe                                   |                                                                      |
| fione del Prencipe . 8                                                  | 2 cipe. 207                                                          |
| Qual sia meglio gouerno, ò l'Ariste                                     |                                                                      |
| cratia, ò la Democratia, ò la Me                                        | 3- sua forza. 101a.                                                  |
| narchia.                                                                | Hà servito per scala à fondatori di                                  |
| se lo stato grande, ò il mediocre, ò                                    | il nuoni Imperi. 207                                                 |
| picciolo fia più dureuole.                                              | Et à Nouatori di pretesto. 208                                       |
|                                                                         |                                                                      |
| se fia meglio gouernar con amore,                                       | ic ni ioino                                                          |
|                                                                         | i i i da faldati                                                     |
| se sia bene che il Prencipe vada                                        | 16 138                                                               |
| persona alla guerra.                                                    | Re-                                                                  |
|                                                                         | 70 25                                                                |

| Regola certasterche non siano riuela         | Rimprouero di viltà desta l'ardire ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ti i secreti. 386                            | loldati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Più opportuno per acquettare le sedi-        | Riputatione, necessaria al Prencipe, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tioni                                        | perche!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contra le solleuationi. 229                  | n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contra itraditori anari. 377                 | Fil fondamouta dal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contra i traditori ambitiosi 378             | Character accorder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contra la terza specie de traditori.         | OTHER DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE |
| 380                                          | Value la Danal-lia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contra i traditori domestici 384             | Curi allata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perche non nascono soileuationi. 395         | Risposta Cauja di realantini ma 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contra il timore vniuersale, che ajsa        | . Risposta sauia di Valentiniano à suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | Soldati. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Republiche, che amano la libertà, guar-      | Bestiale di Caligola à due senatori. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dino quelli, che maneggiano l'ar-            | Di Antigono, al figlio, che voleua fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | pere l'hora del marciare. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Siano oculate intorno à loro Capitani        | E di Metello a chi lo interrogana di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | cofa simile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Roman 2 corrotta non era più capace          | Generosa di trenta giouani Sogdiani,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | ad Alessandro 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · Combine boutout                            | D'Atalarico al Senato Romano. 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Non fil mai retta mealia cha de              | D'Vlisse à Circe, che lo pregaua à star                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Non fu mai retta meglio, che da Au<br>gusto. | Del Sameta P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| m - 7 1 1 7 ·                                | Del Senato Romano ad Adgadestrio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Saranno sempre participata recordia          | Prencipe de' Catti. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Saranno sempre perturbate menere             | Di Aleffandro ancor fanciullo. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| non of servano le leggi. 390                 | Generosa di un soldato à Nerone.292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rescupori, come fatto prigione da Tibe       | Di Mario à Beorisce . 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | Et à Publio Solone ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ribelli, non si dialoro-occasione di cono    | Di Henrico IV. à chigli die la nuoua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Scere le proprie forze. 405                  | che Spagnuoli haueuano sorpreso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ricordare il benefitio d chi l'hà riseun-    | Amiens. 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| to, quando fia tecito, e come, e da          | Risolutioni, che paiono facili in Theori-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | ca, sono difficili nella pratica. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ricordi saui di Salustio, à Tiberio. 42      | Rinolutioni di Stati ricercano, che alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A' Capitani                                  | occasioni sia accompagnata la pru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Di Galba d'Pisone. 215                       | acnza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sauio di Mecenate, ad Augusto. 269           | De popolino si deuono sprezzare. 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Del Conte di Fuentes, al Prencipe di         | Di Francia, perche seguite. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conde. 353                                   | Riuscita buona s'assicura col fare le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Di Ciro à Cambife suo figliuolo . 354        | . coje in tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D'Euriptolemo agli Aseniesi. 190             | Romasperche ne suoi principi facesse il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Di Hermocrate a Siracufani. 432              | Re.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Di Suetonio Paolino à suoi soldati.          | Romani vogliono essere gouernati con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 447                                          | aestrezza. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Di Agricola è suoi soldati. 456              | Non aborthano il nome Regio. 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rigore non deue scompagnarsi dalla pie       | Inuincibili nella mediocrica della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ta. 403                                      | Stato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Del Duca di Alua cagiono la rouina           | Dopo hauerlo allargato supe ati, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| di Fiandra . ibid.                           | vinti. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | Ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Komani, perduta la libertà vili. 121                                                                               | Sacerdote, poteua mirare i corpi morti.                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Come dividenano la preda, e nel farla                                                                              | 426                                                                   |
| come ji governavano. 139                                                                                           | · Sacrificio a' morti, perche si facesse il                           |
| A chi dauano i gradi della militia,                                                                                | primo di Febraro . 67                                                 |
| 161                                                                                                                | Che si faceua sopra i sepoleri. 189                                   |
| Perche riuscinano cosi eccellenti con                                                                              | De prigioni, perche si faceua 423                                     |
| dottieri. 161.                                                                                                     |                                                                       |
| Magnanimi, non si valeuano della                                                                                   | Saffo Doetessa. 368                                                   |
| huderdo.                                                                                                           | Sagacità de negotianti, perche scuoprire                              |
| C. b. c. 3-11 1                                                                                                    | i sensi del Prencipe. 18                                              |
| Antada di -1.                                                                                                      |                                                                       |
| Offervariano la foda                                                                                               | à Saluarfi è necessaria la brauura 454.<br>Et il giudicio ibid.       |
| - Osferuauano la fede. 325                                                                                         |                                                                       |
| Honorauano que'foldati, che faceua-<br>no prodezze 337<br>Eperche ibid. 259<br>Perche destrugessero Capoua, Carta- | Patienza di star nel Vallo, e sapersi                                 |
| no proactive.                                                                                                      | valer dell'occasione. 454                                             |
| Eperche ibid. 259                                                                                                  | Attaccar la battaglia con buona cô-                                   |
|                                                                                                                    | giontura 45+                                                          |
| gine, e Corinte. 347                                                                                               | E sapersi valere della vittoria. 455                                  |
| Come, e perche si facessero poteti.354                                                                             | Salustio, come sigouernò, e sostenne la                               |
| Prohibirono ad Antiocosil far guer-                                                                                | sua sortuna.                                                          |
| ra ad Attalo. 355                                                                                                  | Saniti, per ingordigia di preddrotti. 174                             |
| Perche non castigassero i Rhodiou.                                                                                 |                                                                       |
| 413                                                                                                                | Sarmati perche vinti da' homani. 138                                  |
| Percherotti alle Forche caudine.424                                                                                | E Germani, rotti per il predare. 174                                  |
| Caminauano con l'Esercito ben pro-                                                                                 | Santità delle donne Germane, e delle Ve                               |
| uisto.                                                                                                             | stali. 365                                                            |
| Perche leuassero dall'aratro L. Ouin                                                                               | Sauio, chi non si fida di fauor popolare.                             |
| tio Cincinato, e lo facessero Ditta-                                                                               | 268                                                                   |
| tore. 458                                                                                                          | E chinen crede alla fortuna 488                                       |
| Fevero grandissima stima della ripu-                                                                               | Sceleraggine de'foldati, che si solleuano                             |
| tatione. 478                                                                                                       | quale. 252                                                            |
| Magnanimi 480                                                                                                      | Grandissima voltarsi contra il proprio                                |
| Romolo, perche fatto Re. 4                                                                                         | Prencipe. 302                                                         |
| Rotta della lega al Tarro, seguì per l'in-                                                                         | Scelta degli Amici, si deue fare co mol-                              |
| gordigia di predare. 174                                                                                           | iaconfideratione. 371                                                 |
| E de' Tedeschi sotto Agria. 174                                                                                    | De familiari de Prencipi, vuol effer                                  |
| Date a gli V gonotti hanno destato in                                                                              | fatta accuratamente. 386                                              |
| essi la percinacia.                                                                                                | Sciagure degli Herencu 219                                            |
| Rotture co sudditi si deuono fuggire.                                                                              | Perche permesse da Dio 254                                            |
| 216                                                                                                                |                                                                       |
| Rou, ne vagionate dall'ebrietà. 314                                                                                | Scienze inuestigate da gli huomini 3<br>Militare, come s'acquisti 163 |
| Ed Janes Come Come Care                                                                                            |                                                                       |
|                                                                                                                    | Militare, necessaria al Capitano. 434                                 |
| umon di Frandra, perche fuscitati. 8                                                                               | Come s'impari. ibid.                                                  |
| Et di Francia 85                                                                                                   | Scipione, per juggir l'otio esercitaua o-                             |
| Et di Francia 85.                                                                                                  | gnigiorno i suoi soldati. 222                                         |
| C'                                                                                                                 | Non volena auenturar la vita de sol-                                  |
| S                                                                                                                  | dati senza profitto. 318                                              |
| thing for I .                                                                                                      | Perche intrepide. 370                                                 |
| Abine, secero la pacetrà i Romani,e                                                                                | Perche procurasse l'amicitie di Mas-                                  |
| to submit.                                                                                                         | Simissa, e di Siface. 417                                             |
|                                                                                                                    | Scin                                                                  |

| Scipioni, perche si perdessero in Spagna,  | Seguaci di Catilina, perche lo seguitas.  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 418                                        | sero.                                     |
| Scritture appartenenti à gli Stati, non si | Quali. 505                                |
| lascino publicare. 520                     | Seiano violò Liuia, per venire a' suoi di |
| Scorpioni delle Corti. 472                 | fegni. 111                                |
| Sdegnotra parenti implacabile. 344         | Rouinò se stesso, e suoi amici . 128      |
| Secreti non si dicano alle donne. 38       | Maluagio contra Agrippina. 154            |
| Come si possano celare. 42                 | Perche precipitasse. 237                  |
| Secretezza facilita, e fa rispettare i ne- | Perche riducesse in vn luogo tutte le     |
| gory. 42                                   | guardie. 271                              |
| Suo beneficio. 303                         | Precesti de' quali si valse, per ciò fa-  |
| Come si possa conseguire 42                | re. 271                                   |
| Madre de negoty. 303                       | Aueleno il figlio à Tiberio. 375          |
| Seditioni peste delle Città, e rouina de-  | Quanto amato da Tiberio, e quanto         |
| gli Stati. 17                              | traditore. 375                            |
| Loro danni. 18                             | Stupro la Nuora. 375                      |
| Nelle legioni d'Ingheria, perche su-       | Intimori l'istesso Tiberio: 376           |
| . scitata. 134                             | Perche si face se scelerato. 385          |
| Come cominciano. 144                       | Maluagio. 473                             |
| Con quali artifici sono suscitate ibid.    | Perche perfuadesse à Tiberio il par-      |
| Come il fuoco, e la peste. 59              | tirsi da Roma · 536                       |
| Crescono per la moltitudine 173            | Semiramis, conferuò, & ampliò il Re-      |
| Si solleuano per cause leggieri A 179      | gno al figlio.                            |
| Cagionate da menzogna. ibid.               | Ingrata, e scelerata. 328                 |
| Per ogni picciola occasione si solle-      | Sempronio Gracco Confole, huomo fin-      |
| ua. 180                                    | golare,e suoi fatti egregi 334            |
| Vogliono subito rimedio. 190               | Perche no indegno di quel nome. 334       |
| Delle legioni di Germania , onde ca-       | Senatore deue portar libero il suo pare-  |
| gionata. 226                               | re, anco con pericolo di dispiacere       |
| Perche cominciano con la morte de          | al Prencipe - 59                          |
| Centurioni . 226                           | E deue hauer tanto cara la salute del-    |
| Vogliono prestezza per restar estin-       | la patria, quanto la sua . 59             |
| te. 228                                    | Souuenuti da Tiberio nella pouertà.       |
| Seditiosi si cast igbino. 145              | 485                                       |
| Fannoraccolta de'trifti, e perche 176      | Deue, hauere ane ssa la Maestà. 530       |
| Etoquenti deuono cacciarsi dagli E-        | Senato Romano, perche non accettafse la   |
| Serciti. 179                               | rinoncia dell' Imperio fatta d' Au        |
| Perche cerchino di tirar moltinel lo-      | gu/10. 108                                |
| ro partito. 244                            | Rappresenta il corpo della Republi-       |
| Procuri il Capitano di dividerli ibid.     | ca . 286                                  |
| Vn solo è bastante ad infettar vn' E-      | Senso più seguitato che la ragione.333    |
| sercito. 159                               | Ingruria fatta ad esso, è di tutta la     |
| Perseguitati datutti. 302                  | Republica. 286                            |
| Deuono scacciarsi dagli Eserciti: 179      | Seneca querelato.                         |
| Di Francia, e di Fiandra, che fine li      | Sentenza degna d'esser considerata da     |
| proponeuano 416                            | Prencipi. 90                              |
| segestesperche intrepido + 378             | Latina insegnata da Ludouico XI. Rè       |
| Leale. 392                                 | di Francia al figlio. 492                 |
| Segno di gran motino in vn esercito.228    | Seppelire i morti offitio di pietà. 181.  |
|                                            | 185.                                      |

| 6 185. 8439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | guerra. 43                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seppelire i morti, buona ragione di guer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anima dell' attioni grandi. 43            |
| ralo ruole. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Di Prencipe sdegnato, cattino segno.      |
| L' stile rsitatissimo. 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119                                       |
| sepultura sprezzata da alcuni. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Siliosperche rouinasse. 262.              |
| sepoleri in stima grande appresso tutti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Simolatione di Tiberio, quanta, e quale.  |
| - 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22                                        |
| Honorary. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Disconuiene al Prencipe. ibid.            |
| Varietà loro. 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pena, che porta seco. 34                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sindicari » sati nella Republica Roma-    |
| Sertorio, come ritrabelse i suoi soldati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na.                                       |
| dalla voglia del combattere. 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sincerità non fincera, onde nafca nell'hi |
| Seruire con fede non basta, ma è neces-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| faria la prudenza. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ftorief. 14                               |
| Servitori, che s'abbrusciauano col Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Società necessaria all'huomo.             |
| dronmorto. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hebbe origine dalla necessità. 2          |
| Che infamarono i padroni . 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Troud le arti: 2                          |
| Scruigi fatti al Prencipe, deuonsi scor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Simile al volto delle fabriche. 213       |
| dare da chi glifa. 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sogetti chiamati alla successione dell'-  |
| Di buomo Grande pericolofi al Pren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Imperios fatti mortre da Tiberio.         |
| cipe. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58                                        |
| Quanto è maggiore, tanto deue gene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grandes che sà d'esser sospetto al Pré    |
| rar più gran timore . 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cipe, come deue gouernarsi. 54            |
| Seruitù assidua de Cortigiani à che at-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | serua con fede. ibid.                     |
| tenda. 473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enon gli accresca il sospetto. 54         |
| Seuerità mista con piaceuolezza sa vn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Non siglory d'hauer fatto servitio al     |
| buon Prencipe. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prencipe. 113                             |
| . Come s'habbia da vsare. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lasciate l'armi si dia à vita tranquil    |
| Vuol esser corretta con la beneuolen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ld. 114.                                  |
| 70. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Non ecceda ne' portamenti suòi lo stæ     |
| se stia bene al Prencipe. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | to privato 114.                           |
| Del Ducad' Alna, caufa della Fello-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Altri ricordisper esso, per totil ibid.   |
| nia de' Fiamenghi 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sogno causa disedivione. 179              |
| Sfacciataggine di Messalina. 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Di Cecina, di Enea se di Andromaca.       |
| Sicarij de Prencipi, tutti mal capitati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 436                                       |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fallaci . 437                             |
| Siciliani, perche ribellassero da Fran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De' Prencipistaluolta veri. 437           |
| cesi. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Di Artorio, medico di Augusto. 437        |
| Sicurezza vera del Prencipe, quale sia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Di vn buemo Tefalo. 438                   |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Di Calpurnia, moglie di Cefare, ibid.     |
| Del Prencipe è prodotta dall' amore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Edi Maria Medici, Reginadi Fran-          |
| de popoli. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cia. ibid.                                |
| Di conscienza si troua suggendo le co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| se mal fatte. 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Soldati di Lucullo, per che tumultuasse-  |
| Transit Transita divatuose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Signoria Tirannica dura puoco. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
| Silla, e Mario, perche puotero riuoltarsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
| contra la Republica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perche congiurassero contra Galba.        |
| Perche facelse pace con Mitridate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Di Annibale, perche s'aunilissero?        |
| Silentio, necessarionel maneggio della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 335                                       |
| The second secon | d Sola                                    |

| Soldati di Scipione, perche amotinati       | Sadellamorte d'Agrippa 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Spagna                                   | Sostanza della Vittoria in che consista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E quelli di Cesare. ibid.                   | 12.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E quelli di Galba, perche l'abbando-        | E del saper vincere. 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nassero. ibid.                              | Charman li Connatillani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Come li captinasse Ottone. ibid.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Di livella da chi namini M                  | Perche ribellaßero da Carlo V. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                             | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Enlich annielt in Fin 1                     | 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Di Engheria trenche tumulando ibido         | Nons'acquetarono alle promesse del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Di Vngheria, perche tumultuassero.          | Comendatore. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Outsite tamba militaria                     | Scordati gli odij intestini si voltaro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quanto tempo militassero appresso i         | no contra Francesi. 265.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Romani.                                     | Perche habbiano perduta la Fian-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Com'erano licentiatio ibido                 | dra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prinilegio degli esautoratio ibido          | Spartani, perche rouinassero. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chefer matignità si lasciarono vin-         | Specchio, perche vtile nella colera. 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| cere.                                       | Speranza d'arricchire tira il foldato al-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Moderni indifciplinati - ibid-              | ( a fileness a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Di scipione si solleuarono per vna nu       | Asserta che perturba la nostra huma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ouafalla. 170                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vogliono esser maneggiati delicata-         | to d Dlanes and the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mente. 200                                  | Charchia artila well a sel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perche dagli antichi Imperatori chi-        | Objects of the state of the sta |
| amati commilitones. ibid.                   | Spettacoli prohibiti da Claudio. 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Callan Island                               | Augusto ne restrinse la spesa. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cu a restaura                               | Tiberio la pagò con danaro publico "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perche fasciano brutta riuscita ibid.       | 1b1d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                             | Traiano vi assegnò l'entrata. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sedition by gazyo pay lo a fline 131        | Spergiuro cosa detestabile. 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Seditiosi pregano per lo castigo de to-     | O'non teme, o non crede in Dio. 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10 Capt. 267                                | Punito da Dio bid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colpenole combatte più virilmente,          | Spie necessarie al Capitano. 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| per cancellar la colpa. 320                 | Quali vogliano estere ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Romano, ciò che portaua seco. 447           | Loro effetto . 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Non ruol effer pasciuto di speranza         | Necessarie à Capitani. 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vana. 460                                   | Spurio Camillo, bandito ingiustamenie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sollenarsi contra il Prencipe, scelerazi-   | poi fatto Dittatore . 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ne grande: 302                              | Stato come possa assicurarsi da chi lascia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Solimano, come infiamasse i soldati con-    | il successore pupillo. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tra i Christiani. 446                       | Carried to desire and the war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Soma delle cose non si dia ad vn solo.11    | Mediocre, più dureuote del grande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Në del gouerno . 378                        | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delbuongouerno in che confifta. 74          | Grande hà più apparenza che forze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Somighanzatrà l'oratione di Germani         | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| co à soldati, e quella di Scipione.         | wer of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.60                                        | Facile alla corrottione 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             | Non si possono governar con tanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sorti d'huomini trè che oseruo Augu-        | prudenza, che non generino mali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sto poter aspirare all'Imperio. 115         | bumori. 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Varie nelle Corti. ibid.                    | st conservano con le stesse articon le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sospetto di Tiberio, e l'odio di Linia care | quali s'acquiftano 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | Stile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Stile vsitatissimo di guerra seppelire i  | Lo rede odioso à Dio, & a' sudditi.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| morti. 420                                | Di Linia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stilicone voleua assassinare Honorio.35   | Tolse la vita, e l'Imperio à Cesare. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Carporha van datta disagramana Of ariani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stupidità de gli huomini. 148             | Superbo non è atto à gouernare Nationi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Succellione numero la necefsaria al Pré   | mezze libere. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| cipe nuouo, e perche. 20.23               | THE RESERVE AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN T |
| Del Prencipe, abbracciata da quasi        | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tutte le Nationi. 84                      | and the second s |
| Necessaria, e di gran consequenza         | Acere è dissicile à chi è pronocato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | da sdegno, à dall'altrui importuni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | 1d. 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Successore all'Imperio non mostri fero-   | Tacito, accurato scrittore. 26.310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| cità, e non dia di se sospetto. 40        | Mordace dicena volotieri male, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sudditi, come deuono procurarfi la gra-   | s'intricò nel dar giudicio della vari-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tia del nuono Prencipe . 46               | età della fortuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Noninsospettiscano il Prencipe, mas       | Ingiustamente biasmato. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| fime nel principio. 56                    | Non volse sotto la persona di Tibe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Come deue gouernarsi quando il Pré        | rio dar l'Idea d' vn Tiranno. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| cipe non vuol esserinteso 101             | Nelle descriptioni menaniali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                           | Nelle descrittioni meraniglioso. 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Guardisi di non offender il Prencipe      | Taciturnità conviene al Prencipe. 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nel principio del gouerno. 109            | Tardanza quando si debba v sare. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Delle Republiche, perche più content i    | Tarquinio, perche cacciato dal Regno.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| di quelli del Prencipe. 170               | Perche cacciati di Roma. 3+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nonsi facciano oratori per il popolo      | Tedeschi, perche rotti sotto Agria. 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| appresso il Prencipe 211                  | To a con a destina come a Constitue of 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fotto l'ombra della gratia del Prenci     | Tempesta in Mare nel ritorno de Greci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pe,non si facciano nemici 506             | à Cafa, perche forta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parlino con soma riuerenza del Pré-       | Tempo che militauano i soldati Roma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| cipe. 509                                 | ni. 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Non permettano, che alcuno in sua         | Opportuno, necessario per negotiar be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| presenzane sparli. 510                    | Opportuno, necessario per negotiar be<br>ne co' Prencipi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Non si sidi facilmente di chi lo tira à   | Bet aifferire, e aett accellerar dene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sparlare del Prencipe. 511                | esser conosciuto da chi gouerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fuggano i conuiti, mangiamenti, e ba      | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gordi. ibid.                              | Divistrala Carlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| siano sobrij nel bere. ibid.              | Tentarli deve tutto puera che a sil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | Tentar si deue tutto, prima che venit al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Astenzansi dalla conuersatione delle      | taguerra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Donne. ibid.                              | Terra leggiera pregata a' morti. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Denonsitener contenti, mentre il ne-      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mico è in casa. 532                       | Buom vjati da Tiberio, co foldatia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Suctonio Paolino, perche abbandonaise     | motinati. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Londra. 304                               | Tesori, perche si seppeliscano co' morti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sulpitio Gallo, per sapere Astrologia, as | 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sicurò l'Esercito Romano 475              | Esi nascondeuano ne' sepoleri. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Suizzeri, perche assassinassero Ludoni-   | Tellamenta of Avanta much parters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                           | Tollamento d'Augusto, perche portato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| co Sforza 137                             | in Senato dalle Vestali. 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perche vsurpassero Bellingono, e Lu       | Teuere dannoso à Roma. 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gano: ibid.                               | Theatro scuola de viti. 527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Superbia dannosa al Prencipe 31           | Theodosio come s'assicurasse d'un Mini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | d 2 stro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| stro sospetto. 206                                         | TII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theorica non bastanel gouerno, vi vuo                      | E di dar Marito ad Agrippina, che l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| le la pratica. 91                                          | chiedeua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tiberio lasciana innecchiar i Ministri                     | Perche dalla Germania trasportassi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ne <sup>2</sup> carichi. – 6                               | Maroboduo à Rauenna. 113.351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Perche non permettesse nuoue gabel                         | E Catualda d Fregius. 113.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| le. 18                                                     | Perche dasse Trebellieno per Tutore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perche odiasse Germanico. 23                               | a'figli di Cotio Rè d' Armenia. 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Che partibuone haueua 31                                   | si dolse che à lui fossero vguagliai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Suoivitij.                                                 | ne' sacrifici i Nipoti . 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Perche leuasse l'aministratione del-                       | Percheperdonajse à Lepido. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| le cose publiche alla. Madre. 35                           | E facesse morire Asinio, e Arontio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Non degenerò dall' opinione, che di                        | 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| lui haueuano i Romani. 39                                  | Corse pericolo da Seiano, e sú assassi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · Perche fingesse di non hauer fatto am                    | nato da Macrone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mazzare Agrippa . 47                                       | Diede le difese à Pisone, reo della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The same of a said for the said                            | and a substitution of the |
| Tagadus amaninas dili                                      | Canada di adilahi masa a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0-1-6-9-18                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| n = 1:                                                     | Non permisse souuerchi honori alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Non piaceua a tutti.  Tiberio merita scusa se fingeua.  45 | Madre. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perche volesse asistere al corpo di                        | Eperche. 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4                                                          | Per vn pezzo fû buon Prencipe. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Curi IntiCai                                               | Modesto. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| management of last and to all as a                         | sua settioni dame de la libid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0                                                          | fue attioni degne. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gran Maestro di fraudi 53                                  | Jua auertenza nel fare i donatiui. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Intefe male il donativo fatto a' solda                     | sue minaccie à Druso. 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ti da Germanico. 54                                        | Può quasi servire per esempio à Pré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eche hauesse sepolti i soldati morti                       | cipe nuouo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nella rotta Vaziana. 54                                    | Perche meriti biasmo. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| E che Agrippina tagliasse il ponte                         | Vsò buon termine con Germanico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| del Rheno, e vestifse i foldati. 54                        | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| El'adata di Germanico in Egitto. 54.                       | Perche non volse eccedere il nume-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Come pretese di entrare nel gouerno                        | ro de' Pretori ordinato da Augu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| dell'Imperio.                                              | Jto . 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Suoi disegnise fini in ciò. 55                             | Vso buon termine co' foldati seditio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Più finto, che modesto.                                    | St. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Accorto in scuoprir gli effetti de'sud                     | Con buon configlio mandò il figlio à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ditt. 56                                                   | reprimere la seditione. 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puto mordacemete da vn Buffone.57                          | Perche facesse ammazzar secreta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Risarcì il danno del fuoco à Cittadini                     | mente il falso Agrippa. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Romani. 76                                                 | E perche non dasse ordine assoluto di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ristord il theatro di Pompeo. 76                           | far morir seiano . ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Perche vario nel parlare. 89                               | Perche odiasse Germanico. 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voleua parer modesto, mà non era 190                       | Rimetteua al Senato le cose odiose -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Imprudente. 108                                            | 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perche dicesse di non esser atto à por                     | Perche si sdegnasse di venir à patti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tar il peso dell'Imperio. 108                              | con Tacfarinato. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perche negasse di dar Liuia d Sciano.                      | sauio. 285. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Tiberio, perche non andasse in persona   | Non era trajcurato come pareua, 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ad acquetar le legioni. 286.291          | Modesto, e sauio. \$14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Imprudente. 286                          | Perche irrefoluto. 537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| suo vanto. 287                           | Come s'assicurasse di Germanico.537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Accorto. 291                             | Tiberio Gracco abbandonato dal popo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perche siritrouasse à Rhodi.295.331      | lo, & ammazzaio. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Perche non si muouesse contra Sacro-     | Timidi, perche temessero la guerra. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| uiro. 297                                | Timore, & odio alterano la veritànel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Artificioso. 298                         | l'historia. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                          | De Prencipi crudeli. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | Caufa della rouina de stati. Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Differente nel lodare Germanico, e       | Che cosasia si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Druso. 324                               | Perche reciproco in Tiberio, & in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gran simulatore. 336                     | Germanico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| feuero. 340                              | Ne' foldati vuolesser misto d'amo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Perche permettesse gli spettaccoli se    | 7e. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ben non gli piacenano. 340.397           | Nonè buonaregoladi gouerno . 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Crudele verso la Moglie. 332             | Control of the state of the sta |
| Everso Asinio Gallo. ibid.               | manifest Co. 2 agreement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Non merta imitatione nella simola-       | m don doll in a done                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tione. 398                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perche dissimolasse i complici del sin   | Di Filippo II. Rè di Spagna,e di Car-<br>lo IX. Rè di Francia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| to Agrippa. 403                          | Di Dia faliaitai Museciai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Barbaro. 419                             | $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quale voleua che fosse il suo Capi-      | Pessimo consigliero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tano. 435                                | E cagionato dalla propria conscienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maluagio. 47!                            | 322<br>OndoneCoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Perche facesse accettare il titolo di    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Imperadore à Germanico. 408              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perche non gli era creduto. 491          | Tiranno, studia solo al suo commodo.xx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ragioneuolmente biasmato. 519            | 1 . 1 0 - 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perche riprendesse Germanico della       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| andata sua in Egitto. 521                | Non serua alcuna Legge. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| foc. orre le Città dell'Afra, guafte dal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Terremoto. §22                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Come si portasse nel gouerno. 528        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perche non alterasse gli ordini dati     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| da Augusto. 528                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perche seuero. 498                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abufaua le Leggi. 499                    | lostato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ingiufto, e crudele. 500                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Finto.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perche non impedifse il traboccami       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to del Teuere. 534                       | Vitia le Donné altruj. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Non lasciò, che tutti i Ministri inue    | vuolbuffonise parasiti. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| chiassero nel carico. 532                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Perche leuafse Germanico della Ger       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mania. 535                               | odiato vniuersalmente. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sua doppiezza. ibid                      | . Perche faccia macelli di hucmini.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Perche temena de buoni. 539              | s sempre timidi, e sospettosi. 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                          | Tiran-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| I mann sperene oamo i jogetti virtuoji      | 313                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 117                                         | Twibutt manell wi                        |
| E fauoriscano buffoni, & altri huom         | i Rilasciati in occasione da buoni Pr    |
| THE VEHE O                                  | cihi                                     |
| E da quali poi restano per lo più assa      | Tristi, perche bramino la guerra. 2      |
| sinari. ibid.                               | Si devino por consistente a guerra. 2    |
| Tito Manlio Torquato, perche no accet       | Si deuono perseguitare 17                |
| ED II CANIAL ATA ALL AL                     | Facili al cadere.                        |
| Essendo Console, perche facesse mori-       | Trombe s' p sauano ne' mortorij. 18      |
| CE II HOLIMOLO                              | 2 3 1 1 1 1 1 1                          |
| Titali (neciali de quali G. Como            |                                          |
| Titoli speciosi de' quali si seruono coloro | Turchi ammazzano i fratelli nel prin     |
| che vogliono comouere la plebe.415          | cipio del loro Imperio.                  |
| D'Imperatore, come vsurp to anti-           | Perene fatti tanto potenti.              |
| camente. 408                                | Come facciano la guerra à Christia       |
| Sproportionati si deuono suggire. 482       | m.                                       |
| Grandezza loro dannosa. 483                 | I urno chicae aiuto à gli Amici. 25      |
| Theano Filosofessa. 368                     | 1 mortauri fedeli, altri traditori. 23   |
| Tolomeo, come assicuro se stesso. 233       | Non deuono effere parenti, ò preten-     |
| Torto che si sà da gli huomini al sesso se  |                                          |
| minite 255                                  | wentt and State                          |
| Iradimenti non si deuono tacere. 241        | V                                        |
| Eccesso frequente. 372                      | 25                                       |
| I raditori sempre mal sicuri. 211           | V Aleriano Imperadore serviva per        |
| Nome odioso. 372                            |                                          |
| Amati, & odiati. ibid.                      | Kamata di auch. Caral                    |
| Danni che portano. ibid.                    |                                          |
| Con difficoltà si possono fuggire. ibid.    | n'n'                                     |
| Auari. ibid.                                | Di Scipione.                             |
| Remodia contra off                          | D'Arminio Trafonico . 414                |
| deschiaisti.                                | Disconuiene à persona grande, ibid.      |
| Danielli                                    | Varietà di fortuna di Cortigiani, depen- |
| Contoured                                   | de dalla variamaniera del ferui-         |
| Donatio and M.                              | re. 116                                  |
| 7                                           | Di sepoleri: 187                         |
| DomoStici                                   | Di maniere di lutto, nel seppelire i     |
| Daniel 12 - 11 0                            | morti.                                   |
| Remedio contra essi. 382                    | Sorti di giuochi antichi.                |
| Difficile il guardarsene ibid.              | varro, puoco jauto.                      |
| Loro artifici. 376. 382                     | Perine precipitalle.                     |
| Loro fisionomia.                            | Vbriaco, più bestia, che huomo. 214      |
| Traiano, frequente nell'audienze. 75        | Vecchi naturalmente timidi,e sospetto-   |
| Fecegran fabriche. 76                       | fi. 22.242                               |
| Assegnò entrata, per gli spettaccoli.       | A qual sorte di negotif siano atti.      |
| 133                                         | 243                                      |
| Come s'accreditasse negli Eserciti.         | Ombra di bures                           |
| 164                                         | Velleidasperche nonsi lasciasse vedere.  |
| 220100111111111111111111111111111111111     | 294                                      |
|                                             | Vendetta de morti, stimata pieto sa da   |
| dere. 398                                   | Romani.                                  |
| Trascuraggine rouina de gli Eserciti.       | Stim ita dagli antichi appun ni          |
| , sa in the Stranger of the                 | Stimsta dagli antichi opera pia. 67      |
|                                             | _ Ven-                                   |

| Vendetta, stimata necessaria à chi non      | e fedele. 242                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| voleuaesser riputato huomo vile »           | Vino dato à soldati sepisce il timore.                          |
| 68                                          | 450                                                             |
| Si rende più cospicua con la prestez-       | Violenza si deue fuggire mentre si vuol                         |
| za · 264                                    | acquetare vn' Esercito. 264                                     |
| Gloriosa, quale. 413                        | V sata à Ministri è delitto di lesa Ma                          |
| Venetiani, gelosi de' secreti della Repu-   | està.                                                           |
| 111.                                        | Virtudeue essere abbracciat a dal Pren                          |
| Dopo la rotta di Vaila, perche ricupe       | cipe. 20                                                        |
| raffero lo Stato. 282.290                   | Superiore alla fortuna. 191                                     |
|                                             | Rende il possessore honoratissimo. 20                           |
| Vergogne proprie si deuono celare. 326      | Non può star sepolta - 458                                      |
| Veravittoria, quale. 205                    | Futardi bonorata del Tempio da Ro-                              |
| In cuor generoso affetto violento 451       | mani, e perche. 459                                             |
| Verità nell'histories si hà dissicilmente » | Visconti, come s'acquistassero l'applau-                        |
| 14                                          | fo popolare « 339                                               |
| Perche non si troui in esse 14              | Vita del Prencipe, deue guardarsi come                          |
| Anima dell'historia.                        | cofa facra 282                                                  |
| Non si può celare. 41                       | De' soldati, no si deue sprezzare. 307                          |
| Non entra nelle Cortische per le fine       | De jouant, no je at at spro (un fece am-                        |
| Stree 237                                   | Vitellio, conmolto biasmo suo sece am-<br>marrare Dolabella. 40 |
| Vespasiano, perche lasciasse aricchire i    |                                                                 |
| Ministri.                                   | Fece morre quelli, che ammazzaro-                               |
| Ristorò il Campidoglio. 76                  | THE CHICKE                                                      |
| Cercò di rimediare al disordine delle       | Perche saluasse la vita à Giulio Ci-                            |
| Leggi. 178                                  |                                                                 |
| Festali in gran riputatione appresso i      | E facesse morir secretamente Bleso »                            |
| Romani. 365                                 | 218                                                             |
| Loro privilegi. 365                         | Perche rouinasse 226                                            |
| Vetturia, e Volunnia difesero Roma.         | Vlisse non volse restar con Circe. 259                          |
| 121                                         | Vity attributtiad Augusto. 65                                   |
| Và in Campo con la Nuova. 358               | Comeil fuoco. 275                                               |
| Sua prudenza ibid.                          | Vittorie de Romani, onde nascessero.                            |
| Persuade Coriolano à partirsi dall'as       | 161.342                                                         |
| Jedio di Roma. 358                          | Vera, quale sia. 205                                            |
| Vsficiali, che si voltarono contra il toro  | Nima più gloriosa, che il vincer se                             |
| Padrone. 10                                 | jiejjo. 517                                                     |
| Deuono più stimare la falute della          | Senza fangue gloriofa. 318                                      |
| Patria, che la propria . 59                 | S'acquista col preuedere, e prouedere                           |
| V fficio de polinctori net seppelir i mor-  | a pericoli. 348                                                 |
| ti. 182                                     | Se sia meglio in esse perdonare, ò va-                          |
| De' Libitinari, e Vespilloni . 182          | fligare. 405                                                    |
| Viaggio deue sapersi dal Cupitano 427       | Di Carlo V. da che agenolata . 429                              |
| Vicifitudine delle cose, perche Dio l'-     |                                                                 |
| bubbi voluta. 319                           | with the second second second                                   |
| Vile erastimato, chi non vendicane i        |                                                                 |
| morti. 67                                   |                                                                 |
| Viltà del Capitano, mantice della sedi-     | il ciutto supposto. 456                                         |
| tione. 225                                  | - 2 - ani G - ani G                                             |
| Villeroy schop, e le sue calonnie . Sauto,  | la fatica . 191                                                 |
|                                             | Vnia-                                                           |

| ma to the contract of the cont | A                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naione de' Cittadini necessaria alla co-<br>feruatione della Republica. 18<br>De soldati otiosi pericolosa. 223<br>De gli Eserciti pericolosa. 261.271<br>Vocula, come dasse ardire a' soldati.446<br>Volgo auido di cose nuoue. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Voluntà variabile ne gli Eserciti. 270<br>Vonone, perche scacciato dal Regno.<br>296.345<br>Vsanza de Cortigiani. 85<br>Vso di giurare l'Imperatore, quando introdotto. |
| Nonpesca à fondo. 54. Inconstante, crudele, imprudente, par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De Lacedemoni, co' loro Rè. 83                                                                                                                                          |
| zo, senza giudicio, prosontuoso.<br>149<br>S'inganna facilmente, facile à pie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Antippo, ciò che disse d'ina rotta<br>haunta da Cartaginess 435                                                                                                         |
| garfi, fenza configlio, hor fedicio-<br>jo. 149<br>Hor vile. 149<br>Volubile. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vittoriojo. ibid.  Mostrò quanto importi il buon consi- glio nella guerra. 462                                                                                          |
| Sciocchezza à fidarfene ibid. Si specchia nell'attioni de' Grandi. 259- Non è da fidarfene 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Z                                                                                                                                                                       |
| Ignorante.  Vuolessere ingannato.  S'innamora de' suoi pareri ibid.  Suanatura.  ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z Enobia, guerreggiò co Romani, est<br>occupò l'Egitto.<br>Diede da fare assai ad Aureliano.                                                                            |
| Amale turbolenze.  Volsei,nemici de' Romani.  348 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A vincerla non bastarono gli buomi-<br>ni,vi concorsero anco i Dei. 363                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                         |

### IL FINE:

#### Errata

Pag. 2. in marg. Sen. ep. 11 e la fina Signoria 12 in marg. Sen. i n 3 13 alle alle fuscitate

16 d'ymfi 18 onde fegue alla

20 in marg. in Her. Turen. 21 Rè di Britonia in marg. Sen. contr. 16.7 24 Adeò firrum Smes Imperij

in marg, manca res tranquilla 28 & spes nona 31 Regnú su trasibit à me 32 de' suoi tati

37 milera miferiam
38 Silentia foqui
Pammazzaffe
40 nec-in vilius manca P.

allegatione in marg.
41 Per omnem ataté máca come fopra
42 Aiuto di Liuio

44 dell' emento 45 caminando 50 recordit 51 fubfitutorumq; 58 ob intercidendi

62 dell'Effercito 67 nudum prigione

74 in marg, in Panathena. 90 In esso 95 In marg. Vedi Patricis

103 erit, erit 103 colitionibus 1actura

111 M. grippa 120 stexit

122 Prouincie scritte măca vaa riga 124 Tollia

126 e ne ricchi 131 Inane rumore

138 erat largior 141 Panieta

142 ferue 144 nocturais colloquij

146 Mens eto 162 ordinis

chi non sà insegnare

in marg. Plut. in Pauto che farà perusoirà

credere 172 non procurar culus forma

173 ordta 179 nella Città In circumuentes 185 confegur cofi

190 Auertita i

### Corrige

Seniep 9 la fua Signoria Sen. in Octavia alle fuscitate d'vnirfi onde fegue, che i Popoli maltrattati, alla in Hercule furente Rè di Bitinia Sen. controu.lib.7 adeò ferrum fines Imperij Tac. in .. res tranquillæ & spes nonze Regnii tuii trăfibit à te de' suoi Stati mifere miferiam Silenda loqui s'ammazzasse Tace Ana

Hoc. ad Nicoc.

Aiuto di Liuia dall'eunento caminano recondit fubditorumq; ab intercidendi dall'Esfercito Nundum prigioniera In Panathengico In edi Vide Patricium erit cohitionibus Iafturæ M. Agrippæ flexit fossero in comune à lei & à Tiberio feritte Pollia ne arricchì Inani rumore erat largitor Pianeta ferue nocturnis colloquijs mens verò ordines dupplicato fenza necellità

mens verò
ordines
dupplicato fenza
cellità
non fractus
Plen- in Panche faprà
peruenirà
cedere
con procurar
cuius fama
ordita
nelle Città
In circumeuntes
confeguir con cofi
Aucritii

#### Errata

Implent bellus 204 Piedi 203 principum 217 o tentur 222 actu 223 dies 225 posseno 226 parere afma fusceperce 228 furgerendolo 231 egli no potri per voler tentare 232 quelto tale da Jeunra di gouerno in 234 prægrane retus 235 fai forza 236 que aggrediuntur 240 tacere per mailima 245 pronenissent madatu-

ria nosij 246 voluntatis deuano pura 249 talis petebatur 251 della faluezza

251 della faluezzs 254 trouaili con tal

255 bialimando 260 Qui Germanico 261 esfente

265 speciosi, ch' all'vltimo

267 rifpondeuano 273 propter factum vos culpa e trouarlo 274 la poteuza

276 nemo verum & que moliti 279 inferendo alio

281 amoleiate flacche 283 io loderei 284 verferetur 285 correttione

286 hinc fit 287 fe veramente inferire

288 cundta gentes priusta domus 289 mileria Chitas

293 Vult qui populus 295 Princeps enim 297 & andar contra

proximi feditionis 303 compositus obsequis negotij in mo-o

306 cladem appellent d'auoltoio fupelijt 309 Imperij fatis

### Corrige

Impleat
Bainas
predi
principem
oftentui
aftu
die
postano
parate atma
fuscepere
fusgerendote
egli non habbi a tenture

questo tale in
lenarii da
gouerno di
prigraue ritus
far per forza
& que aggrediuntur
tenere per mailima
prouenifsent maiora.
mandatuti ore noxij

volutatis deuo ao pure telis perebatur dalla faluezza

dalla faluezza
trouerafi
cotti
biafimauno
qui dice Germanico

affente fpecioli che vogliono ch'all'vitimo rispondano

propter fastum vos in culpa e deue trouato la fui potenza nemo vestrum 8c qui moliti inferendo alia

amofcistese fi acche
io non loderei
verteretur
corrottione
hinc fit
e veramente
inferire

cunctæ gentes
prinatæ domus
milera Cinitas
vultu qui
populos
Principes enim

& andregli contra in perioda proxima feditionis copolitus in objequio negotij fegretidani in

modo cladem appellans d'avoltoi fepelijt Imperij fatis

| Errata                              |
|-------------------------------------|
| A                                   |
| 314 in postri castris               |
| peculorum                           |
| 313 Epulendum                       |
| 316 ex animi<br>317 iusti gare      |
| 318 traicurare                      |
| 210 da Vintantaria                  |
| 319 da Victentorige<br>320 di leuar |
| eis Rhennm                          |
| 322 In marg. Pl. Vopis              |
| abbraccaino                         |
| 323 Rotuli tamen                    |
| quindo haurà                        |
| 325 sidem eins                      |
| 326 fubmffet                        |
| refentimenti                        |
| 328 Quodam de                       |
| 329 Arrigo ne                       |
| apud Deum                           |
| 330 enon folo                       |
| 333 vt fit bonus                    |
| non fanno                           |
| 336 posse enim                      |
| 338 che non fia                     |
| dispersium                          |
| 339 in marg. Pla. Vop.              |
| 331 patria epulas                   |
| 342 & ipolie                        |
| 344 leuarli                         |
| con loro                            |
| che fù insegnato                    |
| 364 hoftes fundament                |
| ACCUPATION FOR THE PARTY OF A CASE  |

### Corrige

| in nostris castris    |
|-----------------------|
| poculorum             |
| epulandum             |
| es aninsis            |
| iunit stare           |
| trascurate            |
| da Vicentorige        |
| di lauar              |
|                       |
| cis Rhenum            |
| Flau. Vopis.          |
| abbraccino,           |
| Retulit tamen         |
| quanto haura          |
| fidem eis             |
| fubijffet             |
| rifentimenti          |
| quodam die            |
| Arrigo VIII.          |
| apud Deos             |
| che non folo          |
| vt iis bonus          |
| / iton fanno          |
| posse criam           |
| che sia               |
| difperfini            |
| Flan. Vopis.          |
| patrias epulas        |
| & spotia              |
| leuar loro            |
| con essi              |
| che non fù quello che |
| fit infegnato         |
| hoftes fuderunt       |
| alcune di loro        |
| alabardiere           |
| lucretie              |
| eredis                |
| Berardino             |
| fourre cos            |
| operano               |
| exilio ac             |
| fubfidium             |
| ma trouate            |
| malit reus            |
| ifperimentarà         |
| Idrufcito             |
| eminente              |

nec fic

che le suscitarono

presentis fortune nectacilitas

#### Errata

| C 4                                         |
|---------------------------------------------|
| 401 feguirano                               |
| 404 omnes malum                             |
| doucuano                                    |
| 410 lu marg. Indit.                         |
| aethtua                                     |
| 412 attendesse                              |
| 413 Impunitas                               |
| 415 ne enim                                 |
| 417 iuribus                                 |
|                                             |
| 419 In marg.confiderat                      |
| 423 temefe aque                             |
| 426 altinimiq;                              |
| guarum vincentibus                          |
| 428 excolis                                 |
| 429 Pur guidare                             |
| 433 istare                                  |
| 435 Artilio                                 |
| 438 militis                                 |
| 439 totam die                               |
| 440 Nam in                                  |
| & focis                                     |
| 442 Tribunusy;                              |
| 449 crederer                                |
| dest into                                   |
|                                             |
| 450 errore                                  |
| 451 Vil stuol                               |
| 452 errore                                  |
| 454 adoperati                               |
| 455 cum in<br>458 felicitatis               |
| 458 felicitatis                             |
| 459 In margine Pluts                        |
| 462 trafcinati                              |
| fol ua                                      |
| 458 inuicem                                 |
| 460 iam ficti                               |
| 470 largitas est                            |
| 472 arbitrium                               |
| 4/ 2 dibri                                  |
| 473 di lui<br>475 Aegitios<br>476 la Italia |
| 475 Aegitios                                |
| 470 13 Italia                               |
| 481 che fernare                             |
| 483 mancara                                 |
| 487 iam fumis                               |
| 492 nec faucis                              |
| ponest                                      |
| 497 Pompeo Marco                            |
| 500 & il giudicio                           |
| an a shan will the                          |

### Corrige

| feguirono             |
|-----------------------|
| omne malum            |
| deucha                |
| Ibidem                |
| acftuat               |
| arrendeffe            |
| impunitos             |
| non enim              |
| viribns               |
| ne Confideratione 107 |
| Temeleag:             |
| altiffimisq;          |
| gnaram vincentibus    |
| ex incols             |
| per guidare           |
| initare               |
| Attilio               |
| milites               |
| totam diem            |
| Num in                |
| & focij               |
| Tribunosq;            |
| crederes              |
| diffinto              |
| orrore                |
| Vile stuoio           |
| orrore                |
| ado perate            |
| cum in<br>felicitas   |
| Plant.                |
| ftra feinati          |
| foleua                |
| inuum                 |
| tam ficti             |
| largita est           |
| arbitrum              |
| di lei                |
| Aegiptios             |
| in Italia             |
| e che sernare         |
| mancata               |
| ima fummis            |
| nee tueis             |
| potest                |
| Pompeo Macro          |
| è il giudicio         |
| opes publicæ          |
| per il terremoto      |
| formulam adstruxit    |
|                       |

#### LETTORE CORTESE

520 opes publica

522 per il tremoto

531 formula aditriusit

Non hà potuto l'Auttore asistere alla stampa, e però sono in essa seguiti molti errori. Hà notati li soprascritti più notabili, e che mutano senso. Gli altri, ò di lettere mutate, ò radoppiate, ò mancate oue bisognauano; le maiuscole per minuscole, ò queste per quelle; gli accenti, apostrosi, virgole, punti, hora mancati, hora souverchi, le rimette al giudicio del prudente lettore, il quale se mai haverà stampato, non si maraviglierà, sapendo, che in questo mestiero non basterebbero gli occhi d'Argo,

# 

# LIBRISTAMPATI

### DA MARCO GINAMMI.

D. Laurentij Iustiniani opera omnia. fol.

Quaftiones, & Expositio Scoti in Metaphisicam Arist. sol. Cons. M. Ant. Peregrini f. 1. 2.

3.4.5.6.

Dioscoride del Mattiolo Volg. con figure. fol.

F. Petri Posnaniensis in primū librum sententiarum s.

Idem Inft. Sacræ, Literales, Morales, & Specul. in Dominicas Anni. f.

F. Andrea Rochmany in primum librū Sententiarum f. Fauentinus in quatuor libros

Sent. f.

Idem De Pradestinatione f.
Idem De Panitentia f.

Idem De Restitutione, & Extrema Unitione f.

Idem De Censuris fol.
Idem Expos. & quastiones

in Metaph. f.

Idem Aduersus Atheos 4.
Disp.P.P.Meldulensis, & Catanensis in Logica Scoti 4.

Eorumdem in Physica 4.

Eorumdem de Celo, & Metheo. 4.

Eorumdem de Generatione. in 4.

De Actib. humanis iuxtamen tem Scoti R.P. F. I. Hirrybarne 4.

Scotus de Anima 4.

Idem Meteororum 4. Idem Gramatica speculatina 4. De coniest andis cuiusque moribus Scipionis Claramontij 4.

De operibus sex dierum 4.

Rerum Laudensium Historia Otthonis Morena, cumnotis Osių 4.

Analyssis de Concept. B. Maz ria,P. Orciano Ordinis Minor. 4.

Martyrologiu Poeticum Brauty 4.

Vite di Plutarco. Volg. 4. Considerationi Politiche, e mo

ralı del Zuccoli 4. Difcorfi dell'honore del medefi

mo 4.

Discorso delle ragioni del numero del verso Italiano del medesimo 4.

Dialoghi del medesimo 4. Discorsi Politici del Niecolucci 4.

Il Ministro di Stato del Signor di Sillon 4.

Discorsi sopra Cornelio Tacito del Marchese Virgilio Maluezzia

Maluezzi 4. Confiderationi fopra Tacito di D.Pio Mutio. primo 2. in 4. Vita del Prencipe, del Zam-

belli primo 2. in 4.

Istoria della distruttion delle Indie di M. Vesc. di Chiappa 4.

Il Supplice Schiauo Indiano del medesimo 4.

Libertà Pretefa dal Schiano Indiano del medefimo 4.

211

Maschera Intropolitica, ouero Ceruello, e Cuore Prencipi Rinali 4.

Vittoria Nauale della Serenifs-Republica di Venetia di Coftante Toldini 4.

Opere spirituali del P. Bartolomeo da Saluthio 4.

Gione appresso gl' Ethiopi di Danid Spinelli 4.

La Corte Santa del P. Causino. 4.

L'infelice Politico, del medesimo 4.

La Pietà Fortunata, del mede simo 4.

Horologi Solari di Mutio Oddi 4.

Confolato del Mare, e Portolano 4.

Saggi di Michiel Sigh. di Mon tagna 4.

Apologia di Raimondo di Sebonda del medefimo 4.

Relationi della Fiandra del Cardinal Bentiuoglio 4.

Lettere del medefimo 4. Lettere del Cardinal Lanfran-

Lettere del Coluraffi 8.

Tragedie di Seneca tradotte in Italiano dal Nini 8.

Somario delle Scienze del Sign. Domenico Delfino 8.

Capricci del Bottaio del Gelli 8.

"Amori di Fileno à Rofalba 8. Horribile Inferno del Glisenti 8.

Tesoro della Dottrina di Christo 3.

Tesoro della Vecchiezza 8.

Il Parto della Vergine Rappre fent. 8.

La Maddalena Rauueduta Ra ppref. 8.

Supplica di Nicolò Barbieri, detto Beltrame fopra le Comedie 8. Partenio Etiro Lettere 8. Idem Specchio delle opere di Dio 12.

Idem Parafrafi sopra i sette Salmi 12.

Idem Vita della Beata Ver-

Idem Humanità del Figliu.di Dio 12

Idem Vita di S. Tomaso d'A

Idem Vita di S. Caterina Ver gine 12

sentiero al Paradiso del Petrelli, con le figure in rame, & in legno. 12.

Concerto di Rime del Petrelli

Rime del Salomoni 12. Fauole del Glisenti.

Spensierato fasto pensoroso 12.

Morte Innamorata 12.

Diligente, o Solle cito 12.

Possanza della carne 12.

Mercato della vita humana.

Giusta Morte 12.

L'Andrio, cioè l'huomo virile

Androtoo, cioè l'huomo innocente 12.

Giuditta Kappresentatione del Sig. Conte Maria Anguissola 12.

Essequie del Redentore di D. Francesco Belli 12.

La Furba Sattricomedia, del Caualier Gio. Battista Mar zi 12.

Mirra Rime Spirituali di D. Vincenzo Piccino 12.

Resolutorium casuum consciétiæ 12.

Comp. Summa Theologia Filliucy 12.

Regole dis. Franc. 32 lat. vol. Libri dinerfi in lingua slana, G in carattere slano.



## CONSIDERATIONI DI DON PIO MVTIO

Sopra il primo Libro di Cornelio Tacito.

Confideratione Prima.

Urbem Romam à principio Reges habuere.

On fomma, & infallibile providenza, Iddio Ottimo Maffimo, che fù cotanto curiofo, e diligente nel prouedere à gli animali bruti di vestimenta, di cibo, di bere, di difesa, e d'habitatione, onde fenza alcuna cura loro, riceuono dalla madre Naturail cibo, coll'herbese co'i frutti, il bere coll'acquasiveffiti colle pelli, con le squamme, con le car

tilaggini, con le piume; la difesa di loro stessi, colle corna, co' i denti, co' gli artigli, co'l rostro, co'i piedi, co'l veleno, la stanza, con le tane, con le grot te, con le cauerne, co'nidi: volfe che l'huomo, animale creato ad imagine,e fimilitudine fua, dottato del discorso, e della ragione, e che doueua dominare à tutti gli altri animali, & essere come Signore, & arbitro di questo Mondo, nascesse nudo, priuo d'ogni difesa, bisognoso d'ogni cofa necessaria, più stolido nel principio dell'esser suo, degli stessi bruti, inhabile à regger se stesso, à pascersi, no che a disendersi da gli insulti altrui; fenza habitatione, senza ricouero, e parue anzi (quasi naufrago, nudo, & inerme) sbattuto dalcafo, ò dalla fortuna nel lido di questa nostra misera vita, che con tanto studio introdotto dalla Madre Natura in questa bellissima Scena mondiale, per esserne Padrone. Nam imperfectissimus Arist. de omnium perfectorum partuum nascitur. Con somma providenza dico tut-generato ciò fù ordinato da Dio, accioche trouandosi egli, e conoscendosi biso tione ani gnoso di molte cose, impatiente a sostenere le ingiurie del tempo, impo-malium, tente a difendersi dalla forza, e violenza de gli altri animali, vergognoso e.s.lib. 15 a viuer senza vestimenti, inetto a procurarsi il vitto, conoscesse da tante sue necessità, e bisogni di non bastare egli stesso, ale stesso, ma estergli ne-

cessaria l'humana società, accioche quello a che non era sufficientevn solo, si effettuasse da molti, e se bene vi su chi disse, Hominis naturam ancimal.li.i. pitem societatis, & solitudinis esse, nondimeno, chi non vede Natura esse hominem ciuile animal, ac sociale, ex quo sit, vt si etiam nihil indigeant mutuo au-1dem po- xilio, nihilominus affectent vita socictatem, quin etiam, & comunis vtilitas conlit. lib. 3. iungit eos, inquantum confert singulis partem bene viuendi? e chi non sente manifestamente instillato nell'animo suo certo appetito, e desiderio, che con occulta forza glifà bramarc, e cercar la compagnia? Et quomodo ho-Sen.epiff. minem homini natura conciliat, sic inest buic quoq; rci stimulus, qui nos Amici-

ti trum appetentes faciat. Dalla necessità donque, e dall'appetito naturale spronatigli huomini, cominciarono ad habitare insieme, e risuegliadosi l'vn l'altro l'intelletto, con varie maniere, inuentarono l'arti, per pronedersi delle cose necessarie al viuer humano. Trouarono il lanisicio, per vestirsi: il modo del fabricare, per habitar sicuri: cauarono dalle viscere della terra il ferro, e leuandogli la terrestreità, l'affinarono in modo, chelo ridusfero ad esser trattabile, perche potesse seruire come per istromento necessario in tante cose, così per disse la dise stessi, come per coltiuare la terra, per hauerne il vitto, e da quest'arti necessarie pasfarono anco a quelle che introdusse il lusso, onde trouarono l'oro, le sete, le porpore, le pitture, gli aromati, gli odori, etante altre belle arti, che di nudo, & inermeche nacque l'huomo, riesce il più ben vestito, & il più sicuramente diseso, che sia fra tuttigli altri animali, perche questi hanno vn'aiuto folo per difefa,nè possono mutarlo, e sono necessitati a tener sempre intorno quel vestito, che loro diede la Madre Natura, &

a dormire per così dir vestiti: ma l'huomo, epuò mutar habito, evestirsi, e spogliarsi quando gli piace, e variare in cento guise la maniera

del difendersi. Arma etiam qua velit, & vbi velit capere potest, manus enim, Arist. de & unguis est, & ungula, & cornu, & hasta, & ensis, & quoduis aliud genus arparcib. a- morum, aut instrumentorum; quippe qua omnia hac sit, quoniam omnia sumere nimal. li. potest, & tenere. Quindi sivede che tutti i bruti temono di lui, che l'obedi cono. Si lascia porre il freno, e canalcare il feroce Canallo, tollera il giogo il gagliardo Bue, inuigila alla sua custodia il fido Cane, non si tiene ficuro colla fua brattura il Leone, non con la fua fagacità l'Orfo, no con l'astutia la Volpe, non con la rapacità il Lupo, non con la velocità la Tigre, non col suo corso il Ceruo, dil Lepre, e finalmente tuttigli animali temono la sua forza, e la sua industria.

Mart. li. I epigrā. 200

Picto quod iugo delicata collo Pardus sustinet, improbaque tigres Indulgent patientiam flagello; Mordent aurea quòd lupata cerui, Quòd frenis lybici domantur vrsi; Et quantum calidon tulisse fertur, Paret purpureis aper capistris;

Turpes effeda quod trahunt bifontes, Et molles dare iussa quod choreas Nigra bellua nil negat Magistro; Quis spectacula non putet Deorum?

Ma forsi che più sicuri si possono tenere con la velocità dell'ali loro gli augelli, ò che meno ossequiosi sono all'huomo de' quadrupedi? Nò, anzi che prouano la forza nell'aria, ne'rami, ne'nidi loro, colle reti, col vischio, con le saette, ò con l'archibugiate, ò che fattisi ossequiosi all'huomo, quasiche si scordassero della natura loro vaga, e libera, si lasciano mettere in prigione, e si contentano del vinere che loro porge il lor Signore, e vediamo, Contra primauam natura sua legem, humanam societatem li : epif. anteponere libertati, vitam in vinculis agere, operto capite, præreptoque etiam vlt. Patrianatalis aspectu, famem suam nutritoris arbitrio moderari, de ilsus manibus cibum sumere, vocem inbentis agnoscere, clamoribus obedire, ire ad emittentis arbitrium, & reuerti, opimas que prædas, non sibi sed Domino reportare, Onde potiamo ben dire esser vero quello che canta il Regio Poeta, Omnia subiecisti sub pedibus eius, oues, & boues vniuersas insuper, & pecora campi, volucres cali, & pisces maris, qui perambulant semitas maris. Ne contenti gli huomini d'hauere con l'industria loro domati, e per così dire, soggiogatigli animali, si diedero à specolare i più cupi, e i più reconditi secreti della Madre Natura, doppo hauer tronatii principii, e le canse di tutte le cose naturali, non satiatisi di queste sublunari, salirono anco al Cielo,e scorgendo in esso vn moto eterno, con vna immobilità così stabile, andarono inuestigando la causa, & arrivarono sino a Dio primo motore, con la loro specolatione, & ardirono di formar regole infallibili, de gli eternigiri de i Cieli, e de i Pianeti, e quindi poi si venne alle scienze, alle catedre, alle Academie, & a i Licei, e quindi si trouarono le leggi, anima, e vincolo tenace dell'humana società, laquale conseruarono longamente con molta innocenza, e pace, non per timore delle leggi, ma per amor del giusto.

Sponte sua sine lege sidem, rectumque colebant, Pæna metusque aberant, nec vincla minacia collo Acre ligabantur, nec supplex turba timebat Iudicis ora sui, sed erant sine iudice tuti.

Caminarono longamente con questo modo di viuere innocente, perche non era ancor nato ne gli huomini lo sfrenato desiderio delle ricchezze, e dell'hauere, e restaua ancor sepolta nell'Inferno l'ambitione, e

Quel suon fastoso, e vano,
Quel inutil sogetto
Di lusinghe, di titoli, e d'inganno
C'honor, dal volgo insano,
Indegnamente è detto,
Non era ancor de gli animi Tiranno.

Ouid.1. Mesamer, ph.

Battifla Guarino Pastorfia do

Ma

Ma poi che si diederogli huomini all'auaritia, e che no cotenti di quello che spontaneamete loro offeriua la pia, e liberal Madre Natura, ma che

Ouid.I. Metamor pb.

Itum est in viscera terræ Quasque recondiderat, stygisque admouerat ombris,

Effoduatur opes, irritamenta malorum;

All'hora, quasi scordatisi l'antica pietà, & il bene che loro portaua l'humana focietà, cominciarono a non esser contenti di se, edi quello che possedeuano, ma dattisi alla busca, ne seguì, che

Viuitur ex rapto, non hospes ab hospite tutus

libidem .

foc.

Nec Socer à Genero, fratrum quoque gratia rara est,

Imminet exitio Vir coniugis, illa Mariti, Horrida terribiles miscent aconita Nouerca, Filius ante diem patrios inquirit in annos, Victa iacet pietas, & Virgo cade madentes,

V ltima celestum Terras Astreareliquit .

E quasi dishumanandosi, perseguitauansi l'vn l'altro; era il più debbole soprafatto dal più gagliardo, il più mite dal più feroce, il più pouero dal più ricco; non erano ficure le sostanze, le facoltà, che ? la vita d'alcuno; onde fù necessario, per tronar rimedio à tanti inconnenienti, e per assicurarfi, il tornare al primo principio, & al primo fuffragio della humana debbolezza, dico alla società, accioche quella difesa che non poteua fare ciascuno di se, si procurasse con l'ainto de gli altri. Quindi adonque nacquero le cofederationi, le leghe, e le amicitie de i popoli intieri, i quali, perche da se non poteuano reggersi all'empito de'nemici, ne difendersi dalla forza loro, presero partito d'eleggere per loro guida, e capo, quelli, che fra loro era più cospicuo, e più stimato, per valore, e per bon tà, & à lui raccomandarono le fostanze, e le vite proprie, le Patrie, le Arist.po- Mogli, & i figlinoli, come a Padre, & a Pastore. Et Rex fiebat ex prastanlie, lib. 5. tibus per excellentiam virtutis, vel rerum gestarum, que sint à virtute, vel per excellentiam huiusmodi generis, essendo verissimo, Quod in quaq; re illis obedire potissimum homines volunt, quos putant optimos esse. Si come adonque de ditis dalla necessità, e dal bisogno hebbe origine l'humana società, così dalla debbolezza, & impotenza de' più debboli à difenderfida i più feroci, heb be principio il nome Regio. Quindi non è merauiglia, se anco nel suo debbole principio, la Città di Roma seguitasse l'vso già accettato dall'altre genti, e si facesse vn Rè, poiche essendo tutti i principii fieuoli, non era sufficiente a refistere a' suoi vicini, che mal volontieri vedeuano a sorgere vna Città, che doueua esser col tempo emula delle loro; Per ciò sù Romolo eletto Rè da i Romani come personaggio ardito, e valoroso, accioche muouendosi i vicini per impedire il progresso della loro Città, egli col fuo coraggio, fosse come scudo loro, e si opponesse a tutti gli ho stili tentatiui, come fece generosamente contra i Crustumini, contra gli Antenati, e cotra i Cenimeli, e contra altri, come si può vedere appresso

Limo,

Liuio, e così continoarono i suoi successori, che ampliarono molto to Liuis quella Città, e'l suo Dominio, sino a Tarquinio il superbo, ilqual dege-nel 1.lib. nerando, violata Lucretia, nella Tirannide, fii da Lucio Bruto, & da i seguaci cacciato dal Regno, onde dice il nostro Auttore: Libertatem, & Tac. Ani. Consulatum L. Brutus instituit, essendo durato il gouerno Regio, come si 1. può vedere dalle Historie, da ducento quaranta quattro anni.

#### CONSIDERATIONE

Distature ad tempus sumebantur, neque Decemuiralis potestas vitra biennium.

Velle Republiche che desiderano di mantenersi, e di consernare la libertà, non permettano mai, cheli principali Magistrati, e le supreme dignità, siano essercitate da alcuno in vita, ma sia limicato a i Ministri il tempo del gouerno, come a dire per vn'anno, ò per vn biennio al più, perche la longhezza del dominare porta seco molta ambitione, l'ambitione sounerchia licenza, e la licenza immoderato Insto, rouina della libertà, Et vbi regnat luxus, libertas diù esse non potest; Casar li. E si come dice Aristotele; Libertatis pars una in eo consistit, ut per vices im- ; de bello perent, & pareant, ne segue, quasi necessariamente, che quando vno è ciuiti. auuezzo longamente al comandare,

Quod non potest, vult posse, qui nimium potest. Ma perche molte ragioni si portano contrarie a questa nostra propositione, & il luogo ce ne dà occasione, sarà bene il cercare, se più vtile fia, che i Magistrati si diano a lungo tempo, ò che si accorci a' Ministri l'auttorità. Et a prima vista pare, che meglio sia, che loro sia conceduta longhezza di tempo, perche essendo i Magistrati, come tutte l'altre cose humane, lequali hauendo l'origine imperfetta, si riducono col longo esfercitio a perfettione, e fiaffinano, perche

Longa dies homini docuit parere leones,

Longa dies molli faxa peredit aqua 🕻 e chi è loro proposto, si sa più pronto, più esatto, più accurato, e più esperto a portare il carico, quanto più longamente si affatica intorno a Vedi Liquello, e però in alcune Republiche, si sono visti molti Magistrati perpe- nie, Plutui, come il Senato in Roma, l'Areopago in Atene, il Principato, e la Pro cureria di S. Marco in Venetia. Pare ancoche le cosegrandi, non si post- della Rea fano in breuità di tempo compire, e però, se breue sarà l'auttorità di chi publ. Yele douerà esseguire, ò non si potranno ridurre a perfettione, ò se doue- mes. ranno per diuer se mani effettuar si, ne seguirà longhezza maggiore, difficoltà insuperabili, e disordini grandi, e nascono alcuni accidenti, e negoti, ne' quali è necessaria la longhezza dell'auttorità di chi comanda, come nella guerra d'Annibale contra i Romani, nella quale hauendo determinato Fabio Massimo, di vincerlo senza combattere (onde di-

Arift.li.6 pol.cap.2. Sen.118

Tib. li. I. eleg.4.

Platare.

in Apoph. ceua Annibale, Magis se à non pugnante Fabio, quam pugnante Marcello sibi timere) era altresì necessario, che non fosse la sua auttorità limitata, ò circoscritta da breuità di tempo. In oltre sono gli huomini, come dinersi di faccia, così anco differenti di costumi, d'inclinationi, e di volontà, e per lo più quello che piace all'vno, dispiace all'altro, &

Velle suum cuique est, nec voto viuitur vno, Perf. lis

Onde cominciandosi qualche impresa segnalata, sotto il gouerno d'vno, alla quale egli, per la breuità dell'auttorità, non possa metter l'vstima mano, ne segniterà, che il successore, ò non vorrà attenderui, e così le spesegià fatte saranno gettate, ò muterà maniera, ò altererà il dissegno dell' Antecessore, perche

Quot capitum viuunt totidem studiorum

Moratili. Millia

2. ferm. e da questa variatione, seguiterà danno irreparabile alla Republica, ò se pur anco viattenderà, e non muterà proposito, certo che non lo farà mai con quello spirito, e con quella viuacità, con la quale, quelli che vi diede principio, vi attendena, e cosi riuscirà l'opera, ò meno persetta, ò più dispendiosa, ò più difficile, che se vn solo l'hauesse cominciata, e finita. Aggiongafi dipiù, effer quafi naturale nelle Republiche l'emolatione,e che molte volte vno che sia in Magistrato, non si curerà, per la prinata ambitione, di nuocere al publico, appigliandosi a partiti pernitiosi, pur che possa contrafare all'Antecessore.

Onid li. 1 Pascitur in viuis linor, post fata quiescit. de arse.

In oltre la spessa mutatione de Magistrati, niente di buono arreca alla Republica, perche ogni nuono Ministro, porta seco qualche cosa di nuono, e biasima lo stile degli altri, benche accettato, &

Est quoque cunstarum Nouitas gratissima rerum . Ide 3. de

Quindi segue che sialtera il modo del giudicare, si mutano le leggi, e Ponto A. quanto più spesso sono mutati essi Magistrati, tanto più incerto, & irresoluto viene a costituirsi il modo del gouerno, essendo egli quasi da continuo flusso, e riflusso de varij pareri, agitato, e commosso. E dicasi pur anco, che chi ha breue tempo di essercitare il Magistrato, entra nuo-110, e n'esce, tornando alla vita primata, prima che possa intendere la natura, el'importanza degli affari publici, mentre l'esperienza è la vera norma, e Maestra d'esse, &

Per varios vsus artem experientia facit. Manilius Si può ancora confirmare questa conclusione, con l'essempio di ciò, che fece Tiberio nel suo gouerno, ilquale circoscritta la libidine, e crudeltà, fù riputato sauissimo Imperatore. Questi lasciaua perpetuar nelle cariche, & vsfici i Ministri, non solo per longo tempo, ma anco sino alla

Morte, edilui scriue il nostro Auttore. Id quoque morum Tiberii suit, continuare Imperia,& plerosque ad finem vita in issdem Exercitibus, aut Isrisdictio-Tream of nibus babere, & altrone. Semel adjumpti tenebantur, prorfus sine modo, cum

plerique

pleriq; issdem negotis insenescerent, e porta di ciò la ragione vn sauio Scrit- Niceph. tore; Perche (dice egli) quelli che attendono a i Magistrati, sono di na- Calist. li. tura auidi del danaro, e defiderofi d'accumular ricchezze. Sequesti tali Eccles. e. sono longamente lasciati in maneggio, doppo l'hauer bene assessate le 17. cose di casa loro, riescono meno curiosi del guadagno, e si come le mosche, satiatesi nell'humore putrido delle vicere d'vn'infermo Cauallo, minor moleftiagli danno, di quelle che fameliche gli fi auuentano, così i Ministri, che per longa commodità, hanno potuto satiarsi del guadagno, riescono manco greui a i Popoli, emanco ingordi del danaro, di quelli che son loro nuouamente preposti. Ilche è simile all' Apologo detto da Esopo a i Samij, volendo defendere vn'Officiale, accusato d'hanere auaramente amministrato il suo carico, percioche (dicena egli)cadutavna Volpe in vna buca, onde non potena vscire, alcune mosche ca gnine segliauuentarono, che la trattauano molto male. La vidde vn Riccio, e mosso a copassione, la ricercò, se voleua che gli cacciasse quelle mosche d'attorno, ma non acconsentedo essa, merauigliatosi il Riccio, gli chiese il perche? a cui ella rispose. Iam ha saturata, parum sanguinis trahunt, quòd si has tu excuties, samescentes venient alia, qua quòd mihi sanguinis restat, totum ebibent; E così disse egli a i Samij del suo Vsficiale. Nibil Arist. ad iam iste locupletatus vobis officit. Et alcuni Prencipi auari hanno permes-Theod.li. so, che arricchissero iloro Ministri, anco con le estorsioni, per tirare poi 1.6.20. in se stessi, fatta nascere qualche calonnia, le loro ricchezze, onde si leggedi Vespasiano. Creditur etiam, Procuratorum rapacissimum quemque ad Sues, in ampliora officia ex industria solitus promouere, quo locupletiores, mox condemna- Vespasiaret, quibus quidem vulgo pro spongijs dicebatur vti, quòd quasi & siccos madesa- \*\*\* . ceret, & exprimeret humentes. Ma non offanti queste ragioni, pare ad alcuni, che sia meglio l'accorciare, & abbreuiare il tempo de' gouerni, e de' Magistrati, parlando de i principali, fondati sopra quella Massima, Li-Liu, Dec. bertatis maximam esse custodiam, si magna Imperia diuturna esse non sinas, c 10-1, 1, b, 4. pra l'auttorità di Aristotele, che lasciò scritto. Si plures sint in gubernatio- Arist.li.s ne Respublica constituti, eis permulta popularium institutorum sunt vislia, ceu se-polit. c. &. mestres esse Magistratus, vt qui similes sunt, adipisci valeant. Aggiongono, ch'all'huomo nato all'Imperio, & auezzo di longa mano al comandare,& a vinere in grandezza, sembra cosa molto disficile, e strana l'hauer da vinere prinatamente, e da obedire, e però che vtile farà la brenità del comandare, accioche non vi si assuefaccia. Superbire homines etiam annua T.ic.an.z designatione, quid si honorem per longum tempus agitent? Di più, se breue sarà il tempo de gli V ffici, e delle Dignità, haueraffi più largo campo di gratificar molti, e di farli buoni, perche è chiara cofa, che colui che aspira agli honori, si sforza anco di viuere honoratamente, per facilitarsi la strada di confeguirli, e così la Republica viene a sentire questo ville, e che molti restano contenti, e che i Cittadini si rendano più virtuosi. Prastat per Diolista multos publica negotia administrari, ot & complures binc emolumentu sentiant,

& experientiam rerum gerendarum consequantur, ita enim, & subditi maiori Principem beneuolentia, prosequentur, multipliciter bonis publicis fruentes, & ipse semper copiam corum habebit, quibus ad quasque necessarius res conficiendas veatur. Che se il tempo dell'Amministratione sarà longo, puochi ne parteciparanno, e quelli chene restano esclusi, come che breue sia il tepo del viuer nostro, di perando d'ariuarci, si daranno in preda a i vitij, al luffo, al gioco, a Venere, a Bacco, e perciò credo io che comandafic A-Arif. li. 6 ristotele: Nonnisi semel eundem Magistratum ab eodem geri posse, accioche pol.cap.2. tutti ne potessero participare. In oltre, sapendo essi, che all'vscir d'officio douranno render buon conto della loro amministratione, camineranno con molto maggior cautella, e figuarderanno di comettere atti d'Inginftitia, ò di mal gouerno, massime se sapranno di douer'essere sindicati, come prudentemente si costumana nella Republica Romana, & veditac. anco sotto gli Imperatori; onde appresso il nostro A. leggiamo i sindilib.1.3.6. cati di Marcello Pretore della Bitinia, di Cesio Cordo Viceconsolo di 12.13.14 Candia, di Gaio Sillano Viceconfolo d'Afia, e di tanti altri. Che se il tepodel maneggio è longo, sperano, ò con la longhezza d'esso, di cancellare dalla memoria de gli huomini i loro mancamenti, ò di stabilirsi in tanta auttorità, che ninno habbi ardire, di fare contra di loro risentimento, & abutuntur potentia sua, idque putant esse diminutionem eius, sinon fimul omnia faciant que possunt, ei poueri popoli sono mal trattati, e viuono mal contenti. Aggiongafi, che più facilmente s'induce il popolo ad obedire ad vn'huomo per puoco tempo, che per molto, & se chi comanda s'abbattead effere superbo, & auaro, capriccioso, e strauagante, hauranno molto maggior patienza douedolo tollerare per breue tempo, che se longo molto sia, si corre in pericolo che non precipiti nella disperatione, e non si suscitino seditioni, e rebellioni, & altri accidenti tra-Vedi il gici, come habbiamo visto a inostri giorni in Fiandra, Superbia enim, & auaritia eorum qui gubernant, homines prouocant contra se, & contra statum eius Arisol. Reipublica quaista fieri patiatur. Dicasi ancora, che questi tali Ministri di lib.5. 5.3. Jongo tempo, si fanno capi di fattioni, fanno clientoli dependenti, e partiali, contrahono parentelle, si legano co le famiglie più potenti di quella Prouincia, ò Stato chegouernano; ò se sono Capitani, s'impossessano talmente deglianimi de foldati, concedendo loro liberamente tutto quello che essi sanno desiderare, che li riducono à termine tale, che più ne vorrano per il Capitano chegli guida, cheper il Prencipe, ò per la Republica che gli paga; ò se sono huomini di toga, con le partialità (come hò detto) acquistatesi nel loro gouerno, vengono à tale, che più no vogliono obedire al loro Signore, anzipretendono di voler assolutamenredi plu te comandare, e come che si sentano gagliardi, con le dependenze no te-& Apia- mono le sue minaccie. Così Plutarco, & Apiano Alessandrino riferies de bel- fcono nelle loro vite: Che Silla, e Mario trouarono foldati, che gli feguitarono contra il beneficio publico; e così a i nostri giorni habbiamo vi-

fto in

sto in Francia moltidi quei Gouernatori delle Prouincie, riuoltarsi co- vod; Thu tra il Rè, e seruirsi a dano della Corona, della loro troppo libera, e trop ano, & il polonga dominatione. In oltre, questi taliacquistano col logo maneg-Mathieu, gio, ricchezze smisurate, e che eccedono lo stato prinato, e con esse tirano eli Cittadini, e li soldati à condescendere al loro tirannico dissegno, ilche si vidde chiaramente in Cesare, ilquale fatto smisuratamente ricco ilche si vidde chiaramente in Cesare, ilquale satto imituratamente sicco vedi plui con le spoglie della Francia, e col longo comando de gli esterciti, assolumente si con le spoglie della Francia. to Patrone degli animi de'foldati, puote finalmente riuoltarli contra la vine Patria, e prinandola della libertà, farsene Tiranno. E da questo cunento si puote conoscere, quanto sia vero, che la longhezza del dominare partorisce danno irreparabile alle Republiche, perche se bene il prorogare Pauttorità a i Magistrati hebbe origine appresso i Romani da buona causa, come che si potessero così meglio finire molte imprese ben principiate da loro, nondimeno abusandosi poi questa Regola, e passando essi dall'vtilepublico al prinato, ne seguì in consequenza col corso de gli anni, l'esterminio della libertà della loro Republica. Diuturniora enim Diolista Imperia multos' ad fastum, ac ad tentandas res nouas extollunt, & Aristotele cercando le cause delle rinolutioni dice. Propter prapotentiam aute, quando quis maior fit, & potentior, vel vnus, vel plures qu'am secundim dignitatem, 11.3.c4.3. & potentiam Reipublica, consueuit enim ex talibus fieri vnius dominatio, vel gubernatio violenta, e con tali auttorità, ragioni, & essempi procurano quelli che biafimano il longo Dominio, di confermare la loro propofitione. Ma fra tanta varietà d'argomenti, che diremo noi? Risponderemo con distintione, cioè, ò che siamo in stato di Republica, ò di Prencipeassoluto. Se in stato di Republica, diciamo rissolutamente, esser più ficura la breuità, che la longhezza de i gouerni, per le ragionigià addotte, & alle ragioni portate in fau ore della longhezza, si può rispondere, alla prima, che col tempo si facciano i Ministri più perfetti, che ciò sarebbe vero, quando non fossero gli huomini variabili di volontà, e di elettione; Ma perche per lo più, secunda res acrioribus stimulis animos nostros ex- Tac, his. plorant, si vede che la maggior parte di quelli c'hanno fatto trappasso dalla vita prinata, e dall'obedire, ad esser Principe, & al comandare, sono precipitati in ogni forte di coruttela di vitij. Così vediamo Tiberio, Nerone, & altri essersi fatti mostri nesandissimi d'ogni bruttezza. solusque omnum ante se Principum, Vespasianus in melius mutatus est. E però la pione, 130 breuità del Dominio leua questo pericolo, & è più proficua à gli stessi altri. Ministri, & alla Republica, e quanto alla perpetuità di alcuni Offici, e Tacchissi Dignità in molte Republiche, diciamo che, ò non erano in vna testa sola, nel qual cafo biafmiamo la perpetuità, ò fe vi crano, l'auttorità non era assoluta, anzi ristretta, e circoscritta da cost rigorose leggi, che l'officiale non potena da se, cosa di momento operare; il che si vede anche hoggidì nel Duce di Venetia. Quanto al non poterfi dare in breue tempo compimento a cose grandi, diciamo esser ineglio che alla Republica vada

vada qualche maggiore spesa, ò anche qualche Impresa di male, che il Zarare la libertà; e nelle guerre, sarà meglio seruirsi di Ministri stranieri, che de'proprij Cittadini. Quanto alla diuersità dell'operare de'Ministri, & aldanno che da ciò segue, diciamo che, ò il Magistrato è cossituito dalle sue leggi, ò è assoluto, se dalle leggi, al sicuro per mutatione di Ministro, non si potrà mai mutare la sostanza d'esso, & così sarà mutatione di persona, non delle cose, se anco è l'officio assoluto, non sarà mai l'Vfficiale tanto libero, che non habbia qualche sostituto, come se è Ge nerale, hauerà il suo Luogotenente, e caminando questi per le pedate di quello, non seguirà per la mutatione male alla Republica, & ad ogni modo, non v'è interesse alcuno che si possa preferire a quello della liber tà. Quanto all'emolatione, io suppongo che la Republica sia bene ordinata, e talmente guidata dalle leggi, che se bene due Ministri habbiano contrario senso, non possano però, per la loro priuata gara nuocere al publico. Quanto alla mutatione, siè detto di sopra, che ogni volta che non si alterano le leggi, ne potrà seguire molto puoca, ancor che siano differenti quelli, che amministrano le cose. Circa l'essempio di Tiberio, habbiamo già supposto, non disconuenirsi nello stato Monarchico la longhezza de'Magistrati, e la ragione è, che essendo il Prencipe tanto su periore a tutti, & hauendo potestà assoluta sopra la vita, e mortede vassalli, se si porteranno male ne'carichi, non ha egli tanto da temere di loro, per la grande sproportione di stato, ch'è tra di loro, quanto le Republiche, nelle quali è necessario mantenere tra i Cittadini quella equalità, ch'è anima della libertà, la qual precipitarebbe ogni volta, che alcuni po chi, ò sempre, ò per longo tempo godessero i Magistrati, & altri non potessero mai arrivarci. Ma anco nello stato Monarchico, è necessario distinguere de i Magistrati, e dire, ò sono de i superiori, ò sono de gl'inferiori, ò hanno gouerno di Prouincie, e di Stato geloso, ò nò. Se si parla de gl'inferiori, e non gelofi, può il Prencipe lasciar perpetuare i Ministri quanto gli piace, perche da quelli nongli può venire alcun pericolo, ma se si tratta de i primi, deue anch'egli considerarla molto bene, perche si è visto, che Nusquam satis sida potentia vbi nimia est, e che questa nostra ambitione, non si sodisfa delle cose mediocri, ma vuole arriuare alle più sublimi. Non si contentò Lucifero d'essere il più bell' Angelo del Para-Isia c. 4. diso, ma voiena essere similis Altissimo. Artabano Capitano di Xerse, Vedituf. l'ammazzò & occupò il Regno, Arbace indusse Sardanapalo ad abru-Li.3.clib sciarsi, Carlo Martello tolse il Regno ai descendenti di Childerico. e Sc-Paol, E\_ iano che volcua fare contra Tiberio? e Stilicone contra Honorio? per lasciarne tanti altri che se ne leggonoper le historie. E però siano molto Tac.an,4 cauti i Prencipi con questi V cellacci, & habin loro sempregli occhi ados fo, tenendo per fermo, che si come nascono per souuerchio humore il tarloc le tarme, nelle cose istesse, delle quali si pascono, e che se presto no sono suffocati, ò scossi fuora da esse, le rodono, le guastano, e le consumano:

Seneck .

mano: così quelli che promossi alle più alte Dignità, & admessi nella più intima conuersatione del Prencipe, a guisa delle tarmè, per souuerchia felicità insuperbendosi, se presto no sono mortificati, e cacciati suora, rouinaranno lo Stato, con pericolo anco dello stesso Prencipe. Eperò subito che sentono questa sorte di Verminacci à rodere la loro ripu tatione, & a cacciarsi troppo dentro, & internarsi di sonnerchio nel gouerno, deuono subito cacciarli, se non vogliono essere da loro diuorati, imitando Tiberio con Sciano, Antigone con Pitone, Honorio co Stilicone, & altri simili. Hò detto imitando li sopradetti, quanto al fatto, non quanto al modo, perche io no lodarò mai che alcun Prencipe proceda difatto cotra la vita di alcuno, massime che sia grande, ma persuaderò checaminando per la via ordinaria della Giustitia non viatur Impeno, vbi legibus agi possit. Sia loro regola certa

Catulum Leonis ne alas in Republica At maxime, nec ibi ipsim Leonem alas, Quod si quis alitus, obsequendum moribus.

Arifton phanes.

Nonficonceda maila fomma delle cose ad vn solo, per la ragione, che porta Augusto a Tiberio, ne vel Tirannidem affectet, vel eo aduersa passo, Diolisso Respublica corruat; Et in somma la conclusione sia, che nelle Republiche si abbreuij il tepo de'Magistrati, e nel Prencipato si restringa l'auttorità.

### CONSIDERATIONE HII.

Non Cinna non Sulla longa dominatio .

Voco ordinariamente dura la Signoria di que' Cittadini, che per violenza, ò per inganno s'infignoriscono d'vna Republica già libera, perche aborrendo la natura la violenza, Nam violentia contra naturam est, segue che questo tal dominio sia di breue 1. n.c. durata, come violento, e ch'egli sia tale, appare per la natura de i contrari, perche se, Carum cuique, suaueque est, quod pernaturam habetur, bisogna Arist. de dire che, Inuoluntarium omne, violentum videtur, & si violentum sit, etiam acer natu. ani bum erit, omne scilicet quod coasti faciunt, aut patiuntur. Appare anco da s. cup. 2. questo, che conoscendo l'vsurpatore della publica libertà, e la sua Si- Ide Ethi. gnoria esser mal fondata, non studia mai se non alla sua sicurezza, & al ad ende. proprio commodo

Veler.

Flac.li.5.

Nec vulgi cura Tyranno

Dum sua sit modo tuta salus Viue semprein continuo timore, & ad omnes suspiciones pavidus est, e qsto auniene, perche, Tantum metuit, quantum nocet, nec vllo tempore vacat. Da Tac.hif.2 questo continuo timore poi, quasi da infernale furia incessatamete agi- Seneca etato, incrudelisce nella vita de buoni, e de i principali, i quali, indicta causa pist. 105. damnantur, non perche siano cattiui, ò perche lo meritino, mà perche,

Odit genitos sanguine claro,

senin 8 saluft. in Eperche, Ipsi aliena virtus est sormidolosa. Non serua alcuna legge, come cut. quelli che Id esse Regni maximum pignus putat,

Sen.in Si quequid alijs non licet, soli liceat.

vuole saper tutto, Et Satellites eius apparere semper, ac versari foris, quominus latere possit quid quisque agat. Prohibisce l'vscire dallo Stato à i sudditi, e vuole che, semper suit in promptu, & in oculis, & versentur in foribus, ac-

uos spiritus, humilesque sumere asuescant, semper servientes. Semina anco difcordia trà i Cittadini, trà Parenti, e Parenti, trà Nobili, e Nobili, trà la plebe, e la Nobiltà, e trà i ricchi, e i poueri, per hauer occasione dalle loro

discordie, di torre à tutti le facoltà, & ipsos pauperandi, & accioche mentre sono intenti alle loro discordie, & quotidianis molestijs occupati, vaca-

re non possint ad consilia contra Tyrannum ineunda. Accresce le gabelle, e le contributionitanto, che riduce i miseri Vassalli in estrema miseria, on-de si legge di Dionisio, che, Contigit Siracusanos, in quinque annorum tempo-

re, cunetas facultates suas, in soluendis tributis consumpsisse. Non hà Amici, nè confidenti, & Tyranni est maxime amicis dissidere, quasi velint omnes,

possint autem maxime Amici eum subuertere. Vitia le donne altrui, per ricauare da loro i secreti de i Mariti, quo reuelent Virorum secreta. Non si di-

letta d'alcuno personaggio graue, e buono, mà vuole intorno se no busfoni, parasiti, & adulatori. Nam vtiles praui ad praua. Cerca d'abbassare

i Nobili antichi, ed'introdurne de nuoui, e forastieri, quasi illos quidem ba-

Tac, his. I beat hostes, hos verò non aduersantes, & in somma in vn Dominio tale, Arduus est rerum omnium modus, immo silentium ipsum est contumax, libertas sussetta. E qual meraniglia poi, se contra vn Mostro tale, tutto barbaro, tutto siero, e tutto violento (benche pensiegli d'essere necessitato à così

cic.'2. de fare) si conciti l'odio vniuersale, Et quem quisque metuat, perusse cupiat, e che si ordiscano contra la vita di lui trattati, e molte volte ancora si esfequiscano? e però diceua io da principio, essere impossibile, che vn tal

Dominio duri longamente, perche

Inuifanunquàm Imperia retinentur diù.

Sen. in Ondesi leggono, non i Cinni, e i Silli soli hauer durato puoco, mà i Cesari, i Tiberi, i Caligoli, i Neroni, i Galbi, i Vitellij, i Diocletiani, i Commodi, i Pertinaci, i Macrini, e tanti altri di questa satta, essere stati miserabilmente amazzati.

CON-

### CONSIDERATIONE IV.

Pompeij, Crassiq; potentia cito in Casarem, Lepidi, atq; Antonij arma in Augustum cessere, qui cuncta discordis ciuilibus fessa, nomine Principis sub Imperium accepit.

L fine delle discordie ciuili in vna Republica, è la perdita del-la libertà d'essa, ilche molto accuratamente, credo io, viene accennato dall'Auttore in questo luogo, accioche la caduta della Republica Romana, tanto grande; e tanto potente, per leguerre ciuili seguita, sia memorabile essempio alle al-

tre Republiche, che desiderano di conservare la libertà loro, di non lasciar mai crescere la potenza d'vn Cittadino tato, ch'egli per la sonuezchia auttorità possa soprafaregli altri Cittadini, e che sia da essi inuidiato, e massime da quelli c'hanno seguito, perche dall'Inuidia nasce frà di loro la gara, non potendosi di leggieri supportare, da chi pretendenella Republica, equalità di meriti, di Nobiltà, & di valore, il vedersi soprafatto dall'altro di grandezza, & di potenza &

Stimulos dedit amula virtus

Luc. I. phar [.

Nec quemquam iam ferre potest Casarue priorem,

Pompeiusue parem Nasce ancora in chi si sente gagliardo di forze, e di ricchezze quella insolenza, che sà sprezzare gli altri, e pretender cose maggiori, lontane da quella vgguaglianza, che come habbiamo detto, è l'anima della Republica. Cum enim prastent aliqua in re, (cioè nelle ricchezze) sintque ina-Aristot.5. quales (per il segnito maggiore) se in cunchis prassare arbitrantur, inaqualesque esse; opibus enim superantes, simpliciter existimant superare . Edall'altra parte i manco potenti, e manco ricchi, quasi pares existentes in cunttis (essendo Nobili, e membra della Republica come i primi ) dignum putant, se parem portionem habere: hi autem (cioèipiù ricchi, e più potenti) quasi superiores sint, maiora sibi competere arbitrantur, perche dicono essi, Maius inaquale . e per queste gare, e pretensioni, Quando non pro opinione sua vtri- lideni. que reportent de Republica, seditiones concitant, e si viene alle fattioni, alle alle parti, & all'vitimo alla guerra, e da questa alla perdita della libertà. Cic. I. ora Neque enim vllus alius discordiarum solet esse exitus, inter claros, & potentes tione de Viros, nisi aut universus interitus, aut Victoris dominatus & Regnum . E che le drusp, re sopradette cose siano vere, si è visto nelle guerre di Fracia, suscitare sot- sponsis. to Carlo Nono, perche pareua ad alcuni Prencipi del fangue, che la Ca- Thuano, sa di Loreno hauesse troppo auttorità nel maneggio del Regno, e che il Campifossero essi vilipesi, e dispregiati, e però diedero di mano alle armi, e po- glia, & sero tutto quel Regno in iscompiglio. Siano per tanto molto ben'auer- altrimotite quelle Republiche, che desiderano di conservarsi libere, a non dar derni.

mai affoluto Imperio ad alcun Cittadino sopra le forze loro, e stiano molto ben oculate intorno à quelli che superano gli altri di potenza,& osseruino quando han maneggio, come essercitino la loro auttorità, e Liu. dec. tengano per massima. Neminem vnum tantum eminere Ciuem deberc, vt le-\*. lib. 8. gibus interrogari non possit, & nihil tam aquande libertatis esse, quam potentissimum quemq; posse dicere causam, altrimente, non altrimente di quello sen de be che fece Cesare, Qui eò redegit Populum Romanum, vt saluns effe non posset, nef. li.s. nisi benesicio scruitutis, Si troneranno prima in miserabile seruitù precipitate, che, che bastino al trouar rimedio à i loro mali.

## CONSIDERATIONE.

Tibery, & Cay, Claudyj;, ac Neronis res, florentibus ipsis, ob metum false, postquam occiderant, recentibus odijs composita.



Alle fouradette parole appare, quanto fia difficil cofa l'hauere dalle Historie la Verità. Perche essendo quelli che le scriuono huomini, sono altresì da varie passioni agitati, e principalmete dal timore, e dall'odio,

Qui metuens viuet, liber mihinon erit unquam.

Horar.li. E per consequenza non scrinerà mai liberamente quello che sente, e

Est miserorum vt maleuolentes sint, atque invideant bonis. Plant. in Perciò chi porta odio, non sarà mai sincero nello scriuere historia, Il timore è causa che si oscuri la verità, per non offendere, e l'odio che non si dica intieramente per vendicarsi, e perche, ò si scriue mentre che viue il Prencipe, che dà materia all'Historia, e così per tema di non cadergli in difgratía, con raccontare quello ch'egli vorrebbe che fosse taciuto, ò in diuersa maniera di quella con la quale vorrebbe che fossero le cose descritte, sono necessitatigli Historici à scriuere le fattioni, più conformeal gusto dei Prencipi, che conforme alla verità, e perciò dice il nostro A. Viuentibus ipsis ob metum falsa, d'sseriue doppo che il Prencipee morto, nel qual tempo trouandosi lo Scrittore libero da quel timore che lo raffrenaua dal dire liberamente il suo concetto, e lasciando vagare all'odio, che è quasi accidente proprio di quei che dominano, essendo verissimo che

Simulista Mundi conditor posuit Deus

Sen.in Theb.

Odium atque Regnum > Scriuono con liuore, econ falsità, ondedice l'A. Postquam occiderant, recentibus odijs composita; Quindi nasce quella puoca sincerità, e verità che si troua ne gli Scrittori; se bene douerebbe anziil buono Historico spogliar l'animo suo da ogni passione, esbandire tutti gli affetti, e scriuere sinceramente, e veriteuolmente. Historia enim sinis est veritas, nec ostenta-

tioni,

tioni, sed sidei historia componitur, ergo non debet egredi veritatem. essendo la strabo li. verità l'anima, & la vita per così dire dell'Historia. Qui enim scribit histo- 1. Georg. riam, debet que vera sint scribere. E perciò lasciò scritto quell'Historico. Plut. de Herodoti Perinde ac si quis oculos animanti effoderit, quidquid superest corporis, inutile sit, maligniita dempta ex historia veritate, narratio omnis inutilis est, e però lasciate tutte inte. le passioni, douerebbero gli Historici scriucre la verità pura, e semplice. Polibilib. 1 . hiftor.

### CONSIDERATIONE

Postquam Bruto, & Cassio casis, nulla iam publica arma, Pompeius apud Siciliam oppressus, exutoque Lepido, interfecto Antonio, ne Iulianis quidem partibus, nisi Casar Dux reliquus, posito Triumuiri nomine, Consulem se ferens, & adtuendam Plebem Tribunitio iure contentum, vbi militem donis, Populum annona, cunctos dulcedine otij pellexit, infurgere paulatim, munia Senatus, Magistratuu, legum in se trahere nullo aduersante, cum seroci simi per acies, aux proscriptione cecidissent, ceterinobilium, quanto quis servitio promptior, opibus, & honoribus extollerentur, ac nouis ex rebus autti, tuta, & presentia, quam vetera, & periculosa mallent.

ON molta accuratezza l'A. porta; in questo periodo, il modo, l'occasione, l'artificio, che tenne, ch'agintò, e di cui si seruì felicemente Augusto, per farsi assoluto Signore della Republica. Haueua prima col pretesto e specioso titolo di vendicare la morte di Giulio Cesare suo Zio, perseguitati Bruto, e Cassio, è come che il titolo portasse seco non sò che di pietosa conuenienza, secondo la pazza opinione di que' tempi, ne quali si credeua, che co'l sangue de' Nemici, si facesse trouar riposo alle anime de' morti, onde disse quel Poeta di lui.

Hoc opus: hec pietas: hec prima elementa fuerunt.

Cesaris: vlcisci iusta per arma Patrem. Così v'era l'interesse accompagnato, di leuarsi dagli occhi questi due, ch'oltre all'essere valorosi nell'armi, erano altresì acerrimi propugnatori della libertà, che era troppo contraria a' suoi dissegni. Arrivatigli Vedi Dio dunque ne i Campi Filippici, si vennead vno ostinatissimo, esanguino- ne li. 47. sissimo fatto d'Arme, nel quale essendo stato varia la fortuna, perche Bruto sconfisse quella parte d'Essercito, che guidaua Augusto, e prese il suo Campo, & Antonio ruppe quella parte d'Essercito che conduceua Cassio, e prese parimente il suo Vallo, e le cose furono tanto confuse, che quelli c'haueuano vinto, teneuano per se la Vittoria franca, si come quella partech'era fugita, la perdita, onde in tanta confusione, dubitando Cassio, come quello c'haucua hauuto la peggio, che Bruto solse morto, e di non cader viuo in mano de suoi Nemici, comandò à Pindaro suo liberto, che l'ammazzasse. Inteso il caso del collega, Bruto sepelitolo,

Oui.Faft. lib. 3.

pelitolo, tornò, raccolte le reliquie dell'Essercito, à combattere, nel qual conflitto restato vinto, & abbandonato da suoi, esclamò, o infelix virtus, itane, quum nihil quam nomen esses, ego te, tanquam rem aliquam exercui, quum tu fortunæ seruias? Etemendo anch'egli di non restar prigione, suoru quendam sibi manus afferre iussit. Morti questi dua, restò la Republica disar-

42.

Vedi Dio mata in tutto, che aiutò mirabilmente i dissegni, e fini di Augusto. Hane al lib. ueua vicino alla Sicilia in duebattaglie nauali, epoi in vna campestre, op presso Pompeo, il quale per la gloria, e fama del Padre, e per il seguito, e valor proprio, poteua secogareggiare di potenza, e rompergli il dissegno c'haueua di dominar solo, e l'haueua costretto à suggire in Lesbo, oue concorrendo molti de'suoi partegiani, deliberò d'unisi con Antonio, mà parendogli, ch'egli lo dispregiasse, mentre si preparaua all'armi, repentinamente assalito da Titio, che con ogni prestezza contra di lui spedi Antonio, non hauuto tempo, nè forze da opporsegli, dattosi alla fuga (dopò hauere abbrusciata quella puoca armata c'haueua preparata) e seguitato, e gionto, e preso da Titio, su per ordine di Antonio ammazzato. Spogliò poi d'ogni auttorità Lepido, perche hauendo egli Voluto intendersi con Pompeo in Sicilia, presentito ciò da Augusto lo feguitò, & abbandonato da' suoi soldati, che si diedero ad Augnsto, ea

Dio.11.59 defectione adactus est, vt vltrò supplex, vestitu pullo ad Casarem veniret, eiq; Principatus prorsus ademptus, vitaq; in Italia, non sine custodia concessa esi. Era parimente morto Antonio, che dopò la battaglia Attiaca, nella quale restò vinto, desperate le cose sue, da se stesso si ferì, crededo morta Cleo

patra, se bene, inteso poich'era viua, ripigliato spirito, hebbe tanto tem-Dio. 1.51 po, che portato ou'ella cra, In gremio Cleopatra diem suum clausit. S'era fatrocapo della fattione del Zio, ch'era grandissima, e leuatosi d'auanti i consortidel Triunuirato, e per consequenza i competitori all'Imperio,

fapendo che

Nulla fides Regni socijs, omnisą; potestas

INC. LI. I. pharf.

Impatiens consortis erit . Elasciato il nome di Triumniro, come odioso per le rouine, morti, e stragi di tantimiseri Cittadini Romani, seguite mentre insieme gouernauano, preso il nome di Console, erasi dichiarato d'accontentarsi della Potestà Tribunitia, solo per poter defendere la Plebe, per acquistarsi à questo modo sicurezza, col'applauso, e con la gratia popolare. Quindi fatto con queste occasioni, & arti, quasi gran fondamento alla sua Monarchia, passò ad inalzare la ben principiata fabrica del suo Impero, con obligarsi i soldati con donatini, con gratificarsi il Popolo, mantenendo l'abbondanza del viuere, e con catriuarsi tutti con la dolcezza dell'otio, con rallegrare la Città con sontuosità di giochi, e di spettacoli publici, e con ornarla di superbiedifici. Poscia à puoco à puoco auanzandosi, cominciò à tirare in se l'auttorità del Senato, e de'Magistrati, & à far nuoue leggi, per obliterare, con introdurni nuoui costumi la

memoria

memoria della Republica, e per auezzare il Popolo à quella maniera di vinere, che corrispondesse al Dominio d'un solo, Opportet enim, ad spe-Arist. pol. cies Respublica, leges effe accommodatas; Ilche gli riusci facilmente, non vi lib. 3.0.7. essendo chi ofasse di contradirgli, perche erano mancati in tanteguerre i più feroci, e i più inquieti, e con le proscritioni del Triumuirato, erano stati ammazzati i più nobili, e li più vecchi. Stabili poi questa sua fabrica, con ben trattar quelli, ch'erano rimasi viui, à quali pareua di no hauer che desiderare, vedendosi dal Prencipe accarezzati, e beneficati: onde à ragione soggiunse l'A., che non sit poi meraniglia, che il Popolo, Nouis ex rebus auctus, tuta & prasentia, quam vetera, & periculosa mallet. Tuc.an, s Da tutre queste cose appare, come hò detto di sopra, che nelle riuolutioni degli Stati, oltre le congionture, & occasioni che porta il caso, le qualibenche picciole, magnarum rerum cause existunt, & operano così ef- Demost.i ficacemente, che, Nec confilio, nec celeritate, nec etiam virtute, & quantalibet ad Lep. potentia, tante res, quanta occasionis opportunitate geruntur, vi concorre an- Florus li. co la prudenza, la quale essendo, retta ratio agibilium, è cagione che è co- 1. sa propria del prudente, il ben deliberare. Onde non è meraniglia che Arifi. 6. Augusto ch'era huomo prudentissimo, così giudiciosamente si portasfe in questo particolare; e che sapendo che, Anceps, & operosa nimis est mutatio, que subito, & cum quadam violentia suscipitur, facilior autem que sen- Arist.li.c sim, & paulatim declinando fit, cosi bene accompagnasse l'arte all'occasio- Pol. ne, & la prudenza al caso, che gli riuscisse poi il farsi assoluto Signore di quella Republica, c'haueua prima signoreggiato tutto il Mondo, c Precipe di quel Popolo, c'hauena vinte, e debellate tutte le nationi dell'Vniuerfo. Et da questo modo di procedere d'Augusto, potranno i Prencipi nuoni le vere regole del gouernarsi, & il modo di stabilire il loro vacillante Impero imparare.

### CONSIDERATIONE VII.

Neque Provincia illum Statum rerum abnuebant, suspecto Senatus, Populique Imperio, ob certamina Potentium, & auaritiam Magistratuum, inualido legum auxilio, que vi, ambitu, postremò pecunia turbabantur.



Olte cose deuono notarsi in questo luogo. Vna, chele seditioni sono la peste delle Città, la ruina de i Stati, e la causa delle renolutioni delle Republiche, e questo sù prima concetto d'Aristotele, il quale doppo hauer raccontate tutte le cause che sogliono produre le seditioni, così conclude. Simpliciter ergo circa omnes Respublicas, ex his que Arist. pol.

dicta sunt, contingit mutationes sieri, e l'essempio c'habbiamo per le mani di lib. 5. c.4. Roma, è sufficientissimo à dimostrare esser questa nostra massima, verissima. Quid enim altissima Ciuitatum mænia ab ipsis fundamentis citius con-

To. Casus cutit, quam seditio? Tempus est edax rerum, at dentation tempore est seditio, nam li.i.c. 5: rapit, vorat, consumit omnia. Hec nunquam concepta est sine pernicie Matris, nunqua parta sine naufragio Ciuitatis. Onde si può dire senza hiperbole che

Nec plures alias incendia Mundus

Manil. 1.

Sustinuit, quam cum Ducibus iurata cruentis Arma Philippeos implerunt agmina campos.

L'altra confideratione E, che le Provincie che nelle guerre civili erano tolte di mezzo, con le contributioni alle spese eccessiue della guerra, facilmete, e volontieri si sottoposero al Principato d'Augusto. Terzo, che le seditioni producono l'auaritia, & estorsioni de Magistrati, l'inosseruanza delle leggi, non fufficienti à fusfistere, mentre i Giudici sono soprafatti dalla forza, dall'ambitione, e dall'anaritia, dalle quali cose, è poi facile il trapassare alla mutatione dello Stato, e però procuraua Tiberio Tac.an.4 al suo tempo, el esapeua ciò che importana, Ne Provincia novis oneribus turbarentur,vtq; vetera sine auaritia, aut crudelitate Magistratuum tolerarent.

Dalle cose dette appare, esser vero, che al Principato d'Augusto oltre alla sua prudenza, concorsero anco, come si è accennato altrone, con selicissima fortuna il caso, & l'occasione che lo facilitarono, perche tronandofi le Prouincie soggette alla Republica Romana malissimo sodisfatte del gouerno del Senato, e dell'Imperio del Popolo, fendo costrette, come si è detto, mentre i Potenti guerreggiauano trà di loro, à cotribuire alle spese,& à sottogiacere alle rouine che seco porta la guerra, e trouandosi in oltre tiranneggiate dall'anaritia de Magistrati, che à loro voglia, ò per forza, ò per ambitione, ò per danari rompeuano le leggi, non fù poscia gran cosa, che essendo esse così mal trattate, & afflitte, & offerendofiloro il nuovo governo d'Augusto, l'accettassero volonticri. Superbia enim, & auaritia eorum qui gubernant, homines prouocant

contra se, contra Statum eius Reipublica, qua ista sieri patiatur; e ch'egli seruendofidell'occafione se ne impadronisse. Da che si può cauare questa Massima, ESSER Enecessario à quelle Republiche le qualiaspirano alla perpetuità, l'vnione, e la pace de'fuoi Cittadini, e lo suellere, e fradicare ogni (benche picciolo) seme diseditione. Di più il non permettere che i Cittadini s'aggrandischino tanto, chepossano à voglia loro essercitar le armi, e muouer guerre, perche si seruiranno d'esse, più tosto come Ministri delle proprie passioni, e per proprio interesse, che come Capitani della Republica, ò per desendere la libertà, onde segue alla prima occafione di tumulto, si danno à chi più può. E' necessario ancora il metter freno all'auaritia de Magistrati, ò sottoponendoli al sindicato, ò limitàdo la loro auttorità, si che non possano nè mutar le leggi, nè farsi per danari venali, perche Aristotele parlando degli Esfori, ch'era principal Ma-

2,2.8.

gistrato d'Atene dissè, corrupti enim pecunia, quantum in se fuit, Rempublicam euerterunt, e veramente dalla conditione loro, ò buona, ò rea, depende lo stato ò buono, ò carriuo delle Città, e delle Pronincie, onde dicena

Pla-

Platone. Signum malè se habentis Ciuitatis, maximè pracipuum, si dilizenti plat.li. 3. Medicorum, sudicumq; indigeat opera. E soggiongendo qual debba essere de legib. dice. sudex, aut Medicus, eligendus est ingenio prudens, senex, multos homines, sobonos, om malos expertus, publici boni amator, atq; in hoc ipso per experientiam comprobatus. E però stiano i Giudici dentro isuoi termini, habbino le leggi la sua forza, siano ben trattati i sudditi, non si somentino, nè permettino le gare trà i gradi, da chi vuole con sicurezza coseruare il suo Stato.

### CONSIDERATIONE VIII.

Ceterum Augustus subsidia Dominationi Claudium Marcellum, sororis filium, adhuc adolescentem, Pontificali, & curuli adilitate. M. Agrippam, ignobilem loco, bonum militia, & Vistoria socium, geminatis Consulatibus extulit; Mox defuncto Marcello, generum sumpsit, Tiberium Neronem, & Claudium Brutum, Priugnos, Imperatoriis nominibus auxit, integra etiam domo sua, nam genitos Agrippa Caium, ac Lucium in familium Casarum induxerat, nec dum posita puerili pratexta, Principes inventutis appellari, destinare Consules, specie recusantis concupierat.

L nuouo Prencipe deue dare i principali carichi à persone confidenti, & ingegnarsi d'aggradire i suoi, ò siano Parenti, ò Amici; Perche no potendo egh per se stesso seruire à tutto, hà almeno da conferire i principali offici, e dignità à persone sue cossidenti, e della sede de quali possa viuere sicuro, e che gli seruano, come dice l'A., Tan-

quam subsidia dominationi, perche sarà certo almeno, che questi tali non quam substitute domination, perche sara certo ameno, enequeur tan non Aristis cercheranno nouità, Et maximum fundamentum est, custodire vt potentior sit Pol. c. 9. ea pars, qua Rempublicam faluam velit, quam illa qua nolit, e non essendo frà i sudditi alcuno, à cui, per proprio interesse, debba essere più à cuore la falute del Prencipe, e dello Stato, che i più propinqui del Prencipe, quindi appare esser necessario, & il fargligrandi, & il confidare nelle loro manii Magistrati principali. Perciò Augusto sauissimo Imperatore, fece Pontefice, & Edile Claudio Marcello, suo Nipote per sorella, e Marco Agrippa due volte Console, e poi suo Genero, se bene non era nobile. Ma perche l'haneua conosciuto nelle guerre passate, per prode, e valoroso Guerriero, e riportate molte Vittorie per opera sua, volse in vn punto mostrargligratitudine, & obligarselo maggiormente, accioche, quando si fosse visto negletto, non si lasciasse venir capriccio di riuoltarsegli contra, e perciò gli diede per moglie vna sua figlia, perche allo stabilimento delle cose sue, pensò che importasse assai, che vn'huomo tanto infigne, dependesse da lui, come quelli che al fommo suo valore, hauendo accompagnata molta intelligenza nel mestiero delle armi, c molta riputatione, e credito appresso i Soldati, poteua in consequenza cagio-

cagionare molto moto, amico, ò nemico che fi fosse dichiarato, perche, Dio. li, 52 fe come diccua egli stesso ad Augusto, fieri non potest, vt Vir animo sublimi, ac magnis spiritibus præditus libertatis cupidine non teneatur, Dominumý; omnem non oderit, era anco necessario, essendo egli tale, di tenerlo contento, & amoreuole, accioche non hauesse da odiare Augusto, mà più tosto da effere suo partegiano; e da questo saujo Prencipe deuono imparare imoderni, à stimar gli huomini valorosi, se ben'anco fossero ignobili, & à non guardar tanto in vn puoco di lustro di Nobiltà, che si scordino difissargli occhi nella virtù, quando eminentemente rispiende in vn sogetto, benche non così Nobile, perche al fine.

Qui genus iastat suum,

Sin. in Alienalaudat -Herc. Tu E la virtù per se stessa, satis bonorabile bonum est, e rende chi la possiede Aristot. honoratissimo. Denono anco fare stima di questi sogetti, accioche non mag.mor. si facciano capi di quelli, che non così à pieno fossero sodisfatti del loro gouerno, e per seruirsene nella manierache Augusto si serui, con molto luo profitto di Agrippa, e di Mecenate, e questo deuono fare tanto più scopertamente, quanto che sia stata frà di loro, auanti il Prencipato stretta amicitia, per mostrare di slimare l'Amico, nome tanto caro, e stromento tanto necessario al regnare. Amicitia enim res est summe necesfaria in vita, nemo enim habens catera omnia bona, sine Amicis expeteret viue-

Arist. chr. re, & oltre di ciò v'è la necessità d'hauerne, perche & locupletes, & ins ad Nico. Principatu, potestateq; constituti, plurimum ijs indigere videntur, Quid enim. Ibidem. prodest talis prosperitas, beneficio sublato (quod quidem maxime sit in Amicos, & maxime commendatur) aut quonam modo sine Amicis custodiri, conseruariq; potest? Quò nanq; magis quis abundat, eò magis periculis subiacet, che è quello che il nostro A. fà dire à Tiberio, Quantoq; plus adeptus foret, tanto

Tue.an 1 se magis esse in lubrico. Nobilitò anco del titolo Imperatorio i Figliastri, se ben hauena in piedi tutta la sua casa, per il sine, credo io, che dice più à

Tac, an. 1 basso, cioè, quò maioribus munimentis Imperium sirmaretur. Perche Phauer sicura, e numerosa successione, è punto essentialissimo in Prencipe nuouo, effendo difficile molto, se non impossibile, che si posta in vn subito cospirare contra la vita di tanti, e sapendo i cospiranti, che qualunque resti vino de i successori, farà le vendette de chi restasse oppresso, come pur sece Augusto di tutti quelli che congiurarono contra Cesare: quindi dalla difficoltà di faluar se stesso, segue timore, & irresolutione

Tac, an. in essi, Impunitatis enim cupido magnis semper conatibus est aduersa, il Prencipe resta saluo, e le congiure si scuoprono, e però bisogna dire come ricordana Tito à Vespasiano suo Padre. Non legiones, non classes, perindè

Tac. bist. firma Imperis munimenta, quam numerum liberorum, e che savissimo consiglio fù quel d'Augusto, oltre i Nipotich'erano molti, I hauer adottati anco i Figliastri, e i figliuoli dello stesso Agrippa, per obligarsi anco più questo sogetto: ficome prudente su quello di farsi compagno nella po-

testà

testà Tribunicia l'istesso Agrippa prima, epoi Tiberio, Ne successor in in- Tac.an. 3 certo foret, & quia sic cohiberi pranas aliorum spes rebatur. Desiderana poi anco come dice l'A., specie recusantis, di designarli Consoli, e di farli Prencipi della Gionentu, dal qual modo di fare, credo io, che habbiano imparato alcuni moderni, à farsi pregare di quello, che essi più de gli altri desiderano, sì per non mostrar auidità, sì per non concitar inuidia contra i suoi, sì anco per parere di gratificar quelli che pregano, con far cosa ch'essipiù diloro bramano, nel che mostrano modestia, e fanno con decoro i fattiloro.

### CONSIDERATIONE IX.

Vel Nouerca Liuia dolus abstulit .



Vardinfi i Prencipi di affidare le vite de i figliastri alle Matrigne, perche è tanto naturale l'odio loro verso di quelli, che à ragione si può sempre dubitare diciò, che qui dice l'A. di Liuia.

Nouerca prinignis semper malum, neque Amantes Saluant, Phedram inspice, & Hippolitum.

E non senza causa l'istesso Hippolito disse, sebene era tanto amato dalla fua.

Tacco Nouercas, mitius nil est feris. E da quello che seppe fare questa femina, con auuelenare L. Cesare, e Hip. Caio, e col perfuadere ad Augusto la relegatione d'Agrippa l'altro suo Nipote nell'Isola di Planasia, benche Nullius slagiti compertum, per ha- Tuc.an. ner più commoda occasione di anteporgli Tiberio suo figlio, nell'Imperio, si vede che non v'è odio eguale al loro, massime quando sono interessate con figlinoli propri , come si vidde anco in Agripina, la quale interessata in voler anteporre Nerone suo figliuolo all'Imperio, à Britannico figliuolo di Claudio fuo Marito, tanto fece, e tanto disse, che al fine ottenuta l'addottione, nemo aded expers misericordia fuit, quem non Tac. an. Britannici fortuna mæror afficeret. L'istesso si vidde in Prussia Rè di Britinia, il quale ad instanza della Matrigna, confilium susceperat interficiendi si- iustiniti. lij, dum confulere studet minoribus filijs, quos ex Nouerca susceperat, e sebene la 34. cosa andò al contrario, perche auisato Nicomede il figlio, da quelli istefsi, c'havenano tolto il carico di comettere la sceleratezza, animazzò poi egli il Padre, & occupò il Regno, nondimeno si vede à quanto pericolo fu posto dalla Matrigna, eperò siano cauti i Prencipi nell'affidar loro le vite de' figliuoli, e tengano esser verissimo che, Nouerce nunquam sen. cotr. satis prinignus occiditur, e che senza cansa il Prencipe de Poeti disse. Est 16.7.cotr. mihi nang; domi Pater, est iniusta Nouerca.

B

Vir. Buc.

Menand.

l. J. Epig.

Senine

### CONSIDERATIONE. X.

Nam senem Augustum deuinxerat adeò, vti Nepotem vnicum Agrippam Posthumum, in Insulam Planasiam proijceret, rudem sanè bonarum artium, & robore corporis stolidè serocem, Nullius tamen slagitij compertum.

Enrip, in Med.
Axist.pol.

VE cose mi paiono degne di consideratione in questo luogo. Vna che non deue mai il Prencipe lasciarsi prender possesso sopra dalle donne, perche

Mulieres funt ad bona confilia pauperrimæ , Malorum autem omnium artifices fapientisfimæ .

E poi, quid refert vtrum mulieres ipsæ gubernent, an eos qui gulib. 2.0.7. bernant, à mulicribus gubernari? E sono anco ne i loro appetiti, e capricci,
ò interessi immoderate, e benche habbiano delicato il corpo, e debbole,
non manca però loro l'animo feroce, e terribile, massime nelle sceleraggini, onde di loro ben disse il Tragico.

Sen.in Octavia, Mulier, dedit natura cui pronummalo Animum ad nocendum, pettus instruxit dolis, Sed vim negauit, vt nc inexpugnabilis

Sed vim negauit, vt ne inexpugnabilis

Esset, sed agras frangeret vires timor.

E però bisogna guardarsida loro, perche sanno ordire mille ingăni, co-

me si vede quì hauer satto Liuia, che con sue arti affascinò così l'animo d'Augusto, benche per altro sauissimo Prencipe, chegli pose in sospetto il proprio Nipote, non perche hauesse satto alcun male, ma per leuare à suo sigliuolo il concorrente all'Imperio, e lo sece relegare come si è detto nell'Isola Planasia. L'altro che io osseruo è, che il Prencipe che hà da succedere, deue guardarsi di non dar mai ombra di se, ò sospetto al Precipe Regnante, ò con ostentare pazza serocità, ò in qual si voglia altro modo, perche, nè sangue, nè amore, nè interesse alcuno è maggiore di succediratur, e se mai deue in ciò essere oculato, certo che principalmente all'hora, quando sà di hauere intorno al Prencipe regnante persona, che l'odia, ò che gli ordisca insidie, ò quando è già il Prencipe in età graue, perche sono i vecchi di loro natura timidi, senestus enim viam timori

Arifi li.2 preparat, e sospettosi ancora, come che
Rheso, ad preparat, e sospettosi ancora, come che
Theod.c. Stat dubius, tremulusq; senex, semperque malorum

Credulus, & stultus que fecit, inse timet.

Cor. Gal. E perche non sarebbe gran cosa, ch'egli con danno del Giouane cercasse d'assicurare la propria vita, anco con torla à lui, Ira enim senum aristor, acuta. Veggasi ciò che sece Tiberio con Germanico, Nerone con Bri-Rhei, leco tannico, Costantino con Crispo, Solimano con Amurat, e qualche alsup, cit. tro più moderno.

CON

## CONSIDERATIONE

At Hercule Germanicum Druso ortum, octo apud Rhenum legionibus, adscribió; per adoptionem à Tiberio iussit, quamquam esset in Domo Tibery filius iuuenis, sed quò pluribus munimentis insisteret.



CCO come mostra Augusto in fatti, che sia buona cossidera dottrina, quella che di sopra habbiamo portata, cioè tione otesser necessaria a Prencipe nuouo la sicura, e numerosa tana. successione, edouere eglidare i principali, e più importanti carichi a i suoi, poiche con l'hauer voluto, che Tiberioaddottasse Germanico, non ostante ch'egli haues-

se vn figliuolo, assai adulto, e con hauerlo fatto Generale delle otto legioni, ch'erano intorno al Rheno, viene a comprobare quanto habbiamo detto, il che si viene a confermare ancora con quello che disse Alessandro a i suoi soldati, e non senza causa. Orbitas quoque mea, quòd sine Curt, li 6 liberis sim, spernitur, e veramente niuna cosa mandò in rouina quel vasto Imperio da lui con tanta virtù acquistato, se non la successione mãcata, perche se bene i suoi principali Capitani secero vna tale, quale diuissone delle Prouincie, sotto specie di volerle desendere, difficile tamen tat li re erat eo contentos esse, quod obtulerat occasio, quippe sordent prima, cum maiora quaque sperantur, ne segui però, che mentre ogn'vno volcua aggrandire la parte sua, vennero a guerra ciuile, esi perdette finalmente tutta quella Monarchia. Ma per tornare ad Augusto, oltre all'hauer hauuto l'occhio alla sicurezza della successione, con hauer voluto che Tiberio l'adottasse, e dell'Imperio, con hauergli affidato così grande essercito, hebbe in ciò vn'altro fine più recondito, e fù di tenere in freno Tiberio, del quale non era restato molto ben sodisfatto nelle guerre di Germania, parendo à lui, ch' à studio le andasse prorogando, e l'haueua per ciò preso in sospetto, quasi is quum posset, hostem paruo temporis spacio in potestatem redigere, bellum consulto traberet, quò diutius eius specie in armis esset, e però mandò colà Germanico; & è chiara cofa che Tiberio gli hebbe fempre puoco sangue, perche ne temeua, e metre visse, si gouernò con gran cautela, e con molto rispetto, e non che altro parlaua con molta circospettione in publico, nusquam cunctabundus, nisi cum in Senatu loqueretur, ilche nasceua per dubio di noninciampare, e per paura, Ne Germanicus, in cifius manutot legiones, immensa sociorum auxilia, mirus apud populum fanor habere Imperium, quam expettare mallet. Nel che appare la prudenza d'Augusto, che con questa adottione, & assicurò le cose sue, e raffrenò Tiberio, anco dopò la sua morte.

# Confiderationi

#### CONSIDERATIONE XII.

Bellum ea tempestate nullum, nisi aduersus Germanos supererat, abolenda magis infamix, ob amissum cum Quintilio Varro exercitum, quam cupidine proferendi Imperij, aut dignum ob pramium.



E ben pare che il fine della guerra sia per lo più dependente dalla libidine del regnare, e dal defiderio di ampliare lo Stato, onde fü chi diste,

V sque adeo solus, firrum, mortemque timere Auri nescit Amor? percunt discrimene nullo Amissa leges, & pars vilissima rerum Certamen minuistis opes.

Rheto, ad Alex.

Liucanus

de belle

pharfilib.

Nondimeno si fà ancor guerra per altre cause, ò per vendicare le ingiu-Arist. in rie, come in questo luogo si vede; Par enim est de ijs tempestiue vltionem capiamus, qui nos antea iniuria lacessiuerunt, ò per ricuperare il suo, ò per sua disesa, ò per aiutaregli Amici, ò consederati, ò per soggiogar quelli che non vogliono star quieti, esopportar l'Imperio, ò per beneficio publico, ò per defiderio di gloria, ò per tenere anco esfercitati gli esferciti;

Arist pol. onde silegge, che Lacedemones salui erant bellum gerentes, peribant verò vbi lib.2.c.7. rerum potiti effent, quoniam nec otium agere, nec quicquam aliud exercere sciebant præstabilius, quàm rem militarem. Di qui ancora si può cauare vna massima di Stato, cioè: Non esser bene che vn Prencipe nuouo muoua guerra, perche il nuono Principato non ha bisogno di muoner humori con la guerra, ne di aguerrire i fudditi, ma con la pace di stabilire le cose fue, e d'amollire gli animi con essa. Il che offeruò Augusto dopò l'haner vinto Mare Antonio, non hauendo più fatto guerra, se non con molta necessità, anzi nel suo memoriale sasciò per consiglio al succes-

Die.li 56 sore, che Contentus prasenti fortuna sines Imperii proferre non cuperet, quippe cum difficulter Imperium tantum seruari possit, periculum fore, ne plura appetendo, parta quoq; amitteret. Il che osseruò Tiberio, quem nihil aquè anxium habebat, quam ne composita turbarentur, e questo perche conosceua, che la pacegli afficuraua l'Imperio, e però troncò ogni occasione di brighe.

#### CONSIDERATIONE XIII.

Domi res tranquilla, eadem Magistratuum vocabula. Iuniores post Astiacam Victoriam, etiam senes plerique inter bella Ciuium nati, quotus quifque reliquus, qui Rempublicam vidisset.

A Pace è il fondamento degli Imperij, e non senza causa cantò il Psal. 45. Regio Poeta. Conturbata sunt gentes, & inclinata sunt Regna, perche fuccede necessariamente alla guerra, la rouina de gli Stati.

Nulla

Nulla salus bello; Eperò come habbiamo già ricordato, hassi da Virgilius fuggire la guerra, e da abbracciarsi la pace, massime da Prencipe nuono den. 11

Et pax optima rerum, Quas homini nousse datum est, pax vna Triumphis Innumeris potior, pax custodire falutem,

Sil. Ital. lib. 1 8.

Et Ciues aquare potens. eperche, Nec prinatos focos, nec publicas leges, nec libertatis iura, clara habe- cicer. in

re potest, quem discordia, quem cades Ciuium, quem bellum civile delectat, per- Philip. ció Augusto, che non volcua parer d'essere in tanta auttorità, vn nuono Silla, ò vn nuouo Mario alla sua Patria, sauiamente cercò di co seruarla, tanto più che conoscena, che i Romani dopò tanti trauagli, e tante fragi, e morti, desiderauano anch'essi di veder à risplendere il bel sereno della sospirata pace, & egli ancora stracco de i longhi trauagli, e pericoli, che secoporta la guerra, desiderana il riposo, ò la sicurezza delle cose sue, che le pareua di poter meglio sperare nella tranquillità della pace, che nelle turbolenze della guerra: onde non fii merauiglia, che Domires drifti.7 tranquilla essent, e che in questo caminassero di concerto Augusto, & il Ethic. ai popolo, perche Concordia est eadem de Principatu, subiettioneque electio, & voluntas non alterutrius, sed publici boni gratia. E qual maggior bene del publico si poteua trouare della Pace? Non sii donque merauiglia, ne difficile, se compostigli animi, e gli interessi, potesse Augusto tranquillar le cose publiche, e stabilire le sue; Dalle quali cose appare manifestamente, che oltre la prudenza, ch'egli mostrò in quegli affari, ne'quali concorre l'elettione di chi opera, hebbe ancogran parte nella sua felicità la fortuna, perche visse tanto tempo, che puochi de i viuenti haucuano vista la libertà della Republica; onde mancati quelli ch' erano nati liberi, & educati nella libertà, non fù poi difficil cofail porre il giogo à quel popolo, che già si era auezzato al dominio d'vn solo, e se bene restauano qualche puochi vecchi soprauiuuti alla Republica, nondimeno, perchetante erano state le rouine, e le stragi seguite nelle guerre ciuili, che non poteuano hauerne memoria senza orrore, s'accontentauano molto del gouerno del nuovo Prencipe, massime, perche dopò le Jonghe borasche, vedeuano traquillate le cose di casa, vedeuano il Precipe tanto modesto, che non ostante la suprema auttorità, non alteraua però gli ordini antichi, che non mutaua le leggi, e manteneua gl'istessi Magistrati, nel che meritaua molta lodedi prudenza, perche il mutar le Jeggi, porta feco molta mutatione di costumi, e nel far delle nuove accessio vilitatis parua est, assuescere verò faciliter leges mutare improbandum. Arist pol. Constat errata queda toleranda, & legumlatoru & Magistratuum. No .n. tantu lib. z.c. 6. proderit qui corrigere perget, quantu nocebit assuefactio superioribus no parendi: oltre che no si può seza molta ipatieza sofferire da vn popolo, che sia-

no alterati tutti i suoi ordintantichi, e patrij; e però ricordana vn Sanio.

Non coturbabit sapiens publicos mores, nec populu in se vita nouitate conuertet; concep.14

plin. in & il buon Traiano, Nullius Magistratus ius, nullius austoritatem imminuit; Da questo modo di procedere di Augusto, potranno donque imparare i moderni Prencipi à gouernarsi.

#### CONSIDERATIONE XIV.

Igitur verso Civitatis statu, nihil vsquam prisci, & integri moris, omnis, exuta aqualitate, iussa Principis aspectare, nulla in prasens formidine, dum Augustus atate validus, seq; & Domum, & pacem sustentauit.

Are che Tacito si contradica, hauendo detto di sopra, eadem Magistratuum vocabula, e dicendo quà, Nihil vsqua prisci, o integri moris, ma non viè però contradittione, perche poteua bene Augusto hauer conferuatigl'istessi ordini della Republica, quanto a i Magistrati, e lasciar loro l'istessa nominatione nell'apparenza, & hauerlian-

co alterati nella sostanza, cioè, che come prima tutti li giudicij erano portati al Senato, eda quello erano definiti; così egli, come supremo capo, ne tirasse in sè la sopraintendenza, la determinatione, el'arbitrio. Tacan, Il che toccò di sopra l'A. quando disse, Munia Senatus, Magistratuum in se trahere, &c. Nel che, come in tutte lealtre cose sue, egli mostrò molta prudenza, essendo proprio vsficio del Prencipe il sopraintendere alla Giustitia; Vult enim Princeps esse custos, vt qui divitias habent, nihil iniustum Arist.pol. patiantur, nec etiam populus ifficiatur contumelijs, oltre che con la soprainli.5. c.10 tendenza tiene in officio i Ministri; e per ciò ricordana Cicerone à suo Cic.ep.1. fratello, che vi hauesse l'occhio sopra, Parui enim refert, diceua egli, ab te ad Q.Fra ipso,ius dici aqualiter, & diligenter nisi idem ab ijs siat, quibus tu eius muneris aliquam partem concesseris. Con molta prudenza adonque Augusto or-Tac.an., dinò in maniera la Republica, che tutti iussa Principis aspectarent, & à sermare per sè in tutte le cose l'arbitrio. E qui si deue aunertire quanto accurato scrittore sia Tacito, poiche dopò hauer raccontate le cause della rouina della Republica, de pò hauer descritte le artiche vsò Augusto perfarfi Patrone dell'Imperio, e le maniere, con le qualivificonfermò, viene hora in confequenza à dimostrarei gli effetti, e le nouità di così gran mutatione, alla quale, effendo feguita alteratione di leggi, e di costumi, dice egli, Verso Civitatis statu nihil prisci, & integri moris. Soggionge poi, Exuta omni aqualitate, che è punto di molta confequenza, perche si come nelle Republiche l'equalità si può chiamarc l'anima loro, & è Arift.pol. necessaria per conservare la pace, Vbiq; enim propter inaqualitatem oritur Isb. s.c. r. feditio, così nella Monarchia, bisogna che il Prencipe superi tutti d'auttorità, di potenza, e di ricchezze, e che niuno contenda d'uguagliarsi à

> lui, e da qui forsi ammaestrati, molti Prencipi antichi attendenano ad impouerire, & adabbassare tuttii suoi Vassalli, in maniera, che non solo

Ibidem.

trem.

non potessero gareggiar con loro, ò macchinarli contra, cheè quello, Summa Papauerum capita baculo decutere, di Tarquinio, e quello di Trasi-Liu.li.1. bolo, Detruncans, atq; abijciens, vt quamq; videbat spicam inter alias extante, ma si necessitanano ancora à fare quello che segue, Principis iussa aspe-Etare. E questo riesce soro ranto più facile, quanto che il Prencipesi porta in maniera, che con la riputatione aequistata, non temino, per la virtù sua, de i nemici esterni, e credano ch'egli sia tale, che possa desendere se stesso, lo Stato, ei sudditi, e coleruare tra i popoli à lui sogetti vna lieta pace. E quindi appare quanto importi la riputatione nel Prencipe, che è come l'anima del Principato; Percioche essendo il principal fondameto del Signoreggiare, l'obedienza de' sudditi, e questa dependendo dalla zachius eccellenza, e virtu del Prencipe, Decorum est enim, vt virtute emineat, qui & de Prindignitate micat (perche non può tolerare l'huomo di stare sottoposto à cipe li. 1. persona despicabile) e fra le altre cause della corrottione de i Regniad. c. 1.114.6. ducendos, Quod plerung; homines contemnendi succedunt, si vede chiarame- arif.lib. te, che è necessaria al Prencipe la reputatione, la quale non éaltro, che s. pola p. vna opinione stabilita nel cuore de sudditi, che il Prencipe sia tale per ec 10. cellenza di virtù, che meriti d'essere loro Patrone. Non enim cuiq; Imperium conuenit, qui non melior sit ijs quibus imperat; Et absurdum est deteriorem deped. Ci prestantioribus dominari, & stolidiores prudentioribus imperare, ne facilmen-ri. lib. 8. te si sogettano glihuomini, o vogliono obedire, e servire a chi non lo Isoc. ad merita. Ma si comegli elementi, e i corpi inferiori obediscono senza al- Nicoc. cuna repugnanza al moto delle sfere celesti, per la natura della nobiltà loro; così volontieri si fanno sudditi gli huomini di quel Prencipe, nel quale eminentemente risplenda la virtà. Perche donque è necessaria la reputatione, e questa nasce dalla virtù; chi non vede quanto debba il Prencipe abracciarla? Perciò anticamente: Fiebant Reges ex præstantibus Arist. vbi per excellentiam virtutis, vel rerum gestarum que sint à virtute; onde e per non defraudare i sudditi della loro opinione, e per afficurare lo stato sio deue sforzarsi, Vt quantum alios dignitate superat, tantum etiam virtute 1 soc. ad illis antecellat. Questa sarà la difesa della vita sua, il propugnacolo del fuo Imperio, e la calamitta dei cuori de' fuoi sudditi, che farà che l'obediranno con ogni prontezza, e che da quella conosceranno, ch'egli meritid'essere loro Prencipe; e però diceua il sauso Alfonso Rè d'Arago-nunerm. 111. Principes illos magnificiendos qui virtutem excolerent, quippe in quibus vir- lis. 1, de tus fuerit, eius Imperium «quo omnes animo patiuntur, illius q; moderationi, fæpè reb. geftis etiam sponte subjecuntur. Edalle souradette cose si possono canaremoste Alphon. regole di bnon gouerno: Prima, cheil Prencipe debba per se stesso sopraintendere alla Giustitia, e non rimettersi in tutto all'arbitrio de' Ministri, ma seruarlo a se. Secondo, che nelle mutationi di Stato segue ancoin consequenza mutatione di leggi, edi costumi. Terzo, che il Prencipe ha da ordinare così lo Stato, che non vi sia chi pretenda seco vguaglianza. Quarto, che procuri sopratutto riputatione nel modo detto. CON-/

## CONSIDERATIONE

Postquam prouecta iam senectus, agro & corpore fatigabatur, aderatq; finis, & spes noua, pauci bona libertatis incassum disserere, plures bellum. paucscere, alij cupere, pars multo maxima imminentes Dominos varys rumoribus differebant.

Sen.de Hi ta beata cap. 2.

Tholo. de

Hor. fat.



Erche, comè dice quel Filosofo, Argumentum pessimi turba est, non è marauiglia se il volgo desideraua la morte di Augusto, benche Prencipebuono, e mostrasse d'hauer da quella conceputo nuone speranze, perche è sempre auido di cose nuoue, o fastidit statum bonum prasentem, e perche hauendo i Prencipi, come tutti gli altri huomini,

Rep.11.22 varietà digusti, ed'inclinationi, pare che quello che piace all'yno, dispiac c.2,748.8 eia all'altro, e che per quella differenza di genio, e d'appetito, che, con la dissimilitudine de i volti è in tutti connaturale, instituisca il Successore varia maniera digouerno, e contraria all'Antecessore, sì per mostrare di saper regnare senza l'aiuto de' Pedanti, sì anco, perche quei Ministri ch'erano in credito, & in auttorità appresso questo, sono quasi sempre, fe non odiati, almeno depressi, e tenuti in poco conto da quello; da questa nonità, e varietà, edal veder abassati coloro, contra la potenza de s quali non poteua far risentimento, viuendo il Prencipe, che gli stimaua, fente il volgo quel gusto, che portano seco le nouità in cose grandi, e che ha congionta feco certa specie di vendetta, che gli pare di veder fatta per mano altrui, a fua fodisfattione. Nel qual cafo è degna di compaffione la forte, e conditione di quei Ministri, a' quali essendo toccato a far qualche effecutione odiofa, per comandamento del Prencipe, tocca poi loro altresì la rabbia, e lo sdegno del volgo: e però diccil nostro sen. in A. aderatque finis, er spes noua, & qual meraniglia di ciò?

Tradere turpi fasce's Populus Hip.

Gaudet, eosdem colit, atque odit, epoi

Turba tremens, sequitur fortunam. Nè dalla varietà de discorsi che si faceuano, è da maranigliarsi, perche tutti parlauano secondo il loro capriccio. I buoni, bona libertatis incaf-Xenoth. sum disserebant, e questo, perche, Libertatem cunttis anteferendam rebus arreră Gre bitrabantur, e credenano che questa fora il meglio. I timidi haucuano

paura della guerra, Eurip. in Viri enim timidi nullum habent in pugna

Numerum, sed præsentes absunt.

Arist. in
Li ignauiæ est, quouis metu facilè percelli, & mortis maximè, & noxaru corpoti de vir.
ris, & arbitrari præstabilius esse, quomodocunq; servari, qua pulchrè morte obre. Tise. bi. I triffi bramauano la guerra, perche turbatis rebus pessimi quiq; potiores, &

facilior

facilior intermalos consensus ad bellum, quam in pace ad concordiam. Ma quelli c'haueuano qualche ceruello, andauano discorrendo della natura, e qualità de i successori, essendo dura cosa l'essere sottoposto al dominio di persona di cattiua conditione; si enim imperans non erit temperatus, & li. 1, c. 10. instrus, quomodo benè imperabit ? Da tutti questi discorsi si può cauare, che se sene: Vulgus de rebus omnibus pronunciat, ipsus tamen non est admittenda mor. ad sententia, come quello che discorre più consorme a' suoi capricci, che eundem consorme alla ragione, e che nel suo Amore, non bisogna, che il Pren-li. 1. c. 1 cipe faccia gran fondamento, perche

E se bene hauerà amato il Padre, non resterà per questo di odiare il siglio, ò l'herede. Questi discorsi della plebe possono anco ammaestrare
i Prencipi, e ricordar loro la diligenza, con la quale douerebbero educarei figliuoli, massime quelli che glihanno da succedere nello Stato, Educati si quidem rette à parentibus, per santtos, & iustos mores, boni meritò eiuadet, nom. li. 2.
e non haueranno da temer di sentire i rimproueri, che intorno a i successori si faccuano ad Augusto, come vedremo più a basso. Deuono
adonque alleuarsi virtuosi, e sopra tutto timorati di Dio, perche essendo il timor di Dio Initium sapientia, e questa necessaria al gouerno, malamente al sicuro gouernaranno, quando saranno prinati di questa,
& di quello.

## CONSIDERATIONE XVI.

Trucem Agrippam, & ignominia accensum, non atate, neque rerum experientia tanta moli parems.

A' vitij, chevengono in questo Prencipe posti in consideratione, possono imparare gli altri Prencipi à moderare i loro affetti, & a schiffare principalmente il titolo di crudele, perche questo tira seco molte perniciose cosequenze; e prima li trasforma, e quasi li tramuta d'huomini in bestie, delle quali è proprio l'incrudelire l'yna contra l'altra. Crudelitas, minime humanum malum, indignu tammiti nomine, ferina ista rabies esi, sanguine gaudere, & vulneribus, & abie-Clo.lib.1. Eto homine in filuestre animal transire. Poi cadendo in concetto tale, metto-cap.24 no in pericolo se stessi, sì perche mal volontieri l'huomo si lascia gouernare da questi carnefici, temendo sempre alla sua vita, & quem metuit Cie. lib. 2. odit, e poscia, quem quisque odit perisse enpit, si anco perche l'Imperioloro de Ossie. non farà mai sicuro, e la vita istessa, non che altro, sarà loro insidiata; Aliquando sua præsidia in ipsos consurrexerunt, persidiamque, & impietatem, & sen.ibid. feritatem, & quicquid ab illis didicerunt, in ipsos exercuerunt, il che si è visto cap.26 ne'Caij, ne'Neroni, ne'Domitiani, & in simili altri mostri; essendo veristimo quello Ad

Tune. fat. decima.

Ad Generum Cerevis, sine cede & vulnere pauci Descendant Reges, & sicca morte Tyranni.

Guardinsi ancora di non commettere cosa, che possaloro recare vergogna, & infamia, perche oltre quel rimorso, che di continuo si sente interiormente, che ci rinfaccia il proprio mancamento, che è quello Ignominia accensum che qui dice l'A. resta anco la riputatione, che come habbiamo detto, è il fondamento dell'Imperio, con l'infamia, morta in maniera, che i sudditi facilmente lasciano quel rispetto verso il Prencipe, che è come vn freno, che gli tiene in officio, e sprezzandolo, facilmente si muouono contra di lui, il che insegnò il Filosofo, quando disse, Ex pol. c.10. contemptu autem plurima fiunt euersiones. E di ciò si vide l'effetto in Xerse, che ritornato a casa dalla guerra, c'haueua mossa alla Grecia, rotto, Etia tufl.lib. 3 suis contemptui effe capit, onde Artabano suo Capitano, desiciente quotidie Regis Maiestate, l'ammazzò, & in Sardanapalo, che datosi in preda alle lussurie in modo che Arbace suo Capitano, Indignatus tali samina tantu idem list virorum subiectum (l'haueua visto a filare vestito da donna) concitatagli la seditione l'indusse ad abrusciarsi da se. Fuggano ancora dal farsi tenere in concetto d'huomini da poco, ed incapaci del gouerno, no vi essendo cosa che più faccia perdere la reputatione di questo, perche chi no è atto a gouernare per sè, ha bisogno d'altri, che lo facciano per lui, esc bene i sudditi s'accontentano d'hauere vn Prencipe, non ne vogliono però molti, come sarebbe, quando altri sacessero le sontioni di esso Precipe, e per questo Salustio sauissimo Consigliero, ricordana a Tiberio, Ne vim Principatus resolueret, cuncta ad Senatum vocando, eam conditionem esse imperandi, rt non aliter ratio constet, quam si vni reddatur. Dal presente luogo donque, trè ricordi a i Prencipi si ricauano, cioè, ch'essi suggano il nome di crudele, che s'agguardino da ciò che può loro partorire infa-

### CONSIDERATIONE XVII.

mia, e finalmete che schiffino l'opinione, che siano incapaci di gouerno.

Tiberium Neronem maturum annis, spectatum bello, fed vetere, atq; infita Claudia familia superbia, multaq; indicia sauitia, quamquam pramantur erumpere . Hunc & prima ab infantia eductum in Domo Regnatrice, congestos Inneni Confulatus, Triumphos, ne ijs quide annis, quibus Rhodi specie secessius, exulem egerit aliquid quam iram, & simulatione, & secretas libidmes meditatu.



I discers, che intorno a questo Prencipe faceua il volgo, possono sernire per ispecchio a gli altri Prencipi, Percioche erano poste in consideratione, non solo tutte le cose sue, ma anco quelle, che quasi hereditarie traheua dalla famiglia. No si taccuano le virtu, non si nascondenano i vitij, & in som-

ma a carte scoperte era portato in tauola, tutto ció che viera di buo-

no,e di cattino: ecco la virtù. Maturum annis, spectatum bello'. ecco l'here- Luc.an. 1 dità . Sed vetere Claudia familia superbia . ecco ivitij . Multa signa sauitia, quamquam præmantur erumpere, ne ijs quidem annis, quibus Rhodi, specie secessus, exulem egerit, aliquid, quam iram, eg simulationem, eg secretas libidines meditatum. Di maniera che non haucua altro di buono Tiberio, fuor che l'età atta al gouerno, e qualche ifperienza della guerra, come quelli, che da Augusto era stato adoperato in Germania, in Dalmatia, in Francia, in Siria,& altroue, & haueua dato qualche faggio di valorofo, e come diccua Ciro, Intelligebat res bellicas effe eiufmodi, quod non deceat Principem Xenoph. esse inferiorem, neq; intelligendo que oportet, neq; gerendo, que tempus sit gerere. Garili.7 E dall'altra parte haueua per contrapefo la naturale superbia della Cafa, la crudeltà, l'ira, la fimolatione, e la libidine, bruttiffime note in ogni conditione di persone, ma nefandissime in vn Prencipe, che hà da essere come vn'essemplare di virtù ai suoi sudditi, che sempre hanno riuolti gli occhi in lui Equanto alla superbia, qual morbo può esfere più pestifero vedi sue. al Prencipe di questa? che fece amazzare a pugnalate Giulio Cefare, e Curio. che haueua riportate tante vittorie? che procurò la morte a i Caligoli, agli a lessandri? che (per tralasciare la caduta dell'huomo, e di Lucife-Danc. ro) fece conuertire in bestia Nabucodonosor, quando senti, Tibi dicitur Nabuchodonosor,Regnum tuum transibit à me , & ab hominibus deijcient te , & cum bestijs, & feris erit habitatio tua, & che oltre al rendere il Prencipe odioso al popolo, lo fà anco inimico di Dio, perche, Quemadmodum ful- Herod. 1. men eminentia quæuis, & celsissima deijcit, parcit autem arbujtis, sic Deus superbos, vbiq; prosternit, amat humiles, eperò S.ph. Vli.

Ne infolenter ve geras, si plusculum Quam ceteri, dextra, vel auro pollens, Mortalium res auget, vel præmit dies, Amant modestos, execrantur Dy malos.

Ma che più ? gl'istessi benesici, che sà il superbo, non Geomiertono egli- sen de be no in inginia? Senti lettore non da me, ma da vngran Filosofo. ò super-nefilib.z. bia magna fortuna stultissimum malum, vt àtentiel accipere iunat? vt omne cap. 13. beneficium in iniuriam connertis? vt te omnia dedecent? Quiequid das corrupis. Da questo si può vedere quanto odioso sia questo vitio, quanto degno da suggirsi da tutti, ma più dal Prencipe, che dene con ogni studio procurare di rendersi amabile. Quanto poi alla crudeltà, è così pericolosa al Prencipe, come al popolo, & a i sudditi, perche chiara cota è, che non si può amare quelli, di cui si hà timore, nè egli può essercitare la crudeltà, che non sia altretanto odiato, quanto temuto, nè io sentirei volontieri che vn Prencipe Christiano hauesse nella sua mente lasciato penetrare quello oderint dum metuant, perche è concetto troppo tirannico, plutare. troppo lontano dalla mansuetudine del vero Prencipe. Mettasi più to- in silla. flo inanzi a gli occhi la bruttezza della crudeltà, e per hauerne più longamemoria, rappresenti a sestesso il gouerno d'un crudele. Eccolo. Quale

eius Regnum est? Non aliud quam captarum Vrbium forma, & terribiles facies

Sen. de publici metus. Omnia masta, trepida, & confusa. Voluptates ipse timentur. Non

conuiuia secura ineunt, in quibus lingua solicitè, etiam ebrijs custodienda est, non

spectacula, & c. e s'egli considerarà mai l'infelicità de miseri sudditi ingo
uerno tale, come potrà non mirare, e non conoscere la sua insieme,

quando egli più falla crudeltà, che alla clemenza inclini? E qual maggior' infelicità, che l'hauer sempreda trattare di catene, di tormenti, di
sangue, di teste, di mannaie, e di capestri? E che vita megliore si potreb
be fare, se regnassero i Leoni, gli Orsi, i Lupi, e li serpenti? Non è grandezza l'incrudelire, ma sì il perdonare: non il dar morte, ma il donar

sen de la vita. Et nullum ornamentum Principis fastigio dignius, pulchrius que, quàm

che le vita servana che si per servates. Ma quel reneine che scordatosi l'humani-

cle. li.1. illa corona, ob Ciues seruatos. Ma quel rencipe che scordatosi l'humanic. 26 tà, si dà in preda alla crudeltà, come può egli mai dormire sicuro?

Sen.in
Oedip.

Qui sceptra duro sæuus Imperio regit.
Timet timentes : metus in auctorem redit.

Ouesti tali sono costretti à cacciarsi volontariamente in perpetuo cararg. 11.6. cere, non si sidano d'alcuno, nè degl'istessi sigli, nè delle mogli, nè de i più propinqui. Veggansi i continoi timori di Ludouico XI. Rè di Francia.

Plin. in Luggasi donque dal Prencipe questa continoa morte, e tenga per sermo, Non panis malorum, sed bonorum pramis, bonos sieri, & che Nouum Importa, bi. 4 perium incohantibus villis est elementia sama. Quanto all'ira, non sò come meglio parlarne, che con la descrittione, che di lei sà il Morale perche da quella, come da pietra lidia, si potrà conoscere se sia affetto degno delsen. Li. l'animo del l'rencipe. Dice egli. Quidam sapientes, iram dixerunt breuem de ira e. 1 infaniam, aquè enim impotens sui est, decoris oblita, necessitudinum immemor, in thid. c. 2. quod cepit pertinax, es intenta, rationi, consiliis que praelusa, vanis agitata cautic ad di statum veri inhabilis, vuinis simillime, qua sua super id, quod oppressere.

fis, ad dispettum veri inhabilis, ruinis simillime, que super id, quod oppressere franguntur. Da i quali accidenti si può considerare quanto male stia, e quanto dannoso sia, e vergognoso, che vn cotale affetto, cotanto difordinato ingombri l'animo d'vn Prencipe, che deue effere fauio, prudente, e padrone di se stesso, maestoso, attento a i bisogni de suoi tati, piegheuole alla ragione, & a i buoni configli, imperturbato, capace della verità, non precipitofo, non fubitano ; e fuggerendogli l'ira habiti in tutto contrarij a questi, ch'egli diuenta di magnanimo ignore, vilisfimo mancipio di vitio abomineuole. Ma perche puochi fi muouono ad operar bene per amor folo della virtù, e molti facilmente si la sciano persuadere dall'interesse più tosto, che dall'honesto, se consideraremo i danni che seco porta Pira, forsi che resteranno con maggior facilità persuasi à suggirla. Iam verò si damna eius (dice lo stesso Morale, intendendo dell'ira ) intueri velis, nulla pestis humano generi pluris stetit . Videbis cædes, ac venena, & reorum mutuas fordes, & Vrbium clades, & totarum exitias Gentum, & Principum sub ciuili hasta capita venalia, & subiect as tectis faces, nec intra mænia cohercitos ignes, sed ingentia spacia Regionum hostili slammas

lucen-

Ibid.

lucentia, con quello che segue, che cipuò molto bene ammaestrare, ma più di tutti il Frencipe, de i danni, delle stragi, & delle sciagure, che questa peste, apunto abomineuole ha reccato, e porta di continuo al Mondo, & in consequenza quanto si debba suggire; perche oltre il danno, tira anco seco molta vergogna, ne può quelli dirsi veramente Prencipe, che non è padrone di se stesso.

Claud.de Hon. cof.

Tulicet extremos late dominere per Indos Te Medus, te mollis Arabs, te Seres adorent, Si metuis, si praua cupis, si duceris ira, Seruitij patiere iugum, tolerabis iniquas Interius leges . Tunc omnia iura tenebis

Quum poteris Rex esse tui. E però à ragione ci ricorda lo Stagirita. Iram immortalem, cum sis mortalis, non serua. Quanto alla simolatione, quarto vitio opposto à Tiberio, Theod. c. ella fii in lui tanta, etale, che di lui scrisseil nostro A. Nullam aque Tiheri- 21 us vt rebatur, ex virtutibus suis, quam dissimulationem diligebat. E Lione par-Tac.an.4 lando del suo modo di procedere, dice. Nam neque prese ferebat, qua cuperet,& sermone ab animi sui sententia diversissimo vtebatur,negando quacunq; desideraret, annuendo ijs, quæ odio haberet, iratum se, cum minime succenseret, æquo animo esse, cum maxime indignaretur, simulabat. Ma come questo modo di fare stia bene, ò conuenga ad vn Prencipe, siane giudice chi hà gittdicio. o sò bene che Agesilao, sauissimo Rè, soleua dire Regia dignita- Xenop de ti non astutiam, sed bonitatis excellentiam conuenire. E qual cosà è più sconueneuole ad vn Prencipe, più disdiceuole alla sua grandezza che la fratt de ? Fides est præcipuum, maximumq; per quod stabilia, æternaq; redduntur Im- phori. pol. peria, fundamentum? Et perche collocarono gli antichi Romani la fede li. 2.1. 12. nelloro Campidoglio, vicina a Gioue, se non perche imparassero i successori ad hauerla come principal nume, e certissimo vincolo dell'hu- Alicarn. mana società, in veneratione? Ma per lasciare i Gentili, non dice il Sanio; Non decet Principem labium mentiens? & come potrà donque senza Prou. 17. bruttissima nota vsar la fraude, e valersi della bugia il Prencipe ? Impro- Tertul, li. bi hominis est mendacio fallere, quòd ædificare mendacium sine demolitione ve- 2. aduerritatis nemo potest. E' cosa seruile il dir bugia, & il trattare fraudolente- sus Marmente, & fraus cum omnibus fæda est, tum verò ijs qui maiori dignitate præditi en. funt, immo fædior, quam aperta violentia, & è tanto brutta, che qualonque li. s. Hist. huomo per vile, e baffo ch'egli si sia, sentendosi a rinfacciare, che mentiica, ffima di riceuere la maggiore ingiuria, che fe gli possa fare, e se non tà di ciò rifentimento, gli pare di non poter comparere frà gli hu omini, che fanno professione d'honore, se non sfregiato. E da questo può argometare il Prencipe la necessità che hà di suggire vitio cotanto abomineuole, che sempre è compagno della simolatione. Perche si come l'essere in concetto d'huomo leale, e sincero, tira a se l'amore del popolo; così chi farà tenuto per perfona fraudolente, e doppia, farà altresì odiato,

Dio.li.57

Agefil, la udibus ..

Plut. in' odiato, & aborrito. Ethominem homini obsequentem, ultroque cieurem, nihil Trac. Rei aliud magis facit, quam fides beneuolentia, integritatisq; & iustitia opinio; epepubl. ge- rò deue il Prencipe per conciliarsi l'affetto de sudditi,

Nunquam falsa loqui, nunquam promissa morari, Claudin ;

2. pan.fis-Inuisos odisse palam, non virus in alto lic.

Condere, non latam speciem pratendere fraudi, Sed certum, mentique parem componere vultum.

Aggiongafi, che quando non fi voglia fuggire la fimolatione per amore della virtù, deuesi suggire per paura della pena, perche chi simola viue in continuo timore di non essere scoperto, & è costretto a suggire l'humana connersatione per dubio di non sapersi tanto trasformare, che Sen, de non sia conosciuta la mascara: Et torquet assidua observatio sui, & depratrāqxilli- bendi aliter quam folet metuit . Nec vnquam cura foluimur, vbi toties nos aftisate ani- mari putamus, quoties aspici. Nam, & multa incidunt, que inuidi denudent. Et mi c. 15. vt bene cadat tanta sui diligentia, non tamen iucunda vita, aut secura est, semper sub persona viuentium. Quanto poi alla libidine; non è alcun vitio che sia più atto, ò fofficiente a rouinare vn Prencipe di quella, e sono così gradigliessempi di ciò, e così frequenti nelle historie, che non ci lascia occasione di dubitare, che non sia verissimo, Libidinem talem esse, vt obliquos Arift. pol. agat etiam viros optimos. Questa scacció dall'Imperio di Roma i Tarqui-1.3.c.12. nij, i figli di Pifistrate d'Athene, per questa il feroce, e bellicoso Annibanio libir, le, perso il suo vigore, e la sua ferocia nelle armi, s'inuilì a Capua: per Herod. questa fi abrusciata Troia, & in fine sunt luxuria voluptates seruiles, porcis dignæ, quæ Regum animos turpiter victos in triumphum ducunt, & ridiculum Lin. Dec. coram populo reddunt Principem, & meritò efficiunt contemptibilem, tanquam. Tholo, de indignum alijs imperare, qui sibi ipsi, & affectionibus fædissimis dominari neque-Republi- at, tanquam mancipium vitiorum. Dalle cose dette si può donque cauare, atlib.22. che il Prencipe per buon gouerno del suo Stato, deue esser intelligente, & isperimentato nelle guerre, hauer' età conueniente, e suggir la super-

#### CONSIDERATIONE XVIII.

Accedere Matrem, muliebri impotentia, seruiendum sæminæ, duobus insuper Adolescentibus, qui Rempublicam interim pramant, quandoque distrahant.

Iuna delle confiderationi superiori, è forsi più graue di questa. E' cosa dura, chel'huomo, ch'è nato per esser capo, e superiore alla donna, sia à lei sottoposto, habbi da essere da lei comandato, e dominato, e massime quando sia donna su-

bia, la crudeltà, l'ira, la fimolatione, e la libidine.

perba, e altiera, come era Liuia, di cui si legge. Quippe superbia omnes ea priores faminas, lungo internallo post se reliquit, qua Senatum, ac de populo, qui velient, domum ad se sulut andum venire admittebat, idé; ipsim in publicis

Dio.li.57

blicis comentarijs referri curabat, acciò che di questa sua albagia restasse memória a i posteri, e sú tanta la sua arroganza, che pretendeua (perche con l'artissie haucua fatto adottare da Augusto, Tiberio ) d'essere a lui superiore nel gouerno, e volcua che le ispeditioni si facessero sotto nome comune; onde al fine stomacato egli, non potendo più soffrire la sua insolenza si risolse di rimetterla alla cura della casa, e di leuarla dall'ingerirsi nelle cose publiche. & postremo ab omnibus actionibus publi- Dio.li.sy cis, ei remota, curationem rei familiaris mandauit. E che graue debba a tutti parere l'Imperio delle donne, Tacito lo dimostra con quel suo concetto, parlando della Germania. Fæmina dominatur, in tantum non modo à li- mo. Ger bertate, sed etiam à servitute degenerant. Se donque rincresceua a i Romani il douer obedire a questa femina, non è merauiglia, massime che oltre l'effer sogetti a lei, v'erano anco li due Giouanetti, da'quali non poteuano aspettar altro, che danno alla Republica di presente, e grauezza nel futuro; e per ciò disse quel Santo Profeta, er dabo pueros Principes eorum. Isaine c. 3 Nè si può discorrere molto sicuramente, qual sia meglio morendo il Prencipe, che lasci il successor pupillo, ò dare l'auttorità assoluta del gouerno alla Madre, ò pure il costituire altri personaggi tutori del fanciullo, essendo molto difficile la questione. Si sono viste molte donne hauer cagionata la rouina, hauer altre procurata la falute, e la conseruatione non folo, ma anco l'ampliatione dello Stato. Così Semiramis Madre di Nino, non folo conferuò il Regno al figlio, ma non contenta terminos Regni à viro acquisitos tueri, Æthiopiam quoq; Regno suo adiccit, sed 1451.1.1. & India quoq; bellum intulit, quò prater illam, & Alexandrum Magnum nemo intrauit. Così Zenobia, morto il Marito affassinato dal Cugino, Imperium suscepit fortior, & gessit, Bella cum Romanis, & Aureliano Principe habuit, Ægiptum inuafit, & victo, ac caso eius Praside Probo, occupaunt. Così Pulcheria gouernò con prudenza, & indirizzò la pueritia di Theodofio il Giouane, lasciato, e raccomandato alla sua cura, d'età di sette anni, da Arcadio suo Padre che morì, e fatto più grande, non l'abbandonò, ma aiutollo aportare il peso dell'Imperio, Salubriter omnia, or piè modesteq; tbidem, disponens, & quamdiu habenas tenuit, Felix Imperij, & rectus cursus. Dall'altra parte se si sono tronatide i Tutori sedeli, è molto maggiore il numero di quelli, che con perfido tradimento, e con hauer leuati di vita gl' innocenti fanciulli, si sono tirannicamente impossessi dello Stato. Fi. Vedi He lippo Macedone padre d'Alessandro Magno, essendo stato lasciato da rollib.s. Alcsiandroil fratello, tutore d'vn suo figliuolo, con fraude si vsurpo quel Regno. Andronico amazzò Alessio, lasciatogli in tutela dal pa- Paul. Dia dre Emanuele, & vsurpò l'Imperio. L'istesso volcua fare con Honorio de li.13. à tilicone, se da lui, che chiamatolo a Roma colfigliuolo, e fattolo amaz zaremon era preuenuto. Michele Paleologo amazzò i figli di Theodoro Greco, de'quali eratutore, & vsurpò il Dominio. Il Duca di Cloce- Ber. Ful. fire, che poi sifè chiamare il Rè Riccardo, annazzò due Nipoti, lasciatigli dis. 3.

Guiceiar. in tutela dal Rè Odoardo d'Inghilterra suo fratello. Ludouico Sforza detto il Moro, auuelenato il Nepote, vsurpò il Ducato di Milano; e non è dubio che l'ingordigia del regnare, essendo quasi naturale in tutti, sà precipitare a pensieri torbidi anco i più modesti; Di maniera che, essendo le donne per l'imbecillità del fesso, ò timide, ò pusillanime troppo, ò immoderate ne' loro affetti, ò precipitose ne'loro consegli, ò superbe, & insolenti ne' loro portamenti, pare che dando loro in mano la briglia sciolta del gouerno, altro non fora, che il dare le armi ad vn furioso, & vn zarare lo Stato, perche come dice il Tragico Muliebre non est Regnas tutari Patris. & oltre di ciò, Viuunt molliter, ac in omnem licentiam dissolute, Arifi. tol. e perciò sono puocoatte à regger gli Scettri, & a gouernare gli Stati; e lib.2.07. dall'altra parte, riuscendo per lo più i tutori di poca fede, e traditori, sarebbe l'affidarsi di loro, vn mettere in compromesso la vita del pupillo, e tutto lo Stato in pericolo. Direi io per tanto (se bene sò che non baflerà nè questo rimedio, nè qual si sia altro più essicace, perche superando il desiderio di regnare tutti gli altri affetti, supera anco la malitia de gli ambitiofi, ogni prudenza) che chi librasse in maniera l'auttorità d'vn solo in molti, si che nè l'vno potesse far cosa di momento senza i molti,nè i molti senza l'vno, si verrebbe in qualche parte, se non in tutto, ad assicurare le cose, come à dire, che la cura del pupillo, e la superiorità, e fopraintendenza dei negotij graui dello Stato fusse apresso la Madre, in maniera però ch'essa non potesse operare, ò far cosa di rilieuo senza il configlio, e confenso di quattro, ò sei, che fossero huomini d'isperimentata prudenza, di fede incorrotta, di sincerissima lealtà, e d'isquisito valore, ma che però non fossero parenti, ò non potessero mai per alcun colorato pretesto, aspirare alla successione dell'Imperio. Equando la Madre, così armata dal configlio, e dalla prudenza di questi, si muouessead operare, crederei che in cosa tanto pericolosa, resterebbe assai sicura la vita del pupillo, da lei con affetto, e tenerezza Maternaguardata, & assai bene amministrato il gouerno dello Stato, con la sua superiorità,e con l'assistenza, e consiglio d'huomini integerrimi, saui, e prudenti,

## CONSIDERATIONE

Et quidam V xoris scelus suspettabant.

A L presente sospetto, che si hebbe di Liuia, si può argomentare,esser vero ciò, che diccuamo di sopra, che le donne sono immoderate ne i loro affetti, e desideri, e precipitose ne i loro cofigli, e rissolutioni. Dum enim quod facere imbiberunt, efficiant, fas, nefas q; pro codem putant, quominus omnia turbentur, ac ruant, quominus Calum Terra misceatur, dum potiantur eo, quod cupiunt, non recusant. Così Liuia, perche desideraua, che l'Imperio restasse à Tiberio suo figlinolo, senza

za alcuno concorrente, si sospettò che facesse morire i due figlinoli d'Agrippa, Lucio Cesare, e Caio, benche suoi Nipoti, che da Augusto crano stati adottati, onde dice il nostro A. Mors fato propera, vel Nouerca Tacanis Linia dolus abstulit. Et hauendo poi inteso, ch' Augusto era andato nell'-Isola Planasia à veder Agrippa, vno pure de i Nepoti, che per mal vsficio fatto da lei, era stato colà relegato, e che essendo passate molte lagrime, e segni d'amore dall'yna, e dall'altra parte, si poteua dubitare, che Augusto, per la tenerezza del sangue addolcito, lo restituisse alla Patria, e rauniuasse le sue speranze della successione all'Imperio, in pregiudicio di Tiberio, fù dico opinione, ch'ella per assicurarsi, aunelenasse l'istesso Augusto. Come poi anco (puoco à basso vedrassi) fece ammazzare similmente Agrippa à pena morto il Marito; e ch'ella l'annelenasse lo pielisse dice chiaro Dione. Veritam itaque Liniamne cum (cioè Agrippa) reduceret Augustus, ac Imperium ei traderet, sicus quasdam in arboribus adbuc pendentes, quas Augusto sua manu decerptas comedere consueuisset, veneno infecisse, eique medicatas carpendas obtulisse, ipsam sanas edisse ferunt, Da che si può canare la malitia donnesca,

Callida enim funt mulieres inveniendis dolis.

La crudeltà.

Euripine Iphig. Menand,

Mulicr verbis benigna maxime timenda, E l'ambitione di quel sesse escre incredibile, & in immaginabile, e scioccamente gouernarsi quel Prencipe, che molto crede alle Donne, ricoprendo elleno quasi sempre sotto il mele di dolci parole, l'amaro veleno dell'odio, è sotto i siori di sforzate, & affettate carezze, e blanditie il mortisero to sco della malignità, e delle machinationi, &

Innen. Sat.6.

Plus aloes, quàm mellis habet

Nè può tanto in loro l'amore, che più non possa l'interesse, poiche quefto metterà loro il ferro, & il veleno in mano, come à Medea contra i
proprij figliuoli, & à Liuia contra Augusto, al quale tanto doueua.

- Pettore in artto

——— Quoties animo corrupta superbo

Pruden-

Mensfragilis, facili vitiorum fluctuat æstu. E però bisogna credere.

Plant, in

Male quod mulier facere incepit, nisi id efficere perpetrat; Id illi morbo, id illi senio est, ea illi misera miseriam. Si benè facere incepit, eius eam citò odium percipit.

Nimis quàm paucæ sunt desessa, male quæ facere occeperunt:

Nimis quàm paucæ efficiunt, si quid occeperint benefacere.

Mulieri nimio male facere melius est onus, quàm benè.

### XX. CONSIDERATIONE

Quod Maximum V xori Martia aperuisse, illam Liuia.



HI vuole, che vn secreto si diuolghi, lo comunichi, dicendolo in secreto alle Donne, perche essendo loquacissime, & ambitiofissime, nè possono, nè vogliono tacere, come quelle, alle quali non si può far credere, che

Eximia est virtus prostare silentia rebus, At contra grauis est culpa, silentia loqui,

Orid. de arceli.z. Arift.pol. li. 1.6.80

E che, Mulieri decus afferat taciturnitas. Non vogliono tacere, perche reputano à grandezza, che si dinolghi, ch'esse sono consapeuoli di tutti i pensicri, e di tutti i dissegni de i loro Mariti, e perciò li vanno propalando, da che segue molto danno, e taluolta la morte istessa à quelli che im prudentemente, e pa. zamente confidano loro cose graui, come si vede Tas.an., nel nostro A. esser accaduto à costui, quando dice che, Infunere Maximi (che sii opinione, che da se stesso l'ammazzasse, per hauere reuelato questo secreto) auditi fucre gemitus Martia, semet in cusantis, quòd causa exitij Marito suisset, ilche anco è accaduto à qualche altro à nostri tempi. Non possono tacere, perche mancano di prudenza, la quale consistendo in saper, cum alijs recte versari prospicere occasiones, solerter verbis, & rebus vti, esse ne sono tanto lontane, che si dice in prouerbio, che le Donne s'appigliano sempre al loro peggio, e tanto dicono il loro male, come il loro bene. E però à ragione di niuna cofa diceua di pentirfipiù Marco Catone, Quam si quid Arcani famina credidisset, e porta la ragione dicendo, Est quippe loquacissimum animal Mulier, non facile retinens ea, qua in aure

Plut. in Catone.

Plant, in Aululan

J.A .

Arist de Yirt.

> sembrarebbe specie di miracolo se vna Donna sapesse tacere. Nec mutam profeeto repertam vllam esse, Hodie dicunt mulierem vllo in seculo

Sia adonque massima irrefragabile il non comunicar mai à Donna secreti rileuanti, chi non vuole che fiano publicati, e diuolgati.

distasunt. É si come meraniglia fora, che una cicada non cantasse, così

### XXI. CONSIDERATIONE

Acribus namque custodijs, Domum, & vias sepserat Linia, lætiq; interdum. nuncij vulgabantur, donec prouisis quæ tempus monebat, simul excessiss Augustum, & rerum potiri Neronem, fama eadem tulit.

Iudicioso, e prudente partito sù quello, che prese Liuia, per assi-I curar l'Imperio al figliuolo, dal quale si conosce, che era altretanto sauia, e prudente, quanto era ambitiosa, e crudele. Poiche il prende-IC,

re,e far guardare le strade, il custodir le porte, in modo che non sipotesse saper lo stato preciso di Augusto, il divolgare talvolta à studio, ch'egli staua meglio, accioche pasciuto dalla speranza il Popolo, non si mettesse à far nouità alcuna, e frà tanto venisse Tiberio, ch'all'hora si trouaua in Dalmatia, da lei con replicate lettere chiamato, e s'impossessasse prima de gli Esserciti, e dei Tesori, che sono il neruo dell'Imperio, che si sapesse la morte certa d'Augusto: surono tutte giudiciosissime provisioni,& tali,che può, quindi qualsi voglia Prencipe imparare à gouernarsi in simil occasione, accioche non seguano tumulti, come bene spesso suol accadere nella morte del Prencipe. Così sece quella gran Tanaquilla, la quale hauendo destinato di dare il Regno à Seruio Tullo suo Genero, doppo che sù serito Tarquinio suo Marito, per opera de i due figliu oli d'Anco Rè, à quali haucua egli artificio samete tosto il Regno, non si diede ad inutili lagrime, Sed inter tumultum claudi Regiam iubet, arbitros eiecit, simulq; qua curando vulneri opus sunt, tanquam spes subesset, sedulo comparat, simul, si destituat spes, alia prasidia molitur, e chiamato prestamente Seruio, fattogli vedere il Suocero seminiuo, esortatolo alla ven- Ibidem. detta, Tuum est inquit Serui si Vir es Regnum, non eorum qui alienis manibus pessimum facinus fecere, erigete, Deosq; duces sequere, econfortatolo, eco. fermatolo à torre il Regno, perche il Popolo faccua grandissimo tumulto, volendo sapere come stana il Rè. Populum Tanaquil alloquitur. Ibidem. Iubet bono animo effe . Sopitum fuisse Regem subito ictu . Ferrum haud altè in corpus descendisse, iam adse redisse inspectum vulnus absterso cruore, omnia salubria esse, considere propediem ipsum cos visurum. Interim Seruio Tullio iubere Populum dicto audientem esse, eum tura redditurum, obiturumq; alia Regis munia, e ne seguitò, che se bene era già per moltigiorni prima morto Tarquinio, sotto specie di far le fontioni di lui, Tullo si stabilì prima nel Regno, che si sapesse di certo, ch'egli fosse morto. Et Agrippina doppo l'hauer auuelenato Claudio, procurò che Vocaretur interim Senatus, po- Tac. an. taque pro incolumitate Principis, Consules, & Sacerdotes nuncuparent, cum iam 12. exanimis, vestibus, of fomentis obtegerctur, dum res, sirmando Neronis Imperio componuntur. E da questi partitipresi in tale occasione, possono imparare quelli à quali tocca, come portarsi in simili accidenti.

### CONSIDERATIONE XXII.

Primum facinus noui Principatus, fuit Posthumi Agrippa cades.

Ome ben corrisponde la prima segnalata impresa, che sà nel suo Principato Tiberio, con quel concetto, che di lui haueua formato il Popolo, detto di sopra, Multa signa sauitia, quamuis Tacana pramantur crumpere, e con singere, che l'hauer satto dar la morte à questo inselice Agrippa, sosse satto ordine d'Augusto, Patris iussa simu-

Widen. simulabat, con quello che di lui si dissepur di sopra, Nihil quam iram, & simulationem meditatum. Mà che falso fosse che Augusto hauesse lasciato quest'ordine, l'A. il dice puoco à basso, perche se bene egli si era doluto molte volte de i rozzi, e feroci costumi d'Agrippa, e l'haucua per ciò con ordine del Senato sbandito, non fiera però mai bruttate le mani nel sangue d'alcuno de'suoi. Nec in villius vnquam suorum cadem duranit, quatunque (massime dalle donne per la loro impudicitia ) ne hauesse hauuto occasioni. Ne pareua verisimile, ch'egli douesse procurar la morte del Nipote, per afficurar l'Imperio al Figliastro, onde si deue concluder quello che puoco basso dice l'A. Propius vero Tiberium, & Liuiam, illum metu, hanc noucrealibus odijs, suspetti, & inuisi Iuuenis cadem sestinauisse. Il sospetto donque di Tiberio, el'odio di Liuia, non l'ordine di Dio.li.57 Augusto, gli procurarono la morte. E Dione lo dice chiaramente, Etesue in T; nim Agrippam statim à Nola misso percussore necauit, e così anco Suetonio. berjoc. 22 Excessum Augusti non prius palam fecit, quam Agrippa Iuuene interempto. Intorno la qual morte, non sò che altro dire, se non che può servir per essempio à quelli, che sono chiamati alla successione in qualche Dominio, di non dar di se sospetto, con mostrare serocità di natura, e costumi superbi, massime quando il nuono Prencipe sia di natura crudele, e sospettoso, perche la libidine del regnare è tanta, che fà scordar l'humanità, & ogni strettezza di sangue, Et è verissimo, Suspettum semper inui-Tac. bis. 1 sumque dominantibus qui primus destinatur, parendo à loro, che Inuidia Re-Liu. lib. 1 gni etiam inter domesticos, infida omnia, atq; infesta faciat. Guardinsi principalmente quelli, ch'hanno le Matrigne dominanti, perche sono più che hircane Tigri, ne i Figliastri crudeli, e si come amano naturalmente le Tuc. an. Madri i proprij parti, così pare che naturale sia altresì l'odio delle Matrigne verso i Figliastri, & Nouerca insidijs domus omnis connellitur. Veggasi Plur. de ciò che volse fare la Matrigna à Creso, della quale, Traditum est; vene-Pythia num pistrici dedisse, ac iussise, vt panem ex eo essetum Creso daret. E se bene, orac. auisato, egli fece dar l'istesso pane à i figli dilei, non resta però ch'ella non mostrasse il desiderio di volerlo morto. Mipare ancora che si potrebbe auertire il nuono Prencipe à non voler comettere nel principio del suo Principato cosa c'habbi dell'orribile, sì perche importa molto, mentre tutti stanno congli occhi, e con le orecchie attentià contemplareil nuouo gouerno, il dar saggio dibontà, e di valore, & nonum Imperium incohantibus viilis elementia fama, sì anco perche dalla maniera con la THE. quale l'A. descrine questo fatto, si vede che sù sentito molto male, e che come cosa odiosa poteua facilmente in que' principijalienare gli animi de sudditi, e come odiosissimo su, che nel principio del suo Imperio Vi-Tac. hif. 2 tellio facesse ammazzare Dolabella, magna cum inuidia noui Principatus, Gionio de curus hoc primum specimen noscebatur. Ne posso finire di meranigliarmi orig. Tur. della barbara crudeltà de i Turchi, che per la loro prima segnalata imeurum. presa, ammazzano tutti i fratelli, per non hauer competenti nel regna-

re

re. Tanto può donque questa cicca libidine di regnare, che sino nel proprio sangue ci fà incrudelire? barbarissima Legge.

### CONSIDERATIONE XXIII.

Nuncianti Centurioni, vt mos militia, factum ese quod imperasset, neque imperasse se, & rationem facti reddendam apud Senatum respondit .



RA tristo Tiberio, e conosceua molto bene, che questo suo fatto atroce hauerebbe partorito ne gli animi de' fudditi cattina impressione di lui, come orribile, e crudele, e perciò con la simolatione sua naturale, voleua ricuoprirlo (con la quale pensò anco facendo morire Giulia sua Moglie, inopia, & lunga tabe, obseuram forene- Tae, an, 1

cem longinquitate exilij, e comandando à l'Asprenate Proconsole d'Africa che facesse ammazzare Sempronio Gracco, adultero dilei, Famams 1bidem. egdis in Asprenatem posse verti frustra sperans) con mostrar che fosse seguita senza suo comandamento, e che se ne doucua dar conto al Senato s'ingegnaua di fuggire l'inuidia, e l'infamia d'vna atrocità tale. Mà chi è così sciocco, che voglia credere, che vada vno di suo capriccio, senza hauerne espresso comandamento, e mandato, ad ammazzare vn Parente del Prencipe così stretto, e che ritorni poi con la risposta à fargli sapere, che si era effettuato ciò, c'haueua comandato? E chi non vede la verità? chi può celarla? Veritatem dies aperit, & quamuis inuoluta in alto sen de: lateat, attamen V critatis vna facies, vna vis, & falsis nulla constantia, varian-ralizze. tur, & derident. Non basta il parlar bene, & operar male, & in vano spe-22ra, chi si crede con le belle parole di acciecar il Mondo, perche, Veritas in Idé epist. ijs, qua in actionem veniunt, ex operibus iudicatur, & vita, in his enim pracipue Arift. E. certitudo veritatis confistit, ne basta il mostrarsi alieno dalle opere malua- thi. li, 10. gie, col parlare, perche sanno i Popoli, Considerare ea que dieta sunt, ad o- c.s. pera referentes, & vitam, & si consona sunt operibus, accipere vt talia, sin verò Ibidem. discrépant, verba tantum putare. Donque Tiberio fece due errori, e ben notabili, vno ammazzando il Parente, l'altro, per cuoprir questo, negando d'hauerlo ordinato, perche si mostrò in vno, e crudele, ementitore, e pur doueua ricordarsi di quell'aureo precetto datto pure ad vn Prencipe. Per omnem atatem tuam, tantum veritatis pra te ferto reuerentia, vt plus habeatur fidei tux affirmationi, quam aliorum deierationi. Everamente non può hauer più brutta nota vn Grande, che quella di essere reputato falso, e menzogniere. Quanto poi al dire, che se ne doueua render conto al Senato, fù tutto artificio per ostentar modestia, non volendo parere di arrogarsi sounerchia auttorità, come quello cheben sapeua ciò, ch'era accaduto à Giulio Cesare suo Antecessore, per nonhauer fatto conto d'esso. La somma donque di questa nostra consideratio-

ne sia varicordo al Prencipe, di non comettere nel principio del suo gouerno cosa orribile, ò crudele, di non dire bugia, & di portar rispetto à i Magistrati.

#### CONSIDERATIONE. XXIV.

Quod postquam Salustius Crispus, particeps secretorum ( is ad Tribunum miserat codicillos) comperit, metuens ne reus subderetur, iuxta periculoso, sicta seà vera promeret, monuit Liuiam, ne arcana domus, ne confilia Amicorum, ministeria militum vulgarentur, ne ue Tiberius vim Principatus resolueret, cun-Eta ad Senatum vocando; eam conditionem ese imperandi, vt non aliterratio constet, quam si vni reddatur.

Vattro faui ricordi, con l'ainto di Linio dà Salustio in questo luogo à Tiberio, che non publicasse i secreti della Casa, i consigli de gli Amici, i seruigi de i Soldati, e che non aunilisse l'auttorità del Principato, col rimettere tutte le cose al Senato, di questo vitimo portando la ragione con dire; QVELLA esser vera norma di dominare, quando ad vn solo si dà conto di tutto. Consegliveramente pieni

di prudenza, e degni del Consegliero. E per cominciar dal primo, è chiaro, che niun'altra cofa fà più rispettare, e facilitare i negotij grandi de i Principi, che la secretezza, perche sesi seuoprono prima che siano essequiti, possono essere intorbidati, impediti, distornati, e patir sinistro incontro, e molte cose non è bene che si sappino auanti c'habbino riceuuta la forma loro, eperò fidice in prouerbio, la secretezza esser la vera Plut. de Madregie i negotij, Etenim nulla vna ita oratio dista profuit, vt multa silentio Garulit. presa, quippe quod tacitum est, aliquando tandem dici potest, non item quod di-Etum est taceris cum iam effusum ac dictum sit. Lavera strada poi di conseguire la secretezza, è il tacere con tutti, percioche, se tu del cui fatto, e della cui salute si tratta, non sai tacere, quo ore obiurgabis eum, qui non tacuit id, quod tu ei dixisti? Si enim tacitum, gr ignoratum oportuit, male alteri fuit indicatum. Si verò rem arcanamexte dimittens, in alio continere vis, iam, tuas prodita, in alterius confugisti sidem, qui si tui similis est, iure peris, si melior, prater rationem servaris, invento qui tibi sit quam tu ipse sidelior, e però il tacere con tuttifarà passare le cose secretamente. Si può anco tenere vn'altra strada, cioè, Communicare res non arcanas, tanquam arcanas, nam & deceptus nihil detrimenti capies; & voti compos factus, mores amicorum perspectiores habebis. E se ben pare che i Prencipi possono sar poche cose occulte, come quelli ch'essendo persone publiche, vengono ancoi loro disegni, e le loro imprese per lo più à publicarsi, nondimeno deuono tanto più accurata-

mente cercar di nasconderle, quanto sanno, che la curiosità del Popolo le,và più studiosamente inuestigando, & licet publicum sit quod agunt, ta-

men

Beidem.

3 foc. ad demon.

men multa non funt antè scienda, quam fuerint Deo auxiliante perfecta, qua tan-Tholo de men multa non junt ante jesenaa, quam fuerint Deo auxilianie perfecta, qua tan tò plus debent oculi, quantò amplius defiderantur agnosci. Appresso i Persiani, 24.cn. 6. i fecreti de i Rè crano col pericolo della vita custoditi, e quando Alessa- n.6. dro andana con ogni diligenza cercando di saper in qual Pronincia si fosse ricouerato Dario doppo sa rotta dattagli nella Cilicia, Tamen ex- curilina plorare non poterat, more quodam Persarum', arcana Regum mira cel antium side - Non metus, non spes elicit vocem, qua produntur occulta . V etus disciplina. Regum, filentium vita persculo sanxerat : lingua grauius castigatur, quam vllum probrum; Nec magnam rem sustineri posse credunt ab eo, cui tacere graue sit, quod Die sictio homini facillimum esse voluerit natura. Appresso gli Egittijera tagliata la 2.c.2 lingua à chi reuelaua i secreti della Republica. Appresso i Romani, chi Paul. 1. se publicava i secretidella Republica, era abrusciato, od impiecato, & era quis, s.de così religiosamente il silentio nel Senato tanto numeroso custodito, Vt Val. Max non dicam pnum fed neminem audisse crederes, quod tam multorum auribus fue-1,2,0 2. rat commissum. Appresso i Francesi, seruanasi vna Legge, che sentendo casar de alcuno cosa spettante alla Republica, non poteua parlarne se non col Bello Gal Magistrato, e questi publicaua, etaceua ciò che gli parcua à proposito, e licolib.6. non era lecito ad alcuno il parlare delle cose appartenenti allo Stato, se non in Configlio. Appresso gli Spagnuoli era così servaro il silentio, che si lasciauano più tosto morire ne i tormenti, che publicar quello c'haueuano in secreto, come sece quel Contadino, che ammazzo Lucio Pisone, Pretore della Spagna, il quale essendo stato preso, Cum tormentis Tac.an. edere conscios adigeretur, voce magna, sermone patrio, frustra se interrogari clamitauit, adfisterent socij, ac spectarent, nullam vim tantam doloris fore, vt veritatem eliceret. Appresso i Venetiani, come è cosa mortale il renelare i se- louins in creti della Republica, così si sono visti essempi memorabili della loto ta- philippo citurnità, come fù quello della morte del Carmignola, decretata vn'an-Maria và no auanti, & essequita doppo, senza ch'egli n'hauesse mai ombra, ò so-cecom. spetto. Mà se il silentio è necessario nel gouerno politico, che diremo dell'amministratione della guerra? Quanto importa nelle fattioni il racere? Demens ac vanus ille est, qui priusquam necesse sit, negotiorum arcanateu multitudine communicat . Nam tum temporis pracipue, scelerati quidam ad lo- strateg.c. ftes malitiose transeunt , quòd ab illis proditionis gratia ,honores, & præmia و أو إلى أو إلى أو إلى أو إلى أو adepturos sperant, e per questo Giulio Cesare dana le tabelle segnate à i Hire. de Capitani, acciò che e' sapessero à tepo chefare, e non si scuoprisse il suo bello Afra dissegno, & Antigono al figlio che lo ricercaua, quado si haucise à muo coli. e. nere il campo? Quid? inquit, metuis ne folus tu non audies tubam. E Metello ad viso che l'interrogana di cosa simile; si inquit, scirem tunicam meam, plut. de arcani mei consciam, exutam prosectio in ignem abijeerem . Ela verità è , Nulla Garulie. meliora esse consilia, quam que ignorauerit aduersarius antequam sierent, & in veget, lie fine nomhà dubio che il filentio non sia quasi l'anima di tutte l'attioni 2. grandide' Prencipi, e che quelli che non sa feruarlo, oltre il danno che ne sente, mostraanco d'esser molto sciocco nel gouerno, perche, linguo-

Isid. in so sus homo imperitus est, sapiens verò verbis viitur paucis. Mà passiamo al selilog.c.31 condo confilio, il quale se'ben consiste anch'egli nella secretezza, etaciturnità, sù però dato anco per la falute de i Configlieri, perche questi configliano spesso il Prencipe liberamente, ecandidamente, per la speranza c'hanno, che i loro pareri non fiano diuolgati, che quando temes fero del contrario, ò non sarebbe molto fedelmente consigliato il Precipe, come che il Configliero temerebbe à se stesso qualche danno, massime in cose odiose; ò verrebbe il consiglio à riuscire senza effetto, quando si risapesse prima, che si fosse esseguito. Et però non tanto haucua l'occhio Salustio al bene di Tiberio, quanto alla salute propria, & per ciò Enrilling diceua quel Consigliero ad Alessandro. Defuturos esse qui suadeant, si suaderc, periculum sit . S'agionge l'inuidia, e l'emulatione, che come l'ombra il corpo, suol seguitare questi Ministri più intrinseci del Prencipe, i quali sendo inuidiati, quando si risapessero i consegli, procurerebbero gliemoli per malignità di disturbarei negotij, & di impedirne il buon esito, accioche argomentandosi poi dell'enuento cattiuo, hauessero largo capo di metterli in concetto, ò d'imprudenti, ò di puoco fedeli al suo Signore, massime che questi attribuiscono ordinariamente i buon successi alla propria fortuna, e i cattini, & auuersi all'altrui consiglio. None ancobene il publicare i seruigi de' Soldati, ò Satelliti che vogliamo dirli,

sì per non parer d'essere Prencipe ingiusto, dando il suo pane à questa Tac.an. I forte de maluagi, in exitium dei sudditi, sì anco perche publicandosi iloro servigi, si romperebbero loro, per così dire, le braccia, se bisognasse
valersene in una occasione, perche resterebbero scoperti, & espostialle
vendette de gli offesi. Eben vero ch'un Prencipe giusto, non si valerà
mai di questa sorte d'huomini facinorosi, mà caminando per la via regia della Giustitia ordinaria, e delle Leggi, terrà per massima quando ha-

rac.an., uerà da castigare qualc'vno, NON vtendum Imperio, vbi legibus agi possit, e che sono costituiti i Prencipi da Dio, accioche saciant iudicium, & iustiRes. 3.6. tiam. Mà è tempo che passiamo al quarto consiglio, ch'era di non rimettere tutte le cose al Senato. Nè qui entrerò à disputare qual sia me-

glior forma di gouerno, ò quel d'vn folo, ò quello di molti, perche in altra occasione più opportuna, se ne discorrerà, non ciessendo nasco-stociò che ne dice Herodoto nel terzo libro delle sue Historie. Platone ne i libri della Republica, Isocrate nella oratione à Nicocle, Polibio nel sesso, Aristotele nel quinto della Politica, e nell'ottauo dell'Ethica c. 10. Plutarco nell'Opuscolo de vinus dominatione, e tanti altri più moderni, Toccarò solo, che degenerando la Monarchia nella Tirannide, e perche questa non si può tolerare, passando si per rimedio all'Aristocratia, e questa tralignando nella Oligarchia, e da questa poi passando si alla Democratia, la quale in progresso si converte in Anarchia, onde da questa si passa di nuovo alla Monarchia, si comè chi volesse nella Aristocratia tirare tutto il gouerno in vn solo, sarebbe errore notabile, è con-

fon-

fonderebbe tutta la Republica, perche hanno i Magistrati da essere partecipati à tutta la Nobiltà, per non leuar quella equalità frà i Cittadini, che conserua, e mantiene il gouerno Aristocratico; Così esfendo passato il maneggio della Republica allo stato Monarchico, chi volesse dare il gouerno à molti, confonderebbe tutto, egenerarebbe humori, essendo il proprio della Monarchia, che vn solo comandi. Et però sauiamente Salustio configliaua Tiberio, che non volesse allentare la forza del suo Dominio, cuntta ad Senatum vocando, e se ben Tiberio lo faceua per o- Tuc.an.s stentar modestia, non era però sicuro modo di fare, massime per lui ch' era nnouo, Cuius erat dominandi conditio, vt non aliter ratio constaret, quam 15idem. si vni ipsi redderetur, Sia donque secreto il Prencipe nelle sue cose, ne i consigli degli Amici, e ne i seruigi de i Soldati, e sopra intenda tutto il maneggio dello Stato, se vuole essere vero Prencipe.

### CONSIDERATIONE XXV.

At Roma ruere in servitium Consules, Patres, Eques, quanto quis illustrior, tanto magis falsi, ac festinantes, vultuq; composito, ne lati excessu Principis, neù tristior primordio, lachrymas, gaudium, quastus adulatione miscebant.

> Cmeben descriue l'A. vna sfacciata adulatione de i Confoli, de i Senatori, e de i Canalieri Romani? Ruere in feruitium Consules, simileà quel concetto del nostro Italiano Homero.

Non scese nò, precipitò di sella. Se non che questo sù moto di strabocchevole affetto, e raf.c. 19. di subito dolore, quello di affettata adulatione, accompagnata da vil ti- St. 104. more, e doueuano questi Senatori correre, con puoco decoro delle persone, e della dignità, e procurare tutti anclanti, di preuenitsi l'vn l'altro, per mostrar maggior ossequio, cacciarsi manti, per farsiben vedere, con maniere vili, e con abiettione più che seruile. Cum metuerent singuli, non, modo ne non viderentur ab eo, sed etiam ne postremi, e questo lo faccuano tanto più sconciamente, quanto erano più grandi, e più illustri, come quelli, à quali più importaua il procurar il la gratia del nuono Prencipe, perche haueuano anco più da perdere, parendo forsi à loro d'esser tenuti à tanto più sfacciatamente adulare al nuouo Prencipe, quanto erano per la conditione loro più interessati, & es mazis fulsi, perche se benealtrimente mostrauano, non finiua di piacer loro, che Tiberio fosse Impe ratore, come informati della maluagità della sua Natura, e pure ruebant Tac. bift. festinantes in servitium, ilche è simile à quello che segui nell'elettione di .. Ottone all'Imperio, Quantoque magis falsa erant qua siebant, tanto plura facere. E così caminando gli interessi del Mondo, che bisogna fingere Arist. li.4 di desiderar quello che meno si vorrebbe, e per ciò credo io, che il Filoso. Eth. c. 3.

# Considerationi.

redi Plu. fo dica, che Omnes adulatores serviles sunt, perche vn'animo generoso è discrimi. sempre costante nel suo proposito. Andauano con faccia mezzanane amici mente composta frà l'allegrezza, e la mestitia, per non mostrarsi licti per ab adula- la morte di Augusto, emalcontenti per il suo nuovo Principato, & era di mestiero in somma il sarsi tanti Camaleonti, de quali si legge, che predono tutti i colori, eccetto che il bianco. Onde si può concludere non g. Cure, esser menobiasmenole l'adulatione, che necessaria, fuit enim perpetuum Principum malum, e se bene tutti la biasmano, nondimeno à tutti piace, Rhet, ad Et adulator incundum, nam & admirari, & amare videtur. A tutti diletta il Theod li, sentire le sue lodi, ne si troua alcuno tanto zotico, che non si lasci volontieri grattar l'orecchie, e però è detta l'adulatione, Dulce V enenum, dulcis Tholo. de proditio in Principatu, & Republica, & apertis, & propitijs auribus recipitur, & Repub. li. in pracordia ima descendit, eo ipso gratiosa, quo ladit. Ella è in somma como 8.c.7.8.2 il tarlo, che facilmente nasce nei legni dolci, e teneri, Ita ferè generosaingenia, & frugi, atque placida, adulatorem recipiunt, aluntque adherescentem. plut. vbi Stiano per tanto auertitii Prencipi à suggire questa sorte di mel dolce, Supra. Et discernant eos, qui arte affentantur, ab illis qui ex beneuolentia ipsos colunt, ne Ifoc. ad improbi meliore conditione sint, quam boni viri. Siano ancora cauti i sudditi 271c. nell'adulare, guardinfidi non mostrare souverchia allegrezza, ò maninconia, per la morte, ò per la successione, e sappiano esser bene il procurarsigratia appresso il nuono Prencipe, mà in maniera però ch'egli non habbi à restare stomacato della viltà loro, come nerimase Tiberio de Romani, che non potendo tollerare tanta indegnità, esclamaua ogni Tac.an.3

### CONSIDERATIONE XXVI.

volta che vsciua dalla Curia, O homines ad servitutem paratos.

Sextus Pompeius, & fex. Apuleius Coss. primi in verba Tiberii Casaris iurauere, apudque cos Seius Strabo, & C. Turannius, ille prætorianarum cohortium Prafectus, hic annona, mox Senatus, milesq; & Populus.

suph.t.c.4 Ibid.

de off.

Auia risolutione di Prencipe nuono il farsi giurar fedeltà da i più supremi Magistrati, eda i Ministri maggiori, come da i Generali d'Esserciti, & da i Soldati, perche iuramentum est tor-2 ess. Re. mentum liberorum, e su vso antichissimo, & anco à i nostri te-

Arist. Me pi vsitato, & honorabilissimum est, quod antiquissimum, iusiurandum autem est honorabilissimum, e perciò si legge che Dijurabant per aquam, à Poetis stygem Cie. lib 3. apellatam. E'poi stato introdotto il giuramento, perche Nullum vinculum ad adstringendam fidem, iureiurando, Maiores nostri arctius esse voluerunt . Id indicant leges in duodecim tabulis, indicant facra, indicant fadera, quibus etiam cum honestate deuincitur fides, indicant notiones, animaduer fionesq, Cenforum, qui nulla de re diligentius, quam de iureiurando iudicabant. Questa maniera digiurareil nuouo Imperatore, hebbe principio al tempo d'Augusto, cflenessendo Consoli Lepido la seconda volta, e Lucio Planco, come racconta Dione. Igitur Calendis Ianuarijs, iuramento se se, aliosq; obstrinxerunt, Dio.li.47 omnes eius actiones, se ratas habituros, quod modo sit pro omnibus Summis Imperatoribus. Ricordinfi però i Prencipi, che puoco gionerà loro il giurameto de i Popoli, e de i Ministri, quando non procurerano di stabilire l'Imperio loro, con la Giustiria, con la Clemeza, con la beneficenza, e con altre virtù che sono proprie loro, perche queste saranno il vero fondame to, e la foda bale della loro ficurezza con che fabricheranno nel cuor dei Popoli l'alta habitatione della fede. Così Numa si portò co i Romani, evolse che Maximum iuramentum esset sides, e però dicenano gli plutar in Oratori de i Sciti ad Alessandro, Iurando gratiam Scythas sancire ne cre- Numa. dideris, colendo fidem iurant.

# CONSIDERATIONE XXVII.

Nam Tiberius cuneta per Consules incipiebat, tanquam vetere Republica, & ambiguus imperandi.



E bene era Tiberio finto, esimolato, come s'è toccato di sopra,e si vedrà meglio nel progresso, era però necessario, ch'egli che non era fermonel Dominio, andasse artificiofamente scuoprendo gli humori del Popolo, che fingesse di nonvoler alterare gli ordiniantichi della Republica, e che anco tollerasse di essere pregato à torre

fopra di se il gouerno, per non voler parere d'esser souerchiamente ambitiofo; Mae ben vero che si sconciaua poi troppo, perche Cum pro In- Dio. li. 57 perio omnia ageret, negabat eo sibi opus esse, esece venire con quella sta estac ciata simulatione, l'impatienza à tal vno, chealzo la voce e disse, Aut suet. in agat, aut desistat . Potrassi però da questo suo modo difare, cauare qual- Tib.c.24. che ammaestramento buono, & è, che sarà sauio quel Prencipe, massime se sarà nuouo, che nel principio del suo Imperio, non farà molte nouità nella maniera del gouerno, & tanquam vetere Republica, Lascierà caminar le cofe all'v fanza antica, perchetroppo importa lo flabilire il Dominio, il che più facilmente si conseguisce, non si mostrando ne i principij nouitoso, ò troppo ingordo del signoreggiare. Dourà anco vsare la modestia modestamente, accioche non sia burlato come Tiberio del quale disse vn bell'humore, Ceteros quod polliciti sint, tarde presta-sue, ibid. re, sed ipsim quod prastet, tardè polliceri, perche haueuagià preso il possesso de gli Esserciti, & signum Pratorijs cohortibus, vt Imperator dederat mi- Tac.an. les in forum, miles in Curiam comitabatur, e nondimeno voleua mostrarsi irresoluto, e perplesso al dominare.

Clandez

# CONSIDERATIONE XXVIII.

Ne edictum quidem, quo Patres in Curiam vocabat, nisi Tribunica potestatis prascriptione posuit, sub Augusto accepta. Verba sucre pauca, & sensu permodesto.



Vando Tiberio hauesse realmente, e non simolatamente in questo principio del suo Gouerno satto prosessione di modesto, hauerebbe dato segno di molta prudenza, che à lui, che subentraua nel Dominio di Stato, che già su libero, era quasi necessaria mirando tutti, & osseruando il Prencipe nel principio, ond'egli non può ornarsi di virtù, ò più cospicoa, ò più cara della modestia.

Publicus hinc ardescit amor, cum moribus aquis Inclinat Populo regale Modestia culmen.

Est può dire che questa diede, e consirmò l'Imperio ad Augusto, si come la superbia, & arroganza; tolse la vita, & il Dominio insieme à Cesare. Erano i Romani vna sorte d'huomini, qui nee totam servitutem pati poterant, nec totam libertatem, e però bisognaua caminare con essi loro co molta destrezza, e mostrar modestia tale, che potessero sperare d'hauer Prencipe buono non Tiranno, e però merita qualche compassione Tiberio, se si sforzaua di parer quello che non era, perche era costretto dallo stato presente delle cose, à sar così, Nibil enim est tam desorme, quam ciciera, ad summum Imperium, etiam acerbitatem Natura advangere. Sentassi il sauio

Mecenate, come per suadeua egliancora questa Virtù della modestia ad trem.

Augusto. Iam quod ad te ipsum attmet (diccua egli)nihil insolens, aut superbiolis, sum, vel ab al is tibi, vel à Senatu, verbis, aut re oblatum admittere debes. E puoco à basso. Statuas tibi neq; aureas, neq; argenteas sieri vnquam sine, benefaciendo autem, alias tibi statuas, in ipsis hominum animis, nihil interitui obnoxias effice. Sia adonque Massima del nostro Prencipe la modestia, massime nel principio, perche

Menader Promptuarium virtutis est modestia sola.

# CONSIDERATIONE XXIX.

De honoribus Parentis consulturum, neque abscedere à corpore, id vnum ex publicis muneribus vsurpare.

P Areua à Tiberio, che conuenise al Senato, & al Popolo, come quelli c'haueuano ricenuti tanti benesici da Augusto, l'asistere al cadauero di lui, mentre durana la pompa dell'essequie, e dall'altra parte, egli pre-

pretendena di esser l'affistente, si per maggior honorenolezza propria, quasi ch'egli in quella fontione tenesse il primo luogo, sì anco per mostrarsi con questo atto pietoso, grato à tanto benefattore, e però dice, Absordere à corpore, idq; vnum ex publicis muneribus vsurpare. Da che si può cauare, essere lodeuole al Prencipe, l'honorar la memoria de gli Antecessori, perche sarà come un mettere in necessità il Successore, di fare à se l'istesso. Così si vede hauer fatto Augusto nelle essequie di Druso. Augustum Ticinum vsq; prouestum, neq; abseedentem à corpore, simul Vrbem intrauisse. E però vediamo qui che Tiberio à sua imitatione dimanda difar lo stesso con esso lui. Così Caligola; Tiberio cum plurimis lachry- Sue inca mis pro concione laudato , funeratoque amplissime , confestim Pandateriam , & lig.c.15. Pontias, ad transferendas Matris, fratrisq; cineres festinauit, tempestate turbida, quò magis pietas emineret, adijtque venerabundus, ac per se met in Vrnas condidit. Così Tito Claudio. Parentibus inferias publicas, & hoc amplius, Idem in Patri circenses annuos natali Die decreut. Così Nerone; orsus hine à pieta- clac, 11. tis oftentatione, Claudium apparatissimo funere elatum, laudauit, consecravit- Idem in que . Memoriæ Domitij Patris, honores maximos habuit . Et in fine vedendosi Ner.c.9 che è costume accettatissimo, sarà molto lodeuole, che il Prencipe esserciti questi segni di pietà, verso l'Antecessore, e tanto più apparentemente donerà farlo, quanto più palesemente vedrà il Popolo ben'affetto al morto, come il Popolo Romano ad Augusto, che questo sarà vn acquistar l'applauso popolare, & à se stesso molta riputatione.

### CONSIDERATIONE. XXX.

Sed defuncto Augusto, signum Pratorys cohortibus dederat vt Imperator, excubie, arma, cetera aula. Miles in forum, miles in Curiam comitabatur, litteras ad exercitus tanquam adepto Principatu misit .

Ome finto diceua di volere, che tutte le cose passassero per lo Senato, tanquam vetere Republica, mà come quello che volcua veramente esser Prencipe assoluto, haucua datto il contrasegno alle guardie Pretoriane, si faccua far le sentinelle, teneana corte, andaua accompagnato da'Soldati, al foro, al Palazzo, di maniera che faceua il modesto, e volcua parer amatore della libertà nelle cose frinole, & apparenti, mà nelle sostantiali, e nelle quali confistena il neruo dell'Imperio, non fu punto restino ad impossessariene, onde di lui si legge. Principatum neque occupare confestim, neque agere dubitauit, e pure à quelliche l'esortauano à torre il carico sopra di e, diceua. Ipsos suet. in ignaros, quanta bellua esset Imperium, nel che però non mi parrebbe al tut-Tiberio to degno di biasmo, per le cause sopradette, se la dissimolatione no fosde data tanto (coperta, perche vedendofi vno chedica di non voler far**e** 

vna cosa, che habbi già fatta, muonerebbe lo sdegno anco à quelli, che

meno intendono, non che à gli huomini prudenti, nel che come no merita d'essere imitato Tiberio, così possono i Prencipi nuoui imparar da lui la subita diligenza in farsi conoscer Signore nelle Fortezze, ne gli Esferciti, nell'Armate, nelle Guardie, nel dare nuoui contrasegni, enel mettere le mani sù i tesori, e sù altre cose, come armamenti, & Arsenali, che sono il fondamento, e la chiaue del Dominio, nè però si scordi la modestia, come si è detto altroue.

# CONSIDERATIONE XXXI.

Nusquam cun Etabundus, nisi cum in Senatu loqueretur.



Apeua che nel Senato v'erano huomini faui, & accorti, eche l'intendeuano così bene come lui, e che volendo far creder loro, ch'egli fosse altro huomo di quello che realmente era, e volcua essere, era necessario che nel ragionare fosse molto ben cauto, e circospetto, e però nel suo direera così irreso-

luto, ch'è pena ordinaria, e conueniente à quelli che tenendo vna cosa nel cuore, ne portano vn'altra nella lingua, perche sempre temono di cespitare, e di scuoprirsi, e si come izoppi, per eguale accrescimento che si procurino alla parte più corta, ò per altro sostentamento, non posfono mai tanto operare, che caminando, non discuoprano il loro diset to, così questi nel procedete loro, non possono andare tanto misurati, che à qualche esterior segno non mostrino lo stroppio, e mancamento interiore, e però Caronda che diede le leggi à i Catanesi, Frà le altre la apud sciò questa. Vnusquisq; Ciuium, se temperantem potius, quàm sapientem viderio de le leggi a i catanesi.

sio. fer. studeat, nam simulare sapientiam, magnum est imperiti, & vilis animi signum.

Temperantia autem simulatio, debet esse vera, neq; vllus egregia sacta simulet, qui re ipsa, & mentis, & actionum bonarum nihil habeat; e però chi vuol'esser libero da timore, parli, & operi sinceramente, che così non hauerà

fer libero da timore, parli, & operifinceramente, che così non hauera quella pena di pesare le parole, e di misurari concetti, ò di star perplesso ne' suoi ragionamenti, e questo lo deue sare ogni huomo, ma più il Pre-

sen. Et. cipe; Nec enim quiequam minus conuenit, quam subdola ista calliditas animis conantibus magna. Sia egli donque amatore della verità. Neque enim ma-

Plut. de ius homo accipere, neque dignius dare munus homini potest Deus, veritate, c side, & questa lo rende caro, & amabile a i sudditi, si come la mêzogna odioso.

Csiride. Denè mihi est orci portis inuisior ipsis,

in Iliade. Et impari anco da Tiberio à parlar circospetto, massime alla presenza

d'huomini faui, ma sopra tutto sia egli veritiero.

#### CONSIDERATIONE XXXII.

Causa pracipua ex formidine, ne Germanicus in cuius manutot legiones, immensa sociorum auxilia, mirus apud populum fauor, habere Imperium, quam expectare mallet.



L timore è vna delle cause della rouina de gli Stati, perche ò temendo il Prencipe di essere soprafatto, si mette a perfeguitar colui dal quale teme, ò temedo il suddito à se, concita seditioni, ordisce congiure, macchina tradimenti, e s'appiglia ad ogni pericololo partito, per afficurare se stesso, perche

Peior est bello timor ipse belli.

Sen, in Vedi il

Quindi vediamo le guerre trà fratelli, e fratelli, come già fù trà Baiaset-Thiesle. to rimo, e Zizimo: trà Selim, e Baiasette: trà il Padre, e'l figlio: come Gionio. trà selim Primo, e Baiasette Secondo: trà Solimano, e Mustafà, e questo fegue, perche pare a gli vni, & a gli altri, di non poter viuere ficuramente, mentre chi domina, teme che non gli sia leuato il Dominio; el altro che di Natura è pur Signore, e deue seruire, stà sempre in continuo timore della propria vita, ricordeuole de i Papaneri di Tarquinio, & delle spiche di Periandro, edi quelli che, cum possint ac velint, prope sunt ad Rheto. ad faciendim: onde non è meraniglia, se Tiberio temena di Germanico, e Theo. e. s equesti di quelli; perche essendo il timore, perturbatio quadam, aut dolor ex imaginatione futuri mali corruptiui, concorreuano nell'yno, e ne l'altro qualità tali, che li rendeuano formidabili, come che haberent ingentes vires corrumpendi, aut nocendi. Concorreua nel primo l'auttorità assoluta,e l'Imperio; nel secondo, ch'era Pronipote d'Augusto, di suo ordine da Tiberio adottato anch'egli nella fuccessione all Imperio, comandana ad otto legioni, era prode, e valoro so della persona, nell'arte militare eccellente, condottiere d'Essercitifortunatissimo, estimatissimo, amato da i soldati haueua dependenze, amicitie, clientelle, & intelligenze con Prencipi, e Nationi potenti, dalle quali poteua sperare in ogni occasione aiuti grandi, haucua l'applauso del Popolo, dal quale era meranigliosamente amato, & in fine, Poterat si quidem, si voluiset, Imperio potiri, adeo omnis Romanorum, substitutorumq; beneuolentia in eum inclinabat, e però se Tiberio viucua in gelosia, e dubitana, Ne Imperium habere, quam expettare mallet, non è da marauigliarsi. Dall'altra parte haueua occasione anco Germanico, di temere di Tiberio, come quello che fapeua, che le fodette qualità, che in lui concorreuano, doueuano renderlo fospetto, & odioso. Haucua visto ciò che era seguito nella persona di Agrippa Posthumo, e poteua temere lo stesso scherzo à se stesso. Sapeua che Tiberioera d'animo truculento, crudele, sospettoso, e poteua ragioneuol-

Arift.li.£

Arift.ibia Ibidem.

Hordi.z.

ONe 22.

mente dubitare, che non volesse cauarsi il sospetto, esercitando la sua crudeltà sopra di se, onde non minor occasione haueua di temere questo di quello, che quello di questo. Che doueuasi donque fare, per assicurarfi l'vn l'altro, ò che douerassi fare da gli altri Prencipi in occasione tale? Procurarsi la morte, come sanno i Turchi, & altri Barbari? Troppo barbaro concetto. V fauano gli Atenicfi vna Legge detta da loro Ostracismo, in vigore della quale mandauano in essiglio quel Cittadino, che è per virtu, è per beneuolenza, & applauso del Popolo, è per ric chezza, ò per grandezza d'imprese satte, auanzasse gli altri Cittadini in riputatione. Qui enim superexcellere videbatur, vel propter divitias, vel pro-Arift.lis Pol.6.9 pter Amicos, vel propter aliquam aliam civilem potentiam, extra Civitatem relegatur ad tempus aliquod terminatum. Mà chi non biasmarebbe questa Legge, chevuole che il premio della virtù sia l'espulsione, & il bando della Patria? Aristotele volendola escusare, dice, che quelli che intro-Aristibi- dussers questa Legge, Non respexerunt ad commodum publicum, sed per seditionem vsi sunt ciuili pulsione, e Phitarco, che cercauano, Inuidia magis Plut, in solatium, quam timori remedium. It chi non vede che questo era vn volet Alcibid. leuare dalla loro Città ogni virtù, & va metter le armi in mano à i Citpedi plu, tadini? Veggaficiò che fece Alcibiade, Lasciato donque il loro Ostracismo à gli Ateniesi, noi persuaderemo al nostro Prencipe, che la vera ibid. strada d'assicurarsi, sarà il far trasparere in se stesso una eminenza di virtù tale, che lo renda, e venerabile, & amabile à i sudditi, e lo faccia parer terribile, e formidabile, à chi ardisse di muonersi contra di lui. Perche si come il mettersi in concetto di persona atta à reggere quel peso, desta nei Popoli la riuerenza verso di lui, che gli contiene in officio; così quando il l'rencipe è simato inetto, e da puoco, prendono animo i più tristi, non che quelli che hanno spiriti più generosi, di macchinargli con-Fatenius tra. Inuitat enim ad seditionem desidia, incuriaq; eorum, qui ciuili societati prade Repu- sunt, e non per altro si ristolse Arbace di sollenarsi contra Sardanapobl. lib. 6. lo, se non perche hauendolo visto frà le femine à filare, stimò essere in-Vedi tua degnità grande, che colui douesse esse obedito da tante migliaia d'huo-Hin. li.1. mini, che era più effeminato delle Donne istesse. Non hauerà donque il Prencipe megliore, ò più sicura armatura, che dalle spade, & da i pugnalide trifti lo diffenda, & afficuri, di quella, che farà temperata col fodo metallo della vintà.

Integer vita, scelerisque purus, Non eget Mauris iaculis, neque arcu Nec venenatis gravida sagittis,

Farà però anco prudentemente il Prencipe, se honorerà il sogetto di cui teme, come pur sece Tiberio con Germanico, al quale Proconsulare Imperium petiuit, orò in sua lode, magnisicò le sue Imprese, gli scrisse lettere di molto complimento nella morte di Augusto, e se benegli conana nel

nel cuore quel linore, che è connaturale à chi domina, verso la persona di cui si teme, nondimeno nell'estrinseco, & in apparenza mostrò sempre di portargli molto rispetto, Oportet enim eos viros, qui aliquain re, se Arist. si laudabiliter gesserint honorare. Deue anco dissimolare il timore, e non fol.c.1k mostrar disfidenza, per non ingelosirlo, procurare di legarlo con rileuati benefici, di stringerlo con Parentado, se questo parerà che non basti, leuarlo dal carico che tiene, con pretesto specioso, ò di megliorarlo di conditione, ò d'hauer bisogno vigente della sua persona in altro luogo, come pur fece Tiberio con Germanico, al quale, Non ingratum acci- Tac.an, a dit turbari res Orientis, vt ea specie Germanicum suetis legionibus abstraheret, nouisq; Prouincijs impositum, dolo simul, & casibus obiestaret, Potra metterci appresso altro Ministro di eguale, ò di maggior auttorità, che non sia à lui confidente, e che possa, e sappia rompere, & impedire tutti gli suoi dissconi. Quotquot enim natura ad imperitandum propendent, & studio libertatis Polib.li.s tenentur, indesinenter inter se dimicant, eo quòd indivulso studio huc contendunt vt priores habeantur; e però Tiberio (lenatone prima Cretico Sillano pa- Tac, an, 2 rente stretto di Germanico) prafecerat Siria Gneum Pisonem ingenio violentum, er obsequi ignarum, e non era dubio, come puoco a basso dice l'A. Ibidem. che quella elettione non fosse seguita, ad spes Germanici cohercendas. Giouarà ancora il leuargli quelle amministrationi, che possono accrescergli spirito, come condotte d'Esserciti, ò gouerni longhi di Pronincie, gli habitatori delle quali fiano bellicofi, ò mal'affetti al Prencipe, ò che siano di molto vtile, e prouento algouernante, e se pure per non metterlo in disperatione, si giudica bene il lasciargli qualche carico, facciasi temporaneo, perche chi longamente si è auuezzato al comandare, difficilmente si sà accommodare all'obedire. Ea quippe est natura animorum Dieli.36 bumanorum, vt non modo inuenes, sed etiam ætate pronectiores, posteaquam multum temporis in potestate transegerint, patrijs moribus nequaquam sibi vinendum ducant. Dene però il Prencipe andar molto cauto, e lesto nell'abbassar' vn tal sogetto, per non ingelosirlo, e per non metterlo in disperatione, & ha da tenere quella regola che configliana Cicerone nel la sciare vn'amicitia inuecchiata, cioè: Amicitias que minus dele Etant sensian dissuere, cie de ... quam repente precidere, ò come sauiamente ricordava Aristotele, Si cui-miciria. pram potentia imminuenda est, modice, ac non vno simul impetu, omnis potestas Arist.pol. auferenda est. Na di questi artificij su Maestro eccellentissimo Tiberio, lisse 11. come mostrò non solo in precipitare questo soggetto, main rouinare anco Sciano, che seruendosi male de gli eccessiui fauori che gli baucua fatti, era fattosi insolente, & arrivato a tanto fasto, che (perche Tiberio si tratteneua a Capri) non si vergognò di chiamar se stesso Imperatore, Tiberium verò pro Insule Rectore quodam habere, e nondimeno seppe Dio. 1.18 trouare il modo di opprimerlo, quando meno se lo pensaua. Ma che hauerà poi da fare quel pouero sogetto, che sà d'essere odioso, e sospetto al suo Prencipe? E' caso degno veramente di compassione, perche alle

alle volte il sospetto non nasce da occasione, che gli sia data, ma ò dalla Arift.pol. maluagità del Prencipe che l'odiarà, tanquam euersorem potestatis sua, ò lisser, dalle conditioni, che naturalmente cadono in lui, benche non habbi in Tac.an. 1 se stesso punto di fellonia. Douerà a mio parere questo tale armarsiil cuore di vera, egenerosa fede, e col seruigio sincero, ediligente, procurare ( se sia possibile ) di afficurarlo, come a punto sece Germanico, al quale se bene l'Essercito, si vellet Imperium oftentauerat, egli nondimeno. Quantò summa spei propior, tantò impensius pro Tiberio niti; & quantò in eum. acriora studia Militum, & auersa Patrui voluntas, celeranda victoria intentior. Deue guardarsi di non accrescergli imprudentemente il sospetto, perche torcerà tutto in mala parte; così vediamo, che dopò hauer acquettato l'Effercito tumultuante, e debellati i Germani, e chediede vn donatino ai soldati, e ne licentiò molti anticipatamente non lo sentì bene Tas.an. 1 Tiberio. Sed quod largiendis pecunijs, & missione festinata, fauorem militum. quasiuisset, angebatur. Così tolse in mala parte l'hauere sepellite le reliquie dell'Essercito di Varro, che al tempo di Augusto era stato tagliato a pezzi, seu cunsta Germanici in deterius trahenti, siue exercitum imagine ceso-Ibidem . rum, & insepultorum tardatum ad pralia, & formidolosiorem hostium credebat. Così hebbe a male che Agrippina facesse tagliare il Ponte del Rheno, donasse vestimenti, & altri rinfrescamenti a i soldati, Quod Tiberij ani-Ibidem. mum altius penetrauit. Parimente hebbe per male l'andata di Germanico in Egitto, Tiberius cultu, habituque cius lenibus verbis præstricto, accerrime in-Tac.an.2 crepuit, quod contra institut. Augusti, non sponte Principis Alexandriam introisset. Da' quali accidenti appare, che non bastail seruire con sede, e condiligentia, ma che è necessario ancora vsar molta prudentia per ca-Sen epift. minar cauti con queste bestie, le quali mentre, cito accedunt opinioni, non coarguunt qua ipsos in metum abducunt, nec excutiunt, sed trepidant. Eperò chi vuol'essere, e parer sauio, doucrà guardars, ne vnquam Potentium iras 1d.sp.14. prouocet, mò declinabit, non alter, quam in nauigando procellam. Ma quando vedrà che la fede, la diligenza, e la prudenza non bastino a far sì, che il Prencipe resti di lui sincerato, come non bastarono a Germanico, vestasi l'animo di quella generosità, che deue essere propria di Perfonaggio tale, e risoluasi di volere anzi honoratamente, e gloriosamente morire, che comettere atto d'indegnità, ò di fellonia, che all'vltimo quando la fede, elabontà non è bastenolea salvarlo, malamente ancora potrà afficurarfi nelle male operationi; e poiche si ha da morire, è meglio la morte honorata, che l'infame. Imperia dura tolle, Sues. 12 quid virtus erit ?

Hor. fur.

### CONSIDERATIONE XXXIII.

Dabat & fama, vt vocatus, electusque potius à Republica videretur, quam per vxorium ambitum, & senili adoptione irrepsisse.



Ssendo vero, che Reges secundum leges, & volentibus, Tyra- Arift. pol. ni verò inuitis dominentur, e volendo Tiberio parerelegi- li.3.c. 10. timo Signore, e non Tiranno, s'ingegnaua di far credere, che non pretendeua di prendere il gouerno se non, vt vocatus, & electus à Republica, nel che faceua due cose': vna, che non si mostraua auido di regnare, & osten-

taua modestia, quasi che aspertasse, che la Republica gli dasse quello, che gli toccaua per successione di libera volontà; l'altra, che veniua tanto più a consolidare la sua auttorità, quanto che poteua sempre dire, come quel Papa. Voi mi hauete voluto Prencipe, lasciateci essere, & essercitarecon loro maggior'auttorità, che se di fatto hauesse preso il possesso. Veniua anco ad interessare la Republica a mantenerlo in possesso, quado che Germanico, di cui (come si è visto) temena, ò d'altri hauessero voluto fare qualche nouità, perche per decoro di se stessa non hauerebbe potuto tralasciare la sua diffesa : nè in ciò mi pare che Tiberio si portasse male, ò che meritasse biasimo, se con l'hauer prima preso il giuramento da gli Esserciti, e tirato in sè senza altra ceremonia le forze dell'-Imperio, non si fosse mostrato in questa occasione più tosto sinto, che modesto.

### CONSIDERATIONE XXXIV.

Postea cognitum est, ad introspiciendas Procerum voluntates, inductam dubitationem, nam verba, vultus in crimen detorquens, recondebat.



'Ambitione, & ingordigia del regnare, è all'huomo tanto propria, e connaturale, che non si può dare stato alcuno di persone, dicui si possa intieramente il Prencipe confidare, perche si sono trouati figliuoli, che hano insidiato al Padre, 2. Reg. 15 Absalon à Dauid, e forsi qualche altro più moderno, fratel- Vedi Li-

li a fratelli, Romolo a Remo, il Zio ai Nepoti, Atreo a' figli di Thieste, il vedi se-Padre al figlio, Theseo ad Hippolito, la Moglie al Marito, Candaule am-nec. nelle mazzatoda Gige per opera della Moglie, le figlical Padre, Niso tradito Trag. in dalla figlia, l'Amico da gli Amici, Antigono ammazzato da quelli stessi Thieste, Chaucuano mangiato seco, & in fine non vi è stato è conditione alcuna di persona, che non habbia commesse sceleratezze esecrande, per oii. Met. questa sfrenata brama di dominare. Se donque si scordano tutti il de- lib. r.

bito, il giusto, l'honesto, il sangue, la parentella, el'amicitia; chi non vode la necessità c'hanno i Prencipi di guardarsi, e di non si fidare così d'ogni 9. Cicer, forte di persona, cum fraudis, & insidiarum plena sint omnia ? e però non de peririo mi pare che facesse male Tiberio, se staua intento per iscuoprire gli hune Cosul. mori, e le volontà de i principali verso di se, e se osseruaua tutti gli andamenti loro, perche si come non deue accorto Marinaio partire a longo viaggio senza la prouisione di quelli ordegni, che sono necessari nelle borasche; così il sauio Prencipe non deue tanto affidarsi dell'altrui volontà, che non pensi potergli diuenire fieri nemici quelli, che prima gli Tholos. sembrauano fidatissimi amici. Sæpè Medea pro filijs Deos oranit, quos posteà de Repu. crudeliter necauit. Ricordinsi spesso di Sciano; e però osseruinsi pure atli.22. ca. tentamente verba, & vultus, perche Multa sed trepidus solet

Sen. in Thiefte.

Detegere vultus; Magnanolentem quoque

Consilia produnt. Et habbi il nostro Prencipe l'occhio alle mani di tutti, e tenga per cosa ferma, Maxima potestatis viros, quique communem sortem excellunt, amula-

Dio.li.38 tioni, inuidiaque aliorum obnoxios effe; Guardisi non che da gli altri, da i suoi stessi, perche Regum exitus si reputauerimus, plures ab amicis, quam ab Curi.li.s hostibus interemptos, reperiemus. E sebene vno parerà verso di sui tutto suiscerato, e tutto amore, non però si deue egli in tutto sidare di che chi

Dio.li. 52 fia . Sentafi Augusto. Quos (scilicet amicos) vt etiam bonos quis nanciscatur, nunquam tamen tantum eis sidei tribuere potest, rt cum eis puro, curisque, & suspicionibus vacuo corde conversetur. Non dico però, che a guisa di Tiberio, debbail Prencipe Christiano, nutrir l'odio entro se stesso, contra chi si sia, & occultarlo con pensiero di vendetta, che sarcbbe empio concetto, ma gli ricordo solo, che sia cauto, e ch'è bene il conoscere, e (le fosse possibile) il penetrare l'interno dei sudditi, per saper ischermirsi dalle loro insidie. Guardinsiancoi sudditi, e massime i più Grandi di non isospettire, ò ingelosire nel principio il Prencipe, perch'è specie di torme nto il vinere con gelosia, e con timore, & essi come delicati non soffrono con molta patienza cosa che loro dispiaccia, ò che dia loro disgusto.

### CONSIDERATIONE XXXV.

Nihil primo Scnatus die agi passus, nisi de supremis Augusti, cuius testamentum illatum, per Virgines Vesta, Tiberium, & Liuiam haredes habuit .

'è toccato di sopra, ch'è cosa condecente al nuouo Prencipe l'honorare la memoria del suo Antecessore, con quella maggior pompa, massime ne i funerali, che fia possibile, perche si come sii detto, che Cesare stabiliua le sue statue, menfare, c.76 tre fece rizzare quella di Silla, e di Pompeo, che nelle passate guerre cinili

crano

erano state dalla plebe gettate a terra; così egli sarà sieuro d'accrescere a se stesso riputatione, mentre con apparente pietà mostrerà di volere che resti honorata la memoria del suo Antecessore, e verrà anco a mettere in vna conueniente necessità il Successore di fare lo stesso honore à lui. Deue parimente effettuare il suo testamento, e soddisfare ai legati che lascia se non vuol sentire a rimprouerarsi quello, di che su punto Tiberio mordacemente da vn Buffone, il quale vedendo a passare vn cadauero, accostatosia quello gl'impose, Vt nuntiaret Augusto nundum, sue. li.2. reddi legata, qua plebi reliquisset. Fù portato il Testamento in Senato dal- ca. 57. le Vestali, perche, come dice il Lipsio, Pattiones, fædera, Testamenta, pecunias etiam, Romani deponebant in Templis, & sapissime in isto Vesta, quod Re-Liv. ici. ligione, primum, poste a quasi custodia certa, qui a milite hec templa custodie bătur. ad 1. lib.

### IVXXX. CONSIDERATIONE

Tertio gradu Primores Ciuitatis feripferat, plerosque inuifos fibi , sed iactantia, gloriaque ad posteros.



'Appetito della gloria, suol'essere ne gli animi Grandi, affetto quasi naturale; Nullus enim est, neque tanta humanita- Mariana te cultus, neque tam agrestis, & inhumanus, qui non stagret infi-de Regis nita quadam gloria cupiditate. Questo desiderio di gloria, ca. 13. non ha dubio, che se ben regolato, porta seco effetti di molta vtilità al Prencipe, perche quasi sprone lo stimola

alla virtù, & alle imprese grandi, e fatti egregi, e quasi freno lo ritira da i vitij, e dalle indegnità, e brutture; ma se anco è sregolato, apre vna gran porta all'adulatione, peste de i Grandi. Laus enim sine conseientia actionum, patritius vt plerung; ab adulatoribus fieri solet; nullum honestatis fructum habere potest, de Resis est enim quasi varia irrisio, e la ragione è, perche la vera gloria, est cum vir- instituto tuosus à cunttis existimatur, aut id habere putatur, quod omnes vel plures, vel tir.20. probi, vel prudentes expetunt, e non gli adulatori, i quali con le loro false tor. lib. r. lodi, fanno precipitar quelli che troppo loro credono, e che sono souer- ad Theo. nerchiamente ambitiosi d'esser lodati in notabili inconuenienti. Quinci cap. 5. vediamo molti Prencipi, instigati da costoro, hauer abbracciate imprese pazze, solo per desiderio di gloria. Chi ha voluto esseretenuto vn Dio, vedi cur come Alessandro, Caligola, e Domitiano, chi ha pretesodi voler coma-tio, e sue. dare a gli elementi, & al mare, come Xerse, il quale vedendo dalle onde sue, rotto vn ponte ch'egli haucua fatto allo stretto dell'Hellesponto, Indigne id ferens, iustitre centa Hellesponto verbera infligi, & in eius pelagus, Hero.li.7 par compedum dimitti; Altri hanno pretefo di voler riformar'il Mondo con far cauamenti, e ridurre il corso delle acque a modo loro, come esostri Rè dell'Egitto, volena fare vn cano, mediante il quale il Nilo entrassenet seno Arabico, accioche il Mediterraneo, e l'Oceano si facesse-

Arif. 1. 10 insieme comunicabili. Verum Mare rubrum comperisse excelsiorem terra Mether- Egipto, at que primum illum, mox Darium ob intercidendi munere destitisse, ne Dio.li. 44 immisso Mari, aqua Nili corrumperetur. E Demetrio Rè, e dopò lui Giulio & plut. Cesare volcua cauare lo stretto di Corinto e mettere la Morca in Isola. in Caf. E Nerone pure Isthmum Peloponnesi cupiuit perfodere, & accepto ligone ipse Dio.li.64 aliquantulum effodit; & in oltrevoleua tirare vna fossa nauigabile dal la-Tac. an. go d'Auerno, sino ad Hostia, & adhuc manent signa irrita spei, e pure doueuano questi tali ricordarsi, optime rebus mortalium consuluisse Naturam, Tac.an. 1 que sua ora fluminibus suos cursus, atque originem ita fines dederit. Ma come che simolati da questa pazza ambitione, e prouocati dalle mentite lodi de gli adulatori, pensassero di poter tutto; così non è meraniglia che si dassero adimprese vaste, e pazze e però si come non deue il saujo Precipe sprezzar la gloria sua, anzi è tenuto a procurarla, con quelli hono-Cic. de rati mezzi che gli la possono ampliare; Vix enim mueniri potest, qui nons off.lib.s. quasi mercedem rerum gestarum desideret gloriam, così non deue ne anco mostrarsene souerchiamente ambitioso, ò credere di meritarla abbrac ciando imprese vaste, e pazze, ò non riuscibili, ò di poco frutto, e di mol to dispendio, ò mendicarla per altre vie indirette, come qui si vede hauer fatto Augusto, il quale forsi perche sapeua, che la clemenza è la più bella gioia che possa ornare il Diadema Regio, volse, per ostetarla, chiamare alla fua heredità molti Principali, a quali fi fapeua ch'egli portaua odio, per lasciare opinione ne' posteri, ch'egli fosse stato Prencipe elementiffimo, e di animo cotanto generofo, che non che altri, ma gl'istefsi nemici, si haucua adottati per successori, & heredi. Il che però con quanta prudenza fosse fatto, siane il giudicio de' più prudenti, poiche doueuansi estinguere, dopò Tiberio, tanti Nipoti, e Pronipoti, prima che questi potessero pretendere la successione, che ben si vedeua l'artisicio scoperto, e si veniua a confermarcin lui, esser vera quella massima Plusare. Vulgata; Laudis studium pltimam esse tunicam quam exuimus. Mi merauide sui la-glio bene che l'A. che volontieri interpreta in mala parte l'attioni de Grandi, come vedremo hauer fatto di Augusto, per la adottione di Ti-Tue.an. r berio, dicendo: Ne Tiberium quidem charitate, aut Reipublica cura, successorem ascitum, sed quoniam arrogantiam, se uitiamá; eius introspexerit, comparatione deterrima sibi gloriam quasiuisse. Mi meraniglio dico, ch'egli si come attribuì questa nomina all'appetito di gloria, non l'ascriuesse più tosto a malignità, accioche il fuccessore, come dipersone sospette, se ne assicuralse, con torli da i viui, e così feguissero le sue vendette, senza sua nota di crudeltà; perche vedremo poco a basso, che tutti quelli che furono giudicati attiall'Imperio da lui, omnes varys mox eriminibus, struente Tibe-2bid. rio circumuenti sunt, e veramente a me pare che calzarebbe più questa interpretatione, che quella di Tacito, ma comunque sia, procurino i Pre-Arif. li.2 cipi la vera lode, laquale consiste nelle operationi virtuose, Iustum enim

Ethic. 12 & fortem, & bonum omnino virum, atq; victutem, ac opera laudamus, & acti-

nes,

nes, esforzinsi di poter dire, con quella tromba sacra dell'Euangelio, Glorianostrahac est testimonium conscientia nostra.

z. Cor. S.

# CONSIDERATIONE XXXVII.

Neque in is, que ad Rempublicam pertinerent, confilio nisi suo vsurum, vel cum periculo offensionis. Ea sola species adulationis deerat.

ON fora stato brutto concetto, questo di Messala Valerio, quando l'hauesse effettuato, e non più tosto hauesse voluto con esso bruttamente adulare Tiberio; perche veraméte vn buon Senatore deue nelle cose, nelle quali si tratta del beneficio della Republica, posporre ogni altro interesse, e

spogliarsi d'ogni rispetto, e liberamente dire il suo concetto, quando ben anco si corresse pericolo di dar disgusto al Prencipe

Haud enim securim, simanibus tenens Aliquis ceruici effet incussurus meæ Conticerem, iure si contradicere possem.

Eurip. in Thelepho.

E perciò lo Spirito Santo comanda. Noli quarere fieri iudex, nisi valeas Eccle.c.7 virtute irrumpere iniquitates, ne forte extimescas faciem potentis, o ponas scadalum in agilitate tua; perche, conditione veramente misera sarebbe, non sò s'io dica di quella Republica, ò di quei Senatori, i quali, Quod sentiunt Tholos.do ctiamsisti optimum, inuidiametu non audent dicere, douendo ogni hono-Rep.li.4. rato Vificiale hauer più consideratione alla salute della Patria, che alla propria, e temer più di mancareal suo debito, che di offendere chi che sia. Veggasi come si portò Catone nella sua Questura, che non hebbe paura d'incontrare lo stesso Silla, nè rispetto di far pagare tutti quelli, che doucuano all'erario, & al fine, Quamquam in principio Magistratus, plusar in quibusdam Collegis odio fuisset, posted tamen ab vniuersis amabatur, onus omni- Catene. um suscipiens contra largitionem, atque gratiam. E così vogliono essere i buoni Ministri. Ma costui che conosceua la maluagia natura di Tiberio, al quale non meno dispiaceuano le scoperte adulationi, di quello che aborisse le arroganti, e risolute contradittioni, s'ingegnò di

trouare vna nuoua maniera d'adularlo, col proporre cofa che donesse essergli cara, mostrando di contradirgli, mentre lo compiaceua. Adulatione veramente altretanto sfacciata, e seruile, quanto nuoua, & indegna di Personaggio tale, qual' egli era, e che deue essere fuggita da ogni persona che faccià professione d'honore.

# CONSIDERATIONE XXXVIII.

Cum occifus Cafar Dictator, alijs pessimum, alijs pulcherrimum, facinus videretur. marines markly marks to be remarked



Vesto luogo ci dà occasione di trattare la famosa questione, se sia lecito ai sudditi l'ammazzare il Tiranno; laquale effendo molto agitata, non folo frà l'ignorante volgo, come qui mostra l'A. ma anco frà i più intelligenti letterati, si portano tante ragioni, per la parte affirmatiua, e per la negatiua, che ne resta la risolutione molto dubiosa. dicono quelli che tengono potersi, e douersi ammazzare:

Dal popolo hauer origine la potestà del Prencipe, e che egli non solo possa esser chiamato ingiudicio da quello, ma anco prinato, quando cosi ricercassero i suoi delitti, ò demeriti del Prencipato, non concedendo maiikpopolo tanta auttorità al Prencipe, che maggiore a se stesso non suer. in habbi voluto reservare, e chefu sententiato Nerone dal enato, vi tan-Nerone c. quam hostis iudicatus quareretur, punireturq; more maiorum. Confermano la sopradetta ragione da quello che si vede nell'impositione delle grauezze, e nel far leggi nuoue, che senza il consenso del popolo, nè quelle si possono accrescere, nè queste alterare; e per corroboratione di questa ragione, portano che col giuramento del popolo, si viene a confermar questa auttorità in maniera, che prima che'l Prencipe sia da lui accettato, egiurato, non possa veramente chiamarsi Prencipe. Aggiongono che quelli che ammazzarono i Tiranni, furono sempre stimati degni di lode, e quasi Heroi, e Semidei celebrati da tutti. Così Trasibolo essere portato con le lodi fino al Cielo, per hauer liberata la Patria dalla graue Arist.pol. seruitù di trenta Tiranni, che l'opprimeuano; così Armodio, & Aristo. 11.5.0.10. gitone: così li due Bruti de i quali resta la memoria immortale appresvedi Li-so i posteri. Così non hanno portato biasimo appresso la posterità i vio e Sue. congiurati contra Nerone, Cherea che ammazzò Caio, Steffano Domitiano, Martiale Caracalla, nè i Pretoriani, per hauer tolto dal Mondo

Senec. in Her. furente.

Victima hand vlla amplior Potest, magisque opinia mastari Ioui

l'infamia dell'amperio Heliogabalo, perche

Quam Rex iniquus. Soggiongono, che fi come deue perfeguitarfi vna feroce bestia, la quale in qualunque parte sigiri, tutto guasta, tutto distrugge, e tutto dissipa, co'i denti, con le vgne, co'i corni, e col veleno, così non si dene biasimare, chi mettendo la propria vita in pericolo, libera la Patria da vna bestia più feroce, di quante si trouano, e che non è mai per cessare di far ma-

cello

Thucid. 116.8.

42.

cello d'huomini, sin che a lui duri la vita, e che sevedendosi la cara Madre mal trattata, e calpestata, non si potrebbe di leggieri sopportare cotanta ingiuria, meno si deue tolerare il vedere stratiata, trauagliata, e malmenata la Patria, alla quale non siamo men tenuti che alla Madre. Portano ancora l'infamia delle lasciuie, e disonestà, le quali essendo specie di morbo contagioso, e quasi accidenti proprij del Tiranno, facilmete col mal'essempio di lui, si attaccano ne gli animi de sudditi, e si viene a contaminare tutto il popolo, & a rouinare la Republica, perche

Velocius, & citius nos Corrumpunt vitiorum exempla domestica, magnis Cum subeant animos Auttoribus,

Tune, fat.

& importa tanto il mal' essempio del Prencipe, che bisogna confessare per vero, che

Nemo suos (bac est aula natura potentis)

Mart. 1.9

Sed Domini mores Casarianus habet. Epig. 71. Con simili macchine, & argomenti cercano di confermare, e stabilire la loro opinione quelli, che morto vogliono il Tiranno. Ma non mancano ragioni, e più efficaci à quelli, che d'ingegno più mite, no così precipitosamete corrono alle morti, & al sangue, per rimedio de'loro mali. Questi hanno per loro Araldo il Dottore delle genti S. Paolo, il quale comparendo in campo con quella fua massima, Omnis potestas à Domino Deo est, & qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit, vuole, che essendo vo- Ad Rom. Iontà di Dio, che tal volta siamo sudditi d'vn Prencipe cattiuo, per castigarci de' nostri errori, e per mortificarci, no sia lecito a noi, quasi ad onta del fuo dinin volere, lo fcuotere quel giogo, ma che dobbiamo patietemente portarlo, e dire col Regio Profeta. Imposuisti bomines super capi- psal. 65. ta nostra. Confermano questa massima, con l'auttorità Euangelica. Non haberes in me potestatem, nisi tibi datum esset desuper, esoggiongono, che se loa.c.19. bene Christo si dolse molte volte della sceleraggine de'Scribi, e l'arisei, nondimeno, comandò a' suoi, facite que dicunt, & interrogato, se doue- Matth.23 uasi pagare ò nò il tributo a Cesare, ordinò, Reddite qua sunt Casaris Ca- 16id 22. fari. Aggiongono che se benedal tempo di Christo, sino a Costantino, la Chiefa ha patite tante persecutioni sotto Imperatori sceleratissimi, per lo spacio quasi di trecento anni, in modo che si videro le vinti migliaia di Christiani in vna volta crudelissimamente ammazzati, distrutti Cattelli, e Terre, rouinate sino da ifondamenti Città, solo per isradicare (se Dio l'hauesse permesso)il nome dei Christianesimo, nondimeno che alcun Christiano non mouesse mai parola contra i Prencipi. Dauid an- 2. Reg. e. cora può esfer raro essepio del rispetto, che bisogna portar loro, il quale hauendo potuto molte volte ammazzare Saul, che à lui haueua insidiata la vita, e che già era diuenuto empio nel cospetto di Dio, con l'haner fatto vecidere i Sacerdoti di Dio, & abrufciar la Città loro, con l'essersi consultato con gli spiriti maligni, Quasinon esset Deus m Ifrael, non-thidem.

dimenos'accontentò hora d'hauergli tagliata l'eftremità della veste, hora di leuargli l'acqua dal capezzale, & in fine fece ammazzare colui, che gliportò la nuoua della sua morte, & affermò d'hauerlo aiutato a morire, dicendo: Sunguis tuus super caput tuum, os enim tuum locutum est aduersum te dicens, ego interfeci Christum Domini . A tutte queste ragioni si può aggiongere la determinatione che in questo proposito secero i Padri del Concilio Costantiense. Aduersus bune errorem (scilicet quòd quilibet Ty-8. 5 15, rannus potest, & debet licite, & meritorie occidi, per quemcumq; vassallum suu, & sudditum) satagens hac sancta synodus insurgere, & eum sunditus tollere, prababita deliberatione matura, declarat, decernit, & deffinit, buiusmodi dectrinam erroneam esse in fide, & moribus, ipsamý; tanquam hæreticam, & scandalosam, & ad fraudes, deceptiones, mendacia, proditiones, periuria, vias dantem, reprobat, & condemnat. Concludono per tanto, quelli che tengono non douersi ammazzare il Tiranno, esser falso che il popolo habbigiuridittione alcuna sopra il Prencipe, perche se bene dà à lui la potestà, nell'elet tione, o successione, col giuramento, nondimeno dopo ch'egli l'ha trasferita in lui, ne resta spogliato in modo, che non ha più facoltà di valersene; il che dichiarò ottimamente Valentiniano, eletto Imperatore dell'-Essercito, quando pregato da i soldati ad eleggersi vn collega, rispose. Nicetho. Vestrum fuit, vt prinatum me, ad Impérialem extolleretis Dignitatem, res autem li. 11.c.s. administrare, non iam vestri, sed Principis ipsius este, vos ipsi quoque dixeritis, itaque vos deinceps imperata facere, & quietos esse; me autem, quid facto opus sit, curare decet; e quanto all'essempio di Nerone, dichiarato nemico, e codannato alla morte dal Senato Romano, rispondono, questa essere stata auttorità più tosto vsurpata, che concessada alcuna legge. Dicono parimente effer falso, che tutti quelli ch'amazzano i Tiranni, meritino lode, perche si vedein contrario, che la maggior parte di quelli c'hanno haunto ardire dimetter mano ne' Prencipi, sono mal capitati, esono Vedi vio statida gli altri Prencipi perseguitatil. Così Augusto non quietò mai, ne, e sue. sin che non hebbe tolto da ivini tutti i percussori di Cesare, & multas Tac.an.1 Antonio tune, dum interfectores Patris vleisceretur, multa lepido concessit. Così Claudio, per la prima impresa, amazzò i Tribuni, e i Centurioni, che suet. in sieramo trouatialla morte di Caligola Tribunis modo, de Centurionibus e Claud. c. coniuratorum in Caisem numero interemptis, exempli causa. Così Vitellio in vece di dar loro il premio che dimandauano, fece amazzare tutti quelli, che haucuano morto Galba, Non honore Galba, sed tradito Principibus mo-Tac.his.1 re; munimentum ad præsens, in posterum vltienem. Così Alessandro, morto Dario, parue che non hauesse altra cosa più a cuore, che di torre dal Mondo quelli, che l'haucuano amazzato. Sentafi come parlaua al fuo Essercito in questo proposito. Qui (intendendosi di Pesso ch'eravno de' sicarij ) wltimum ausus scelus, Regem sum', er externa opis egentem, certe Curi, li.o cuinos victores peperciffemus, quaficaptium in vinculis habuit, ad vltimum, ne à nobis conservari posser, occidit. Hunc vos regnare patiemmi? e quando poi

Phebbe

l'hebbe nelle mani, Cuius inquit fer e rabies occupauit animum tuum, cum Pe- Ibid. li. 7. gem de te optime meritum, prius vincire, deinde occidere sustinuisti? e dopo hauerlo dato in potestà ad Oxatro fratello di Davio, sece contra diluila ibidem. sentenza, Vt cruci affixum mutilatis auribus, & naribus, savittis configerent Barbari, asseruarent que corpus, vi ne aucs quidem contingerent . Quindi si può vedere se sia vero, che questi paricidi siano degni di tante lodi, e se meritino più, ò di essere inalzati con l'applauso al Cielo, ò col capestro alle forche, sapendosi, Proditores etiā ijs quos anteponunt semper inusfos. Equan. Tac.an.z to all'argomento che portano à simili d'vna bestia feroce che mal tratti vn pacle, & che meriti per ciò di estere perseguitara, si rispode con quel Liu. lib. 3 la auttorità di Liuio, Scutum mazis in cos, quam gladium sumendum se che megliore sia questa nostra massima della loro, considerinsi gli effetti seguiti da queste occisioni, che vedrassi chiaro più che'l Sole, questa tale precipitosa risolutione, essere anzi irritamento, che medicina de mali. & in che, ò come megliorò dopò la morte di Cefare la Republica Ro-Dioli, 17 mana? vegganfi le proferittioni, per non dire i macelli di tanti Cittadini, nelle quali non poteua il Padre saluare il figlio, non il figlio il Padre, non il fratello il fratello, non l'amico l'amico, nè alcuno era ò dal vincolo del sangue, ò dal caro legame dell'amicitia diffeso. Non era stato alcuno di persone, non età, non sesso sicuri, egl'istessi Triumuiri, che comandauano questa beccheria, non chealtri, sihauessero voluto saluare qualch'uno, non poteuano farlo, e tanta barbarie, farà stato rimedio opportuno alla Republica', procurato col sangue di Cefare? Considerinsi poi le vsurpationi, e le divisioni ingiuste de i benide li proscritti, ctiam ipsis, qui eas fecere nunquam laudatas; poscia le guerre civili; hora Tacan, 1 contra Bruto, hor contra Cassio, hor contra Antonio, hor contra contra sto Pompeio, ele rouine, ele mortalità che portano seco.

Cumque superba foret Babylon spolianda tropheis la june solvan and a second Aufonijs, vmbraque erraret Craffus inultas . 1811. de la la lac. de Bella geri placuit, nullos habitura triumphos and the della cina. Heù quantum terra potuit, pelagique parari,

Hoc, quem ciuiles hauserunt sanguine dextra . 100 pour 100 al 100 pour Dopò la morte di Caligola, mostro di libidine, edierudeltà, non segui- redi sue, tò Claudio pazzo, e crudel più di lui ? Dopò quitto non fu la peravor Nerone peggior di loro? edopò luinon successero Otrone, e Vitellio, quorum, bello solumid seires, deteniorem sone qui vicisset ? Depoisos hauera da Tuc. his. z amazzare il Prencipe cattiuo, chi mon vede, che'l successore sarà sempre di conditione peggiore? Perche metre egli dubitera, che a se non sia fatto lo stesso sche also Antecessore, non potrà mai non odiare quel popolo, dal quale teme la morte: onde Besser cattino, de crudele in vn Prencipe, non tanto nasee dalla sua natura inclinara alla crndelta, & a i vitij, quanto anco dalla conditione tal volta de findditi, & Regum's Euri.li.s Ducumque elementia, non in ipforum modo, sed etiam millorum qui parent inge-

nijs, sita est. Quanto poia ivitijaccennati, non toccando all'inferiore esser giudice del suo superiore, non viè altroche dire, se non che ferenda Tac bif. A Regum ingenia, perche alla Republica Non vsui crebra mutationes, anzi che, Quomodo sterilitatem, aut nimios imbres, & cetera natura mala, ita luxum, vel auaritiam dominantium toleranda. Equando non fossero così buoni, come si desidera, si ha più tosto da ricorrere alle Orationi per impetratli tali da Dio, che al ferro, per leuarli dal Mondo, & bonos Imperatores voto Ibidem. expetere, qualescunque tolerare, esi deue credere che con l'ossequio, con l'obedienza, e con servire fedelmente si fanno mansueti anco i più fieri huomini del Mondo. Et quomodo acerbi fructus cum tempore dulcescunt, ita & Tyrannorum ingenia satiata, & culta, possunt quoque mitescere, maxime si se iam confirmatos, & tutos inter populares sentiant.

C.7.8.17.

### XXXIX. CONSIDERATIONE

Multus hinc de Augusto sermo, plerisque vana mirantibus.



Rè sorti di persone discorreuano intorno la vita di Augusto. La plebe, e gli huomini sani, edi questi i bene affettine dicerano bene, i mal'affetti, male. Il volgo offernana cofe frinole; come a dire, che nell'istesso giorno ha uesse altre voltepreso l'Imperio, & adesso fosse mancato, che nella stessa Città, nella stessa Casa, nella stessa Ca-

mara, nella quale era morto suo Padre, hauesse anch'egli lasciata la vita: raccontana il numero de' Consolati, gli anni del Tribunato, e quate volte si hancua acquistato il titolo Imperatorio equesti erano i difcorsi de l'ignorante volgo, da i quali si può molto ben conoscere, ch'e-Aristmo, gli non pesca guari al fondo, e che però Vulgi de rebus omnibus pronunciatis obmittenda est sententia. Madall'altra parte, era vn poco meglio criuellata la vita di lui, dalle persone sauie, e prudeti, e come che alcuni l'amassero, interpretauano le sue operationi in buona parte, e l'escusauano con la necessità, con la conuenienza, con le conditioni dei tempi, col bisogno della Republica. Metteuano à suo conto l'hauere ampliato l'Imperio, stabilitolo, afficuratolo, con distribuire le legioni, e collocare le armate in luoghi opportuni; la Giustitia castamente amministrata con tutti, la modestia gindiciosamente serbata co'i compagni, l'ornamento della Città accresciuto notabilmente, la dolcezza, & affabilità nel trattare, e conversare, l'assiduità ne i negotij, la longa pace procurata, il nonessersiarrogato odioso nome di Signore, l'hauer lasciato caminare i Magistrati conforme l'vso antico. Ma quelli che l'odianano, ò ch'erano verso di lui mal'affetti, scartauano, e gli tagliauano (come si suoldire) legna adosso malamente. Gli speciosi titoli di pietà verso il Padre; del bisogno della Republica, essere state mascare, per ricoprire il brutto

brutto desiderio, e la sfrenata libidine di comandare, e di dominare; & hauere egliciò molto benedimostrato, col corrompere prima con donatiui i soldati veterani, poi le legioni intiere del Console, per tirarle à se. Hauer (giouane prinato) ardito, di formar essercito, senza publica auttorità; finto d'esser confidente delle parti di Pompeo, mà ottenuta la facoltà di Pretore, amazzati Hircio, e Panfa, & vfurpatii foldati dell'vno, e dell'altro, fattofi crear Console ad onta del Senato, hauer rivoltate quell'armi contra la Patria, che mostrato haucua d'assembrare contra Antonio. Se gli dauano in colpa le proserittioni de Citradini, le diuissoni de i campi, le morti di Bruto, e di Cassio, l'hauere assassinati sotto specie di pace, di amicitia, e di Parentella, Pompeo, Lepido, & Antonio, segliascriueuano le sciagure di Lollio, edi Varro, gli ammazzamenti di molti Cittadini, non si tacena la bruttezza dell'hauer tolta la moglie à Nerone, d'essersi burlato de i Sacerdoti, e de i Pontesici, lo tacciauano c'hauesse tollerato il lusso di Pollione, la superbia di Liuia, e tant'oltre passauano nel dir male, che argomentando dalle male qualità di Tiberio, voleuano ch'egli se l'hauesse tolto per successore non per sar beneficio alla Republica, mà perche hauendo conosciuto la superbia, la crudeltà, & arroganza dilui, sperasse con l'ombra de suoi vitij, che meglio si spiccarebbe appresso la posterità, il viuo colore delle sue virtù. Lo tacciauano anco d'empietà, hauendo permesso che gli si rizzassero Tepi, che al culto suo fossero destinati Sacerdoti, & in fine non lasciarono didir cosa, che si potesse ricordare in suo biasmo. Dalle quali cose si può cauare, che non è in potestà del Prencipe, ò di chi gouerna il piacere à tutti, e che se bene non si può tenere la bilancia cotanto diritta, che no trabocchi ò dall'vna parte, ò dall'altra per la varietà degli affetti, e delle inclinationi, che nondimeno deue il Prencipe ingegnarsi di così fattamente comporre le attioni sue, e di caminare così giustificatamente, che puochi ò niuno possa con ragione, dopò la sua morte, e con verità mor morarne, ò tacciarle. Hà da ricordarsi sempre, che Quantum alios digni- Nico. tate superat, tantum etiam virtute debet illis antecellere, e che magis cauere 1dem ad debet reprehensionem, quam periculum, nam vt vita finis improbis, sic bonis vi- Demon. ris vita ignominiosa formidolosa esse debet. E che se bene habbiamo dalla Natura il corpo nostro mortale, che nondimeno potiamo con l'operar bene, e virtuosamente, promettersi appresso i posteri il frutto suauis simo della immortalità, cuius cupiditate omnes vires exercenda, nulli labo- Idem ad res, nulla pericula recufanda, e però caminino i Prencipi nelle loro operationi con tanta cautela, e circospettione, che non diano materia à imaligni dopò fua morte di torcerle in cattuo fenfo, e di lacerarle, e difficoltà à gli Amici di trouare il modo di escusarle,ò di lodarle,e siano sicuri, che suum cuique decus posteritas rependit, e che non possono sar cosa Tuc.an.4 che non si risappia, e non si divolghi, perche Habet hoc primummagna fortuna, quod nihil te Etum, nihil occultum effe patitur: Principum verò non modo P.in. Domus,

Domus, sed cubicula ipsa, intimosq; secessus recludit, omniaq; arcana no seenda fama, proponit, atq; explicat, che è quello à punto, che ricordana Theodofio ad Honorio suo figlio dicendo;

Claud.de 2. Hon. #0nf.

Hoc te praterea crebro sermone monebo Vt te totius medio telluris in orbe Viuere cognofcas : cunctis tua gentibus effe Facta palam , nec posse dari regalibus vsquam Secretum vitijs, nam lux altissima faci Occultum nibil esse sinit, latebrasque per omnes

Intrat, & abstrusos implorat sama recessus. Onde possono vedere la conueniente necessità che hanno i Prencipi di viuer bene; e perche delle souradette attioni di Augusto, se ne discorrerà più minutamente, perciò daremo hormai fine à questa nostra Confideratione.

### XXXXX. CONSIDERATIONE

Hi pietate erga Parentem, & necessitudine Reipublica, in qua nullus tunc legibus locus, ad arma ciuilia actum, quæ neque parari possunt, neq; haberi, per bonas artes.



Redeuanogli Antichi, ignoranti della vera dottrina Euãgelica, che l'anime di quelli, che per violeza di ferro erano morti, and affero con inquieto moto vagado, ne potessero arrivare à i loro fognati campielisi, se prima no erano col sangue de i loro vecisori placati que' spiriti, ò Dij inferiori, ch'erano da loro chiamati, Manes, che fin

tanto che non riceueuano questo sacrificio di sangue, gli tranagliauano, & gli impediuano l'arriuare colà, onde disse Lucano di Crasso morto da i Parthi.

- Vmbra nec erraret Craßus inulta. E I lutarco in simile proposito. Et Antonius cum Bruti corpus inucnisset, Lua. li.1. pharf. pauca de Caij fratre conquestus, quem in Macedonia captum, Brutus, Ciceronis Plut. in Manibus mactari fecerat, & postremò, femagis id Hortenfio, quam Bruto impu-17%. tare testatus, qui Ciceronis manes ita placauit, purpur am ex suis prætiosissimam. cadaueri superiecit. E Plinio. Nullum locum esse tempus, quo funestorum Prin-Plin. in. cipum Manes, à posterorum execrationibus conquiescant, & il nostro I osca-Pan. no Virgilio.

· Plachi il Tiranno esangue Taffo Ge Lo spirto mio col suo maligno sangue ruf.canto 8.Sr.61. E Claudiano

Et Pallantis iugulum, Turno moriente piauit Clau, in Ailic. paneg. I.

Credenano ancora che l'anime de'morti volessero vendetta, per quello che haucuano patito mentre stauano ne i corpi, e per placarli, saceuano loro sacrifici il primogiorno di Febraro, chiamati Februi, de quali diste Ouidio.

Ipse ego Flaminiam poscentem Februa vidi, Februa poscenti pinca virga data est. Denique quodcunque est, quo corpora nostra piantur, Hoc apud intonfos nomen habebat Auos. Mensis ab his dictus, secta quia pelle luperci Omne solum lustrant, idque piamen habent, Aut quia placatis sunt tempora pura sepulcris,

Tunc cum ferales præteriere dies.

E e in questo sacrificio pretendeuano di purgare le anime de i morti sì, che rilasciassero tutto l'odio che teneuano contra i viuenti. Ilche si coferma con quello che occorse à i Greci, i quali arsa Troia, volêdo ritornare alle case loro, sorse in vn subito vna così horribile tempesta, che li costrinse à fermarsi per vn mese nel porto. Perilche ricercato Calcante Sacerdote d'Apollo della cagione, rispose egli, che ciò accadena, quia nudum Achillis anime satisfactum effet, & vn tale Altibio soldato Greco Tossato so vide, aprendosi la terra, salire vn'ombragrande, la quale chiamaua con prat Es. rauca voce ingrati i Greci, come quelli, che in niuna cosa l'haucuano 6.21. rimunerato, & interrogato chi era, e che cosa si doueua fare, rispose che era Achille, er admonuit expiari Manes suos, Polyxenæ sanguine ad tumulum Ibidem. cius effuso, e perciò il Tragico glifà dire

Ite, ite inertes, debitos Manibus meis Auferte honores, soluite ingratas rates, Per nostra ituri Maria , non paruo luit Iras Achillis Gracia: at magno luet Desponsa nostris cineribus Polyxena: Pyrrhi manu mactetur, & tumulum riget.

Fù questa Polisena figlia di Priamo, amata da Achille, e per rispetto di lei fù egli ammazzato da Paride, e dopò la presa di Troia, restata prigione, fù poi, come si è detto, sacrificata sopra il sepolero d'Achille, onde Outidio,

Placet Achilleios mactata Polyxena manes. Era vso ancora de gli Ateniesi, che essendo quale'vno ammazzato, i Pa-Vedisusrentipiustretti del morto, portanano nella pompa funebre vn'hasta, e la piantauano poscia sopra il sepolero, che era quasi vn denonciare la vendetta che presumeuano di fare de gli Vecisori, dalle quali cose, si vede che era la vedetta de morti appresso gli antichi, simata opera di molta pietà, poiche fatta quella, credenano, ch'essi tronassero requie, no più an lastero girando, mà che si retirassero à godere la felicità de i campi Elisi. A questo rispetto di pietà, era agionto ancora quello dell'honore,

Oui.Faft. 116,2.

Sn. in. Troad.

Ouid. Me t.smor.13.

perche huomo seruile, era stimato quelli che non vendicaua le proprie Arift.esh. ingiurie, e quelle de' suoi. Qui enim non irascuntur pro quibus opportet, & vt 11.4.6.5. opportet, & cum opportet, & quibus opportet, fatui sunt, namq; neq; sentire, neque dolere videntur, atq; qui non irascitur non est aptus ad vlciscendum. Perferre autem contumelias, & suos negligere, seruile est sant. Non è donque merauiglia, se vedendosi appresso gli Historici, che gli Antichi stimauano cosa tanto honorata, il vendicare le ingiurie de' morti; perche oltre quel prurito naturale, che nasce nell'huomo dalla motione del sangue, cagionata dalla colera che ci prendiamo, per la ingiuria ricenuta, definita

Arist. la Arist. Accensio sanguinis circa cor, ob appetitum vindista, & della qua-

msc.1.1. le disse vno,

At vindicta bonum vita iucundius ipfa, Inne.fat. vi era anco accompagnato l'interesse d'honore, e però no è meraniglia dico, se anco Augusto simò il mascheraregli interessi suoi, e la libidine del dominare, col titolo specioso della pietà di vendicare il Padre, poresse seruirgli per pretesto apparente, e ragioneuole per prender le armi. L'altro pretesto pure specioso, sti il bisogno della Patria, perche quando vna Republica si è ridotta à segno, che in essa non habbiano alcuna for-

za le Leggi, e che non si osfernino gli ordini antichi, è necessaria, se non si vuole lasciarla miseramente perire, la mutatione del gouerno, eda questa, quasiin consequenza, la mossa delle armi.

Non erat is Populus, quem pax tranquilla inuaret, Incan de bello tha-

Quem sua libertas immotis pasceret armis, Inde ira faciles, & quod suasiffet egestas

Vile nefas -

76.18.1.

Cosidera Si è accennata altroue la conversione de' gouerni, esi disse che si come tione 24. errarebbe notabilmente, chi volesse reggere col Senato vno Stato, auezzo al gouerno d'vn solo, mentre quel solo faccia virilmente osseruar le Leggi, e procuri che sortiscano il loro fine, così quando l'auttorità di molti e ridotta in confusione tale, che siano trascurate le Leggi, vilipesi i Magistrati, & alteratigli ordiniantichi, è necessario che quel gouerno, che diffuso in molti capifrà di loro discordi, non può hauere molta sufistenza, si riduca finalmente in yn solo, che con suprema auttorità comandando, si faccia obedire, e vada col freno dell'assoluto Imperio trat tenendo, e consolidando quel corpo infermo, che dalla straboccheuole licenza, edall'abbondanza d'huomini corrotti, corre, & è strascinato al precipitio, & all'esterminio proprio; e veramente, si come la Republica Romana era talmente corrotta, e deniata da suoi primi instituti, & dal retto viuere politico, che non era in modo alcuno più capace di libertà, così era necessario il trapasso dall'Aristocratia, ò Democratia che si fol-Tac.an, 1 fe, alla Monarchia, e come dice il nostro A. Nullum aliud remedium discor-

dantis Reipublica, quam vt ab vno regeretur. Mà perche nel far questo transito molti pretendeuano, e miranano d'essere quell'yno, che douesse comancomandare, Et cum præstarent aliquare, se in cunctis præstare arbitrabantur, Arist.pol. opibus enim superantes, simpliciter existimabant superare, & quasi superiores maiora fibi competere arbitrabantur, & quod mains inequale, quindine feguitò la mossa delle armi, non volendo l'vno cedere all'altro, el lin

Prouentu scelerum quærunt vtcr imperet Vrbi; Onde si vede chiaramente, che i pretesti speciosi, seruiuano per velo à relib.i. ricuoprire la loro pazza ambitione, e che tanto erano lontani dal voler foccorrere alla Patria, che anzi, Prinatarum cupiditatum caufa, commodum Dioli. 4. Reipublica prodebant, e che à ragione disse il nostro A., parlando dell'armi, qua neq; parari poterant, neq; haberi per bonas artes, e perciò fece Platone vna Leggenella fua Republica. Si quis prinatim, sine publico scito, pace, bellumue fecerit, mortis pena ei sit. Habbiano donque gli occhi alle mani legib. lib. di que' Cittadini, che maneggiano le armi, quelle Republiche, che defide- 12. rano di conscruarsi libere, nè diano molta sede ad apparenti pretesti, e siano sicure, che Vbi Ciues seditiones mouere incipiunt, vimque, vi vleisci stu- Diolis 4 dent, neque aquitate, humanitateue vindictam, sed cupiditate, armorumue licentia metiuntur, necessario calamitates, quasi orbe quodam semper reuoluuntur, 

Plat. de

# CONSIDERATIONE XXXXI.

who wanted the

Multa Antonio tune, dum interfectores Patris vleisceretur, multas Lepido convessisse.

Il proprio di quelli, che si trouano in bisogno, l'appigliarsi ad ogni partito, per vscirne. E così Augusto che haucua per punta d'honore il torre dal Modo quelli che haucuano ammazzato Cesare, chiusegli occhi in molte cose con Lepido, e con Antonio suoi concorrenti all'Imperio, e promise loro ciò che vollero, non conintentione di seruar le promesse loro, mà per non hanere in vno istesso tempo à fare con tanti, abbracciando quel sauio consiglio, che da vn gran Capitano su dato ad vn Prencipe, che chi si troua hauere trè Nemici, con vno faccia pace, con l'altro tregua, e col terzo guerra. Quindi seguirono quelle memorande altretanto, quanto dete- Giou, nel standeproscrittioni de'Cittadini, nelle quali, non che altri, Augusto tradi Cicerone che l'haueua difeso, Antonio, Lucio Cesare suo Zio, e Lepido, lo stesso suo fratello Paolo, onde fu chi scrisse. Nil reor unquam cru- plut. in delius fuisse, aut tetrius factum, homicidia homicidis permutantes, quos accepe- Am. rant, quos tradebant mutantes. Sed in Amicos magis iniurij, quos sine vllo odio trucidabant, e pensauano, Quam quisq; pessimè fecisset tam maximè tutus esse. Salust de Dalle quali cofe si può argomentare, se poteua frà questi talidurare l'a-bello lumicitia, e l'intelligenza, poiche era tutta fondata sù l'interesse infame gur. della vendetta. Mà furono puoco accorti Antonio, e Lepido, & attefe-

at Hilling

ro più à fatiar l'ingorda voglia di fangue, che à flabilite la loro porenza, perche non s'accorsero, che mentre diedero commodità ad Augusto di lemarfit nemici d'auanti, vennero insieme à facilitargli la stro da diarrinare all'Imperio, edi trattargli poi nella maniera che fece, comevesen.ep.g. dremo nel progresso, epure doueuano pensareche, Aniens, qui cause vtilitatis assumptus est, tamdià placebit, quandià vtilis fuerit. Et la ragione Arif. E- è, perche, Qui sunt ob villitatem Amiei y simil cum villitate dissoluuntur, non th.l.s.c. enim bi se se mutuò, sed villitatem amant. Quando adonque nasce occafione à qualche Prencipe di stringersi con altro Précipe, consideri molto bene, non tanto gli interessi suoi, quanto quelli di colui, che si vuol Xenoph, collegar feco, perche A nicitia illa erit perquam diuturne mansura, si aquis reru Gra conditionibus fade a ineuntur. Ma gunndo si pensa se non al proprio intecora li.7. reste, è impossibile che duti, & però sa di mestiere, considerare molto bene le proposte, e le consequenze d'esse, accioche non si paghi il sio della sua facilità, come lo pagarono i Cartaginesi à i Romani, i quali dopò la rotta datta da Scipione ad Annibale, venuti alla pace co'i Romani, frà gli altri Capitoliaccettarono quelto Vt rostratas Nanes traderent elephan-Liu. dec. tosque quos haberent domitos, neque domarent alios, bellumue, ne iniussu Populi Romani gererent. Che se hauessero ben pensato, ciò che volcua dire il difarmarfi, non farebbero loro feguire le roume che à questa, andarono appresso, perche puoco dopò, sotto specie c'hauessero apparecchiata Armata, & Estercito contra i Numidi, eche infestassero lo Stato di Massinista, i Romani mossero loro nuona guerra, e trattatasi nuona pace, si capitolò che consegnassero pur anco i Cartaginesi à i Romani l'Arma-L. Florus ta, la quale abrusciata sù gli occhi della Città; Et enocatis Principibus, si 11.2.c.15. salui esse vellent, ve migrarent sinibus imperatum, come che volendo i Romanifassicurarsi della gelosia c'hanenano di Cartagine, & aborrendo di parer tanto empi che volessero destruere una Città tanto samosa, e potente, Medium Senatus elegit, vt Vrbs tantum loco moueretur. Alche non Widem. hauendo i Cartaginesi voluto acconsentire, mà risoluti, Quoquo modo rebellandum, non quia spes plla iam superesset, sed quia Florus in Patriam suam , mallent hostium , quam suis maribus cuerti , bidem. ne feguì poi la ruina, & esterminio che si sà. Hab-Ins - al biafidonque ne i gran negotij molta confideratione, e considerisi il sine non solo proprio, mà anco di quelli che trattano con noi, e le con-

fequenze, che pos-- 1. ola de la companya de la fono feguiate and a representation tare tare to promit mag of released dalle cose proposte, perche così non capitolerassi in proprio danno, econ

pericolo dello Stato. CON-

ruf. c. 16. S1.12 6 5.

# CONSIDERATIONE XXXXII.

Postquam bie soccordia senuerit, ille per libidines pessum datus sit, non aliud discordantis Patrix remedium suisse, quam vt ab uno regeretur.



HI aspira all'imperio, non deue darsi mai in preda alla dapocagine, ò precipitarsi nella libidine, perche quella cimoftraincapacidel dominare, in cui è più che necelfaria ogni acuratezza, e dà animo, e baldanza, à chi hauegli istessi fini, di rinoltarsi contra di noi, & di leuarci di sedia, e questa ci rende enernati, e disprezzabili appres

so tutti, e consistendo principalmente tutto il fondamento del signoreggiare (come si è ricordato altroue) nella riputatione, non v'è cosa che l'abbatta, ò che l'auvilisca più, che'l mostrarsi inetto algouerno con la l'abbatta, o che l'autimica più, che i mottattime to argone mottatti me trascuraggine (Comitantir enim ignaviam, mollities, effaminatie, torpor, vi- di de Vir ta studium, tutte cose contrarie al regnare) ò che'l farsi conoscere seruo unibus. de i propri affetti, con la libidine, Talis enim libido est, ve obliquos agat etid Arift, pol. viros optimos, quifunt in potestate. E se da questidue errori, niuno hebbe 4.3.c.12. mai causa di guardarsi, certo che Lepido, & Antonio l'hebbero grandissima, à quali Augusto concorrente, sempre tendeua insidie, accuratissimo, & intentissimo à servirsi di tutte quelle occasioni, che gli si osferiuano di megliorare le sue conditioni nell'Imperio, nondimeno e l'vno, e l'altro si precipitò in maniera, che Augusto puote; Lepidum cum odio ha- Dio.li.54 beret, tamen interficere notens, alia tantum super aliam ignominia afficere, nimirum ex agro in Vrbem inuitum eum venire iubens, ac subinde in Concilia Populi introducens, vt propter potentia, ac dignitatis in contrarium mutationem rifui, & ludibrio omnibus effet, & Antonio che deposto quel vigor martiale, che fora stato necessario in congiontura tale, erasi prima miseramente per so nelle lascinie di Cleopatra, dalla quale nondimeno su egli persida- vedi Dio mente assassinato, hauendo essa data la Città di Pelusio ad Augusto, per neli, st. placarlo, e postasi nel principio della battaglia Attiaca à suggire, accioche di quelle Nauiche seco traeua non potesse valersi Antonio, onde di lui cautò l'Italiano Homero.

Eccone punto ancor la pugna mehina Eeco fuggir la barbara Reina E fugge Antonio, e lasciar può la spime De l'Imperio del Mondo, ou'egli aspira. Non fugge no, non teme il fier, non teme, Ma segue lei che fugge, e seco il tiras

Et veramente lo tiraua, ò per meglio dire lo strascinaua, perche viste dopò la rotra dell'Armata, le cofe sue disperate, elesse di ammızzar se stefso, per morire in braccio di colei, che s'era finta morta, perch'egli moris-MOU

Luc. phan

rf.lib. I.

se da douero. Miseranda Tragedia, & essempio memorabile per quelli, che regnano, acciò che imparino à suggire così satti vitij; mà da considerarsi spesso principalmente da quei I rencipi, che non hanno ancora bene stabilito l'Imperio loro, ò da quelli che hanno dominio, nel quale sono più quelli che comandano, come era il Triumuirato, perche Dissicile erat tres, aut etiam duos viros, equali dignitate sublimes, cum tantas bello res adepti suissent, concordiam servare, e douevano sempre dubitare; Qua hastenus in cuertendis aduersaris, vnanimi consilio consequti suerant, ea postmodum pramia suarum invicem contentionum sutura, perche è verissimo che

Nulla fides Regni socijs, omnisque potestas

Imperò in simile occasione forano necessari (nè basterebbero forsi) gli occhi d'Argo, e si deu ono da gli interessati raccorre tutti gli spiriti, dar bando ad ogni pensier molle, ad ogni lasciuia, e trascuraggine per mantenersi in possesso dell'acquistato, & accioche non habbia quelli che pretende la superiorità, occasione di dire, Nullum aliud discordantis Reipublica remedium, quam vt ab vno regatur.

# CONSIDERATIONE XXXXIII.

Non Regno tamen, atque distatura, sed Principis nomine constitutam Rempublicam.

Aucua hauuto Augusto vn memorando essempio, per imparare la Modestia, nella morte di Cesare, il quale per essersi arrogato troppo di auttorità nell'amministratione della Republica, e per hauer voluto pretendere, & ambire titoli vani, e portar poco rispetto al Senato, e lasciatosi vscir di bocca. Debere homines considera-

suet. in tiùs iam loqui secum, ac pro legibus habere que diceret, sù finalmente dal Ces. 77. Popolo, Qui nec totam servitutem pati poterat, nec totam libertatem, à coltuc his. 2 pi di vintidua pugnalate crudelmente veciso. E per ciò mosso Augusto da essempio tanto fresco, e tanto considerabile, seppe esser Prencipe della Republica, e Patrone d'essa più assoluto, che non sù Cesare, e risintare nondimeno con molta prudenza l'ostentatione de Titoli vani, e viuere frà i suoi Cittadini, in maniera, che puotè suggire

tutte le insidie, e dar occasione, che alla sua morte sosse detto, che ò non doucua mai nascere, ò non morire. Quindi imparisi la Modestia essere necessaria à Prencipe nuouo, massime di Stato, che sosse auuezzo à viuere in libertà.

CON-

### CONSIDERATIONE XXXXIV.

Mari Oceano, aut amnibus longinquis septum Imperium, Legiones, Prouincias, Clases, cuneta inter se connexa.



VE cosenoto io in questo luogo; i confinidell'Imperio beneassicurati da Augusto, ò col Mare, ò co'i siumi reali: Erano questi l'Istro, ò sia il Danubio, come lo chiamiamo noi, l'Eufrate, il Rheno, e l'Oceano, & alla cuftodia di questich'erano come termini, ò confini dell'Imperio, erano destinati foldati particolari, ch'erano con pro- Vedi il prio nome detti; Milites limitanei. Egli Esserciti, el'Armate ben distri- Lip. ne i

buite per le Prouincie, e ben compartite insieme; che sono due cose da Com. di essere molto ben considerate da ogni Prencipe, perche (per parlare de i nu. 63. confini) si vede che la maggior parte delle brighe, & anco delle Guerre che seguono, nascono da questa pietra di scandalo, quando massime non sono ben distinti, ò bene afficurati, e per parlare di cose moderne, vediamo trà li Duchi di Sauoia, & del Monferrato spesse liti, perche lo Stato dell'uno, è intricato con l'altro, e non vi è Fiume continuo, che li diuida. Così trà lo Stato di Milano, e quello di Venetia, sempre nasce qualche disgusto, pure per li cofini, rispetto che quello passa nella Chiara d'Adda il Fiume in molti luoghi col Dominio . E però habbiamo visto à i nostrigiorni, che il Duca di Sauoia hà con molta prudenza ceduta la Brescia à Francia, per il Marchesato di Saluzzo, seben quello era mag gior Pacse, perche, come sauio, hà stimatopiù grande lo Stato suo, mentre sia più sicuro, e che restino estinte l'occasioni di contendere, e procurò ancora di permutare col Duca di Mantoua Francesco, le Terre, ch'egli oltre il Tanaro possiede, con quelle che dall'altra parte sono da questa possedute, e così deuono intenderla gli altri Prencipi, e cercare di troncar dalla radice ogni occasione di disgusto. E quando non habbiano il modo di afficurare, ò di distinguer bene i loro confini, ò con Fiumi,ò con Monti,ò con Mari,non stimerei male il fondare in luoghi opportuni Cittadelle, ò Fortezze, che serasseroi passi, & impedissero l'entrata à i Nemici, e che afficurassero i sudditi dalle inuasioni, essedo questo principal carico del Prencipe, come ci insegnò il Filosofo. Non opor- Ari, Rhe. tet ignorare, quo paeto Regio custodiatur, sed tam multitudinis custodum, quam, id Thee. qualitatis non effe nescium. Locorum quoq; vbi sint presidia collocanda, vt si mi-lib.1. c.4. nora fint augeantur, Si verò superuacua omnino tollantur, & loca opportunas magis cuftodiantur. Et in somma hà da mettere studio grande, in ordinar

cosi fattamente lo Stato suo, che, Ab hostibus quidem non facile inuadi pof- Arist. pol. sut sautem Cinibus facilis sit in aliena egressio, ische gli succederà facilme- 11.7.c.s.

te, se saprà, come Augusto, distribuire que' Presidi, per le Pronincie, che

bastino à tenerei Popoli in freno, & a defenderli in vn bisogno, & in colle care parimente l'Armatein Mare, in posto tale, che vagliano adas-Vedi Ta. saltare, & a ributare prontamente i Nemici. Di che può seruire per Regola, oltre quello che qui dice l'A. ciò che più diffusamente, e distesame-12.4. te eglisstesso ne seriue nel quarto de gli Annali, oue si vede, in qual maniera, & per qual ragione, & à che fine erano disposte le forze così terreftri, come Maritime dell'Imperio, nelle Pronincie, e nei Mari.

# CONSIDERATIONE XXXXV.

Ius apud Cines, modestiam apud Socios, Vrbem ipsam magnifico ornatu, pauca admodum vi tractata, quo ceteris quies effet.



Gli mi pare, che l'A. habbia portato in queste parole la fomma del buon gouerno; e la vera norma, che deue scruare ogni sauio Prencipe, nel reggere il suo Stato; Perche mentre la Giustitia camina rettamente ne i sudditi,mentre con la Modestia si serua buona intelligenza congli Amici, e co'i Confederati, mentre si pascono gli

occhi de i Cittadini, negli ornamenti accresciuti alla loro Città, & augmentano per ciò la loro bencuolenza verso il Prencipe, mentre non si sente violenza in cosa alcuna, se non à fine che tutti possano viuer tran-Lipf. pol quillamente, e pacificamente, che altro resta più da desiderare? è la Giustitia chiamata maggior luminare del Prencipe. Iustitiam veluti solem sacio, qui nisi Imperiorum omne corpus illuceat, tenebra in ijs, tempestas, nimbi. Mà fe la regola de i contrari vale, bisogna dire, che ou un que diffonda i suoi lucidiffimi raggi questo splendentissimo Sole, Lux, quies, & tranquillitas. plat. 2. de Platone la chiamò Fulcrum Cinitatum, Aristotele la giudicò prastantissimam omnium virtutum, lsocrate parimente, aliarum virtutem prastantissimam, & altrone disse disei. Nibil neque factum, neque honestum est, nisi quod

Ifoc. in cum Iustitia, & dicatur, & fiat, & vn altro, Iustitia viilibus relium praponere suadet Comunesque sequi leges, iniustaque nunquam.

Largiri focus -

Stillie, Fa Dalle quali cose appare, quanto stia bene che il Prencipe, e l'abbracci, e per se stesso l'esserciti, & incorrotta la faccia seruare à suoi Ministri; perchetoltadal Mondo la Giustitia, che altro sarebbero i Regni, se non boschi, econili, esorche piene di fierissime bestie, piene di ladroni, e di ladronecci? E però douerà celiassistere à i Tribunali, vedere come è amministrata, procurare che non resti conculcata dalla potenza d'alcuno, Arist. pol. Ouuiare che i Grandi non soprafacciano i piccioli; Rex enim debet, &

li.s.c.10. vult effe custos, vt nec opulenti minstum aliquid patiantur, nec plebs contumclia accipiat. Deue esser sollecito, e continuo alle audienze, sentir le querele

Arth.4. Ethic, c. 1

Nic. On in Panashena 110.

n g.

de sudditi, leggere i memoriali, e spedirli quanto pr ma, perche

Hac vna Reges olim sunt fine creati,

Hefiod.in Theor.

Dicerc ius Populis , iniustaque tollere facta Deue anco esser piaceuole nelle risposte, patiente nell'ascoltare, pronto dipartito, non dedito à i proprij commodi, e vicordarsi in somma ch'egli è persona publica, tirata all'altezza di quel seggio per sernire à tutti. Perciò di Augusto si legge, che Ipfe ius dixit affidue, & in nottem nonnunqua; Sues. in fi parum corpore valeret, lectica pro Tribunali collocata, vel etiam Domi cubas, nu. 33. dixit autem ius, non diligentia modo fumma, sed etiam lenitate. Edi Trajano. plin, is Et velecissimi syderis more, omnia inuisere, omnia audire, & vndecung; inuoca- Pun. tum, statim, veluti Numen adesses assistere, che dene servire per essempio,e per regola al nostro Prencipe. Quanto poi alla Modestia, hà da servarla non solo con li compagni, come in questo luogo mostra l'A. hauer fatto Augusto, mà con tuttiancora, perche se bene, Superbia est commune Iugur. nobilitatis malum, hà però da metterfi auanti gli occhi, e da ricordarfi, Non minus hominemse, quam hominibus preesse, et e tutte le cose mondane, plin. in tutte le grandezze iono caduche e frali, cun Etaq; mortalium incerta quan- pan. toq; plus adeptus est, tanto se magis in lubrico. Deue imitare vn Prencipe su-Tac.an. 1 nio, che si dana vanto. Cum quiequid libuisset liceret, Modestia Plebeios bo- 150c. in mines superani. Abbracci donque il nostro Prencipe la Modessia, perche questa lo colmerà di lode appresso tutti, Quò enim rarior Moderatio in Re- Sen. de gibus, boe laudanda magis, gli lenarà l'Innidia, gli concilierà i sudditi, gli ira lib. 2. conservarà gli Amici e lo renderà Maestoso, anco appresto gli stranieri, 6.23 come si vidde manisestamente nello stesso Augusto, dicui si legge, che, Moderationis eius fama, Indos etiam, & Scitas, auditu modo cognitos, pellexit ad Suet. in Amicitiam suam, Populiq; Romani, vitro per legatos petenda, e tirati da que-Angulio sta istessa virtù i Parthi Gente tanto potente, e superba) restituirono al-Pistesso Augusto le Insegne che tolsero già à Marco terasso, à M.An- thidem. tonio, e gli cederono anco l'Armenia. Tanto può la Modessia, che anco i più feroci, e barbari huomini in certo modo addimeltica, e rende man fieti. Sarà bene ancora, che fidiletti d'abellire con le fabriche magnifiche la Città, come si vede qui hauer fatto prudentemente Augusto, il quale alla morte sua si gloriaua, Inuenisse Romam lateritiam, & relinquere sues. in marmoream; Nè per ciò m'intendo io di voler persuadere al Prencipe; Augusto che per captare vin certo vano applauso popolare, entri in pazzie di fa- 18.2). briche simili à quella Casa Aurea di Nerone, in qua haud perinde gemma. Tac. an. & aurum miraculo esent; folita pridem, & luxu vulgata, quàm arua, es stagna, 25. & in modum solitudinum bine silua, inde aperta spacia, & prospectus, ò à gareggiare con Caligola in voler fare un Ponte sopra il Mare, ò à fare altriedificij spropositati, mà dico che l'ornamento, che vorrà acerescere alla sua Città, o Stato, sia di fabriche necessarie, & vtili al publico come il lastricare le strade, nel che surono diligentissimi i Romani, il sabricar Ponti sopra i Fiumi, che porta molta commodità à i Popoli, come con iua

PAN.

sua lode à i nostrigiorni hà fatto Sisto V., il risarcire le mura delle Cit. tà, il fortificarle nel modo che ricercano le nuoue diaboliche oppugnationi inuentate, nel che sono diligentissimi li lignori Venetiani, il fabricare nuoue Fortezze in luoghi opportuni, per assicurare lo Stato, eper chiudere l'entrata in esso à i Nemici, come hanno fatto gl'istessi nel Frinli, con Palma, l'erigere Tempij, & Hospitali, come con molta pietà sece la Casa de Medici, l'inalzar Portici, l'aprire Librerie, come con eterna fua lode hà fatto in Milano il Sig. Cardinale Federico Borromeo, il fareacquedotti, ò edificij, per introdurre nuoue arti, come con molto comodo, & vtilehanno fatto Sisto, e Paolo V. in Roma, l'impedir le rouine degli edifici antichi, reparandoli per conseruare il decoro alla Patria, e la gloria del nome di colui, che prima gli fabricò, Sistere ruinas, solitudi-Plin. in nem pellere, ingentia opera, eodem quo extructa sunt animo ab interitu vindicare, il dar soccorso à quelle Città, ò Popoli, che per qualche repentino accidente, ò di terremoto, ò d'incendio andassero in rouina, così Augusto soccorse le Città dell'Asia rouinate dal Terremoto, così Tiberio soccorsei Cittadini Romani, che haueuano sentiro danno nell'incendio ap Tac.an. 4 picciatosi nel Monte Celio, tribuendo pecunias ex modo detrimenti, così tolse à ristorare il Theatro di Pompeo che s'era abrusciato. Pompey Thea-Tac.an. 3 trum igne fortuto haustum, Cesar instructurum pollicitus est, co quod nemo è fa-Suet. in milia, restaurando sufficeret, manente tamen nomine Pompey. Così Vespasia-Vefp c. 3. no, restitutionem Capitolij aggressus, ruderibus purgandis, manus primus admo-Plin. Pe, uit, e Traiano in tanti luoghi edificò, che parena, Orbem terrarum adificafse, e non si può negare finalmente, che questo non sia vno studio veramente da Prencipe, e molto caro al Popolo, il quale stima di riceuer no sò che di grandezza, e di nobiltà appresso gli altri Popoli, con la bellezza, e con la magnificenza, e sontuosità degli edifici, oltre che il fabricat del Prencipe, dà occasione à molti poneri di procacciarsi, affaticando, il vitto, à molti belli lingegni di effercitare il proprio talento, e di far cose meranigliose nell'architettura;nella scoltura, nella pittura, nell'arte pla flica, e fusile, & in tante altre concomitanti, no lascia vscir l'orodal suo Stato, mentre allettando con la comodità, e conducendo arteficidi varie professioni, dà loroil modo d'essercitare in casa sua le loro arti, e mercantie, anzi tirarà à se quello d'altri, e moltiplicarà il Popolo, vera, & indeficiente vena de i Tesori del Prencipe. Aggiongasi, che l'essempio fuo tirerà i sudditi, che sempre si specchiano in lui, ad accrescere anch'essi ornamento alla Patria, fabricando le case loro prinate con molto splendore, e le Ville, con eleganza, onde riuscirà lo Stato suo, come ben ricamata veste, che altro al fine non sono i superbi edifici, che le gioie delle Città, e li ticami del Contado. Dene parimente il Prencipe suggire quanto può la violenza, perche è gran pazzia il credere, che ciò che non frottiene da i sudditi con piaceuolezza, si possa conseguire con rigore, E però il buon Prencipe hà da cercare l'amore, che si troua con la man-

fuctu-

fuetudine, e con la dolcezza.

Qui vult amari, languida regnet manu. E dall'amore come figlia, e prodotta la tanto procurata, e desiderata Theb. ficurezza.

Non sic excubia, nec circumstantia telas

claud de Quam tutatur amor -2. Hower. Si come malamente si potrà mai assicurare quelli, che sia odiato, e mi- cons. nor soddisfattione hauerà sempre da i sudditi quello ch'è rigido, che quello ch'è amorenole Prencipe. Male terrore veneratio acquiritur, longe- plin, Ebi, que valentior amor adobtinendum quod velis, quam timor. Fuggasidonque lib.s. dal Prencipe ogni violenza, Nec dominationem, & servos, sed Rectorem, & Ciues cogitet, clementiamq; & iustitiam capescat. Ne per questo m'intendo io di leuar dal Prencipe quella seuerità ch'è necessaria, & che mista con la piaceuole zza, constituisce vn ottimo temperamento di gouerno. Si The. ath. enim semper, & vbiq; clemens, & facilis sit ad condonandum, quid aliud asseque-pol. lib. z. tur, nisi pt bonos ad scelera inuitet, malos verò ad deteriora perpetranda alliciat? cap. 6. Deuc adonque alla clemenza, e benignità, così mischiare il rigore, e la feuerità, che, e li tristi siano con la pena raffrenati dal male, & li buoni col

premio alletatial bene. Maxima enim peccandi illecebra, impunitatis spes. Gic. pro \_\_\_\_ Quis verò virtutem amplestitur ipsam.

Pramia si tollas? Mà auertafi, che la seuerità non si hà da mettere in opera solo per quelle ingiurie che rifguardano la persona del Prencipe, mà douerassi vsare anco per quei misfatti, che perturbano la pace, e la quiete publica, e priuata, e però per concludere questa nostra Consideratione, sia il Prencipe piaceu ole co'i buoni, e seuero co'i tristi, per il fine che qui dice l'Auttore. Quo ceteris quies sit.

#### CONSIDERATIONE XXXXVI.

Dicebatur contra, pietatem erga Parentem, & tempora Reipublica obtentui sumpta, ceterum cupidine dominandi, Gc.

I è detto di sopra, che chi vuol guereggiare, prende sempre In qualche pretesto, ò titolo che habbia apparenza d'honesto, ilche è molto ben confermato dall'A. in questo luogo, essendo il fine vero di colui che maneggia le armil'interesse del dominare, gli altri titoli, benche speciosi, tutte mascare, saluf. 114

& bonum publicum simulantes, pro sua quisque potentia certant. Eperò deuo-gurt. no essere molto bene occulate quelle Republiche, c'hanno Cittadino, che sia Capitano d'isperimentato valore, di nobiltà insigne, che habbia feguito, & auttorità grande appresso il l'opolo; e quando veggono ch'egli p rocuri con istraordinarie amorenolezze, ò con donatini dicapti-

mil. Inue.

Sat. 10.

uarfi li Soldati, sì, che si conosca, che se gli voglia far suoi, ò di allettarela plebe, nella maniera che fece Augusto, all'horahanno da temere, e da ripararfrin modo, ch'à loro non fucceda quello stesso, che à Roma; Feceromorirei Romani Caffio Confole, perche hauendo distribuite le terre occupate à gli Hernici, la metà à i Latini, e l'altra alla Plebe; Publica.

Liu. li.z. Patribus folicitudo inerat, largitione, Confulem, periculofas libertati opes struere, ilche potrà seruire per essempio della gelosia che bisogna hauere con questiv cellacci, per conservare la libertà. E però sarà sempre sanissimo configlio, il non dare auttorità à persona priuata, che possa, sotto qual si voglia colore, ò pretesto armarsi, e formare Esserciti, perche se bene si

chiamerà Capitano della Republica. Non tamen ex Magistratuum prascripto, sed suo arbitrio cuneta administrabit, e sotto il vago fiore di honesta causa, terrà nascosto l'orribile serpente dell'ingordigia del dominare. Guardinsi anco di non lasciarsi corromperegli Esserciti, ò con donatiui, ò co altre maniere, perche à loro seguirà parimente quello, che à Roma, cioè extortum inuito Senatu Confulatum, armaq; que in Antonium acceperit, contra

Rempublicam versa, e sarà anco assai, se si sforzeranno di cuoprire la lorofellonia, con dire, Non Romam se bello, tanquam hostem, sed propter eam, aduersarios armis impetere. Dalle quali armi mosse, oltre la perdita della libertà, seguono poi tutti que' mali, che si dicono à basso, Proscriptionem

Ciuium, divisiones agrorum, si perche Impossibile est, Imperium malis artibus quafitum bonis retineri, sì perche anco, non hauendoil Tiranno il modo di poter rimunerare i Soldati, e Partegiani suoi, e quelli che l'hanno aiutato à mettere in stato, & hauendo sempre molti nemici, è quasicostret to, per assicurar se stesso d'ammazzarli, e di scacciar dalle Città i poco confidenti, con che fà due colpi, vno che libera sedi sospetto, l'altro che co'i beni de' morti, ò de' forusciti hà il modo di premiare i soldati, e di gratificarsi gli adherenti, & amici suoi, e così stabilisce le cose sue, rendedo debbole la parte contraria, egagliarda la sua fattione. Oltre le sodette considerationi, osseruisi con quanti inganni, cauillationi, e maluagità, caminano quelli, che per indiretta via, vogliono farsi patroni d'uno Sta-

cafar in to che non è suo, ecome loro paia honesto, Causa regnandi, ius omne violandum, perche non sono raffrenati del comettere ogni sorte di sceleratezza, nè dal santo nodo dell'amicitia, nè dalla charità della Patria, nè dall'amore del fangue, ò della parentella, nè dallo flimolo dell'honore, nè dal rispetto delle leggi, ne dal timore di Dio, nè finalmente si troua laccio sufficiente à legare la mani ad vno ambitioso, sì che egli non attenda sempre

Successus pregere suos, instare fauori Numinis, impellens quidquid summa petenti Obstaret, gaudensque viam fecisse ruina.

Lucanus Pharf. 416.1.

Com.

Hift. 1.

# CONSIDERATIONE XXXXVII.

Quamquam fas sit privata odia, publicis vtilitatibus remittere.



Entenza molto degna, mà però poco praticata, perche il desiderio della vendetta, è in alcuni tanto ardente, che poco si curarebbero che rouinasse il publico, pur che essi potessero vendicare vna sua prinata inginia, forsi perche, più da Peri-

patetici, che da Christiani pensino che perferre iniurias, & suos negligere, Arist. E-sit servile. e pure

Minuti

Semper, & infirmi est animi, exiguique voluptas

thi, lib.4. cap. 5. Iuuenal. fat.14.

Eli buoni Cittadini pospongono la vita, non che le ingiurie al beneficio della Patria, perche, Credendum est, post Deum, mortales hanc vnam habere, li. 5.c.6. cui nauare maiorem operam debeant, di che hanno resa chiara testimonian-vedi Plu. za i Licurghi, i Mutij, i Curtij, li Regoli, i Marij, i Bruti, i Rutilij, & altri Liue pode' quali alcuni s'elessero volontario essiglio: altri s'esposero a volon-libio. tario, e manisesto pericolo della vita: altri generosamente la prodigarono: altri perdonarono a suoi nemici, sino a i paricidi: & altri per non perturbare la pace publica, tollerarono volontariamente l'esclusione perpetua dall' amata Patria.

# CONSIDERATIONE XXXXVIII.

Sed Pompeium imagine pacis, sed Lepidum specie Amicitiæ deceptos, post Antonium Tarentino, Brundusino que sædere, & nuptis sororis illestum, subdolæ affinitatis pænas morte exoluisse.

L regnare è cosa tanto gelosa, che non può tollerare copagnia

Nec Regna socium ferre, nec tede sciunt;

E però pazzamente si consigliano quelli che credono, e si sida-Agum.

no di persona ambitiosa, perche ti sarà fedele, e ti serbarà la pa
ce, sin che saccia per lui l'hauerti per Amico, & lo stare teco in amicitia,

& anco per afficurarti; ma poi ti coglierà all'improuiso, e ti sarà pagare il sio della tua sciocchezza, col caro prezzo della vita. Non hauerà rispetto a patti, non a capitulationi, non a giuramenti, non a pace satta, non ad amicitia, ò vera, ò sinta, non a parentella, nè sinalmente a qual si voglia cosa stabilita, promessa, ò giurata insieme, & frequentius conuen- Veget. Utionum, pacis que simulatio, credulis, quam arma nocuerunt. Leggasi ciò che quì 3 ca. 3. accenna l'A. più distesamente a in Suettonio, b in Dione, e & in Plutargust. à in dua co, che shupirà considerando, con quante maluagità, e stratagemi, cer-

cassero

cassero d'assassinarsi insieme Augusto, Lepido, & Antonio. Cosa però b Lib.45 infame, & indegna di qual si sia non dirò Prencipe, ma d'ogni prinato, e plebeo huomo, trapassando questo inganno al tradimento, e tanto più vituperosamente, quanto che l'ingannare chi si fida, e gl'istessi l'arenti, & In Ansolo per questa maledetta libidine di regnare, è la più scelerata cosa che tonio . si possa commettere al Mondo.

# XXXXIX. CONSIDERATIONE

Pacem sine dubio post hac , verum cruentams .

TAC. IN Agric.



Entre non era restato con chi combattere, era ben necesfario che seguisse la pace, perche diceuano gli Inglesi de i Romani, & vbi solitudinem faciunt, pacem appellant. Ma non deue però il Prencipe procurarfi, se fia mai possibiie, vna pace tale, perche

La vittoria sanguinosas

Suol fare il Capitano assai men degno. Ariofo Massime quando è poi sugellata col sangue de Cittadini, & de' Paren-Far. 5.15 ti, di cui è difficile il lauare la macchia.

# CONSIDERATIONE

Lollianas, Varianas que clades, interfectos Rome Varrones, Ignatios, Iulos, &c.

Sence. de Cle.lib.1. sap.8. Ibidem.

Alli discorsi che si faceuano nella morte d'Augusto, hano bello specchiarssi Prencipi, & occasione d'imparare a gouernarsi, ricordandosi, che se bene sono superiori a tutti, che nondimeno tutti considerano le loro attioni. Omnia enim fatta, di-Haque Principis rumor excipit, e se desiderano di lasciar dop ò di sè buon nome, operino bene, e fiano certi, che, Qualemcunq; famam meruerint, ma-

gnam habituri sunt, e che quando operano male, non solo sono diu olgati i proprij difetti, ma anco al suo mal gouerno si ascriuono le sciagure che porta il caso, ò l'altrui dapocaggine, come queste due rotte d'Esserciti s'attribuilcono ad Augusto, che pure non ci haueua colpa. Pensino, che nonsitaccionogli homicidij mterfectos Roma Varrones, &c. che si publicano le lascinie, & gli slupri, abducta Neroni vxor, che non si dissimolano i sacrilegi, consulti per ludibrium Pontisices, e che se gli mettono in conto sinoglialtrui diffetti, Tedij, & Vedij Pollionis luxus, e conoscano dalle sopradette cose, la necessità che hanno da viner bene.

# CONSIDERATIONE.

Postremo Liuia, grauis in Rempublicam Mater, grauis Domui Cesarum Nouerca; Nihil Deorum honoribus relictum, cum se Templis, & effigie Numinum per flamines, & Sacerdotes coli vellet.

Ome fossegrane alla Republica Linia, si può argomentare, dall'hauere affascinato in maniera Augusto, che puote perfuaderlo ad adottare Tiberio suo Figliastro, alla successione del-

l'Imperio, huomo sanguinario, libidinoso, falso, finto, simolato, e crudele, che ammazzò il fratello, la moglie, i figli, la nuora, e li nepoti, & del quale l'istesso Augusto, che lo conosceua molto bene, pre- suet. ins disse, Miserum populum Romanum, qui sub tam lentis maxillis futurus erat. Co-Tib. n.21 me poi fosse Matrigna alla Casade Cesari, considerisi ch'ella atossicò costa, rel'istesso Augusto, come habbiamo detto altroue, che sece morir Marcel- Div.li. 13 lo, ilche attesta Dione. Mortis Marcelli causa, Liuia à quibusdam imputata, est, qua eum filiis suis praferri indigne ferebat. Che aucleno Lucio Cesare,e Caio suoi Nipoti, come tocca poco di sopra l'A. ondebisogna concludere, che Muliebre est furere in ira, e che non può cometter maggior'erro . Senee. de re il Prencipe, che rilasciar'il freno dell'auttorità alle Donne, le quali cap.s. essendo di natura insatiabili, per venire a capo de iloro sfrenati desideri, non curano nè il bene, nè l'honore, nè la riputatione del Marito, il che quanto sia vero, appare da questo luogo, in cui si dà taccia ad Augusto della crudeltà, e della superbia di Liuia, la quale quasi volendo gareggiare, non che con altri, con gl'istessi Dei, procurò a se stessa Tempi, acerdoti, e Sacrifici. Tanto presume superbia, & ambitione donnesca; onde siano auestiti i Prencipi, a non si dar loro tanto in preda, che se gli possa con eterna infamia, & ignominia opporre, che quasi vilissimi ma- Arist. pol. cipij, siano dalle Donne (come si suol dire) menati per lo naso. Quid lib.2.0.7. enim refert vtrum mulieres ipse gubernent, an eos qui gubernant à mulieribus gubernari?

### CONSIDERATIONE LII.

Ne Tiberium quidem charitate, aut Reipublica cura, successorem adscitum, sed quoniam arrogantiam, sauitiamque cius introspexerit, comparatione deterrima, sibi gloriam quasimsse.

Vesto concetto mi pare c' habbi più tosto del maligno, che del veriteuole; Ma è però tale, che può aprire gli occhi a i Prencipi, vedendo quanto siano le attioni loro ventilate, e setacchiate da i sudditi, quando vogliono anco penetrare i più intimi sensiloro, e discorrere secon-

secondo le loro chimere, come di cosa certa: e da questa consideratio. ne potranno conoscere, quanto sia necessario, che compongano la vita lorobene, se desiderano di lasciare dopò di sè quell'honorata sama, ch'è tanto desiderata da ogn'uno, e che deuono principalmente proporsi Tuc.an., Prencipi, quabus pracipua ad famam dirigenda. Dicenano costoro, che Augusto si fosse tolto per successore Tiberio, perc'haueua conosciuto ch'egliera molto superbo, e crudele; accioche paragonata la crudeltà di costui, con la sua piacenolezza egli fosse tanto più, dopò la sua morte, desiderato dal popolo, e la gloria sua venisse a farsi tanto più chiara, e grade, quanto egli doucua, per il procedere tanto differente, essere più odiato, & aborrito, e mediante i vitij suoi più abomineu ole, & infame. Il che pesues. in rò a mio giudicio, non si deue credere, perche come discorre Suetonio, Tib. n.21 non è verisimile, che vn'huomo tanto sanio, prudente, e circospetto co me fù Augusto, in vna cosa di tanto momentosi scordasse la solita sua prudenza, e l'amore ch'egli portaua alla Patria. Può essere che conoscesse qualche vitio in Tiberio, ma anco, che poste in bilancia le virtù co'ivi-

tissimo nel mestiero delle armi, e della guerra, che sotto di lui haueua co molta sua lode, e con accrescimento dell'Imperio maneggiata, lo stimas seatto, e proportionato a reggere così grande Stato, nel termine ch'egli lo lasciana, e che per ciò se lo adottasse. Sò che Dione porta quasi lo stesso concetto, dicendo. Tanta profesto suit inter Augustum, & Tiberium dissimilitudo, vt suspicio quosdam tenuerit, consultò Tiberium ab Augusto, satis eum qualis esset cognoscente, successorem ordinatum, quo magis ipsius gloria storeret. Maconsiderisi vn puoco, se questo possa stare, con quell'amore ch'eglihaueua mostrato di portare alla Republica, quando dopò hauer finite le guerre ciuili, e ridotte le cose in stato tranquillo, e pacifico, volse restituire alla Patria la pristina libertà, e di Signore, e Padrone ch'era dell'vniuerso, ridursi a viuere prinato, & ad obedire, e farsi suddito di nuono? Che hà dafare, ò qual conuenienza è trà quel fatto, e questo? Maligno concetto, & indegno d'essere addossato a Personaggio di tata eminente virtù, e conditione; e forsi che le sue imprese erano così puoche di numero, e così basse di qualità, che per farle risplendere, facesse toro di mestiero della lucernade i vitij di Tiberio? Vitiosissimo concetto. Ma perche questo luogo ce ne porge occasione, cercheremo, s'è più vtile alla Republica, ch'ella riceua il Prencipe dall'elettione, come riceuette Tiberio, ò dalla successione, come hebbepoii successori. E' questa questione assai disputata frà i Politici, come che non manchino ragioni per Plin. in. I'vna, e per l'altra parte. Per l'elettione si porta quella massima. Imperaturus omnibus, eligi debet ex omnibus. Equell'altra An summe potestatis Dio.li.69 haredem, tantum intra domum tuam quaras, non per totam Cigutatem oculos cir-

tij, stimasse preponderare quelle a questi, e sapendo ch'era isperimenta-

cumferas, & bunc tibi proximum, bunc coniuntissimum existimes quem optimu, quem Dis simillimum inueneris? Pare anco che nella elettione, oltre questo

beneche si possa eleggere il megliore, conformea quello, Optimum que- Tac.bis.1 que adoptio inuenit, vi si scorga anco certa speciedi libertà molto grata al popolo, e della quale anolto si compiace, e però diceua Galba, lovo liber- ibiden. tatis erit, quod eligi cepimus. In oltre l'elettione si sà con maturo discorso de ipiù faui della Republica, qualinon così di leggieri si muoneranno a dare l'Imperio a chi non lo meriti, o non sia atto a reggerlo, & il Prencipe eletto ha questo di buono, che entra in possesso con applauso, è sicuro d'esser ben visto, douendo dominare a quelli che sono concorsi a chiamarlo, e volerlo per Signore. Generari & nasci à Principibus fortuitu, nec vltra astimatur, adoptandi indicium integrum, & si velis eligere, consensu monstratur. Questa buona opinione c'ha mostrata il popolo nella elettione verso l'eletto, lo mette in una certa conueniente necessità, per non cadere da quella opinione di bontà, per la quale gli eligenti si sono indot tia dargli l'Imperio, dicaminar bene, e di reggere i popoli con buone arti . Nos bello,& ab astimantibus afciti , cum inuidia quamuis, egregij erimus . <sup>1bidem</sup>. Nella successione tocca taluolta il Principato ad vno che iarà difettoso di corpo,e di mente, nella elettione si può sempre eleggere il più perfetto . A natura sape corpore, aut mente imminutum habes, ab adoptione, & iudi- Dio.li. st cio virog; perfectium si voles. L'elettione megliora la Republica, quasi che, aperiatur virtutibus campus, perche mentre che ogn'vno hà speranza di Lip. in poter arriuare ad effer Prencipe, si sforza d'habituarsi in quelle virtù, e mon. pol, d'abbracciare que' costumi, che sono degni del Principato, e così la Cit-cap. 3. tà abonda d'huomini infigni, e attia tuttiibilogni d'essa. Moltianco degenerano dalla bontà de' loro maggiori, e si danno in preda a i vitij; e però è più sicura la elettione, essendo impossibile che in vna moltitudine non si troui un buono. Lo dice Aristotele: Nobiles multi à Parentibus de-Arist. 2. generant, & in deteriores mores prolabuntur, ac in tota multitudine instar mon-Rethor.c. stri est, si vnum studiosum, & prudentem virum non inuenias. L'elettione tiene 15. più in freno il Prencipe, sapendo essere in potestà di quelli che l'hanno eletto, di scacciarlo; ondecgli ricordandosi di comandare ad huomini, e non a bestie, si porta nel gouerno, tanquam rationem redditurus, nec minus plin, ina hominem se, quam hominibus præesse meminit. Da così fatte ragioni arma- Pan. ti, entrano in campo quelli, che intendono di diffendere, l'elettione effere megliore della successione. Ma non meno lucide, e sode sono le armi di quelli, che ad onta loro sostengono, la successione essere molto più vtile alla Republica della elettione; e prima si fanno vedere nell'aringo, con la soprauette fregiata di concetto naturale, dicendo, essere la successione conforme alla natura, la quale, Ex arbore annosa, & trunco, nouam. Tholo.de producit, qua antequam antiqua decidat, iam radices, & vires accepit. Soggio- Kep.li.7. gono l'auttorità del Prencipe nostro de Politici, Minori discrimine Prin- e anu. ceps sumitur, quim queritur, e si vede che questo è vso accettarissimo altre-Tac his.2 tanto, quanto antichissimo, di quasi tutte le Nationi. Così i Lacedemo Emil.p.o ni mantennero sempre il Regno nelle due case de i Procli, & de gli EuriReg. 4.

steni, che traheuano l'origine loro da Hercole, e faceuano succedere il più antiano d'età de i figliuoli, di quelli c'haueua prima regnato, & se accadeua che mancasse senza maschi, era chiamato alla successione il più propinquo. Nelle sacre lettere vediamo successo a Dauid, così comandando Dio, Salomone vitimo figliuolo, al quale successero i figli, e nepoti, sin che sù estinta la linea, e che successe Ioada, che veniua da Natan, altro figliuolo di Dauid. Questa continoata successione s'è poi vista osseruata appresso i Persi, appresso i Greci, appresso i Macedoni, appresso gli Egittij, appresso i Medi, appresso gli Assirij, appresso gl'Indi, appresso i Turchi, appresso i Francesi, & appresso gli Spagnuoli, e finalmente si vede questo ester' vso accettato quasi da tutte le Nationi dell' Vniuerso, perche il popolo più volontieri obedisce ad vna Casa auezza à regnare. che ad v na che nuouamente s'ingerisca, ò arrini al dominare, di che fa chiaro testimonio il vedersi che rare volte segua mutatione di Rè,ò pez linea finita, ò peraltra causa, che, quasi ombra al corpo, non seguano altresì seditioni, tumulti, riuolutioni, e guerre ne'Regni, e perche la base, & il fondamento d'essi è fondata nell'obedienza del popolo, quindi appare esser tanto più vtile la successione della elettione, quanto più vo-Iontieri obediscono i popolial Prencipe successo, che all'eletto; perche quello che succede, è alleuato frà loro, è della stessa gente, ha gl'istessi costumi, conosce gli huomini, le inclinationi, il genio, le volontà, i desideri, e le forze loro, e comanda, e se ne serue, ene dispone a luogo, e a tempo, secondo le opportunità, e sà tutto senza violenza, sì perche (come s'è detto)più volontieri è obedito, sì anche perche la cognitione de i costumi porta seco la dottrina del saper comandare, oltre che essendo il Pren cipe frà loro alleuato, quasi vno di loro, ama più il popolo, nè così facilmente caderà in pensieri Tirannici, ò vorrà mutar seggi, ò alterare la Republica, che eleggendosi nuono Prencipe è quasi concomitante, per non dire necessario, che succedano nuoni costumi, e nuone leggi. Ro-

Liu. li. 1. molo fu bellicofo, e Numa Religiofo; quello fi valfe della ferocità del po polo per ampliare il Regno; e questo della tranquillità della Religione per stabilirlo, che può servire per estempio. La novità poi delle leggi porta alteratione grande nelle Republiche, e faranno sempre travagliati quegli Stati, ne' quali sia facilmente admessa la mutatione delle leggi,

Tuc.an.; & corruptissima Republica plurime leges, e ne gli Statielettiui si vede molto frequente, conforme al genio de i Prencipi, che arriuano a gouernarli; e perche possono arriuarci stranieri, volendo essi introdurre i costumi della Patria loro, vengono a rouinare la Republica, e per questa causa, credo so che comandasse Dio al popolo Israelitico. Non poteris alterius

Den.e.17 Gentis hominem, Regem facere, qui non sit frater tuus, perche non volcua che si mutasse la sua legge, e che questo sia vero, le Historie lo mostrano, poiche molti popoli si son ribellati, non solo al Rè forastiero, ma anco al naturale, quando habbia voluto sar nouità, ò dar' igonerni principali

delle

delle Pronincie a gli stranieri. Per questo si congiurarono i Siciliani co. Ann. Fra tra i Francesi, per hauer voluto il Rè Gulielmo faregran Cancelliero di Istabiaquel Regno vn Francesesper altro huomo di molto valore. Per questo loa inla Spagna si ribellò a Carlo V., per hauer dato i principali visici a i Fia visa ipsa menghi; Per questo a i nostri giorni i Fiamenghi si sono ribellati a Fi- us. lippo suo figlinolo, per hauerci dati Ministri Spagnuoli; & per questo Capane iftesto vediamo al presente la Francia di nuono tumultuante, & in peri-moderni. colo di nuona guerra Cinile, perche si è dato qualche gouerno a forastieri; e per questo io credo che Licurgo escludesse dalla sua Republica i forastieri, Nam & frequentare aduenas quosdam, alienis educatos legibus inu- bib.7.c.6. tile putabat ad rectam Civitatis disciplinam, e gli Atheniesi haucuano nella loro Città vn luogo separato per li forastieri, accioche con la varietà de' costumi non portassero nouità nella Republica, e per questa causa è da credere ancora, che i Francesi escludessero con la Legge Salica, dalla successione del Regnole Donne, accioche prendendo esse Marito sorastieto, non alteraffero i costumi loro. Alle sopradette ragioni succede vn'altro inconueniente, & è, che negli Stati clettiui, si accrescono sempre nuoue gabelle, perche il nuouo Prencipe ha da gratificar quelli che l'han no fauorito; ha da dare il donatiuo alle Militie, alle Guardie; ha da proue dere la cafa, la feruitù, e non hauedo tanto del suo che bassi, bisogna per forza che ne caui da i sudditi, a quali accade quello che a i miseri Caualli, che dopò hauere satiata col sangue loro vna ingorda mosca, ne sopraniene vna più famelica, che gli da maggior molestia, che la prima; & al o pradetto inconueniente ne segue vn'altro, che mentre è incerto il successore, si fanno congiure, esi ordiscono trattati anco sopra la vita del Prencipe vimente, si divide il popolo, e la Nobiltà in fattioni, dalle quali, come da peffima radice, pullulano poscia quei mali, e quelle rouine, che senti Roma da i Mari, da i Silli, da i Cefari, da i Pompei, da i Lepidi, da gli vedi Plu. Antonij, e da gli Augusti; e per ciò, l'istesso Augusto, mancando de figli-nelle soro uoli, adotto i Nipoti, e Pronepoti, & il Figliastro, ne successor esset in incer-vice, & to, & quo pluribus munimentis Imperium insisteret, sapendo molto bene, Non lessadriclasses, non legiones, perinde firma Imperijmunimenta, quam numerum liberoru. no de bel Di più, chi viene eletto, è sforzato à dependere da quella parte, ò fattio-lo ciu. ne che l'hà promosso, e bisogna taluolta tollerare inconuenientigran. Tac.an. dissimi, nè può così assolutamente reggere lo Stato, come sà quello che Tachis.4 fuccede, che non hà occasione da dipendere da alcuno In oltre nell'Interregno feguono mille disordini, e la Republica quasi Naue senza Noc chiero, agitata da rabiosi venti degli odi, ede l'ambitione altrui, và flutmando frà gli scogli degli homicidi, frà le sirti delle vedette, perche ogni scelerato spera alla successione del nuouo Prencipe di andarne impunito, mentre nel caldo delle allegrezze, facilmente si ottengono gratie, nè basta chi rappresenta il Prencipe, ò chi per modo di provisione gouerna in quel tempo a raffrenare tanta licenza. Aggiongafi che trapassando i

Considerationi Regni da Nationea Natione, ne segute la perdita de gli stessi Regni, perche quelli che prima erano capo d'Imperio, si fanno membra; & cosìve vedi in diamo (morto Sardanapalo) trasferita la Monarchia degli Affiri, nei fijm, & Medi, e foggiogata l'Afia da Medi, Ciro trasferi la loro Monarchianei Herod.in Persi; & Alessandro debellato Dario, la trasferi nei Macedoni; così i Vedi Li- Romani, soggiogato il Mondo, e ridotti i Regni in Provincie, eressero la nio, Floro Monarchia Romana; così i Turchi debellatig PImperatori Greci, & Il er altri. Soldano d'Egitto, principiarono la loro; cosi gli Spagnuoli, vniti tanti Vedi il Stati, e Regni, ò con le armi, ò con le heredità, e successioni, hanno dato Thuane titolo, e grandezza alla Monarchia loro, & hanno estinto il nome di nel I. Tac, hif. 3 molti Regni, e Stati, che come altrevolte erano capo, così hora sono sat te membra. S'aggiongea i sopradetti inconuenienti, che mentre l'eletto Prencipe, sà che il Dominio non ha da perseuerare nella sua Casa, non fà altro cho cuacuare l'erario, per renderla grande nel miglior modo Tac. bif. 3 che può, & nulla in posterum cura slacerat Imperium, non tratta i negoti co quella diligenza, & amoreche fà colui, che sà di hauere a lasciare lo Stato al figlio, oltre ch'è sforzato a donare così all'ingrosso a chi l'hà eletto, che non è merauiglia se ad alcuni Imperatori, per questa causa non è bastata la rendita dell'Imperio, che anco hanno catiate le piume alla misera Aquila loro, in maniera, che adesso si vede compassione nolmen te cotanto spenacchiata. Aggiongi ancora che l'eletto dopò hauer prouata la dolcezza del dominare, malamente si può indurre a pensare che gli suoi successori debbano tornare alla vita priuata; eperò mentre è in possessio, non lascia cosa intentata per perpetuarnisi. Quindi vediamo l'obligarfi vna parte del Regno con benefici, con gouerni, con doni, con prinilegi, con domini, e con titoli: Quindi il perfeguitar altris il farli mal capitare, il confiscar loro i beni, il prinargli di Nobiltà, il torloro i gouer ni, lo spogliarli de i prinilegi, delle dignità, & in somma secondo che il Prencipe eletto fauoreuoli, ò contrarij li vede alla sua libidine di dominare; così anch'egli, ò con fauori, ò con persecutioni, camina con essi lo-

ro, e così s'infiacchifcono gli Stati, si dividono in fattioni, e ne seguono le guerre Ciuili, da lui desiderate, per hauer occasione, e pretesto di poter Tac.an. I dire, Nullum aliud discordantis Reipublica remedium, quam vt ab vno regatur. Dalle quali ragioni bifogna concludere, che se ben pare, che l'elettione, per le ragioni, che fi adduffero habbia qualche vantaggio, per la parte affirmatiua; nondimeno, perche seguono poi tanti inconuenienti, e danni alla Republica (come apertamente s'è visto) pare che senza alcun dubio si possa infallantemente concludere, essere assai più vtile a gli Stati la suc cessione, che l'elettione, e facile ancora sarà la solutione, e la risposta alle ragioni, che in fauore di quella furono portate.

Alla prima donque, che era quella, Imperaturus omnibus ab omnibus debet eligi, si risponde, che eletto si può anco dire da tutti il Prencipe che succede, perche le leggi della successione in vno Stato sono state intro-

dotte,

dotte, & accettate dalla moltitudine.

Alla seconda, che si debba eleggere il megliore, e non il più propinquo; si risponde, che può così degenerare, e farsi peggiore l'eletto megliore, come il successo, perche secunda res acrioribus stimulis animos nostros Tac.hif. e explorant, & felicitate corrumpimur, & èpiù facile ad essere strauolto da quella violenza, che feco porta il dominare, chi non è auezzo a quella grandezza, che chi vi nasce dentro.

Alla terza, della libertà del popolo; si dice, che la libertà non gli è semprevtile, perche è volubile, & incostante, e si lascia nelle cose importanti, così tirare al suo male, come al suo bene, perche essendo egli d'ordinario guidato da qualche capo d'auttorità, può questo tale essere interestato, e attendere più al commodo suo priuato, che al beneficio publico, e poi, Eadem sub bono Principe virtutibus præmia, quæ in libertate.

Alla quarta, che l'eletto si faccia con buon discorso, bisogna direche Pan., anzi con mal discorso, perche le passioni, egl'interessi fanno spesso eleggere il peggiore, & Nero (non che altri, dice il nostro A. ) à pessimo quoque Tac, his. e

semper desiderabitur. Alla quinta, che l'eletto sarà sempre più ben visto, e più caro; si rispodeche è falso, perche, ò sarà del Paese, ò straniero; se sarà del Paese, l'emolatione che suol essere trà i pari, lo renderà ingrato, & esoso a quelli, che aspirauano all'istessa grandezza; se anco sarà forattiero, come huomonuouo, e di differenti costumi, non troucrà mai quella sincera inclinatione d'animo de' sudditi verso di se, che suole hauere vn Prencipe naturale. Diceira Gobria a i compagni. Nobis pulchrius erit, recuperare Im- Herod.li. perium, aut si recuperare non poterimus, mortem oppetere, quam cum sumus Per- 3. sa, Viro Medo parere. E poi, non è mai da farsi gran fondamento nell'affetto del popolo; e chi fù più desiderato, & amato Prencipe di Caligola? del quale su scritto, Imperium adeptus, populum Romanum, vel vt ita dicam,

miseramente ammazzato. Alla sesta, che l'elettione metta in necessità il Prencipe di caminar bene, sidice, che la stessa necessità hanno quelli ancora che succedono, perche Principibus precipua ad famam dirigenda, e come si è detto di sopra, Tacan, 4 possono così degenerare quelli, come questi.

Alla settima, che possa succedere vno che sia difettoso, & che nelle elettioni sempre si accappa il più perfetto si risponde, che, aequiore animo ferunt homines quem Princeps parum feliciter genuit, quam quem male elegit, pun. e semi si facesse oppositione, che lo Stato sentirà nocumento dall'imperfettione sua, Dirò che in tutti gli Stati sono i loro Consigli, i loro Senati, x che questi possono molto ben supplire al mancamento del Precipe, il che si vede nell'Historie seguito in molti Stati, senza danno loro: e poi bisogna distinguere delle impersettioni, è che sono appartenential

hominum genus, voti compotem fecit exoptatissimus Princeps, e nondimeno Cal. n. 13 fattesi prima più congiure contra la sua vita, sù al fine con trenta serite

Num. 5%.

corpo folo, restando l'intelletto libero, e suegliato, è che sono anco nel l'intelletto, si che questo non discorra, nè sia atto al gouerno; se l'imper fettione è nel corpo solo (purche non sia in membro che impedisca l'at tione) come se fosse muto, à fosse podagroso, se zoppo, se losco d'occhio, se bleso di lingua, à tutti questi diffetti può egli con l'aiuto di buoni Ministri non lasciar sentire alcun danno à gli Stati suoi; Ma sepoi fosse l'intelletto deprauato, come che fosse pazzo, ò suor di senso, all'hora si và incontro a questo male, con chiamar' al gonerno il più propinquo, non douendo la successione pregiudicare alla salute dello Stato. Îl che è seguito à nostri giorni.

All'ottaua, che l'elettione apra il campo alle virtù, si risponde che l'i-Plin. in stesso può farcanco la successione, perche vita Principis censura est, eaque perpetua, & ad eam dirigitur, & convertitur populus, & vn Prencipe naturale ama più il suo popolo virtuoso, e procura didargli occasione, e comodi rà d'attedere alle virtù, tato più viuamete, quato che si hà maggior cura d'vna cosa propria, che d'vna indiferête, e quanto che spera di potergodere di quei frutti, de'quali, col nutrire i belli ingegni, hauerà nel fuo Sta to sparsa feconda sementa, e di lasciarne ricco retaggio al successore.

Alla nona, che quelli che succedono degenerano spesso da i loro mae giori, e che con l'elettione si trouano i buoni. Si è detto di sopra, che è più facil cosa il degenerare all'eletto, che al successo, perche questo ha tutti quei rispettiche hà quello, mà di più ancora, è trattenuto dall'operar male da quel freno, di non voler contaminare i suoi Natali, nè oscurare con infami costumi lo splendore del suo Casato, e per lo più sono i Pre cipi naturali meglio allenati, e con maggior diligenza de gli altri huomini, nodriti; onde fatto l'habito buono ne'costumi, non è cost facilein Joro il trappasso a i viti, come in quelli che sono cominor cura educati.

Alla decima, che l'elettione tiene in freno l'eletto, fidice, che anzi lo costringe ad vscirede i gangheri, perche (come si è tocco di sopra) metre si ricorda di non poter continoare ne' suoi descendenti l'Imperio, lo fuiscera, lo spolpa, lo smidolla, per arricchirli, evà tentado ogni via, per arriuare con l'ingannolà, doue non arriua con la ragione; & accioche non paia che, Illi ereptum sit illud in Principatu beatissimum, quod nihil cogitur; tenta anco l'impossibile per istabiliruisi, e naturalmente, Nitimur inpetitum; & in fine bilanciato il bene, & il male che dall'elettione, ò successione può venire alla Republica, bisogna concludere, che se quella (non però di sua natura, nè semplicemente parlando) sembra d'hauere qualche vantaggio, questa nondimeno per li molti inconuenienti,& absurdi che accompagnano quella, si debba assolutamente dire più vtile, e più gioueuole; e però aggior gasi per vliima conclusione di questo capo, che il Prencipe, come è obligato a procurare tutto il ben maggiore che può al suo Stato, & a glisuoi sudditi, così dependendo la maggior felicità de i popoli, dall'haucre buon Prencipe, eglideue alleuare co ogni fludio

studio i suoi figliuoli nel santo timore di Dio prima, e poi in ogni virtù, & effercitio caualleresco, ricordandosi, che gloria Patris est filius sapiens. Nè deue per acquistarsi con infamissima comparatione vna vana gloriola, nutrire in essi i vitij, ma sforzarsi di riuscire, eo ipso carus, ac desideran- Plin. ini dus, quod prospexcrit, ne desideretur, essendo empia cosa, per voler acqui-Pan. star fama di virtù, col paragone del vitio, procurarsi vn successore maluagio. In Principe enim, qui fato concessit, vna, itemque certissima divinitatis Ibidem. fides est, bonus successor.

#### CONSIDERATIONE LIII.

Qua velut excufando exprobraret.

Vesta èvna scelerata maniera diprocedere, che è molto vsitata nelle Corri, e molto praticata da gli astuti Cortegiani, i quali volendo affassinare vn'emolo, quasi per modo di escusarlo, vannopublicando ( se ve ne sono) tutti i suoi difetti, che è à punto vn celatamete rinfacciarglili, e questo lo fanno in maniera, che sembri à quelli ch'ascoltano, ch'essi più tostogli compatiscono, che, che habbino inte tione d'accufarlo, si come anco, quando sanno che alcuno, per eminente virtà, ò per fatti egregi, sia dal Prencipe odiato, ò hauuto in sospetto, non cessano mai, ne entrano mai da lui, che non dicano essere colui in molta riputatione appresso il popolo, essere molto comendate le sue virti, e questo per accendere vie più con simili modi l'odio del Prencipe verso quel tale, e però di loro disse il nostro A. Pessimum inimicorum genus laudantes, ela ragione è, perche, per res bonas nocere conantur, cum malis tor. lib. 3. eas permiscentes. Siano per tanto cauti non meno i Cortegiani, che li Pre-cap. 15. cipi istessi, à guardarsi dal morso di questi Scorpioni, che hanno, come Tac. in dice il pronerbio Fiorentino, Miele in bocca, e Rasoio alla cintola.

Agric.

## CONSIDERATIONE

Versa ad Tiberium preces, & ille variè disserebat de magnitudine Imperij pro sua modestia . Solam D. Augusti mentem tanta molis capacem , se in partem curarum ab illo vocatum, experiendo didicisse, quam arduum, quam subiectum fortune, cuncta regendi onus.

Ariamente parlaua Tiberio, perche non era fincero, ecome correin prouerbio, che più facilmente si coglie il bugiardo, che ilzoppo, così parlando egli falsamente, temena di essere scorto; e perciò era vario nel suo discorso. Nunquam falsis constătia est. Variantur, & dissident, si come per lo contrario, Veritatis una vis, una Sen, epist. facies. Faceua bene à mostrar modestia, ma pessimamente à non ab-

1soc. ad bracciarla col cuore. Laudandi enim sunt homines natura modesti, sed multo magis ij, qui ratione sunt tales, nam qui temperantiam fortuitò, non consultò colunt, bi fieri potest, vt aliquando à sententia deducantur, e Tiberio volcua parere, ma non era modesto. Era parimente lodeuole, che magnificasse cõ parole il valore d'Augusto, mostrando egli solo hauer potuto bastare à reggere tanto fascio d'Imperio; Ma s'era poi sconciato troppo ne'fatti, mentre haucua scritto come Imperatore a gli Esferciti, mentre caminaua accompagnato dalle guardie, mentre da i foldati Pretoriani haueua tolto il giuramento, e mentre ancora volena far credere, ch'egli non de-Sen. de siderasse l'Imperio. Sciocchissima simolatione, perche, Nemo potest per-

cap. I.

Cle. li.1. sonam diu ferre; sieta citò in naturam suam recidunt, quibus veritas subest. Ma quel che segue, è bene sentenza degna d'esser considerata attentamente da i Principi, cioè, se in partem curarum ab illo vocatum, experiendo didicisse, quam arduum, quam subiettum fortuna cuntta regendi onus, e douera loro scruire per norma, e per regola, imparando da Augusto ad introdurre isigliuolia pocoa poco nel gouerno, e quelli massime che deu ono succedere nel Dominio, e sarà prudentissima cosa il dar loro cura di qualche parte dello Stato, accioche veggano, etocchino con mano quanto difficile cosa, e sottoposta a varij casi sia il gouernare, e si assuefacciano à portare quel peso, perche chi solamente considera la vaga rosa del domi nare, e la mira solo nella superficie, compiacendosi del viuo coloredi quella bella apparenza di grandezza, ò come è vaga? come diletta? come rallegra la vista ? Ma chi con l'isperienza, e con l'occhio dell'intelletto, e con la ragione, e con maturo giudicio và confiderando, essere il regnare, come tutte le altre cose, sottoposto a gli accidenti della fortuna, essere cosa laboriosissima, piena d'affanni, e di pericoli, essere il Prencipe sempre agitato da timori, da speranze, & da variecure, non esseredi se stesso Padrone (parlo di quelli che vogliono essere veramente Prencipi ) douer seruire à tutti, prouedere, e preuedere à tante cose : bisogna concludere, che siano le spine di questa rosa molto pungenti, e che veris simo sia quello che dice l'A. Arduum ese cunsta regendi onus. E però sarà bene che il Padre vada addestrando i figliuoli à sottomettersia questo Deut. 32. peso, & quast Aquila provocans ad volandum pullos suos, & super eos volitas,

vada loro partecipando quelle massime, che sono come cardini dell'Im Vedi Che perio, nella maniera che si vede hauer fatto Theodosio Imperatore co'i ud. de 2. suoi figlinoli, che così non arriveranno alla successione, & al comanda-Hon.con- re tanto inesperti, che ò soccombano al peso, ò tirati dalla libertà, Vi do-Juc.an, 4 minationis conuellantur, e si lascino strascinare al senso; perche oltre la consolatione che sentiranno in vedere i figli a caminare per le proprie pedate, haueranno questo vantaggio ancora, che scorgendo in elso qualche difetto, ò errore potranno correggerlo, & emendarlo, e ne sentiranno molto vtile i sudditi, & il Padre ne farà molto lodato, & il successore ne riporterà incredibile giouameto, perche non sepre la Theorica

rica basta, ma è anco necessaria la pratica ne gouerni, e questa no si può fare senza venire all'isperienza, Experientia enim artem efficit, & videmus Arist. 1. expertos magis id quod intendunt consequi, quam illos, qui rationem absq; experi- Mes. c. 1. entia tenent, essendo questa la Maestra di tutte le cose, la guida dell'intelletto, la regola della volontà, il cibo della memoria, l'anima della prudeza, senza la quale non si può ben comandare nella guerra, non sisà ben gouernare nella pace, non s'intende il corpo dello Stato, non si sanno i malori che regnano in esso, ne vi si possono applicare i remedij necessari per cuacuarli, non fi conosce il tempo opportuno dell'applicaruegli, esi pecca,ò nel più,ò nel meno al tempo dell'applicatione,& in somma chientra inesperto in vn gouerno, non può se non commettere errori notabilissimi, si come chi essercitato agouernare, succede nello Stato, si porterà sempre con maggior franchezza, e con maggior prudenza.

#### CONSIDERATIONE LV.

Non ad vnum omnia deferrent . Plures facilius munia Reipublica sociatis laboribus exequuturos.

Erche questo luogo ce ne porge l'occasione, & perche in altri luoghi ancora importa il vedere rissoluta questa questione, quale sia meglior forma di gouerno, ò quella nella quale comanda vn solo, ò quella doue molti; habbiamo rissoluto di

trattarla, sì per essere grandemente agitata, e varia, come che varij sono gli ingegni de gli huomini, si anco, perche è tanto difficile, che, non che altri, Aristotele islesso ne parla tanto confusamente, che quasi non si Aristotele può cauare da lui, quale intorno à ciò sia veramente il senso suo, perche portando ragioni hora per l'vna, hora per l'altra parte, tanto si volge, e riuolge, tanto timidamente, & incertamente disputa, che sembra più facileil fermare con Ancora, nel colmo, e nel furore della tempesta, Flu-Etuante Naue, che cauare dalle sue parole dubie, & incerte, ciò ch'egli finceramente sentisse. Hora loda il Regno, hora gliantepone il gonerno de'Nobili, e de gli Ottimati, hora prende la pugna per l'auttorità del Popolo, hora concede la superiorità à i poueri, hor vuole che comandino le Leggi, horai ricchi, horai soldati, hora la moltitudine promiscuamete, onde dal suo discorso puoco sincera si può, come s'è detto, cauare la sua opinione. E questa sua perplessità non nasce, percheegli non habbia conosciuta qualesia lapiù persetta maniera di gouerno, mà perche tante sono le ragioni, che così à fauore della Monarchia, come dell'Aristocratia, e Democratia vengono portate, ch'egli hà voluto lasciare il campo aperto à i belli Ingegni di discorerui. E' chiara cosa che trè sono le forme del reggere la Republica, cioè quella in cui vn solo comada assolutamente, & èdetta Monarchia; Cumscilicet vnus ad viilitatem comu-bid.

nem respiciens, gubernat Regiam potestatem; ò quella in cui hanno l'auttorità i Nobili, e gli Ottimati, e si chiama Aristocratia; Cum pauci gubernant, Ibidem. plures tamen vno, optimatium gubernationem, vel ex eo quia ad optimum Ciuitati, or ijs qui en communicant presunt, ò quella in cui tutto il popolo regge,& è detta Democratia. Cum autem multitudo gubernat ad comunem viilitatem, vocatur comuni nomine Rerumpublicarum omnium Respublica. Do-Ibidem. uendosi vedere quale di queste trè forme digouerno, sia la più perfetta, egli è da sapere che la Democratia come quella che è composta dalla moltitudine indifferente di tutto il popolo, che manca per lo più di quella prudenza, e buon discorso, che per ben reggere la Republica è neces-Arift. 1- fario (nam vt multitudo excellat ad omnem virtutem, difficile est) come che da varie passioni, & interessi più tosto agitata, che da matura deliberabidem. tione gonernata, opera sempre confusamente, è altresi stimata la più imperfetta maniera di gouerno che sia, e la ragione è, perche odiando la plebe la Nobiltà, quasi naturalmente, non si potrà mai assicurar di quella, nè quella di questa. Quinci vedrassi la Republica sempre perturbata, & il gouerno sempre pieno di fattioni, di seditioni, di gare, d'odij, e di rancoricome si vidde nella Republica Romana. Vorrebbe poter la plebe, à guisa di Auoltoio cacciar le vgna della sua ingordigia, nelle viscere delle facoltà de i ricchi, vorrebbe che si diuidessero egualmente queilarghi campi, e quelle spaciose campagne, e quelle amene Ville, e possessioni, che sono godute da pochi, e se questa non sarà somma ingiustitia, Arifilit. Iniuria summa, qua tandem dicenda crit? E che quest'odio della Plebe verso 3.pel.c.7. la Nobiltà, sia naturale, ne fanno fede tutte le historie, e le Romane prin cipalmente, nelle quali è cosa di meraniglia degna, il vedere quante vol-Tuc.an.3 te, per questo rispetto habbia quella Republica fluttato, Nam leges sepius dissensione ordinum, & adipiscendi illicitos honores, aut pellendi claros viros, aliaq; ob praua, per vim lata sunt, dalle quali cose potiamo concludere, Niin sibera bil molestius ferre multitudinem, quam aureos Nilos militum, nihil magis concu-Ciaitatis piscere, quam vt illorum Turres, glorieq; Pyramides, suroris sulmine deuastentur. 116.3.6.7. Dall'altra parte, non minore è l'odio che porta la Nobiltà alla Plebe, ne cede à lei d'vn punto in mala volontà, anzi cerca d'opprimerla, di soprafarla, e di cauargli, si può dire, l'anima, quado à lei tocca il gouerno. Solleua sestessa da i carichi, dalle contributioni, da i grauami, e con ogni artificios ingegna d'addossargli, e d'incaricargli alla Plebe, cerca di spogliarla de' fuoi Prinilegi, delle fue immunità, di torgli que' pochi beni, Plut. in che possiede, & Quintus Emilius amittit animam, quia Albanum fundu possidet . At, & silli (cioè i Nobili) hoc agant, & rapinas exerceant, auferantq; Arist.pol. multitudinis bona, hoc ne erit iustum? Stando donque questa naturale, e ma lib.3.4.7. la inclinatione, quest' odio implacabile trà il Popolo, come potrà mai costituirsi buon gouerno, ò essere buon corpo di Republica quello, che da parti,e da membri tanto discordanti viene composto? & che nutren

dofinegli odi, & nei rancori, non può al fine altro produrre che roui-

nc,

ne, e stragi, che incendi, e morti ? Et vna tale Republica come potrà ella susistere, e mantenersi? Atqui virtus nunquam corrumpit id, quod eam babet . bidom. Donque bisogna concludere, vna tal forma di gouerno non esser buona, ne dureuole, mà recar danno notabile al publico, e però lasciato il parlar di questa, bisognerà vedere, quale dell'altre due specie di gouerno che restano, cioè A ristocratia, e Monarchia, sia stimata la megliore. Quelli che tengono la parte dell'Aristocratia, così argomentano. Si come la forza naturale, trouandosiin vn solo ristretta, riesce molto debo le, e limitata, e fiallarga, & accresce assai, quado dall'vnione di molti, che insieme operino, viene effercitata, così il gouerno d'vn solo, non hauerà mai quella forza, e quel neruo di buona prudenza, che hauerà il gouerno di molti, e però esser meglio à molti, che commetterlo ad vn solo. Confermano questa loro ragione con l'essempio d'vna cena, la quale si come più gustosa; e più copiosa, e più delicata riesce, quando dall'in dustria, e dalla liberalità di molti è preparata, e cucinata, che quando da vn solo, così apparirà sempre più esficace, e più isquistra la prudenza necessaria al buon gouerno della Republica quando col consiglio, e parer loro concorreranno più, che quando vn folo. Adducono, essere il gouerno della moltitudine, quasi Argo di cent'occhi, e quasi Briareo di ceto mani, che & preuedendo, & operando, riuscirà tanto più fruttuoso, quanto che plus vident oculisquam oculus, & multorum manibus grande leua- prox tur onus. Aggiongo esfer più facile che s'introduca la corrottione de costumi in vn solo, che in molti. Che il Prencipe non può veder tutto, massime ch'egli quasi Fiera in tana, stà quasi del continuo rinserato nel Palazzo, circondato da Adulatori, da Parafiti, & da Euffoni, che gli riferiscono le cose à gusto, assediato da gli accorti Cortegiani, che hano l'astutic, e le bugie per compagnia indiuisibile, & che come imprudeza grade fora il dare il gouerno ad vn cieco, così sarebbe pazzia estrema il permettere, che vn Prencipe solo gouerni, il quale è sforzato à valersi de gli occhi altrui, e pure Tito Manlio Torquato s'escusò dall'accettare il Cosolato, che gliera offerto, per hauer la vista debole, quod indignum duceret, ei Rempublicam committi, quod alienis oculis omnia agere opus haberet. In oltre, che non essendo mai tanto felice vn Précipe, che come nasce il più grande, così nasca ancora il più sauio, & il più prudente, douersi per bene del publico, supplire col numero à quello in che possa hauer mancato la natura con lui. Che niuna peste sia peggiore ne igiudicij, che l'ira, l'odio, l'amore, e gli altri affetti, che tirannicamete strascinano l'animo nostroad operar contra ragione, e contra la Giustitia, e che sia più facile che vn folofia preso da questi affetti, come che non habbia chi lo raffreni, e per ciò essere più sicuro il commettere il gouerno à molti, Che se vno erra, può essere corretto, & emendato da gli altri, mà ch' al Prencipe niuno ardisce di contradire. Nam suadere Principi quid opporteat, multi laboris, percheportando egli nelle estremità della lingua la vita, e la morte Tac.bif.t de i

de i sudditi, e come à due Senatori, che mangiauano con Caligola, e che vistolo in vn subito à ridere, l'interrogarono della causa, rispose che ri-Suer. in deua, Quod vno meo nutuiugulari vtrung; vestrum statim possum; temino, per Caligola\_ ciò d'offenderlo, e di dispiacereli, e di non mettersi in manifesto pericolo. Che vn solo resta oppresso dalla mole de inegotij, douendo così attendere alla guerra fuori, come alla pace in casa, & al gouerno di tutta la Republica; e perche tanto fascio di cose non può portarsi da vn solo, esser meglio cometterlo à molti, che è quello à punto, che qui dice l'A. Tas.an. 1 Plures facilius munia Reipublicæ fociatis laboribus exequuturos. Che come quello è meglior gouerno, oue le Leggi hanno luogo, così pessimo essere quelli, oue vengono à beneplacito rotte, eviolate. Mà perche, chi hà suprema auttorità non si tiene assoluto Signore, se anco non altera le Leggi à voglia sua, stimando che liceat quod lubet . per ciò esser megliore Nero,nu. il gouerno di molti, nel quale essendo l'auttorità limitata, no così di legieri saranno le Leggi irritate. Che pareiniqua cosa, che chi non ha fatto maggior beneficio alla Republica de gli altri, debba sopra gli altri haue-Arif. pol. re auttorità, & videtur quibusdam non esse secundum naturam, ut unus omnin li. 3.c. 12. fit Dominus Ciuium, cum ex fimilibus Ciuitas constet, Nam fimilibus natura idem ius esse,necessarium est, & candem dignitatem secundum naturam. Che i Romanihebbero sempre in odio il nome Regio, dicendo Scipione à gli Spa Liu. dec. gnoli, che volenano farlo Rè; Nomen Regium alibi magnum, Roma intoleradum. Mà non ostanti le souradette ragioni, noi crediamo essere ME-3.116.7. GLIOR FORMA DI GOVERNO QUELLA IN CVI GOVERNA VN SOLO, che quella oue i molti gouernano. Per intelligenza di che è da notarfi, che il fine della Monarchia, è di mettere al gouerno della Republica persona, che sia d'eminente virtù, e d'eccellenti qualità, sopra gli altri suoi Cittadini, e che in valore, & in bontà gli auanzi tutti, & eu-Arist.lib. ius natura talis sit, vt omnes sponte sua illi parere debeant, e che se bene può accadere che regni vn makiagio, non però si deue concludere, adonque la Monarchia è cattiua forma di gouerno, si come non si deue biasma-Idem 2. rela Natura, perche nascano taluolta de i Mostri, ipsa enim intendit semper generare quod est perfettius. Ela Monarchia, Principem locum prestantifsimo tribuit, & sinon succedat, ea tamen huius Imperij ratio, & voluntas. Può anco accadere, ch'vno, che prima era buono, si faccia cattiuo, ne per ciò Micor. si deue biasmare questa specie di gouerno perche all'hora si muta, è si passa dalla Monarchia alla Tirannide, si come cattino non si dene dire il gouerno degli Ottimati, quando in trè, ò quattro soli si dividono, & vfurpano i Magistrati, escludendo con artificio, e con ingiustitia gli altri Cirradini suoi eguali, perche all'hora dall'Aristocratia, si passa all'Oligarchia, e si muta specie di gouerno. Quando adonque si dice, la Monarchia essere ottima forma di gouerno, deuesi intendere questa propositione assolutamente, come Monarchia, mentre cioè si conserua dentro le ripe delle sue Leggi, ne trabocca nella souerchia licentiosità, che quando

do n'esce, non è più d'essa, mà trappassa, come habbiamo detto alla Tirannide. Stando donque il souradetto fondameto, diciamo di nuouo, esser meglior forma di gouerno, di tutte le altre, ilche si proua co molte ragioni. È prima dalla similitudine della natura, la quale non erra, e perche s'è compiaciuta di mostrare in molte specie d'animali il gouerno Regio, per ciò conformandosi noi ancora ad essa, dobbiamo credere, quello essere ottimo. Vediamo l'Api, le Grue, le Quaglie hauere il loro Vedi Pra-Rè, che legouerna, che leguida, senza il quale non si muouono non la-tritia li, sciano la compagnia, non escono da i loro faui. Egli è quelli che loro dà 1. de Reil segno del marciare, del far alto, che le conduce al pascolo, alla batta-gno tit. r. glia, & esse dall'altra parte l'obediscono senza alcuna repugnanza. Mà vist. de hi che? Tutte le cose di questo Mondo, non mostrano in soro questa Mo- f. unimanarchia? Non la vediamo noi negli elementi, nelle cose vegetabili, e nelle lium li. sensitiue? e tutte queste cose insieme non hannoil rispetto loro à Dio cap. 11. supremo Monarca del tutto? Quindi si può formare vna viua ragione dicendo Quanto più il gouerno Civile si và rassomigliando al gouerno dell'Vniuerlo, tato più perfetto si deue giudicare, come quello che è stato instituito da chi non può errare; Mà in tutte le cose mondiali si vede vna quasi specie di Monarchia, donque bisogna concludere, questa essere la meglior forma di gouerno. E per cominciare dalle cose inanimate, trà i metalli l'oro tiene il primato, trà le pietre il Diamante; dalle vegetabili; trà le piante l'Oliua, trà i fiori la Rosa; dalle sensitiue; trà i quadrupedi il Leone, trà gli veelli l'Aquila, e trà tutti gli altri animali l'huo-1110, & dominamini vniuersis animantibus que mouentur super terram, trà gli elementi il fuoco, trà i pianeti il Sole, trà le sfere il Cielo empireo, trà gli Angeli Michele . Nemo est adiutor meus, in omnibus his, nisi Michael Princeps Dan. cap. vefter. Che più ? non si vede la Monarchia sino nell'Inferno? Quomodo : 3. stabit Regnum eius? Disse Christo parlando di Satanasso. In questo no- Luc.e.x stro Microcosmo, ò sia picciol Mondo non visi scorge ancora la Monarchia? Frà le potenze dell'anima, l'intelletto non è prencipe delle altre potenze? Maxime enim rationi consonum est, hunc (scilicet intellectum.) omnia precessisse, & prestantissimum omnium, & Natura Dominum esse. Edal animali. cuore come principale, non tirano gli altri membrilo spirito vitale? Ma 1. ca.vlt. lasciando le cose naturali. E segno che quello sia meglior gouerno, che è sex. 82. stato più abbracciato, e che più vniuersalmente, e più comunemente è stato in vso, perche l'isperienza hà chiarita la sua eccellenza, ma la Monarchia è stata comunemente, & anticamente abbracciata da quasi tutto l'Vniuerfo,da' Giudei,da Caldei,da gli Affiri,da i Medi, da i Perfi,da i Macedoni, da i Greci, da gli Egittij, da i Siri, da i Fenici, da gli Arabi, da i Parthi, dagli Italiani, da i Francesi, da Spagnuoli, da gli Inglesi, da i Turchi,da i Gothi,da' Vandali,da gli Vnni,da i Longobardi,da gli Eruli,da i Frisi, da i Sueci, da i Dani, da i Danemarchi, da i Poloni, da i Moschi, da gli Vngari, dai Bohemi, dai Transiluani, e finalmente da quasi tutto il Mondo,

Mondo, onde di questo consenso vniuersale si può argomentare la sua eccellenza. E non che altro, quelle Republiche istesse, che ò Aristocraticamente, ò Democraticamente si sono gouernate, nonhanno potuto finalmente mantenersi senza qualche somiglianza di Monarchia. Così Arist. 2. vediamo appresso i Lacedemoni il Rè, appresso gli Ateniesti I Soso, appresso i Cartaginesi, oltre i loro Cosmi, vn Giudice, appresso i Romani, Cor. Rep. oltre i Consoli, il Dittatore, appresso i Veneti, e Genouesi i Duci, appresde Vene- soi iorentini il Confaloniero, onde da questo vniuersal consenso bi-VbertoFo sogna concludere, che, Qui viro prudenti potestatem, gubernationemq; tribuit, hoc efficit, vt is omnibus, ipsisq; adeo fatuis, nec volentibus salutem afferat. Di A. Vedi più quella deue stimarsi meglior forma di Dominio, alla quale si ricor-Gio. Vill. re per rimedio delle altre rilasciate, e trasandate, Mà, Nullum discordantis Dioli.52 Reipublica (dicena il nostro A.) remedium quam, vt ab vno regatur. Aggiongi che è meglio esser Cittadino di quella l'atria, nella quale il proprio valore, li meriti, e la virtu è conosciuta, e riconosciuta, ma questo è più facileda conseguirsi sotto vn Prencipe solo, che là, doue molti, evari ceruelli, pieni di passione dominano, & è cosa iniquissima, che tanto vaglia il buono, quanto il cattiuo, tanto sia stimato vn huomo zotico, quanto vn valoroso, eperche le Republiche attendono all'equalità, questo discernimento di persone non si può fare, & alle volte come dice Arist. Qui natura est Dominus seruit, & qui natura est seruus dominatur, e nelle Republiche, Praclarum habetur, sinemo plus alio possit. Il gouerno del Porift.pol. Isoc. ad polo è trascurato, perchementre vno guarda l'altro, e si riposa sopra il Compagno, la Republica è abbandonata, mà doue comanda vn folo, è Nices. sempre intento al tutto, come à cosa propria. Il Popolo è sempre discorde, e con la prinata ambitione, nuoce al publico, appigliandositalnolta à studio à partiti perniciosi, per contradire all'emolo; Il Prencipe perche non hà da emolare alcuno, nè da compettere, abbracia sempreil più vtile. Il Popolo mentre è intento alla cura delle cose proprie trascura le publiche, e ne i configli è vario, e discorde da se stesso, non che da gli altri, e camina sccondo che porta il proprio interesse, il Prencipe, e giorno, e notte, è sempre attento al bisoguo publico, nè perde alcuna occasione, che se gli offerisca di sar bene i fatti suoi, nel prendere partito è sempre sodo, e prudente, non hauedo maggior interesse di quello dello Stato. Il Popolo non si cura che i Magistrati siano rettamente amministrati, perche per la gara, & emolatione, c'hà vn Cittadino con l'altro, ciascuno desidera d'acquistare gloria à se stesso da i mali portaméti dell'Antecessore, che è quello, Comparatione deterrima sibi gloriam comparare. Il Prencipe è priuo di questo rispetto, & è in tutto più atto à sar gran co se, che il Popolo, hauendo auttorità assoluta, & essendo priuo di tutti quelli interessi, che tirano il Popolo à trauerso. Il Popolo entra nuono

ne i Magistrati, e n'esce tornando alla vita priuata, prima che possa ben capire, & intendere la somma, la qualità, la natura, e l'importanza delle

cole

cose publiche, e pure l'isperienza è la vera norma, e maestra di tutte le cose. Mà il Prencipe, che è sempre lo stesso, e che stà sempre ingolfato ne i negotij, se bene non fosse di così acuto, & eleuato ingegno, hauerà non+ dimeno per la continuatione, maggior attitudine, e più intelligenza, & habilità nel trattargli, di quello che titto nuouo; benche accorto, esfagace entra nel gouerno. Il Popolo gouerna la Republica con fini puoco vtili, perche tratta le cose come non proprie, il Prencipe come proprie, quelli tira ne i consigli ipiù temerari, & arroganti, questi li più prudenti, e saui, quelli honora chi può concitar la Plebe, muouer seditioni, e gare, questi i più atti à tenerlo in freno, & à conseruar la pace, quelli stima i più arditi; eviuaci, questi li più atti à portare i negotij, quelli sà puoco delle cosepubliche, eciuili, questi non solo valein esse, ma intende anco le cose della guerra, la sà maneggiare con ogni vantaggio, sà seruitsi de' soldati alle occasioni, sà persuaderli, e tirarli al combattere, à luogo, e à tempo, sà quando debba v fare i doni, quado le rampogne, conofce quado è ispediente maneggiar l'armi, quado stia bene lo stare in pace, sa tor rei suoi vantaggi, nel capitolar paci, leghe, confederationi, & altri interessi della Republica, de' quali come si e detto il Popolo è ignoratissimo: Aggiongafi à tutte le souradette ragioni, che dopò hauere i sette Satra-Hero, li, a pi ammazzato Cambise Rede Persi, e i Maghi, che si haueuano con inganno vsurpato il Dominio, congregatisi, discorsero longamente, con varij pareri, intorno al nuouo gouerno, che per istabilire le cose del Regno, doucuas introdurre. Al fine dopò molte ragioni portate da alcun di loro à fauore, ò dell'Aristocratia, ò della Democratia, conclusero la Monarchia essere la più perfetta maniera di gouerno, perche Propositis Ibidem. tribus statibus, & his omnibus optimis, ot optime imperet Populus, optime pauci, optime vnus: inter hec multo antecellere vnius Imperium sentiendum. Nam vnius viri qui optimus sit Impeno, nihil melius esse constat. E però à quella s'appigliarono, e non è meratiglia, se più vnittersalmente sia stata abracciata Salu. Ep. questa forma di gouerno, & si pauci libe tatem, pars magna iustos Dominos mit. velint, e che quel Senator Romano dicesse, Vnu Imperij corpus, vnius ani- Tac.an.i mo regendum. Concludați adonque, la Monarchia, cioè il gouerno d'vu folo, che sia atto, e capace à portare il peso, & che possieda quelle virtu che sono per ciò necessarie, essere la meglior forma di gonerno. Mà perche le ragioni portate à fauore del gouerno del Popolo potrebbero far qualche scrupolo, le ressolueremo breuemente. All'argometo donque, che la forza ristretta in vno sia più debbole, di quella che si ricana dall'aiuto di molti, rispondiamo, che anzi Virtus vnita fortior, e che non è prohibito al Prencipe il dilatarla, co torre aiuto dall'opera di molti, che riuscirà di tanto maggior efficacia, quanto che farà diligente scelta dei sogetti più atti à portar quel peso, che vorrà imponer loro. Alla similitudine della Cena; che il Prencipe sernendosi di tutti i buoni sogetti che ha nel suo Stato, potrà fare la Cena dei consegli, dei pareri, e de i discorsi tanto

tanto più abondante, egustofa, quanto che auanzandoli tutti d'austorità, può sentire, egustare de i loro pareri, e poi seza offesa d'alcun dilo-

ro, e senza pericolo di disgnsto può appigliarsi al megliore. All'altrasis militudined'Argo, e di Briareo, bifogna dire, che anzi la moltitudinegenera confusione, & impedimento alla retta deliberatione, perche è mag giore il numero di quelli che hano la vista debbole negli habiti della prudenza, e le mani storpiate nelle attioni grandi, che di quelli che veggono fenza occhiali, & che operano gagliardemente. E si come vn Argo,& vn Briareo nelle cose naturali sarebbe mostruoso, così il gouerno loro no potrebbe riuscire, che mostruosissimo. Alla facilità maggioredicorrottione in un solo, che in molti, che noi intendiamo di parlaredi Prencipe buono, non di maluagio, & adogni modo essendo i vitij la peste de glianimi nostri, il mal contagioso farà sempre maggior progresso invi na moltitudine, che in vn solo. L'istesso diciamo à quello che il Prencipe non possa veder tutto, e che sia soprafatto, e supplantato da'maluagi, cioè che il buono non si lascia abbagliare dallo splendore delle lodi orpellate da falsi cortigiani, e che se no può veder tutto solo, si serue de gli occhiali dei più prudenti Vassalli. L'istesso à quello che il Prencipe non fia il più fauio, perche hauerà i Confegli, & i Senati, e non estendo maluagio come fi suppone, all'inesperienza di lui, supplirà l'isperienza, e Pacuratezza degli accorti Confeglieri, e degli eccelleti Senatori. A quello de gli affetti, e che sia più facile che vno sia dominato da essi, che molti, & fia per ciò pericolo, non gligiudicii fiano adulterati; Si risponde che non neghiamo che il Prencipe fia huomo, mà lo sopponiamo di eccelleti qualità, e che come tale non farà esorbitanze, mà lascierà seguire i giudicij coforme alle Leggi. A quello della oppressione de negotijsche può trouar aiuto tanto più opportuno, quanto che può sciegliere il megliore, & il maneggio della guerra, vuole à punto vn folo à comandare, cothume v fato anco dalle Republiche, Quia in cunctis rebus publicis cadere posrift.pol. test, vt sit quidă ducendo exercitui, cum Civitas bellum gerit, perpetuò prasectus; lib.3.c.12 puta in populari statu, & optimatium gubernatione : pluresq; authoritatem uni committunt belli gerendi. A quello dell'alterar le Leggi; supponiamo il no stro Prencipe giusto, non Tiranno; ela voce quod lubet licet, è Tirannica. A quello, che paia strano che chi no hà fatto maggior beneficio alla Republica debba hauer in essa maggiore prerogativa; Respondiamo che Iddio dà i Prencipi al Mondo, e però quella Tromba euangelica ci ricor-Ad Rom. dò, che, Omnis potestas à Domino Deo est, e che se bene egli non hauerà fatti per se stesso miracoli, i suoi maggiori nondimeno haueranno tanti meriti con la Republica, che non doueraffi giudicare iniqua la prehemineza dell'herede, e successore. A quello che il nome Regio fosse appresso i Romani intollerabile, si rispode, ciò essere stato vero del Popolo inge. nere, mà essere verissimo ancora, che tutti in particolare affertauano quosta gloria. Che ciò sia vero (oltre le Guerre Civili, che per questa caufalo-

13.

fa fola, tranagliar ono tanto quella Republica) si diu olgò puoco auanti che nascesse Augusto, hauer predetto l'Oracolo, Regem Populo Romano Int. Manaturam parturire, & hauendo ordinato il Senato, che non si alleuasse alcuno de ifanciulli, che nascessero quell'anno, tutti quelli che si trouarono hauer la Moglie granida, sperando ciascuno che in casa sua douesse nascere il suturo Rè, procurarono che il decreto del Senato, non fosse portato al Tempio di Saturno, che era come vn'autenticarlo; Segno manifesto, che nè anco da loro era così aborrito questo nome di Rè, come si suppone, e come Scipione disse più tosto ciuilmente, che realmente; anzi l'essempio della Republica Romana conferma maggiormente questa nostra conclusione, perche dopò che Augusto hebbe vinto Antonio, e finite le Guerre Ciuili pose in consulta se doucua, ò nò restituire alla Republica la libertà, e su concluso; Vnius Dominatum ante- Dio.li.52 ferendum. Anzidopò esser egli caduto in longa infermità, volendosi leuare dal peso del gouerno, chiamò i Magistrati, & il Senato, e diede loro Tacan, e quel gran Libro formato da lui, chiamato Rationarium Imperi, ricordato anco dall'A., risoluto quasi di rinonciare il gouerno, mà poi, secum reputans rem Romanam in discrimen venturam, si plurium arbitrio committere- Augusto tur, in retinenda perseuerauit. Et l'eunento poi autenticò la rissolutione, nu.28. percioche la Republica non fù mai meglio retta che da lui, ne l'Imperio più ampliato, & assicurato, nè il Popolo godette mai la più tranquilla pace di quella, che prouò nel suo longo, e felicissimo gouerno; essempio manifesto, che conferma la souradetta nostra Conclusione esser meglio il gouerno d'vn folo, che quel de molti.

### CONSIDERATIONE

Plus in oratione tali Dignitatis quam fidei erat.

Ortana Tiberio il premio della sua fellonia, perche è impossibile il vestir la bugia con l'habito della verità così aconciamente, che non si dia à diuedere quello non essere vestito, fatto à suo dosso, eperò s'egli non trouaua sede alle sue parole, qual merauiglia? Mendax hoc lucratur, vt etiam cum vera dixerit, ei non credatur. Arift. 4-Mà Tiberio faceua professione di non dir mai la verità, sempre fallo, è pud siob. sempre finto. Il che quanto stia male in vn Prencipe oltre quello che altrouc si è detto, sentasi la Sapienza. Vt enim non decent stultum verbas pron.cap. composita, sic nec Principem labium mentiens, & Aristotele ci ricordò. Per se 17. autem mendacium quidem improbum est, & vituperabile. E cosa brutta il Arist. Eveder quelli, che deue essere specchio del Popolo, macchiato di questa seruile lordura, nè altra cosa gli può più leuare la riputatione, che la mezogna, massime quado à guisa d'vn Prencipe, che è ricordato da gli Hiflorici moderni, egli faccia professione di non far mai quello che dica, Guiedia & è di più pericolofa allo stesso Prencipe, perche mentre i sudditi sanno ch'egli è falso, e nel suo ragionare poco sincero, sempre temono di lui, ricordandosi di quell'Oracolo, Quoniam non est in ore eorum veritas, sepulcrum patens est guttur eorum, & il timore è vna mala bestia, che alle volte sà precipitar gli huomini à volorselo cauare, con danno ancora di quelli che in loro lo produce, e però sia il nostro Prencipe veriteu ole, perche

Blenand.

Est tempore omni vera proloqui optimum, Hoc facere adhortor; quippe quod sit roboris Securè ad œuum transigendum maxime.

### CONSIDERATIONE LVII.

Tiberioq; etiamin rebus quas non oculeret, seù natura, siuc adsuctudine suspensa semper, & obscura verba.

O non biasmereich'vn Prencipe nel suo parlare, fosse taluolta oscuro, e nelle risposte ambiguo, perche nascono degli accidenti, ne quali, ò non sarà ben'informato del negotio di cui si tratza, e dando vna risposta rissoluta, ò sia negatiua, od'affirmatiua, può così errare negando, come concedendo, ò che farà la dimanda degna da faruisi matura consideratione, e di buon consiglio, ò che con la negatiua non vorrà contristare chi dimanda, ò con promettere recare danno alle cofé fue, & al fuo Stato, & in cafi fimili, non stimarci male che il Precipe si seruisse di risposte oscure, amfibologiche, & ambigue, e che con l'amfibologia potessero hauer più sensi, no per ingannare il compagno, che questo fora empio artificio, ma per ischiffare di que' scogli, ne' quali, parlando troppo chiaro è facilissima cosa in negoti grani, come sanno gli acorti Marinari della Corte, di vrtare. E ben vero che si come merita lode nelle fouradette occasioni, chi và molto cauto, e circospetto, così degno di biasmo, e di vituperio sarà quel Prencipe, che non è libero, nè fincero nelle sue trattationi. Quello essere Versipelle, e parlare con la continua assistenza della fraude, è cosa brutta. Quello neg; prase-Dio.li. 57 ferre qua cupiat, & fermone ab animi sui sententia diversissimo vti, Quello, ne-

districted que cupiat, & fermone ab animi sui sententia diuersissimo vti, Quello, negando que cunq; desideret, annuendo is que odio habet, Quello, iratum se cum
minime succenseat, & aquo animo esse cum maxime indignetur: simulare, ò sono le infami maniere di procedere. Fugga donque il nostro Prencipe la
nota dell'imprudenza col rispondere oscuro à luogo, e à tempo, e quado, e come bisogna, e nelle altre occasioni il biasmo d'essere huomo fraudolente, e falso, con la sincerità delle risposte. Mà nel praticare questo
auiso, è necessario, che l'arte non resti scoperta. Sia cauto, & auueduto,
ma con una sprezzatura tale, che chi negotia seco, lo tenga per huomo

taf. Ger. senza artificio, e faccia in modo che,

este. 16. L'arte che tuttto sà, nulla si scopra.

than.9.

Ela

Ela ragione è, perche habbiamo dalla natura quel Nitimur in vetitum, e mentre chi tratta, s'accorge che colui con chi negotia, non vuole efser' inteso, all'hora raccoglie tutto l'ingegno, & adopra tutta l'industria, per volere ad onta sua penetrare l'intimo de' suoi secreti, & arrivare al fondo de' suoi dissegni, e pensieri, e quindi da vn cenno, da vn torcimeto di labra, da vn mouimento di capo, da vn girar d'occhi, da vn diuenir pallido, da vn mutar la voce, da vn sbatter di mani, da vn monimeto di piedi, da un contorcimento della persona, ò da altre cose tali, s'assicura l'aftuto negotiante di scuoprire l'interne passioni, e i più reconditisenti dell'animo suo, e di que' dissegni, e pensieri principalmente che vorrebbe celare. La vera arte donque, & il vero modo di non si scuoprire, è il coporsi in termine, & in maniera tale, che mostrandosi huomo libero, aperto, e facile, e più tosto di buona pasta, e semplice, che vafro, & astuto, sappia nondimeno esserlo, quando il tempo lo richiede, in modo che chi negotia seco, per sagace che sia, resti con questa opinione dibontà, e di semplicità, e sia egli e tutti quellianco, che più frequentemente trattano alle strette col Prencipe, i primi ingannati, in questo particolare.

#### CONSIDERATIONE LVIII.

At Patres quibus vnus metus, si intelligere viderentur.



Mal partito si troua quel suddito, il cui Prencipe non vuole essere inteso, perche è vgualmente pericoloso, e non l'intendendo di errare, proponendogli cosa odiosa; Dioli. 57 Multi enim dictis eius,non voluntati assensi , infortunium inucnerant, dice Dione di Tiberio, & intendendolo, mentre non vuole essercinteso, di concitare contra di se lo sde-

tus deprebenderetur, vt multos haud aliam ob rem, necauerit. Dura conditione in vero, mentre huomo accorto è costretto à singere, di non veder quello, che pur vede, di non intender ciò che intende, e di no sentire ciò che sente, & in somma ad essere cieco con gli occhi sani, balordo co l'intelletto eleuato, esordo, sebene non hà l'organo deprauato. In questo così arabbiato tenore di cose, che hauerà da fare quel pouero suddito per viuere sicuro? Altro rimedio non c'è che il singere di non conoscere la mala natura di chi comanda, di non intedere questo modo di procedere, e di non iscoprire à che fine si camina. Sentasi la regola, non da me, mà da quelli che trattauano con Tiberio. Itaq; is solummodo tutus fer-tbidem. mè erat, qui neq; ignoraret ingenium eius; neq; argueret, is enim neq; credendo decipiebatur, neq; in odium cius, ostendendo se voluntatem eius sentire iucurrebat.

gno,e l'ira di lui; Ita enim commouebatur animo, si quis eius sententiam assequu- Ibidem.

Così Archelao Re di Capadocia, sapedo l'odio che gli portana Tiberio, si lasciò dalle false promesse di Linia tirare à Roma, ignarus deli, vel si in- Tac.an.3

telligere

telligere videretur vim metuens. Così Agripina madre di Nerone pensò di Tac. an. fuggire le insidie tese alla sua vita dal figlinolo, col dissimolate, rata solum insidiarum remedium esse, sinon intelligerentur. Ricordinsi però i Prencipi, che la diffidenza, che per questo modo di procedere, è necessario che na-Arist. in scaneisudditi, non è al tutto sicura per loro, perche, quibus dissidimus, probl. sec. nunquam ijs oblectamur, voglio dire, chegenerando l'odio nei sudditi, pernicioso sepre à quei che regnano, potrebbepartorire qualche mostro, e però lascinsidal Prencipe buono queste durezze à Tiberio, & estissiportino in modo, che non habbiano d'hauere à male, che chi tratta con essi loro, possa conoscere, e penetrare i loro fini, ilche gli sucederà, si sic vi-Sen. Ep. net, tanquam, quid faciat quiuis auditurus sit, immo tanquam visurus.

# CONSIDERATIONE

Cum proferri libellum, recitariq; iussit. opes publica continebantur, quantum Ciuium, sociorumq; in armis, quot Classes, Regna, Prouincie, tributa, aut Veltigalia, & necessitates, & largitiones, que cueta sua manu perseripserat Augustus.

Leome fu stimata voce dell'Oracolo quella NOSCE TE IP-SVM, poiche da così fatta cognitione, quali da ricca, & inefaustaminiera, ne caua Rhuomo che vi attende, tesori preciosissimidiprudenza,e d'altre virtù; così prudentissimo ricordo hà da sembrare à tutti i Précipi questo Libro, descritto da Augusto, ilquale essedo stato il più sauio Prencipe, che forse habbia mai hauuto il Modo, volse lasciare vno specchio al successore, in cui la grandezza del suo Imperio, e la conditione delle proprie forze, potesse sicuramente mirare. Scrisse questo Libro qui ricordato dall'A. & accennato anco da al-Suet. Di- tri Scrittori, detto Rationarium Imperii, nel quale registrò tutte le cose im on. & alij portanti dello Stato. Legenansi in elso l'entrate dell'Imperio, il numero de foldati stipendiati, così proprij, come ausiliarij, l'armate, i Regni, le Prouincie, i Tributi, le Gabelle, le spese necessarie, i donatiui, & altre cose tali, ilche potrà seruire per essemplare à gli altri Prencipi, che tornerà loro à molto gionamento, perche conoscendo le proprie forze, ò debbolezze, ne faranno temerari, prefumendo troppo di fe steffi, ne codar-Sen. G. de di, e vili, dubitando delle loro forze, e potenza. Qui enimignorant vires subenef. ca. as, & dum setam magnos, quam audiunt, credunt, attrabunt superuacua, & in discrimen rerum omnium peruentura bella, vtilem, & necessariam rumpunt concordiam, esc. Insegnerà loro à conoscere la grandezza, ò picciolezza del fuo Stato, la qualità, e natura de sudditi, essendo vero che

Principis est virtus maxima nosse suos. .Lo distorà dal fare spele spropositate, non lo lascierà promettersi, ò dis fidarli de gli Amici, e Confederati più di quel che deue, e gli in legnerà à farne quella stima, che si deue, egli ricorderà che, si iucundum est je nosse.

idq; soire no est sue amico (che glidice la verità) opus erit erit amicitia, perche, drist. ma quemadmodum si velimus ipsi nostram spectare faciem, in speculo intuemur, sic z. mor.li. cum nos cognoscere voluerimus, Amicum spectantes, nosse poterimus. Et in sine z. cap. 15: gli sarà come una regola, e norma dibuon gouerno, e non potrauno i Ministri così di leggieri ingannarlo, come restano ingannati molti, che così necessario, & così vtile Libro, ò non hanno, ò non istudiano. Faccia clo donque ogni sauso Prencipe, e leggalo spesso, & attentamente, Ita enim siet, vt dum suam norit Rempublicam potentiamq; ne dum ex facili, cui prapositus est, pacatum Populum gubernet, verum etià, cum aduersus hostiu ma-z cap. 21. chinationes, excursiones, oppugnationes, cum vsus sueri tullo negotio tueatur.

# CONSIDERATIONE LX.

Addideratque confilium, coercendi intraterminos Imperij, incertum metu, an per inuidiam.

Vesto confilio lasciato in scritto da Augusto, di cui non sa affermare l'A. se la causa fosse, ò il timore, ò l'inuidia, ciporge occasione di cercare, quale Stato sia più dureuole, ò il grande, ò il mediocre (che del picciolo non occorre à trattare, perche come il pesce grosso mangia il minuro, così gli Stati piccioli sono facilmente esposti alla verocità, & ingordigia di que'. Prencipi, che possiedono i Grandi) perche stabilita questa propositione, si potrà poi vedere, se per paura, ò per inuidia, egli così configliasse. Non è dubio, che à prima vista, si come sembra cosa beata il comandare. Id enim amplissimum inter plin. in. bomines, così quanto più si estende l'Imperio, viene altresi stimata non pan. folo maggiore la felicità, mà anco maggior la ficurezza, di chi coma ida. Perche fi come con maggior violenza, e forza corre un Fiume, alquale da molte sorgenti sia somministrata quantità d'acqua, che vn picciolo riuo, che dalla sola sua fonte ne la ritragga, così deue hauere maggior forza quel Dominio, che hà infinità di fudditi, che vn picciolo Stato, che ne habbia puochi. Et perche la forza è necessaria alla conservatione, per ributtare chi con violenza volesse turbare la sua pace, quindi segue, che quello Stato, c'hauerà forze maggiori, sarà altresì, opiù sicuro, e più durevole. Nam in omni certamine, qui o pulentior est, etiamsi accipit iniuriam, t.i- S sluit in men quiaplus potest, facere videtur. În ostre quello Stato, in cui li popoli lugur. sudditistanno più contenti, è più sicuro, e nello Stato grande stanno più contenti, perche fono manco aggrauati, e manco angariati, che quelli d'vn picciolo, nel quale è loro cauato il sague: e perciò Nerone per farsi il popolo tanto più grato, quanto gli dasse maggiore occasione di viucre più lieto, Dubitauit an cuncta nestigalia omitti inberet, idq; pulcherrimu do- Tac. an. num generi mortalium daret. Vno Stato grande produce huomini di maggior valore, & in maggior quantità, che vn picciolo, e questi con la pru-

Baluft. in denza loro, con lo valore conscruano lo Stato; Magna enim Imperia magnis adiutoribus egent, e bisogna confessare col nostro A., che nullum ma-Tac. bift. ius boni Imperij instrumentum, quam bonos amicos. Mà non ostanti queste ragioni, la più comune opinione è, che lo Stato mediocre sia più atto al mantenimento, & alla conservatione di se stesso, e però disse Arist. Ser-Arift.pol. uantur autem Regna, si ad mediocritatem reducantur, e la ragione è, perche se bene il grande hà maggior forze, queste nondimeno generano gelosia più tosto, e sospetto ne' vicini, che sicurezza propria. Il sospetto è compagno del timore, nè questo và scompagnato dall'odio, Non enim potest Macrob. amor cum timore misceri, per lo pericolo, che pare à chi può meno, che gli li.r. Sat. soprasti dalla forza di un vicino maggiore, e più potente. Necessarium est Arissot. enim eos timere, qui se aliquid passuros arbitrantur, & ab ijs. Per assicurarsi Rhe, li,2, donque,s'yniscono i più debboli cotra il più gagliardo, i Prencipi minori contra il grande, timor enim ad confulendum inducit, e quello che no può cap.s. ciascuno da se, s'ingegna di poterlo fare, accompagnato da gli altri. Lo Stato grandegenera il lusso, crescendo con la grandezza del Prencipe, anco le ricchezze de particolari, e quindi feguono molti mali, percioche nascono trà Cittadino, e Cittadino le gare, le emolationi, le Inuidie, e vegono à tale, che vno no può sopportar l'altro, onde si viene poi alle fattioni, alle seditioni, alle guerre civili, pesti di grandi Imperi. Arduu est enim Tac.an. 3 eodem loci, potentiam, & concordiam ese. Et, opulentis Ciuitatibus V enenum. Lin. dec. seditio magna Imperia mortalia reddit. Questo si è visto nella Republica Ro 1. lib. 2. mana, la quale mentre si mantenne in certa mediocrità d'Imperio, Domi, militiaq; boni mores colebantur, concordia maxima, minima auaritia erat, Saluft. in iusq; bonum apud eos, non legibus magis, qua natura valebat. Mà poi che crcb-Cat. be l'Imperio, e che espugnata l'emola Cartagine, soggiogata la Francia, debellata l'Asia, sogettata la Spagna, e tante altre Provincie, venero tutte le spoglie à Roma, & che con le ricchezze immése entrò in quelli animigrandi l'ambitione, Seuire fortuna, atq; miscere omnia cepit, qui labores, Ibidem. pericula, dubias atq; asperas res, facile toleraucrant, ijs otium, divitiaq; optanda alijs, oneri miseriaq; suere, perche non potendosi quei Cittadini, già fatti Grandi sopportar l'yn l'altro, si venne alle guerre ciuili, e quella Republica c'haueua dominato il Mondo, si vidde poi schiaua de i Tiberij, de i Caligoli, de i Neroni, de gli Eliogobali, de i Comodi, & di altri mostri, e portenti simili. In oltre la grandezza dello Stato genera nel Prencipevna confidenza tale delle proprie forze, ch'egli sprezza così i nemici, come i sudditi, e negligentemente, per così fatta confidenza amministrando il gouerno, ò con dominio troppo assoluto, quindi segue ardire ne i nemici, e ne i sudditi disperatione, e così questi, come quelli, si vniscono senec. de à procurare la sua rouina. Et hunc Principem à tergo sequitur euersio, odio, clem.lib. veneno, gladys, tam multis periculis petitur, quam multorum ipse periculum est, prinatis nonnunquam consilijs, alids verò consternatione publica circumuemtur.

Si vede ancora accadere negli Stati grandi quello che ne i corpi humani,

che

mus

che si come certi huomini sperticati non hanno ordinariamente quelle forze, che dalla vastità delle membra ostentano, perche postial paragone, restano vinti da vno c'hauerà corpo picciolo, come Golia da Dauid, Reg. I. ce. così ancora i Regni, e Dominij immensi, hanno nella vastità del corpo 17. loro, grande apparenza, e puoca lena, e benche facciano gran mostra, si trouano però negli effetti di puoco neruo. Siano di ciò effempio chiaro alcune Republiche, le quali mentre conseruarono l'Imperio loro dentro à certa mediocrità, proportionata alle loro forze, fecero segnalatifsime Imprese, esi difesero da loro nemici francamente, mà allargatesi poi nel Dominio, caddero vil preda fotto altro Imperio, da loro prima sprezzato, & vilipeso. Così gli Spartani mentre si mantenero nella me-vedi plu. diocrità prescritta loro da Licurgo, fiorirono in valore, & in riputatio- in Licur. ne sopra tutte le altre Nationi della Grecia. Mà quando vollero allargare l'Imperio, e fogiogare le Città della Grecia, e s'impossessarono anco de i Regni dell'Afia, all'hora si viddero sù le porte i Tebani, gente vile, & di niuna consideratione, à dare il guasto alloro Contado. Quam-coparatio primum enim Licurgi fanctionem excesserc, è maximis humillimi sunt effecti, Gre-ne Licur corumq; amisso Imperio, periclitati sunt proprium quoq; solum amittere, e li Ro-ді, & ма mani istessi, mentre stettero dell'Italia conteti, surono si può dire inuin- mo. cibili, mà quando vscendo da quella assalirono le altre Prouincie, prima fi viddero rotti alla Trebbia, al Trafimeno, à Canne, epoi corfero peri- pedi Lia. colo di perdere la stessa Roma, se così hauesse saputo valersi della Vitto-dec. 3. e ria, come haucua saputo vincere Annibale; e dopò di hauere espugnata, Plin. in. c rouinata Cartagine, no surono anco tagliatià pezzi da Viriato in Spa vedi pia. gua, da Sertorio forufcito in Portogallo, da Spartaco in Italia, e puoco *in Sertor* meno anco che affediati da i Corfari in Mare? Pare cofa fatale, che cre- a Dio.lib. 1cendo gli Imperij, cadano infieme i fondamenti della loro ficurezza, ò 57.38.39 fia per la souerchia confideza detta di sopra, che dalla poten a nasce nei 40. Prencipi, che poigli rende trascuratial gouerno, ò sia perche si come aduersa toleramus, così salicitate corrumpimur, ò puranco, perchegli Stati Tachis. I grandi producano, come il ferro, la rugine che lo confuma, e i frutti maturi i vermi che liguastano,& il legno il tarlo,che lo rode,così anch'essi tanti inconuenienti, e tate cause di corruttioni interne, che li rouinano, e li mandano in precipitio, perche le fouerchie ricchezze cagionano ne i Prencipi vna certa mollitie d'animo, vna certa inclinatione alle delicie, vna certa propensione alle voluttà, & à i piaceri, che affascinati da i diletti, e da i spassi, resta poscia spogliato l'animo loro di quella virilità, c di quel vigore di spirito, che è necessario per conservare vn vasto Imperio. Il che si conferma con quello che in questo proposito disse Mecenate ad Augusto. Nam quantisper neq; ingens fuit Populi Romani multitudo, Dio.li.62 neg; multo præstatior vicinis,& Ciuitas bono in statu suit, & Italia sere tota ab ijs subačta fuit . Pošteaquam verò extra Italiam progressi, in varias terras, Insutasq; traiecimus, omnia Maria, omnes Terras, nomine, potentiaq; nostra repleuiHominibus ex [c -

mus, ex eo iam nibil boni nobis accidit, sed primum domi, atq; intra monia, colitionibus sactis. Rempublicam concussimus, deinde in exercitibus quoq; id mali propagauimus; Itaq; Vrbs nostra Naui onerario magno similis, repleta varias turba, ac destituta gubernatore, multis nunc seculis, granibus procellis agitatas ssuctuat, bine inde nullo retinaculo sirmata, iactatur. E però deuesi concludere, gli Stati mediocri essere più durabili, e più atti ad esser conscruati, si perche per la grandezza souerchia, non sono così esposti all'Inuidia, & alle congiure de gli altri Prencipi minori, ne così sottoposti al malore del lusto, peste de gli Imperi, si anco perche hano sorze sufficienti da defendersi, & da schermirsi dalle violenze, che venissero fatte, sì anco perche pare che nella mediocrità, la quale, equè abest ab extremitate, consista thi. 2.6. quasi in epilogo la persettione di tutte le cose, &

Arift. Eibi.z.c.6. Plautus in Pen.

Optimus est habitus, Nimia omnia, nimium exibent negotium

Ma la verità di questa nostra Conclusione, si vedrà più chiaramente, se si farà vn paragone degli inconuenienti, che nascono negli Imperij gradi, e ne i piccioli. In quelli è più difficile la conservatione, per la difficoltà chefi hà di soccorrere le parti loro estreme, quado sono da nemica forza affalite, e mentre si consiglia il modo, e che si apparecchia l'aiuto, so-Tac.bif. 1 no manomesse, & ex distantibus terrarum spacijs, confilia post res afferuntur, che lo Stato mediocre, hauendo corpo vnito, più facilmente da tutte le parti si soccorre, ne si mette tanta dilatione in portarlo. A mantenere vno Statogrande, è necessario seruirsi di quelli istessi mezzi, co'quali è statoacquistato, e perche l'acquisto, ò sia per forza d'armi, ò per ingegno, ò per beneuolenza, presuppone prudenza, e valore straordinario, e questo valore, con la grandezza de i Stati, effeminadosi l'animo del Precipe, come si è dimostrato con le delicie, con le voluttà, e co'i piaceri, si corrumpe, e si perde, bisogna confessare essere molto più facile la rouina d'vn Dominio grande, che d'vn mediocre, perche hauedo questo for ze sofficienti da mantenersi, non và però cercando brighe spropositate, riè si espone à pericolo, per souerchia confidenza, ne hà occasione di rilasciare quello spirito, che è necessario à chi gouerna Stato, che habbia timore di vicino potente. Diceuanogli Ambasciatori di Dario, ad Alessandro, Periculosum est prægraue Imperium, dissicile est continere, quod capere non possis; Nescio an Darius ideo tam multa amiserit, quia nimie opes, magnæ iactura copiam faviunt. Facilius est quadam vincere, quam tueri. S'aggionge che il Précipe grande, cerca sempre di far nuoui acquisti, ò perche si sdegni che vi sia al Mondo parte, che à lui non sia sottoposta, e no obedisca, o per quella ingordigia, che naturale hà l'huomo di farsi sempre più grade, ò per trattenere in essercitio i suoi Esserciti, e questo non si può sare fenza perturbatione di chi perde, non fenza pericolo di chi guadagna, & nelle guerre è così fottoposto alla perdita il grande come il picciolo, &.

Nulquam

Nusquam rerum euentus minus succedunt quam in bello, onde molti Prencipi, Liu. dec. per non essersi contentati della loro fortuna, sono precipitati in mille 3. lib.4. inconuenienti, & hanno perfo il suo, per cercare quel d'altri. Et cum vo- Xenoth. luissent esse omnium Domini, propterea amiserunt etiam qua habebant. E però de ped Gi bisogna concludere, che si come per le ragioni adotte, lo Stato mediocre ri.lib. 1. èpiù facile da conseruarsi, che il vasto; così se ben Tacito con la solita sua mordacità, pare che metta in dubio, se Augusto lasciasse questo ricor do, di ristringere dentro a termini conuenienti l'Imperio Romano per paura, ò per inuidia, quasi che a lui spiacesse, che altri potesse gloriarsi d'hauer haunto tanto Imperio, quanto lui: la verità però è, ch'egli conse gliò fedelmente, e prudentemente il fuccessore, conoscendo che a gouer nate tanto Stato, era necessaria prudenza, e valore d'eguale capacità, e perche sapeua che il successore non ne haueua tanta, che corrispondesse alla vastità di tanta mole, dubitando che restasse soprafatto dal peso del gouerno, e che per ciò non feguisse danno notabile all'Imperio, per ciò ottimamente configliò, che non si tentasse più di allargarlo. Ma sentansi le ragioni che lo mossero a dare così satto consiglio, e vederassi se fu inuidia, o giusto timore. Consuluit, vt contenti prasente fortuna, fines Im- Dioli, se perij proferre non cuperent; Quippe cum dissiculter Imperium tantu seruari possit, periculum sore, ne plura appetendo, parta quoq; amitterent. Veggasi, se la ragione è buona, e calzante, e se saccia mostra alcuna di liuore, ò d'inuidia, e concludafi pure, che Tacito patiua il prurito di lingua, e che diceua volontieri male. Ilche parimente si coferma di quello che sece Tiberio, perche mostrò d'hauere abbracciato il configlio, come molto salutare; e però di lui dice lo stesso nostro A. Princeps proferendi Imperij incuriosus Tacan. erat, e concludiamo noi ancora, che si deue più attendere alla sicurezza, che alla dilatatione dello Stato.

### CONSIDERATIONE. LXI.

Dixit forte Tiberius, se vt non toti Reipublica parem, ita quacunque pars sibi mandaretur, eius tutelam suscepturum.

Ccorse à Tiberio in questa sua proposta quello, che suole accadere a certi Cortigiani ignoranti, i quali sentendo da persona accorta, e sauia qualche arguta risposta, che a gli ascoltati habbi recato piacere, la segnano, e la mandano alla memoria, per valersene poi anch'essi alle occasioni, e per parere da qualche cosa; Ma non considerando che i panni d'un Gigante, non si cosanno ad un Pignico, e che le circostanze della risposta di quell'huomo discreto l'haueranno resa gratiosa, essi dall'altra parte senza discernimento di luogo, di tempo, di materie, & di persone la portano in tauola, e crededo di dire una bella botta, e che dia a gli ascoltanti gusto, e sodissattione, fanno ridere

Ibidem.

1bidem.

ridere la brigata, e ne sentono le fischiate, e questo nasce, perche, non eadë omnibus decora, & tuta, e perche non hanno considerato le circostaze che doucuano. Così Tiberio, che haucua imparato il tiro da Augusto, men-

Dis.li. 53 tre, Negauit se omnes Prouincias velle obtinere, aut quas regendas sumpsisset, in perpetuum gubernare, ideoque infirmiores, nimirum quia essent pacatiores, Senatui restituit, potentiores Prouincias, vt qua plus periculi ostenderent, ac vel hostes accolas haberent, vel nouos per se ipse motus aliquos eiere possent, ipse referuauit. Pensò anch'egli di fare l'istesso; e però disse, che non era atto a portare il peso di tutto l'Imperio, ma che hauerebbe tolta in tutella quel-

portare il peso di tutto l'Imperio, ma che hauerebbetolta in tutella quella parte, chegli fosse decretata, per l'istesso sine, che hebbe anco Augusto, cioè, Idque faciebat, sub hac specie, vt Senatus bonis Imperii tutò frueretur, ipse laboribus, periculis obiestus videretur, at sub hoc pretextu, eum verè inermi, imbellemq; faciebat, ad se solum arma, militesq; transferebat. Ma non prenidde Tiberio quello chegli poteua accadere, nè pensò che alcuno sosse se tanto sagace, che sapesse penetrare il suo secreto sine, in conseque

za, che non gli douesse este l'improuisa interrogatione, che Asinio gli fece, e nel seruirsi dell'essempio di Augusto, non considerò le circostaze che à lui facilitarono il suo dissegno. Haucua egli finite le guerre ciuili, era solo restato arbitro del Mondo, era armato, maneggiana le armi solo, & a sua voglia, solo comandana, era conosciuto, stimato, & amato da gli Esserciti: erano macati i più feroci, così della Nobiltà, come della Plebe nelle passate guerre civili, non viera chi più ardisse, ò potesse contrastar seco, quelli, ch'erano rimasti, si ricordanano le passate sciagure, & ogni conditione che gli si proponena dal vincitore, se ben dura, sem-

braualoro più dolce della guerra, godeuano vna lieta, e ficura pace, & hauendo con fomma clemenza perdonato à tutti, s'era refo tanto caro, e confidente ad ogni forte di perfone, che febene volfe rinonciare l'Imperio, e ritornare la Republica in libertà, non vi acconfenti il Sena-

to, anzi, Cum iam popularem Reipublica formam, vt turbulentam odissent, ac mutationem eius approbarent, Cesaris Imperio delestarentur, si visolsero à que sto, che, V bi perorauit, multis eum omnes verbis precati sunt, vt solus Imperi su-

mam gercret, multisq; quibus id ei persuaderent adductis argumentis, tandem eò compulerunt, vt Principatum solus obtineret. Pensaua mò Tiberio, ch'anco a lui senza contradittione douesse succeder l'istesso, ma perche in se non cadeuano l'istesse circostanze che in Augusto, il pensero gli andò fallato, e sentì à pungersi con l'improvisa interrogatione d'Asinio, alla quale se bene prontamente, e con decoro rispose, non resta però ch'egli non si

turbasse, e non si pentisse della proposta, la qual haucua inconsideratamente fatta, non concorrendo in lui quella auttorità, e riputatione che si era acquistata Augusto col valore, e con la prudenza mostrata in tanti, e così vari successi. No erano gli animi così ben piegati, e disposi ver-

so di se, come verso Augusto, e poi si sconciaua troppo, singendo di no voler quello, di cui crassi già (come habbiamo detto altroue) imposses.

fato. Consideridonque prima bene, e maturamente il Prencipe le cose cosid. 33 che ha da proporre ne' Stati, ò ne' Configli, per non mettere in compromesso la sua auttorità, e per non zarar la riputatione, & accompagni l'ostentatione della modestia, con prudenza tale, che non si accorgano fudditi, che sia più tosto artificio, che virtù; e dall'altra parteguardisi il suddito di non offendere il Precipe nel principio del suo gouerno, & di non mostrare d'accorgersi de suoi pensieri più reconditi, e secreti, e di quelli principalmente, ne'quali mette maggior studio, per non voler'essercinteso. Teterrimum enim vitium auscultatio, & publicorum, secretorumq; senee. de inquisitio, & carum rerum scientia, qua nec tutò narrantur, nec tutò audiuntur, traquidie non si può far maggior ingiuria ad huomo cupo, che il penetrar quel-mi, c. 12. lo ch'egli defidera che fia celato, nè fù mai huomo cupo, che non hauesse accopagnata la crudeltà; e sarà quasi impossibile, che chi sprezzerà questo ricordo, non cada in vno di quei lacci, che da lui (per farlo precipitare)gli saranno tesi, come occorse ad Asinio, & ad altri, che haueua sospetti, de quali dice l'A. poco à basso; Omnes varys criminibus, struente mox Tac.an.s Tiberio circumuenti sunt. Sia donque la massima di questa nostra Coside- Vedi Au catione linguam non vulgandam, sed recondendam esse, perinde vt the saurum. lo Gell.

li. 1. c. 15.

### CONSIDERATIONE

· Vnum esse Reipublica corpus, atque vnius animo regendum.

Vesto cocetto è simile a quello, che ha detto puoco di sopra l'A. eam conditionem esse imperandi, vt non aliter ratio constet, quam si vni reddatur. Et perche noi habbiamo già dimostrato, il gouerno d'vn solo esser migliore, no occorrerà in questo proposito, replicar qui cossid. 55 altro, osserueremo solo, stando nel translato di cui, per ispicgare que-Ito concetto s'è seruito l'A. che si come il corpo non può vinere senz' anima, e questa, sequitur corpus, & ipsa secundum se ipsam non est impassibilis Arist. in à motu corporis, così deue il Prencipe buono considerare d'essere come physicen. l'anima de' fuoi Stati, e non meno attendere a i bifogni, & alle necessità de i sudditi, delle Città, delle Pronincie, e de i Regni à se comessi, che alle sue proprie, e deue non meno compatire a loro di quello che compatisca l'anima al corpo, la quale come alle sue infirmità, a i trauagli, a gli Idegni, s'inferma anch'essa, s'actrista, e si corruccia; così il Prencipe deuc in certa maniera sentire in se stesso parte delle grauezzede' suoi popoli, e ricordarsi che Platone (tolto il cocetto da Homero) lo chiama Pastore del popolo, perche si come il Pastore gouerna le pecorelle sue co mol ta tenerezza, e quasi nelle loro infermità s'inferma; onde si legge, che il buon Pastore lasciate le nouantanouenel deserto, andò a cercare la cetesima che si era smarrita, evolena poscia che tutti si rallegrassero, quado l'hebbe trouata, Congratulamini mihi, quia inveni ouem meam, que perie-

rat, così il Prencipe deue imitarlo nel gouerno de' suoi popoli, ricordaArist. E. dosi che, Non suas ipse, sed eorum qui reguntur vtilitates debet considerare, e di
thi. tit. s. quella aurea sentenza, sucundissimum esse in rebus humanis, amari, sed nonc. 10. minus amare, quorum vtroque optimus Princeps ita frui debet, vt cum ipse arPlin. in dentissime diligat, adhue tamen ardentius diligatur.

Pan.

### CONSIDER ATIONE LXIII.

Nec ideò iram eius laniuit .

Petrarca



Iaga per allentar d'arco non sana.

Sono alcuni che fanno professione di volere anzi perdere vn'amico, che vna bella botta, e che danno mazzate da orbo, e poi si credono di medicarle con vna sottile vntione d'vna risata, ò con vn'empiastro di lingua, satta con fredde

lodi. Ma non sempre riesce loro il rimedio, abbattendosi taluolta à coglier persona, chegli sà portare il premio condegno alla loro arroganza; Percioche ò offendono vn'eguale, che con altretanta licetiosità, e lubricità di lingua ribatte il chiodo della mordacità, ò toccando Prencipi gli fanno pagare l'intemperanza del dire, con vna rottura dell'offo del collo,come s'hà visto più d'yna volta in qualche luogo,e no ha molto; però guardifi ogn'vno di toccare con sue mordacità i Prencipi, perche Tac, an, 4 se bene parerà che le prendano in burla, è però vero, che In animo reuoluente iras, etiam si impetus offensionis languerit, memoria valebit, e che saprano molto bene accappare il tempo, e far nascere l'occasioni di vendicarsi col precipitio di chi gli hauerà punti; eperò chi vuol fuggire di questi incontri, accontentisi d'inghiottire le belle botte, perche si come poco giouarebbe il fabricar' vna casa, e metterci le porteben ferrate, quando quelli che l'hanno in guardia, le lasciassero sbandate, e non le custodissero; così niuna vtilità riccaueressimo dal poter dire il nostro concetto,& ispicgare le nostre passioni, quando non raffrenassimo la lingua dal dire quelle cose, che possono recarci danno, e rouina; e però dobbiamo imparare dal Regio Profeta, il quale conoscendo il pericolo che può recare vna troppolibera lingua, constitui vna Legge a se stessosicen-

Pfal. 38.

do: Dixi custodiam viasmeas, vt non delinquam in lingua mea, posui ori meo custodiam. E per tanto tengasi serrata dentro
i denti, e le labra, con la chiaue della ragione, e
non si scherzi, ne si faccia il bell' humore co'i

Prencipi, ò con altri che possa vendicarsi, perche, Oris effrenis sinis
est calamitas.

Plat. de garu.

\* \*

#### CONSIDERATIONE LXIV.

Pridem inuisus, tanquam ducta in Matrimonium Vipsania, M. Agrippa filia, qua quondam vxor Tiberij fuerat, plufquam Civilia meditaret.



Vasi l'istesse parole, ma con agiunta d'vn rispetto di più, Dio, li, 57 scriue Dione, cioè: Iam pridem inuisus, quòd priorem eius coniugem in Matrimonium duxisset, Drusum filij instar haberet. Et è pur vero quel che dice il nostro A. altroue, cioè: Que apud propinguos concordes, sunt vincula charitatis, irri-Tac.an.2 tamenta iraru apud infensos sunt, perche la pessima ragion

di Stato, rende sospetti gli amici, non che i nemici, e i parenti istessi, con tutti quelli che possono con qualche colorata ragione pretendere al Dominio.

Timeo nibil iam iura natura valent Post ista fratrum exempla, ne Matri quidems Fides babenda eft.

Senec. in Theb.

Diceua Giocasta sua Madre à Polinice mentre staua per combattere col fratello; e però non è da marauigliarfi, se hauendo questo Asinio Gallo sposata Vipsania, che sii figlia di M. Agrippa, eprima Moglie di Tiberio, & alleuando Druso il figlio di lei, con quella tenerezza, con la quale si nodriscono i proprij, in vece d'acquistarsi gratia per la carità che faceua al detto figliuolo, fosse all'incontro tolto in sospetto, quasi che di lui si volesse seruire per zimbello, per far qualche riuolutione nelle cose di Stato, & tanquam plusquam civilia meditaret. Equanto più caro mostrava Inc.an. 1 di tenerselo, tanto maggior sospetto di sevenina a dare. Il qual sospetto s'accresceua dalla qualità del sogetto formidabile per se, come huomo di molto spirito, quasi che hauendo redata dal Padre Pollione, la ferocia, e tolta poscia la sopradetta donna per moglie, repudiata da Tiberio, quando Augusto lo costrinse, volendolo sare suo aiutante nell'Imperio, a sposare Giulia la Nipote per sorella, ciò fosse seguito per iscuoprire i suoi dissegni dalla sdegnata donna, nella maniera, che l'istesso Augusto violana le moglie altrui, per intendere i secreti de' Mariti loro, Quo facilius consilia aduersariorum, per cuiusq; mulieres exquireret, e come si servi Suet. in Sciano di Liuia, per tirare a fine imaluagi suoi dissegni; & oltre alle qualità proprie, s'aggiongenano quelle della donna, che pur porgenano ma Tuc, an A teria da dubitare, per la ragione istessa che Tiberio negò di dare per moglie à Seiano la sodetta Livia, dicendo: Falleris enim Seiane, site mansurum Tacibid. in eodem ordine putas, & Liuiam que Caio Casari, mox Druso nupta fuerit, eas mente acturam, vt cum Equite Romano consenescat, e che non diede risposta ad Agrippina vedoua di Germanico, quando gli chiese Marito, no igna-1bidem. rus quantum ex Republica peteretur. Imperò doueransi fuggire (da chiun-

que

que nonvuol precipitarsi) le Donne, con le quali sia interessato, ò habbi hauuto interesse il Prencipe, e quelliche possono imaginarsi, ò credere d'essergli sospetti, guardinfi più degli altri, di non dargli occasione di tor re i ferri in mano, perche sarà abbracciata subito, non trouandosicosa più molesta da supportarsi da vn Grande, che l'hauere vn suddito di cui possa, ò debba sospettare, ò temere.

Sence, in oft.

Seruare Ciues Principi, or Patria graues Claro tumentes genere, que dementia est? Cum licet una voce suspectos sibi Mori inbere?

Ecosì la sentono, e ne potrei portare mille essempi, selo stimassi necessario, e se sempre si van cercando l'occasioni di rouinarlo, quanto più facilmente periclitarà egli, se con lubricità di lingua, ò con altra inginria irritarà il Prencipe?

#### CONSIDERATIONE LXV.

Sed diuitem promptum artibus egregijs, & pari fama suspettabat.

? è toccato altroue come debba fare il Prencipe, che nonvoglia procedere da Tiranno per afficurarfi di questa forte di sogetti.S'è detto ancora, come debba portarsi persona tale, che sà d'effere sospetta, per ischifare le insidie. Ma perchela

materia è grane, aggiongeremo ancora, per maggior chiarezza, alcuni Front, Ii. effempi, & altri ricordi, per seruigio de gli vni, e degli altri . Volendo Aa.cap.11. lessandro dopò hauer soggiogata la Tracia, assalire l'Asia, edubitando, che partito che fosse, non i Principali, a' quali doueua parere strano il muono giogo, prendessero l'armi, e perturbassero quello Stato, co'l specioso pretesto della libertà; gl'innitò tutti ad accompagnarlo a quella ispeditione, mostrando difarlo per honorarli; & alla moltitudine che restaua à casa, diede per Capi huomini bassi, e plebei e così sece due colpi, vno che hauendo tenuti seco quei Principali, & honoratili di carichi, e comandi secondo la loro capacità, se gli rese benenoli, e gli impedì, che non potero far nouità alcuna; e l'altro, che quello Stato si mantenne Tue an y quieto, come che la plebe, Principibus amotis, nihil aufura. Parimente Augusto, douendo vícire a combattere contra Marc' Antonio, e dubitan-

do che non seguissero tumulti in Roma nella sua absenza, Brundusia omnes milites, qui alicuius eßent pratij, omnesý; Senatorum, equitumý; primores coduxit; alteros, vt eorum opera in agendo vteretur; alteros, ne soli relieti, ad novas res consurgerent. Così Otone, vscendo di Roma, per andar a combattere

Tac.hif.1 Vitellio, Multos è Magistratibus, magnam Consularium partem, non participes, aut Ministros bello, sed comitum specie, secum expediri iubet. V sano anco i Prencipi vn'altra maniera per afficurarsi, & è di tirarsi in Corte i figli-

uoli della persona sospetta, sì per instillare ne' teneri petti loro buona dispositione, & inclinatione verso di se, ede' Statiloro, sì anco perche sotto specie d'honore, restano come ostaggi, e serviono per seurezza. Percioche, mentre il Padre si ricorda d'hauere in potestà del Prencipe il suo sangue, le sue viscere, e li più cari pegni, come potrà egli pesare a nouità, ò machinare contra quel Prencipe? Perciò Vonon obses Augusto à Tuc.an, x Phraate datus, ch'era suo Padre; e si vede essercitato questo ricordo da qualche Prencipe grande anco a nostri giorni. Può anco il Prencipe traportare questo tale da vna Provincia ad vn'altra, ò sotto specie di gouerni, ò d'altri carichi honoreuoli, ò anco assolutamente, che il trasserito's'accorga, ciò farsi per sicurezza: ma deue poi questo tale esser trattato alla grande, & honoratamente, perche, oltre l'afficurarfi, ch'egli no farà nouità, seruirà anco al Prencipe, caso che nascessero moti, ò tumulti, suscitati da altri in quella Provincia, per ottimo instrometo da sedarli. Così Tiberio trasportò Maroboduo dalla Germania in Rauenna, thidem. Tutam et sedem, honoratamá; fore, si maneret, sin rebus suis aliud conduceret, abiturum fide qua venerat, e la causa di ciò era, accioche, Si quando insolesce- 1bidem, rent Suem, quasi rediturus in Regnum ostentaretur. Così Catualdo cacciato Ibidem. di Stato, su riceunto à Fregius. Si può anco stare attento che nasca qualche differenza trà questo principale, & altri, e farsi mediatore, & arbitro delle loro liti,e con tal modo procurar di tirarlo nella fua Città, e non lasciarlo partire; così Tiberio si frapose nelle differenze che passauano Tucan.2 trà Rescupori, e Cottio Regoli dell'Armenia, e tirò Rescupori in Roma, facendolo con stratagema prigione. Può conseguire lo stesso sine con prendere la sua protettione, ò se fosse pupillo con dargli Tutori, e Procuratori dependenti da se, i quali servano come di freno, per reprimere ogni sorte di nouità, & alleuino i pupilli ben disposti verso il Prencipe. Così Tiberio diede Trebellieno Ruffo a i figliuoli di Cottio Rè di Ibidem. Armenia, perche ne fosse Tutore, e li contenesse in osficio. Potrà ancora(per non parer difarne poca stima) dare al sogetto qualche carico, ma che sia dispendioso, perche così mostrando d'honorarlo, verrà insie mead indebolirlo, dandogli materia da spendere. Sed vtilius est ijs, qui di- Arist. pol. uitum copias, & opes imminuere volunt, eos cogere, vt subcant munera illa qua lib.5.c.8. funt magni sumptus, ac nullius viilitatis, ceù choros exhibere, & ludos, & faces instar Chiorum, & cetera huiusmodi munera. Di tali, & altri simili maniere di sofismi (per così dire) politici, si vagliono i Prencipi per assicurarsi delle perfone, delle quali sospettano, e per vscire di sospetto, e per non com mettere immanità. Resta hora di dare qualche ricordi anco a quel soget to, che sà d'essere sos petto al suo Prencipe; habbiamo detto altroue, che nonv'era altra strada che quella della patienza, e della dissimolatione. Hora aggiogeremo, che se è persona, che si sia delettato delle armi, e che habbia in esse riportata qualche fama, ò co esse fatto seruigio alcuno segnalato al Prencipe, non deue gloriarfene, nè ostentarlo, che questo ro-

Tucan 4 uino C. Silio, il quale con esfersi auatato d'hauer tenuto in officio i suoi foldati sette anni, nel tempo chegli altri tumultuauano, & con hauersi lasciato vscir di bocca, che correua pericolo Tiberio, se anco le sue legio ni hauessero tentate cose nuoue, si guadagnò la morte, perche, destrui per hes fortunam sua Casar, imparemá; tanto muneri rebatur. E però non ha mai Ibidem. Tac. in alcun Ministro da lodar se stesso di servigio fatto, sed ad Principe, vt Minister gloriam referre, che così poi, virtute in obsequendo, verecundia in predicando, extra inuidiam, nec extra gloriam erit. Farà bene ancora, la sciate le armi,a darfrad vna vita piacenole, e tranquilla, con attendere a fabricar Ville, e Palagi, e luoghi da piacere, & ad altre così fatte delicie, perche così darà a credere d'hauer lasciate tutte le turbolenze de i pensieri. Deuc però auertire di non eccedere in quelle cose, lo stato prinato, ricordandosi chegli emoli di Seneca gli opponeuano, quod hortorum amanitate, & TAC. An. villarum magnificentia quasi Principem supergrederetur. Agricola ritornato 14. d'Inghilterra con tanta riputatione per hauer debellati quei popoli, conoscendosi per ciò sospetto a Domitiano, Vt militare nomen, graue inter ociosos, alijs virtutībus teperaret, tranquillitatem, atq; otium penitus auxit, cul-Tac. in Agr. tu modicus, sermone facilis, vno aut altero amicorum comitatus. Fingga gli honori, e i carichi publici, obsequium enim, dominantibus magis probatur. Atten-Tue.an.3 da a se, no admetta moltitudine di visite, nè permetta, che a se siano fatti di quella forte d'honori, che folo conuengono al Prencipe, non viesse-Plin. in do cosa che, metu equalitatis, possa più irritarlo, il che si vidde in Tiberio, quado essendosi fatte le istesse supplicationi per Nerone, e per Druso, che Pan. pure erano suoi Nipoti, che per lui se ne risentì, & gquari adolescentes se-T.c. an. 1 ne Eta sua impatienter indolut. Nelle pompe, & apparati, non mostri divoler garcegiare col Prencipe, sapendo che Domitiano, Generum fratris in-Suet. in dignetulit, albatos, ipsum Ministros habere, che era la liurea che conduce-Dom. nu na egli, e tengafi in certa mediocrità, perche Quisquis medium defugit iter Senec, in Stabili nunquam tramite curret, Her.oft. Et così praticò il sodetto grand'huomo Agricola, che viucua tanto positiuo, che, Plerique, quibus magnos viros per ambitionem estimare mos est, viso, Tuc. in aspelloq; Agricola, quererent samam, pauci interpretarentur. Non si sidid'o-Agr. gni forte d'huomini, e guardibene, con cui si stringe, & a chi dica le sue passioni, ricordandosi de i tradimenti di Latiare, satti a Labieno. Guar-Tac.an.4 disi dal dir cosa chepossa offendere il Prencipe, perche se ne ricorderà a tempo, e Tiberio si vendicò di Sereno dopò ott'anni, che haucua sparlato dillui, nec enim tutu apud aures superbas, & offensioni proniores exprobrare. Ibidem. Nel parlar d'altri sia parco così nella lode, come nel biasmo, perchevi sono tali che, ob similitudinem morum, aliena male facta sibi obie Etari putant, Ibidem. & gloria, & virtus infensos habet, vt animus ex propinquo diuersa arguens . No si ingerisca nelgouerno, & in somma, V bi in iure par um sit prasidij, enitatur contemptu tutum esse, c faccia come Salustio, di cui dice il nostro A. Suberat rigor

vigor animi, ingentibus negotijs par, & acrior, quo somnum, & incrtiam magis Tac.an.3 ostentabat, e sappia essere buon consiglio,

Certissima est salutem cupienti via Laudare modica, & otium, ac somnum sequi,

E' fanissimo ricordo quello

Spiritus magnos fuge,

Animosque veteres. Sume quos casus dedit. Sò bene, che non faranno questi remedij sufficienti per fuggire la maluagità d'un Prencipe iniquo, e Tiranno, perche la morte fola della perfona odiata, ò sospetta potrà acquetare la sua perturbata mente, mà l'intentione mia non è stata di discorrere della maniera, che si hà da tenere con vn Tiranno, ma con vn Prencipe, che sia giusto, e Christiano, e non empio, e scelerato.

#### CONSIDERATIONE LXVI.

Quippe Augustus supremis sermonibus, cum tractaret, qui nam adipisci Principem locum suffecturi abnuerent, aut impares vellent, vel idem possent, cuperentq; M. Lepidum dixerat capacem, sed aspernantem, Gallum Asinium auidum, & minorem; L. Arruntium, non indignum, & si casus daretur ausurum.

Rè sorte d'huomini Grandi, osseruò Augusto, che poteuano aspirare all'Imperio, mà in differenti gradi. Dissè che Marco Lepido fora stato capace a regerlo, ma che non se ne curaua.

Gallo Afiniolo desiderana, ma non era sufficiente a portare tanta mole. L. Arrontio non ne era indegno, e se sosse venuta l'occafione, l'hauerebbe abbracciata. Dal qual discorto noi potiamo formarne vn'altro, intorno a quello che ogni giorno vediamo, e che si osferua per le Corti, nelle quali come nel Mare si trouano varie sorti d'animali, illic reptilia quorum non est numerus, così in esse si trattengono varie condi- Pfal. 103 tioni di huomini, di differenti cervelli, e che differentemente operano. Sonoui di quelli che seguono l'essempio di M. Lepido, i quali hauendo l'animo grande, e capace d'ognigran peso, non attendono però ad intracchiare carichi, & vffici, nè si propongono altro fine, che di ben seruir' il Padrone, con quella grandezza d'animo, che è propria di persona nobile, e come che questi tali habbiano la mira a meritare più tosto, che a confeguire gli honori non è meraniglia, se tanto più si trouino spesso lontani dal consegnirli con l'effetto, quanto più del continuo s'auuicinano al meritarli per giustitia, come quelli che aguisa di Catone, Quari pini. in malunt quamobrem ipforum simulacrum hic non positum sit, quam cur positum c.t. ces. sit. Altri sono, che imitado Gallo Afinio, se bene incapaci à portargran pesi d'imprese grandi, e di negotij, gli ambiscono però, le col fas, & nesas, vogliono ad outa della loro debbolezza cacciarsi inanzi, e per ciò non

lasciano pietra che non muouano. S'abbassano, s'humiliano, tentano tutte le strade, che possono condurli al fine loro, seruono con patienza proiettissima, sino al bere nel calice dell'indegnità, no si vergognano ad honorare persona di più vile conditione della loro, purche lo veggano ingratia del Padrone, donano, gettano, convitano, offeruano i luoghi, i tempi, ele occasioni, & in fine vogliono con la loro osfinata industria, e patienza, e con l'arte, e diligeza rubbare alla fortuna quello che fembra hauergli denegato la natura, Nè è poi merauiglia se questi tali bene spesso vengono preferiti a i primi, perche essi stano più sul caso, & attendono più al negotio. Nè bifogna tanto attribuire alla fortuna il buon'euen to loro, quanto alla loro accuratezza, la quale compagna, & eguale alla loro ambitione, violeta in certo modo il Precipe, benche conosca maggior valore ne'primi, a concedere più tosto i carichi a questi, che a quelli, se bene restano poi ingannati nella riuscita, perche non và del pariil valore, all'opinione conceputa dalla patientissima seruitù, e prouano in sine quello, capaces imperio, nisi imperassent. Sonoui poi anco i terzi imitatori di Arrontio, i quali hanno capacità, e sanno anco valersi delle occafioni, col valore s'aprono la strada alla gratia del Prencipe, esi mettono in opinione d'essere, Pares negotijs; con la prudeza ancora sanno abbrac

Tac. bift. x.

Tac.an. 2 in opinione d'essere, Pares negotiss; con la prudeza ancora sanno abbrac ciare la fortuna, e prenderla per li capelli, so cum sors datur ausuri. Dalla varia maniera del procedere di costoro, ne segue anco la varietà della fortuna soro, saquale depende molte volte das modo che tengono nel seruire i loro Padroni. Perche quelli che sprezzano la soro fortuna, benche di molto merito, e valore, deuono dolersi di se stessi, se non arrivano a coseguire i somi honori, perche fronte capillata, & è necessario,

Euripid.

Que pulchra sunt infinitis laboribus comparari.

Quelli poi che ci arriuano, e non ne sono degni, violentano il Prencipe con la seruitù diligente, e possono dire di supplire con la patienza al mancamento del merito, e della Natura; e questi sono, che paragonati a i primi, e che arriuati a quelli honori, da quali restano questi esclusi, danno più che mediocremente da mormorare alle Corti, quasi che non sappiano quello,

Ouid, li, 1 de arte. Quid magis est durum faxo , quid mollius vnda ? Dura tamen molli faxa cauantur aqua.

Dei terzi non è molto-che dire, percioche, mentre vogliono, e vagliono, fanno spianarsi la via alle Dignità, & a gli honori; di maniera che, quello di che spesso si dogliono questi forsennati Cortigiani, cioè della loro cat tiua fortuna, nasce più tosto dal seme delle loro imprudenti operationi, che dalla radice della maluagità della fortuna, laquale essendo vna imaginata chimera, come che ogni cosa dependa dalla volontà imperserutabile di Dio benedetto, e dalla sonuna, & infallibile sua providenza eterna, serue nondimeno loro per mascara da ricuoprire i loro mancamenti, mentre a quella più tosto, che a se stessi attribuiscono la causa delle

delle loro sciagure, e delle loro speranze vane, e pure è vero che

Nullum numen habes, si sit Prudentia, sed te

fat. 10.

Nos facimus Fortuna Deam, Cæloque locamus.

E nondimeno il nostro A. anch'egli, huomo tanto fauio, s'intricò nel dar giudicio di questo particolare, perciò lasciò scritto. V nde dubitare edgor, fato, & forte nascendi, vt cetera, ita Principum inclinatio in hos, offensio in illos, an sit aliquid in nostris consilijs, liceatá; inter abruptam cotumaciam, & deforme obsequium, pergere iter ambitione, ac perieulis vacuum. Ma noi Christiani dobbiamo dire, e credere, che possa honorato huomo, con la prudenza, e col buon discorfo, mediante la gratia di Dio, nauigare il procelloso Mare della Corte, frà li scogli, e le sirti d'vna precipitosa contumacia, e d'vn'ostinato ossequio, senza rompere il legno della sua fortuna, pur che si tenga dritto il timone del vigor dell'animo, & intiera la vela della iperanza.

## CONSIDERATIONE LXVII.

Omnesque, preter Lepidum, varijs mox criminibus, struente mox Tiberio circumuenti sunt.

A perdonò a Lepido, come a quello che fu giudicato da Auguflo, che no si curassodell'Imperio, eforsi questo giuditio lo salno. Gli altri due, perche se mostrarono volonterosi, pagarono il fio della loro ambitione, che se bene disse quel Poeta:

THE MEN HOLD TO BE IN A LINEAR THAT THE PARTY OF THE PART

Desiderio di regnar peccato illustre ; è però peccato appresso i Tiranni, timorosi, e sospettosi sempre di per- Veniero dere il Dominio, di pericolo ineuitabile, perche essendo pieni di vitis e di Idalba. lordure, non pare loro di poter viuere ficuri, mentre hanno fogetti nello Stato loro, ò di tant'animo, & ardire, che ambifeano l'Imperio, & che fe loro si offerisse l'occasione d'inuaderlo, l'abbraceje rebbero, ò di tanta eccellenza, & eminenza, che col lume della bontà, e co'i colori viui delle virtiì, e del valore, scuoprano, e facciano spiccare l'ombre delle loro sceleraggini, e bruttezze.

Sors ifta Tyrannis Claud de

Convenit, invideant claris, fortesque trucident . 4. Honor. Quapropter, & bonos viros perseguitur (il Tiranno) quasi pestiferos, of aduer- conf. sarios dominationisue, non solum quia non acquiescunt in servitute vivere, verum li.s.c. 11. etium, quia fides eis, & inter se o ab alus plurima adhibetur, neg; accusant alios, neq; ipsi inter se accusantur. Edouei buoni Prencipi vanno con la lucerna di Cleante cercando gli huomini prudenti, sani, e valeti, perche quasi nouelli Atlanti gli aiutino a portare il peso, e porgano loro il filodella pru denza, per faper vicir dalle torti, efallacivie, che fi trouano nell'intricato labirinto del comadare, questi all'incontro li perseguitano, e co odio

H

mmor-

immortalegli trauagliano, nè stanno bene sin tanto che non il riduca.
no al passo estremo, e non li facciano miserabilmente precipitare.

Senec, in

Qui sceptra duro sæuus Imperio regit, Timet timentes, metus in auktorem vadit.

Et in vece d'huomini tali, si tirano appresso buffoni, che loro facciano perder' il tempo con vacanterie, parafiti, che lodando fempte le loro vituperoscattioni, gli mangino col pane la fama, l'honore, e la gloria, ad quam præcipua rerum dirigenda, e che douerebbero come Prencipi procurare; satelliti sempre apparecchiati per compire le loro vendette, e per isfogare la loro efferata rabbia contra i virtuofi, & innoceti Rushani che loro porgano aiuto nelle sfrenate libidini, e dishonestà, & adulatori, che quasi Cameleonti, vestendosi di tutti i colori, fuor che del bianco, cioè della fincerità, sempre lodino il biasmeuole, predichino il vituperabile, celebrino le indignità, e non gli lascino mai sapere la verità. Nam propter Arifi.pol. hoc prauos amicos habent Tyranni quòd adulationibus gaudent, e ne segue poi, che mentre affidano tutte le cose loro, e la vita, e lo Stato nelle manidi costoro, che sono la feccia del Mondo, che molte volte perdano e l'vna, e Faltra per sceleraggine di questi mostri. Seiano volse assassinare Tiberio, mancato questo, non la puote fuggire da Macrone, successo nella potenza a Sciano, perche Macro intrepidus opprimi senem (Tiberium) inie-En mult à vestis inbet, discediq; à limine, & sic Tiberius sininit, e cost si legge di molti altri, miserabilmente caduti, per opera di questi loro Mignoni, che per breuità tralascio.

### CONSIDERATIONE LXVIII.

Q. Aterius, & Mamercus Scaurus, suspicacem animum perstrinxere:

O' detto altroue, che è necessario considerar molto bene le pache essendo esti sospettosi, le interpretano spesso in danno di chi inconsideratamente parla, & il sospetto appresso di loro è figlio del timore, si come il timore è padre della vendetta. Non più si tronanogli Aleffandri, che habbiano più fede in quelli, che da gli amici fono loro resi sospetti, che ne gli amici istessi, più credanoa i Filippi, che a i Curi, li. 3 Parmenioni; Ne sempre, Quicquid in otranq; partem aut metus, aut spes subijciat, secreta astimatione pensant, non tutti prenderanno il medicamento da mano sospetta, ma subito si correa i ferri, a i ceppi, alle catene, & a i senec, de tormenti, & fortuna interdum pro culpa est, non ostante che il precipitio Ctem.lib. della vendetta dispiaccia taluolta anco a quelli che la fanno. Potest enim pana dilara exigi, non petest exactareuocari. Siano per tanto anuertiti quel-Ibidem. li che trattano co' Prencipia non dire mai cosà che possà insospettirli, Mifer nimirum deplonat postmodum. Cala-

Calamitatem lugens, que non reuocabilis est. Guardinsi ancora i Prencipi dall'estère troppo sospettosi. In quibusdam, senee, de enim rebus satius est decipi, quam dissidere, nè corrano precipitosamente alla vendetta. Turpissima excusatio, non putani.

## CONSIDERATIONE.

Scaurum cui implacabilius irascebatur, silentio transmisit...

Ome si suol dire, che Cane che abbaia non morde, Canis enim Curt.li.q timidus latrat vehementius,quam mordet,& altissima slumina minimo fono labuntur, così per lo contrario, bisogna temere il silentio del Precipe irato, perche è segno di maggiore sdegno,

al qual fuccede attroce vendetta, e le inginrie che dissimolerà più, saranno quelle che perdonerà manco. In tal caso la suga sola sarà proportionato rimedio al pericolo, perche non parlando egliti dà fegno divoler fare de i fatti, senza sentir le tue disfese, il cheperò è cosa barbara, e cotraria ad ogni Legge humana, e divina, non si douendo mai proced\_re contra alcuno, se non si fentono le sue discolpe; onde si dice in prouerbio, che nè anco al Diauolo non fi deuono negare le diffese, e Dio benedetto, che sapena molto bene, & oue si trouana Adam, e ciò c'hanena Gen. e. 3. fatto, gli dimandò nondimeno, Vbi es? & quis indicauit tibi quod nudus efses? e la Sapienza ci insegna, Antequamseruteris, ne reprehendas, Intellige pri- Eccl. 11. us, tune increpa, perche se ben fosse più che chiaro il delitto, cui cunq; defen- Tac, an. sio tribuenda, e qual delitto poteua essere più chiaro di quello di Messali- 13. na Moglie di Claudio, che publicamente haucua con tutte le ceremonie folite preto viuendo lui vn'altro Marito? & Matrimonium Silij, vidit Po- Tuc, an. pulus, & Senatus, & miles, e nondimeno instato Claudio, che crain questo 11. fatto tato ingiuriato da Vibidia Vestale, ne indefensa coniux exitio daretur, Ibidem. promise, auditurum, er fore diluendi criminis facultatem. Perciò Alessandro Magno mentre alle audienze ascoltana le querele contra alcuno, si turana vn'orecchia, per mostrare con tal fatto, che volena seruarla dissap passionata alle diffese del querelato, e frà le Leggi delle dodeci tauole vna ve n'era che prohibina, Ne iudex, nisi vtraq; parte presente litigantiti, de cau- A. Gellisa cognoscere posset, & vna delle cose che resero odioso Galba, fù l'hauer ", noët. fatto amazzare Cingonio Varrone, e Petronio Turpiliano, e che inau- ac.lib.20. diti, & indefensi, perierant tanquam innocentes. Così anco fù male intesa la Tuchis. I morte di Clodio Macro, & di Fonteio Capitone, e se bene non seguita di suo ordine, almeno da lui dissimolata, & approbata. Quoquo modo asta, Tac, bis. 1 quia mutari non poterant comprobasse. Ceterum viraq, cedes sinistre accepta, c frà le altre cause, per lequali congiurarono contra di lui i Soldati, questa forsi sù la principale, perche, Fonteium Capitonem occisium, cția qui queri Ibidem. non poterant, indignabantur. Sarà donque ottimo configlio al Prencipe, il H

non lasciarsi maitanto trapportare dall'odio, che senza precedente cognitione del demerito, faccia ammazzare alcuno, e l'imitare Tiberio, il quale non denegò a Pisone, ch'era sospetto d'hauer fatto morire di veneno Germanico suo Nipote. Quominus cuneta proferret, quibus innocentia eins subleuari, aut si qua fuit iniquitas Germanici, coargui posset.

### CONSIDERATIONE LXX.

Fessisq; clamore omnium, expostulatione singulorum, stexit paulatim, non vtfateretur suscipi à se Imperium, sed vt rogari, & negare desineret.



Me non dispiace il fatto, mà biasmo bene il modo. Che Tiberio mostrasse grandezza d'animo & ostetasse modestia, singedo di non curarsi (quasi non capace di torre sopra di se cotanto peso) dell'Imperio, stà bene. Mà che lo facesse con arte tato scoperta, e con maniere tato dif ferenti da quello che diccua è cosa stomaccheuole. La

Vedi il Modestia come vuole M. Varrone, e denominata à modico, è come pia Patritio ce à Cicerone à modo, e però sideue adoperare co modo, e parcamete, de Regno che cefsado qfte due coditioni, ella trappaffa alla sfacciataggine, & è ripu tata vna vituperofa fimulatione, indegna d'ogni pfona ciuile, no che di Précipe grade, al quale leua la riputatione, e la beneuolenza del Popolo.

### CONSIDERATIONE LXXI.

Donec Haterius Augustam oraret, eiusq; acuratissimis præcibus protegeretur.

I ricorfo che fifà à i Parenti più proffimi del Prencipe, e massi-me alle Donne, è di molta esticacia, perche volontieri si piega-C me alle Donne, è di molta officacia, perche volontieri si piegarà à fare gratia à loro contemplatione, sì per compiacerli, e per porger loro occasione di farsi ben volere, sì anco per mostrare difarne stima, e percheseruano à lui, come per mediatori frà la Giustitia, & la Misericordia. In questo ricorso però, bisogna esser cauti, e cosiderar benele qualità del Parente à cui si ricorre; perche se sosse poco grato, ò che il Prencipe l'hauesse sospetto, (che il regnare rende sospetti gli istessi sigliuoli al Padre) ò che sosse trà di loro più parentella, che beneu olenza, all'hora chi facesse ricorso da questo tale, commetterebbe errore notabile, e farebbe le orecchie più sorde alla gratia. Sarà donque necessario prima che ricorrere da i Parenti, considerare come siano ò in gratia, ò in disgratia del Prencipe, e parimente nel valersi dell'intercessione delle Donne, bisognerà considerare l'età, la buona intelligenza, l'humor del Prencipe, & altre circostanze tali, per non incorrere nello sdegno, in vece di riportarne gratie, e fauori. CON-

## CONSIDERATIONE LXXII.

Multa Patrum, & in Augustam adulatio, alij Matrem Patrig appellandam, &c.

ce,e per me non sò finire di meranigliarmi, come i Romani che haueuano sogiogato il Mondo, e trionfato di tutte le Nationi, e debellati tutti gli Imperije Regni, e che in tante occasioni mostrarono ani mi così generoli, magnanimi, e costati, dopò hauer perduta la libertà, & essersi sogettatiad un solo, cadessero poi in tanta bassezza, e viltà d'animo, che no si vergognassero di voler chiamar Liuia madre di quella Patria, c'haueua già partorito à loro, l'Imperio dell' Vniuerso; e qual seruigio rileuato, ò beneficio publico così grade haueua ella mai fatto à quella Republica che meritasse questo titolo? forsi come Vetturia, e Volumnia, Madre, e Moglie di Coriolano, l'haueua diffesa? Et quam armis Viri Liu, li. 1. Vrbem defendere non poter ant, mulieres lachrimis, præcibusq; defenderunt? Forsi come Clelia, haueua liberate le altre Done da indegna seruitu, e da pericolo? & fospites omnes Romam restituit? à forsi à guisa delle Sabine, crini- tbidesa, bus passis, seissaq; Veste, vieto malis muliebri pauore, ause se inter volatia tela inferre, & ex transucrso impetu facto, dirimere infestas acies, dirimere iras? E purc ad alcune di queste tanto benemerite, non diedero questo titolo, che hora infamemente adulando questa Donna, che era come dice l'A. gravis Tac.av.1 in Rempublicam Mater, volenano con eterno loro vituperio concederli; Fuggasi donque questa infamia dell'adulatione, da persone che facciano professione digenerosità, se non vogliono sentire di que' mottegiamenti, che à perpetua ignominia loro, rinfacciò Tiberio à i Romani, quando stomacato, e non potendo tolerare questa loro così vile, e pro- Tac, an. 3 ietta seruitu, esclamò. O Homines ad seruitutem natos. E se non vogliono essere strappazzati, e mal trattati, come surono essi da lui. Mostrisi riuerenza, & osfequio verso il Prencipe, e verso i suoi, mà in modo tale, che dalla bassa, & indegna maniera non resti auniliro il seruigio.

### CONSIDERATIONE LXXIII.

Ille moderandos faminarum honores dictitans, coc.

Rudentemente ricordaua Tiberio al Senato, che non fosse tanto corriuo à concedere smisurati honori à Liuia, si perche così mostraua egli modessia, sì anco perche non lo giudicando opportuno, non gli

gli piaccua effettualmente: e la causa era, perche conosceua molto bene Phumor peccante di questa Donna. Sapeua che Augusto gli daua molta auttorità, come quella che si era captinato il vecchio à modo suo, e con la longa seruitù, e con non essere stata curiosa di sapere i fatti su oi, e con Die, li. 58 l'impenetrabile pudicitia, & lusus eius venereos neq; persequendo, & dissimulando, e che pretenderebbe di mantenersi la stessa auttorità anco sotto il fuo gouerno, ilche à lui che era huomo seuero, e che voleua essere Prencipe solo, non piaceua. In oltre essa pretendeua d'hauer procurato à Tiberio con l'arti sue l'Imperio, e co far auuelenar Marcello Nipote d'Augusto, e prima di lui chiamato alla successione, e con hauer fatto con sue arti cadere in disgratia allo stesso Augusto, come huomo feroce, stolido, e bestiale, Agrippa l'altro Nipote, che siì poi, come habbiamo visto, satto ammazzare, subito dopò la morte del Zio; e con haner forsi anco anuelenato l'istesso Augusto, per dubio che non si fosse riconciliato col detto Agrippa, e con l'hauer poscia presi que' partiti nella sua morte, ch'erano necessari per istabilire Tiberio nel Dominio, e con hauer procurata molto prima la sua adottione, con quelli artifici, e co quelle acorte maniere, che si veggono appresso Suetonio, Dione, e Tacito, & altri Scrittori. Per queste ragioni donque pretendena di voler esser trattata, quasi Dio.li.57 ipfa Imperium teneret, idq; non equata modò potestate cum eo regere volebat, sed priores ipso gerere. Perciò comandò che le ispeditioni si facessero sotto nome comune, volcua ingeritsi nelle cose publiche, & quasi Imperatrix se se rebus ingessit. Dana audienza à i Senatori, à i Popoli, volena che le suc attioni fossero registrate ne gli Annali publici, che le lettere ch'eranodai Ministri delle Pronincie scritte, & in fine dal comandare à gli Esserciti in poi, pretendeua d'hauer auttorità quanto Tiberio, perciò non è meraui glia, seegli persuadeua il Senato à teperarsi nel daregli honori à costei, perche vedeua che da se stessa se ne prendeua pur troppo, e veramente il configlio sù degno di Tiberio, essendo che le Donne nell'ambitione, e nel fasto, eccedono tutti i termini, e sono immoderate, ilche suor che in Liuia, si può osseruare in molte altre, che hanno haunto auttorità, e potevedi il za. Veggasi nelle sacre lettere ciò che facesse l'empia sezabelle. Veggasi come si portasse Semiramis col sciocco Marito. Veggasi come Cleopavariară tra la facesse con Tolomeo, che per regnar sola lo leuò dal Mondo, che volle effer chiamata Regina de'i Rè, e che aspiraua anco à farsi Imperalett. trice del Mondo; Mà che diremo delle lasciuie, e crudeltà di Messalina Moglie di Claudio Imperatore? Questa sece ammazzare Valerio Asiatico, per ingordigia di occuparfi gli horti suoi, pieni d'amenità. Perseguitò Poppea à morte, tese insidie ad Agrippina, e sece mal capitare molti Tac.an s altri, onde ricorda il nostro A. multasq; mortes iussu Messalina patratas. Fece ripudiar da C. Silio Iulia Sillana honoratissima Donna, per godersi di lui più comodamente, di cui si trouaua sieramente inamorata, e ven-

ne à tanta pa zia, che, non furtim, sed palam, & magno comitatu ventitare do-

num,

mum, egressibus adherescere, largiri opes, honores, postremo, velut translata iam fortuna, serui, liberti, paratus Principum apud adulterum visebantur. Che più? & si può sar di più? Arriuò à tanta sfacciataggine, e considenza, che viue do Claudio, al quale haueua però destinato di dare il veleno, & che n'era ito ad Hostia, per fare certi sacrifici, prese, dico, tanto ardire, che come Marito lo sposò, cunst a nuptiarum solemnia celebrans. E forsi che ciò si fe- sbidem. ce secretamente? à punto. Sentasi digratia il nostro A. H.ut sum ignarus, Ibidem. fabulosum visum iri, tantum vllis mortalium, securitatis fuisse, in Civitate omniu gnara,& nihil reticente, ne dum Consulem designatum, cum vxore Principis, adhibitis qui obsignarent, velut suscipiendorum liberorum caussa, conuenisse, atq; illum audisse auspicum verba, subisse, sacrificasse apud Deos, discubitum inter conuiuas,oscula,complexus,noctem deniq; actam licetia coniugali. Si può egli imaginare cosa più essorbitante di questa?cosa che habbia manco del verifimile, e che pure sia vera? e forsi che dopò così graue eccesso, e tanto pu blico, s'impauri? forsi se ne vergognò? A punto. Sentasi lo stesso A. At stidem. Messalina non alias solutiori luxu, adulto Autumno, simulacru vindemiæ per domum celebrabat; vrgere prela, fluere lacus, or fæmine pellibus accineta affultabant sut sacrificantes suel insanientes Baccha: ipsa crine fluxo, thy ssum quatiens, iuxtaq; Silius, hedera vinttus, gerere cothurnos, iacere caput, frepente circu procaci choro. Nè si vergognò nel ritorno che faceua il Marito, al quale ha- Ibidem. ueua fatta tanta ingiuria, da Hostia, ire obuiam; & aspici à Marito (sfacciata) & clamitare vt audiret Britannici, & Octavia Matrem. Dalle qualiessorbitanze, si può vedere se sia vero ciò che habbiamo detto, che sono le Donne immoderate, & che sù buono il consiglio di Tiberio, e che sarà sempre bene il tenere à freno la souerchia licenza delle Donne, mentre esse l'abusano con tanta vergogna, e petulanza. Ma che diremo (per maggior corroboratione di questa nostra Massima ) dell'ambitione smoderata di Agrippina Madre di Nerone alla quale essendo stato predetto nella nascita di quel figlio, ch'egli sarebbe Imperatore, mà che essa correua pericolo d'essere da lui ammazzata, rispose quelle altretanto ambitiose, quanto sciocche parole, occidat modò imperet? come auuenne Tac. an. poi in fatti. Costei mostrò bene nel corso della sua vita, quanto sauio ri- 12. cordo fosse questo di Tiberio, perche dopò la morte di Messalina sopradetta captinatofi con vezzi lascini, e con altri mezzi inconnenienti quella pecora di Claudio, tanto seppe adoperarsi, che la prese per moglie, e non era però con la speranza à pena arriuata à quella grandezza, che subito cominciò come dice l'A. à preparare cose più grandi, con rompere il Matrimonio di Ottavia figlia di Claudio, la quale era destinata à L. Sillano, collocandola à Domitio Nerone suo figlinolo. Come poi dopò seguite le nozze trà lei, e Claudio si portasse, si può vedere nel-1 A. Versa (dicc egli) ex eo Ciuitas, & cuntta sæmine obediebant, palam seueri- Tac. An. tas, & sepius superbia, cupido auri immensa, nihil domi impudicum, nisi dominationi inserviret, Richiamò dall'essiglio Seneca, vt consilius eius ad spem domi- ibidem.

nationis vteretur. Tentò il souradetto Matrimonio perche speraua, maiora patefatiurum,& Domitium aquari Britannico. Perleguitò, e fece relegare fuor d'Italia Iollia, Quòd secum de Matrimonio Principis certauisset; Fece adottare Domitio, per opera di Pallante, il quale, erat slupro eius uligatus. Fece ammazzare Calpurnia, quia formam cius laudauerat Princeps. Ricenette il nome di Augusta. Fecespacciar per pazzo Britannico. Fece Co-Ionia de Romani la Città nella quale nacque, cheancora hoggidì è denominata da lei, e questo per maggior suagrandezza. Fece morir Lepida, Visse, quasi decus, pudorem, corpus, cuneta Regno viliora haberet, & in fine Ibidem. temendo à se, auuelen à il Marito istesso Claudio, e seppe adoperarsi in maniera, che non ostante che viuo fosse Britannico, su nondimeno preferito à lui nell'Imperio Nerone suo figlio, col quale si portò in maniera, che mostrò, che poteun bene ipsi tradere Imperium, at tolerare imperitan-Ibidem tem nequibat. Nell'ingresso poi dell'Imperio di Nerone, fece ammazzare Giunio Sillano, Narciso liberto di Claudio, & ibatur in cedes (dice I A.) nisi Burrhus, & Seneca obuiam issent, e non hebbero questi due grand'huomini nel principio di quel gouerno maggior trauaglio, che à rintuzzare ferociam Agripina, que cunctis male dominationis cupidinibus flagrabat . Vo-Bidem. leua sopra intendere à tutte le cose del gouerno, & administrabat omnias qua ad Imperium spettabant. Tenena l'istessa Corte, l'istesso equipaggio,e sitrattaua con la stessa grandezza che Nerone, sino à tanto che, ambo v-Ibidem. na exibant foras, & sepe numero eadem lettica vehebatur, e per mostrarsi veramente Imperatrice, illa respondebat legatis, litteras ad Populos, er ad Principes, & Reges mittebat. Volena esser presete quando si congregana il Senato, & eisendo venuti all'audienza di Nerone gli Ambasciatori de gli Armeni, entrò anch'ella nella Sala, e caminana per andare à mettersi fotto allo stesso Tribunale in cui sedeva Nerone, nisi ceteris pauore desixis, Seneca admonuuiset Neronem, venienti Matri occurreret, er ita specie pie-Ibidem, tatis, obuiam itum dedecori. Con questa sua albagia, con questo sasto immoderato, e con questa superbia intollerabile, diede cansa al fine à Nerone, che non cra quel saujo che volcua parere, vt exueret obsequii, e che cominciasse non solo à disgustarla, & à strappazzarla, leuadogli le guardie, segregandola in casa privata, e togliendogli tutta l'auttorità, mà che entraffe anche in sospetto di lei, e sentendo che, Nomina, & virtutes Nobi-Widem. lium, qui etiam tum supererant, in honore haberet, quasi quareret Ducem, & partes,e che minacciana, adultum iam esse Britannicum, ituram cum illo in castra, che alfine si rissoluesse di farla ammazzare, come sece. Hò giudicato bene il raccontare tutte queste historie, accioche dalla superbia di Liuia, dall'empietà di lezabelle, dalla immanità, & ingratitudine di Semiramis, dalle lascinie di Cleopatra, dalla lusturia, & dalle obscenità di Messalina, & dalla ferocità, e crudeltà di Agrippina, si venga in certa conclusione, effere anzi vn'Oracolo, che vn semplice parere quello di Tiberio, & es-

fere fauissima cosa, Moderare faminarum honores. Et però vadano sobrij

in

in ciò li Prencipi, e credano, esse magnisicum si se ab omni contagione vitio- plin. in rum reprimant ac reuocent, sed magnificentius si suos. Et imparino dal sauio Pan. Imperatore Traiano à regolar le Mogli loro, poiche della sua è scritto. Eadem quam modica cultu, quam parca comitatu, quam ciuilis incessu. Mariti thidem, hoc opus, qui ita imbuit, ita instituit, nam V xori sufficit obsequij gloria, e questo veramente deue bastar loro, e però tengansi basse, mentre pur troppo da se s'ingegnano di auttorizarsi.

### LXXIV. CONSIDERATIONE

Eademque temperantia vsurum se in ijs , qua sibi tribucrentur .

'è detto altrone, quanto stia bene ad vn Prencipe, massime nuouo, la Modestia, e però Tiberio che lo conosceua, e la proponeua alla Madre, e l'abbracciaua per se stesso, e sebene costa, 28.

con la Madre cantaua à i fordi, come si è visto, egli nondimeno si portò per vn pezzo (nè si può negare) con tanta modestia, che sembra merauiglia, come non hauendo abbracciata questa virtù col cuore, ma folo facendone mostra, come si conoscerà nel progresso, egli nondimeno l'essercitasse in tante occasioni così francamente; Perche non permise che alla Madre, od'à se stesso si facessero honori eccedenti. A lei, Ne lictorem quidem ei decerni passus est, aramq; adoptionis, er alia huiufmodi prohibuit . A se stesso . Nomen Patris Patria à Populo sepius ingestu re- 1bidem. pudiauit, neq; in acta sua iurari, quamquam censente Senatu permisit, & à que-Ro proposito soggiose una senteza degna d essere seritta nel cuore d'ogni persona ambitiosa, non che de i Prencipi, che quasi naturalmete patiscono questo male; Cunsta mortaliu, disse egli, incerta, quantoq; plus adep- 1bidom. tus foret, tanto magis in lubric o distitabat. Stando presente nella Curia, metre erano giudicati i rei, per no leuare il Pretore dalla sua Sedia, adsidebat 1bidem. in cornu Tribunalis, e volendo gli Spagnuoli crigergli vn Tempio, vi si oppose, e soggionse quelle memorande parole. Ego P. C. me mortalem esse, Tuc, an. & hominum officia fungi, satisq; habere, si locum Principem impleam, & vos te-Stor, o meminisse posteros volo. Qui satis superq; memoria me atribuent, vt maioribus meis dignum, rerum vestrarum prouidum, constantem in periculis, offensionum pro vtilitate publica non pauidum, credant. Hec mihi in animis vestris tepla, ha pulcherrima effigies, & mansura. Nam qua saxo struuntur, si iudicium posterorum in odium vertit, pro sepulcris spernuntur. Parole veramente non degne di Tiberio, mà di più degno, & honorato Prencipe. Poche imprese Vedi surileu nti, ò nulle, fece di suo capriccio, riferiua tutte le cose, anco le mini- et. per tut meal Senato; Tolse appresso alquanti Senatori per consiglieri, come v- 10 in Tisaua Augusto, e poi concluso trà di loro, partecipana il tutto ancora à vialisse glialtri Non solo non haucua per male che se gli contradicesse, ma sopportaua ancora che si decretasse contra la sua volontà. Nel dire il suo

parere non seruaua ordine, accioche tutti liberamente potessero dire

quello che sentissero. Se entraua ne i Tribunali, non leuaua il suo luogo al Giudice ordinario, mà si metteua, à sedere in qualche Sedia all'incontro. Non volle essere chiamato nè Signore, nè Imperatore, se no da gli Esferciti, rissutò parimente il nome d'Augusto, e gloriandosi chiamaua se stesso Dominum seruorum, & Imperatorem Militum, Principem verò ceterorum. Diceua che non desideraua di vinere più ò meno, di quello che portaua l'vtile, & il bisogno della Republica, si mostrò tanto ciuile, che non acconsenti, che nel suo di Natale, si facessero giochi, od'altre feste; non volle che si giurasse per la sua fortuna, non si rissentì, se alcuno hauesse spergiurato nel nome suo. Alle calende di Gennaro si ritiraua fuor di Città per non esfere d'impedimento al Popolo nelle sue feste, e per no metterloin necessità difargli quei presenti, ch'erano soliti di quel giorno. Fece vn'editto, col quale prohibi il fare à se stesso erettione di Statoue, ò dedicatione di Tempi. Nelle fabriche, che fece, ò che rifarcì, non leuò il nome deprimi Auttori Ioro. Nelle sue spese prinate sù molto parco, largo, e magnifico ne i bifogni della Republica. Mantenne, rifece, & ornò le fabriche publiche. Aintò le Città ch'erano cadute in qualche calamità, foccorfe molti Cittadini, ch'erano caduti in miferia, follenò molti Senatori, ridotti à compassioneu ole pouertà, e ne ricchi molti, accioche non cedessero, per non poter mantenere il decoro, la piazza del Senatoriato, e ne leuò moltifuor di quell'ordine, che per mil gouerno, ò per il lusso, s'erano imponeriti. Nel fare i donatini, volena che alla sua presenza fosse sborsato il danaro, accioche à lui non accadesse quello ch'era occorso ad Augusto, e che forsi occorre à qualche Prencipe moderno, i donatiui de quali fono per la maggior parte rubbati da i Ministri. Non aggrauò i sudditi di moue Gabelle, per donare pazzamente, mà co'i redditi ordinarij dell'Imperio, fodisfaceua à i bifogni, & al decoro della Republica. Non roumò alcuno per vfurpargli le facoltà, anzi che lasciato herede de suoibeni da Patuleio Caualliero Romano, gli donò à M. Servilio Parente di lui, Neg; hereditatem cuiusquam adit, nisi cum Amicitia meruisset. non su facile alla consiscatione de' beni de i sudditi, non aggrauò le Prouincie, anzi hauendogli Emilio Retto madato maggior somma di danari dell'ordinaria, dall'Egitto di cui era Prefetto, gli suet. in referiffe quelle memorande parole. Effe boni Principis tondere, non deglu-Tiberio, bere gregem. Era facile, e cortese nelle audienze, e per leuar legare che ponum. 32. tenano nascere frà i Senatori, mentre s'affaticana ciascuno di voler essereil primo à falutarlo, ordinò che tutti lo falutassero insieme. Era clementissimo, liberale, honorana i Magistrati, come se fosse stato Cittadino di Republica libera, si leuana in piedi al venir dei Consoli. Se li connitana in cafa propria, andana ad incontrarli fino alla porta alla venu-

ta, el'istesso faccua nella partenza. Se vsciua in Cocchio, leuaua sempre in sua copagnia trè, ò quattro, fossero ò Senatori, ò Patritij, ò Caualieri,

come

come portaua il caso, nè in ciò faceua alcuna distintione. Se si celebravano giuochi, ò feste, andaua la sera auanti in casa di qualche Soldato, ò d'altro huomo prinato, & ini stana la notte, per esser pronto la mattina per tempo alle feste, e per non fare aspettare il Popolo, & accioche potesse più facilmente, chi hauesse bisogno di lui trouarlo. Molte volte stette à vedere i giochi equestri da vna finestra della casa d'vn liberto. Coparena volontieri à gli spettacoli publici, per fanorire, & honorare colui che li faceua. Fù tanto amatore dell'equità, che volendo il Popolo in occasione di festa publica, far libero vn histrione (che era solito prinilegio fuo) non lo permile, fin che non fù pagato il prezzo al Patrone. Defendeua ne igiudicij gli Amici, eprinati, e mentreerano ammalati, li visitaua senza guardia, & orò nelle essequie d'vn suo familiare. Tenne in frenoi suoi, e non che altri la Madre istessa, come si è visto, & il figliuolo Druso, alquale essendo infolentissimo diste; Non illum se viuo quiequa per vim, aut libidinem perpetraturum, sin conatus suiset, effecturum se, vineq; se defuntto quidem. Fecemolte leggi, e molti ordini falutari, & vtili alla Republica, & in fine fedelmente offeruò quello che haueua promesso, cioè, se temperantia vsurum, e l'osseruò in maniera come si è visto, che può quasi seruire per norma, e per essemplare ad egni Prencipe nuouo, per sapersi ben gouernare nel principio del suo Imperio; Hò voluto registrare quì à studio tutte queste attioniegregie di Tiberio, accioche si vegga quanto ingiustamente sia lacerato questo nostro A. quasi che scriuendo di lui, lo scuopo suo sia stato, divolere dalla sua persona, & dal suo gouerno formare l'idea, & il modello d'vn perfetto Tiranno, ilche è stato alieniffimo dal suo fine, perche, che hanno à fare tate virtù, e tante buone parti,che come habbiamo visto, haucua Tiberio (ò mostraua almeno d'hauere)co'i vitibe con lesceleratezze d'vn Tiranno? Scrisse Tacito Annali, & historie, non diede regole, e precetti, e se altri, lasciate tante virtù, vuole attaccarsi à i vitij, e da quelli formar massime, e regole, ciò non è colpa dell'A. come colpa non è di quelle droghe, se potendo essere connertite alla fanità, e beneficio della vita humana, altri fe ne ferua per for mar veleni, e se merita lode Tiberio da questi attivirtuosi, essercitati nel principio del fuo Imperio, così non può fuggire il biafmo di tutti, per effersi precipitato in tantivitij contrarij, come si vedra nel progresso, & dop o che, Cupiditates suas soluit, continentiamo; & moderationem, in altissima Curt. 11.6 quaq; fortuna eminentia bona, in superbiam, ac lasciuiam vertit, e tanto più me rita d'essere biasimato, quanto che hauedo mostrato di non essere alieno dalle virti, abbracciaua i vitii, non per mal habito, ma per mera volontà,& elettione,non curandosi della cattiua fama, che di se la sciana al Mondo, e pure ogni Prencipe buono deue Immortalitatem spettare magni- 1500. ad tudine animi, mortalitatem moderato rerum vsu.

Tacan. 3

Demons

### CONSIDERATIONE LXXV.

Ceterum anxius inuidia, & muliebre fastigium in sui diminutionem accipiens.



Plin. in

Pun.

Erciò bisogna andare molto cauti, e circospetti nell'honorare gli Amici, ò Parenti del Prencipe, perche se bene fossero, come era Linia, Madre ò fratelli, ò figli, ad ogni modo non gli sarà caro l'essere vguagliato à chi si sia, e quel, Metus equalitatis, è infirmità quafi naturale de gli animi loro, & hanno

gli occhi tanto pregni d'Inuidia, che si persuadono, che l'honore fatto ad altri, massime che possano pretendere in qualche modo d'esser egua li,sia loro vergogna, e vituperio. Inuidia enim est dolor perturbans, propter Ari. Rhe. res secundas, aqualis, aut similis, e però legiamo, che per competenza d'eli.a.cn.9. qualità c'haucuano insieme.

Nec quemquam ferre potest Casar ue priorem.;

Issc.pha-Pompeius ue paremo El'istesso Tiberio senti disgusto, che alcune supplicationi, decretate dal Tf.is.I. Senato, fossero fatte in comune trà lui, e trà li suoi Nepoti, quasi che così si scuoprisse trà di loro vna certa vguaglianza, & aquari dolescentes senecte sue impatienter indoluit, ne puote tato celare il disgusto, che non ne Ibidem. dasse segno, quando, Oratione monuit, in posterum, ne quis mobiles adolescentium animos, pramaturis honoribus ad superbia extolleret. E sebene si copiaciono che, non che altri, sino i loro seruitori siano rispettati, e che, se deplin. in. spici, contemni, nisi etiam gladiatores corum veneremur, sibi male lici in illis, fuam Divinitatem, sum Numen violari interpretantur, cum se idem quod Deos, Pan. idem gladiatores quod se putent, nondimeno ò lo stringersi troppo con loro, ò traboccare in souverchi honori, è cosa come si è detto molto pericolosa. Habbiasi memoria di Seiano, il quale mentre su in gratia di Tiberio, poteua fauorire, e disfauoriregli Amici, ò nemici, & ve quisq; Seia-

Tac,an, on intimus, it a ad Casaris amicitiam validus, contra quibus infensus esset, metu, ac sordibus conflictabatur. Mà perduto il fauore, & la gratia del Patrone, à guifa d'annosa quercia, che cadendo conculca, e tira seco in precipitio gli arbori minori, così egli nella sua rouina tirò seco anco gli Amici suoi. Vadasi donque in ciò molto guardingo, e fuggafi l'honorare chi si sia in maniera che il Prencipe nepossa restar offeso, esiano glihonori de Priuatiinferiori

à quelli del Signore.

### CONSIDERATIONE LXXVI.

At Germanico Casari proconsulare Imperium petiuit; missique legati qui deferrent, simul mæstitiam eius, ob excessum Augusti consolarentur.

Vesta è vna delle più honorate maniere, come habbia- cossid.32; mo detto altroue, che possa tenere vn buon Prencipe, per afficurarfi di Personaggio eminente, di cui per la beneuolenza, & applauso de Soldati, & per il seguito, & amore del Popolo, e per le parêtelle, & interessi della Nobiltà, ò per pretessione disuccessione, ò per valor

grandemostrato, ò per gloria acquistata, per Imprese segnalate, ò per fatti heroici, posta ragioneuolmente temere, che non contento della sua priuata fortuna, sia per tentare qualche nouità, ò suscitar tumulti, cioè, l'obligarselo con rilenanti benefici, e legarselo con gli honori principali, e con carichi grandi, mà più stringerselo condimostratione di sincero amore, perche, Officia etiam fera sentiunt, nec vilum tam immansuetum animal Senee. de est, quod non cura mitiget, o in amorem suum vertat, e però sauiamente con-benef lib. figliaua Isocrate il suo Nicocle. Primos honores coniunttissimis, verissimos be- 1,cap. 3. neuolentissimis defer, & corporis custodiam tutissimam esse puta, tum in virtute Nicoc. Amicorum, tum in beneuolentia Ciuium, tum in tua prudentia esse collocatam; c veramente non si troua armatura di più fina tempra, e che possa più assicurare il Prencipe, dalle insidie di chi si sia, di quella della beneuolenza, la quale s'acquista principalmente con fare altrui beneficio. Perciò essen do ripreso Alfonso Rè d'Aragona perche caminaua senza guardia, e senza satellicio intorno; Non opus esse (rispose) vt is sibi timeat, qui Ciuium panor li. suorum beneuolentiam satis perspectam habeat. Eli trenta Giouani Nobili de 1. de reb. Sogdiani, che fatti prigioni, c d'ordine d'Alessandro condotti alla mor-gestis alte, mentre cantando essi, si merauigliò egli della loro grandezza d'animo, in quel punto horribile, & intendendo che ciò seguiua, perche moriuano per commandamento di Rè tanto potente, e grande, che la mor te loro fora stata immortale, liberati per ciò d'ordine del Rè dalla morte, & interrogati, se erano poi per viuere amici di Alessandro, per beneficio del quale ricenenano la vita, risposero. Nunquam se inimicos ei, sed bello Curedi.7 lacessitos, bostes fuisse. Si quis ipsos beneficio, quam iniuria experiri maluisset, certaturos fuiße, ne vincerentur officio. E però io dicena nel principio, che la via del fai beneficio, conduce il Prencipe al tranquillo porto della vera ficu rezza, acquistandosi egli così l'animo, & il cuore di quelle persone, delle quali può temere. E questa è la più honorata maniera, con la quale possa Prencipebuono assicurarsi di sogetto eminete, come era Germanico. Osfernisi ancora il buon termine, che vsò Tiberio con esso lui, codolendofi seco della morte d'Augusto, e cosolo dolo per mezzo d'Ambafcia-

basciatori nella sua perdita, ilche sù fatto per lo stesso sine, perche mentre colui, di cui si teme, vede che il Prencipe sa stima di lui, e che I honora, non trascurando alcuni di que' complimenti, che conuengono alla sua qualità, & alla sua grandezza, estato, si consola, sissodissà, e si compiace di quella estrinseca apparenza di rispetto, che mostra il Prencipe di portargli, e non pensa se non di ben seruire, mà se per sorte entra in sospetto per mancamento di complimenti, d'essere vilipeso, resta offeso, & ex Arift.pol contemptu plurima funt enersiones.

lib.5.0.10

### CONSIDERATIONE. LXXVII.

Candidatos Praturę duodecim nominauit, numerum ab Augusto traditum, 🤝 bortante Senatu, ot augeret, iure iur ando obstrinxit, se non excessirum,

con. 1.lib. \$ 78.

Stato da altri pienamente, e diligentemente spiegato il numero, il tempo, l'augmento, el'occasione dell'institutione dei Pretori, e pero tratarcerenso de la conferueremo, che Tiberio non volse eccedere il numero sta-

bilito da Augusto d'essi Pretori, è sosse perche stimasse la moltitudine de i Ministri (tolti li necessari) non essere vtile alla Republica, seruando in ciò l'ordine della natura, che non moltiplica gli enti senza necessità, nihil enim superuacaneum, nihil frustra natura facere solet, ò perche giudical-Arist. de le che il Popolo resti dalla loro moltiplicità aggrauato di spese, e che tamalia li, to sia maggiore il danno che ne segue alla Republica, se siano cattiui, 2.cap. quanto maggiore è il numero loro, ouero perche hauesse per bene il non partirsi dalla norma del gouerno d'Augusto, il quale essendo stato approbato dal comune consenso del Popolo, e dall'isperienza, non poteua introdurre nouità senza disgusto, e senza pericolo, perche essendo stato Augusto tanto sauio, bisognaua credere, che non hauesse ordinata cosa, massime intorno al gouerno, senza matura consideratione, &

vedil' Ar isperimentata prudenza. E quindi potrà cauare vn'amaestramento gëtone li. notabile il Prencipe, di non alterare leggiermente gli ordini, & gli 1. 6.2. 8 3 instituti dell'Antecessore, perchegli ne seguiranno, facendo altrimente, danni irreparabili, come auenne à Lodonico Vndecimo Rè di Francia, che sostenne per

questa causa molti trauagli, e siì per perdere lo Stato, nella guerra mossagli, sotto il titolo del ben publico, dalli sudditi, mal soddisfatti, per le nouità che fece, nella fua fuccessione al Regno.

#### CONSIDERATIONE LXXVIII.

Tum primum è campo comitia ad Patres translata funt ; Nam ad eam diem etsi potissima arbitrio Principis, quadan tamen studio Tribuum siebant .



Tà bene che le cose principali appartenenti al gouerno, siano maneggiate dal Prencipe, mà non disdice ancora, il lasciar qualche cura delle cofe publiche al Popolo, massime à quello che era auezzo alla libertà, in maniera però ch'egli fenza il Senato, ò fenza il beneplacito del Prencipe, non posta co-

cludere cosa rileuante, perchementre eglissi pasce di quello apparente fumo di maneggio, non stà pensando ad altro, e viue quieto, e conteto, che se ogni cosa per se stesso voiesse fare il Prencipe, à lui sembrerebbe Liu. li.s. d'essere in certa maniera tenuto come schiauo, Neg; eo loco vbi servitute de velis, fides speranda, & anderebbe macchinando qualche nouità, e sentasi Dioli, sa la ragione non da me, mà da Mecenate che la portaua ad Augusto. Rempublicam enim (diceua egli ) confilio administrari par est, & natura suapte homines gaudent üs, qua tanquam conditione equales, à maiori adipiscuntur, omniaq; qua is, cum ipsorum consilio decernit, tanquam propria laudant, & tanquam vltrò à se ipsis statuta diligunt. E però hà da vsare intorno à ciò molta destrezza, e prudenza il Prencipe, e permettendo qualche particella digouerno al Popolo, e tirando in se stesso quella parte, nella quale consiste il neruo del Dominio.

#### CO NSIDER ATIONE LXXIX.

Nec Populus ademptum ius quastus est nisi inani rumore.



E bene è verissimo, che essendo il Popolo vn'animale di molte teste, e che benche gracchi, e cianci quando à lui è leuato dal Prencipe, Priuilegio, od'immunità, non però viene ad alcuna rissolutione contra d'esso, nisi inane rumore, ò sia perche non

può, ferocior enim ad rebellandum, quam ad bellandum, ò perche non sà.

Detegit imbelles animos, nil fortiter ausa

Seditio, tantumque fugam meditata inventus, ò perche non troua chi lo guidi, & Principibus amotis nil ausura Plebs, ò Tuc.an. s forsi perche tutti conoscono, che la più arischiata, e più pericolosa Impresa che possono intraprendere i sudditi, sia il voler cozzare col Prencipe,ò ribellarsi da lui,e che le solleuationi popolari,per l'ordinario, qua si tutte hanno fine infe licissimo, e reccano maggior danno, che la perdita delle immunità, e Prinilegi istessi, per li quali si contende; Non deue però il Prencipe, massime se sarà nuono, precipitare facilmente ad irri-

Lin. 11.7. Luc. phil-

rf.lib.s.

tare i Popoli, con tuor loro le immunità, perche non vi è cofa che più metta in disperatione vna Natione, che sentirsi, senza causa, prinata di vedi il que' Prinilegi, che con longa seruitù, e fedele Vassallaggio, s'hauerà dalli Conesta -- Prencipi suoi Antecessori, meritamente guadagnato, e nissuna altra caugio nelle, sa accese le memorabili guerre de' Fiamenghi, contra il proprio Rè, che Fiandra, la violatione de loro Prinilegi. Deue per tanto il Prencipe destreggiare co'i sudditi, e col beneficio del tempo andar tanto dolcemente, e lentamente, spogliandoli della libertà (quando pure stimi necessario, per beneficio degli stessi sudditi, à quali forse sosse nociuo il viuer libero, di farlo, che il muouerfiper capriccio fora atto d'ingiustitia ) & introducendo insensibilmente quella seruità, che à lui parerà opportuna, per buon gouerno, e portarfi in maniera, ch'egli, e dell'vno, e dell'altra poco, ò nulla s'aunegga, che è quello che ricordana Platone, erebro mendacio, & fraude vii imperantes debere, ad commodum subditorum, ò quello, Deplato 5. Plin. lib. cipere pro moribus temporum. Nè voglio per ciò dir io, che debba farsi il de Rep. Prencipe fraudolente, & huomo pieno di perfidia, che questa dottrina si 8.E.p. deue lasciare sepolta, col nome dell'Auttore d'essa, mà come diamo la medicina à gli amalari, se bene essi non la vorrebbero, per loro vtilità, & Come à l'egro fanciul porgiamo aspersi

Taffo. Go ff.cant:1. ftan.j.

Di foaue licor gli orli del vafo : Succhi amari , ingannato , in tanto ei beue

E da l'inganno suo vitariceue. Così deue il Prencipe ingannare il Popolo col miele di amorosa ma-

gli stima à proposito, per sua salute, di sargli portare. In somma non Dio.li.52 deuc mai abuti potentia sua, neque eam putare sui diminutionem, si non simul omnia faciat, qua potest, sed quanto magis omnia qua statuerit potest perficere, tanto magis studeat, vt optima quaque sibi proponat, e mi pare à proposito vear run il ricordare à i Prencipi in questo luogo ciò che diceua Fabio Massimo, bio Max. che gli parena impertinenza grande il vedere, che i Canalli, e i Cani da caccia si scordassero della loro serocità, e serità, più tosto sentendo la pietofa cura che di loro hà il Patrone, nutrendoli, accarezzandoli, emaneggiandoli delicatamente, che collo sgridarli continuamente, ò con adoperare il laccio, e le catene, ò con dargli delle baftonate, e che quelli che comandano à gli huomini, non cerchino fimilmente di conciliarfigli animi de'fudditi,più con la mansuctudine, e colla piaceuolezza, e col far loro de'benefici più tofto, che col rigore, colla violenza, e con l'austerità.

niera, e con la destrezza ingegnarsi di non lasciarli sentire il giogo ch'e-

### CONSIDERATIONE LXXX.

Tribuni plebei petiuere, vt proprio sumptu ederent ludos, qui de nomine Augusti fastis additi, Augustales vocarentur. Sed decreta pecunia ex ærario.

Ome,& da chi fossero introdotti,& instituiti questi giochi,noi non parlaremo, poiche altro più accurato scrittore, ne hà di- Lips. ini scorso difusamente. Diremo solo che ogni buon Precipe può com. Tac. imparare da Tiberio à non rouinare i sudditi co addossar lo- ad lib. 1. ro la spesa di così fatti spettacoli publici; mà se à lui parerà, ò per ralle-"". grareil Popolo, ò per trattenerlo, ò per honorar la venuta di qualche Prencipe forastiero, ò in occasione di nozze, ò per rauniuar la memoria de igià morti, di fare qualche spettacolo, decernat pecuniam ex arario, che così saranno mirati con maggior soddisfattione. Così si vede hauer: fatto qui Tiberio, che non volse che il Tribuno facesse i giochi Augustali à sue spese, el'istesso fece prima di lui Augusto, il quale cono cendo che moltiper ambitione di rappresentare al Popolo di questi spettacoli, si rouinauano, restrinse le spese di essi, e volse che à i rappresentanti se ne dasse vna parte del publico. Prætoribus curam ludorum omnium imposuit, Dio,li. 54 e publico aliquid eis dari pracipiens, & interdicens ne quis à se aliquid, amplius altero impenderet siue in gladiatores, siuè in alteros, nisi Senatus id decreuisset, ne ue sepiùs, quam bis in anno gladiatores daret. Claudio poi li prohibi al tutto, e l'istesso sece Nerone. Mà sotto altri Imperatori, di nuono su introdot ta l'vfanza, come quella di cui molto fi dilettaua, e compiaceua il Popolo. Mà per lo più la spesa era fatta del publico, evi surono Imperatori che vi assegnarono entrate particolari, come Traiano, che vi applicò l'entrate del Palazzo. Licet ergo, cum fortuna, tum liberalitas tua; visenda nobis prabuerit, vt prabuit, nunc ingentia robora virorum, & pares animos, nunc Plin. in immanitatem ferarum, nune mansuetudinem incognitam, nune secretas illas, & areanas, of sub te primum comunes opes, or c. e queste erano, come si è detto l'entrate di Palazzo che egli applicò à quella sorte di giochi, del qual fatto come magnanimo, egenero so così cantò Martiale. Mart lib.

Quidquid parrhafia nitebat aula

Donatum est oculis, Deisque nostris,

Miratur Sciticas virentes auri

Flammas Iupiter, & stupet superbas

Regis délicias, grauesque luxus.

Omnes cum Ioue nunc sumus beati,

Atnuper pudet, ac piget fateri
Omnes cum Ioue pauperes eramus.

E da questi Prencipi impari il nostro à non rouinare per questa causa i suoi sudditi, mà se troua buono il fare de spettacoli, faccia egli del suo, ò tutta, ò la maggior parte della spesa.

1 3

CON-

### CONSIDERATIONE LXXXI.

Cum Pannonicas legiones seditio incessit, nullis nouis causis, nist quod mutatus Princeps, licentiam turbarum, & ex ciuili bello spem premiorum ostendebat.

Opò hauer descritte le cose domestiche, l'A. passa alle forensi, e comincia dalla seditione che s'appicciò nelle legioni d'Vngaria, non per altra causa, dice egli, se non perche la mutatione del Prencipe, prostrava loro vna strada aperte di transcrite. del Prencipe, mostrana loro vna strada aperta à i tumulti, e questi recauano in consequenza vna guerra civile, e dalla guerra poscia sperauano maggiori premij. Onde in tal moto, entrauano due delle cau Redi A. se che sono da Aristotele assignate, per le quali sigenerano le seditioni, che sono contemptus, & lucrum. Il dispregio nascena per il Prencipe nuo-Tican, 1 110. Mutatus Princeps licentiam turbarum oflendebat, & il guadagno ex civili bello spem pramiorum. Il dispregio verso il nuono Prencipe traheua l'origine dalla differenza, ch'era trà lui, & Augusto, fotto il quale, per la rinerenza grande chegli portauano, non hauerebbero ofato di folleuarfi, Itidem. quando che, D. Augustus vultu, & aspettu Athacas legiones exterruit, perche pareua loro, che non fosse Tiberio ancora stabilito nell'Imperio, c però nongli haucuano quel rispetto, che al morto, onde poco à basso dice Percennio, capo della follenatione. Quando ausuros exposeere remedia, Ibiden. nisi nouum, & nutantem adhuc Principem precibus, vel armis adirent. Nasceua parimente il dispregio dal Capitano, il quale quantuque non fosse huomo disprezzabile, come dalle cose che seguono più à basso vederassi, co l'occasione nondimeno delle ferie, che nella morte de' Prencipi soleuano farsi, chiamate da Latini Iustitium, di cui noi non habbiamo nella nostra lingua proprio vocabolo, nel tempo delle quali stauano chiusi Tribunali, non fi teneua ragione, nè fi essereitaua atro alcuno di Giustitia; e per l'allegrezza c'haueua voluto mostrare per la successione all'Imperio di Tiberio, haucua pazzamente tralasciati i soliti essercici militari, e Tacian, trascurate le consucte funtioni, Ob Iustitium, aut gaudium intermiserat solitamunia, datisi per ciò i soldati all'otio cominciarono à dispreggiare la persona sua, e poscia la reuolutione. Intorno à che è d'auertire che non può commettere maggior errore vn Capitano, che lasciar marcire nell'otio i suoi soldati. Perche questo li tira al giuoco, alla grapola, à Venere, & ad ognivitio, questo li rende insolenti, impatienti della fatica, pigri, effeminati, e seditiosi, &

Incanus. Variam semper dant ocia mentemo;

Questo rouina non solo gli Esserciti, mà i Prencipi, i Popoli intieri, & le Città

Lesb. Perdidit Vrbes \_\_\_\_\_

Et

Et che questo sia vero, lo senta non da me, mà da vn gravissimo Histo. rico, Ceterum mos partium popularium, & Senatus factionum, ac deinde omniŭ Saluft. in malarum artium, paucis ante annis Roma ortus est, otio, atq; abundantia earum rerum, qua primas, mortales ducunt, perche mentre stette Cartagine furono i Romani vniti alla diffesa della Patria, mà cessato il timore, Quod in ad- Ibidem. uersis rebus optauerant, ocium, postquam adepti sunt, acerbiusq; fuit. perche aunilisce gli animi, li sa torbidi, e timidi.

Cernis vt ignauum corrumpant otia corpus

Ouid. de Pont. 1.6.

Vt capiant vitium ni moueantur aque? L'otio è nemico dell'industria, padre de' tradimenti, morbo de gli animi, infirmità de i corpi, seruitore del ventre, esca del sonno, perdimento del tempo, morte della vita, sepolero d'huomini viui, porta d'ogni tristo pensiero, sentina d'ogni vitio, mantice di libidine, distruggimento d'honore, perdita delle facoltà, rouina delle virtù, e finalmente peste vera del genere humano. Non poteua donque far peggio Giunio Blefo Capitano di quelle legioni, che permettere, che i soldati si dassero all'otio, perche, eo principio (dice il nostro A. poco più basso ) lasciuire miles, discorda- Tac.an. re,pessimi cuiusq: sermonibus aures præbere,deniq; luxum, & otium cupere,disciplinam aspernari, che vuol direil dispreggiare la sua persona. E non è mãtice, che più desti il fuoco della seditione, che quello dell'otio. Per questo i Soldati Valeriani di Lucullo tumultuarono à Nifibi. Victoria, otio, & rerum copia luxuriantes, per questo si sollenarono poco dopò i Soldati di Cecina. Nam ifdem in finibus V rbiorum habebantur per otium, aut læuia munia. Per questo ancora i foldati d'Annibale s'aunilirono, Et quos nulla mali vicerat vis, perdidere nimiabona, ac voluptates immodica, & eò impensius, quò anidius ex infolentia in eas fe immerferant, somnus enim, & vinu, & epula, & scorta, balneag. & OTIVM, consuetudine in dies blandius ita eneruauerūt corpora, animosq;, vt magis deinde preterita victoria eos, quam prasentes tutarentur vires. E per questo errore d'hauere così lasciato auuilire il suo Essercito nell'otio, fu Annibale appresso gli huomini intelligenti dell'arte militare più tacciato,e biafimato,che del non hauerfi faputo valer della vittoria conseguita contra i Romani à Canne. Ista enim cuntetatio distulis- Ibidem. se modò victoriam videri potuit, bic error vires ademisse ad vincendum, onde vi fù chi disse, Capuam Cannas fuisse Annibali, e la causa è portata da Plutar-plut. in co. Nam vna hiems fegniter, molliter q. a.Ha, tantum valuit ad extinguendū vigorem animorum, vt milites principio veris in campum progress, omnis virtutis bellica obliti viderentur, e per quelta istessa causa su parimente ripreso Alessandro, dell'essersi per trentaquattrogiorni fermato in Babilonia con l'Esfercito, perche; nec vilus locus disciplina militari magis nocuit, come curt, liss quello del quale, Nihil erat ad irritandas, é illiciendas immodicas voluptates instructius, e le all'vscirne hauesse hauuto incontro, non è dubio, che debilior futurus fuisset si hostem habuisset, e per questo Cambise ricordana a Ci- Xen. de ro. Exercitum vacare nunquam decet. Bisognerà donque dire, che l'otio li.i.

anco nelle legioni, delle quali si tratta, produsse il dispregio, e verso il loro Capitano, e verso il nuono Prencipe; e però donerà ogni sanio Gene-Poli.1.17 rale d'Effercito, tener semprei suoi soldati in effercitio, & vnicum sit confilium, ot nunquam permittatur multum desidici, & oty, maxime in prosperitate Dio. li. 38 rerum, & copia necessariorum; e però dicena Cesare a i suoi soldati. Qui nihil possident, otio contenti sunt, alijsq. sine suo periculo subditos ese satis est, nobis autem necesse est laborare, militare, ac subeundis etiam periculis presentem facionof. in litatem tueri; & Onosandro comanda al suo Capitano, Cohortes in Hiberstrateg. na missas ad bellicas exercitationes traducat Imperator, nec sinat eas otiari, vel desidere, e poco appresso porta la ragione soggiongendo. Nam otio quide vires corporis mollescunt, & languent, desidia verò animi veluti euirantur, secor-Xenof. de desq. & ignaui fiunt, e Xenofonte ricordo, dissicile est vel vnum homine alere ped. Ciri. ociosum, multò etiam difficilius totam domum, sed omnium difficillimum est vnisalisber, uersum exercitum ociosum alere; e perciò dicena il Salisberiense. Vsquequaq. in Polic. Ducem inutilem ese, apud quem disciplina non viget, & frustra sperat victoriam, li.6.c.14. qui animos manusq. militu assidue non exercet; & il Maestro della scuola mi-Vege.li.3 litare vuole, Tyrones bis in die, manc, & post meridiem, veteranos autem semel tantum exerceri; e per ciò Corbulone quel valoroso Capitano, di cuiper Tac, an, s la sua virtù temena Claudio Imperatore, Ne miles otium exueret, inter Mosam Rhenumá. trium, & viginti milliu spacio, fossam produxit, qua incerta Oceani vetarentur. Di questo essercitio militare fecero tanta stima i Romani, Fl. ropis. che diceua Seucro Imperatore, Disciplinam maiorum Rempublicam tenere, que si dilabatur, & nomen Romanum, & Imperium amisum iri. Eperò come si è detto di sopra, il miglior precetto che possa darsi ad vn Generale per tenere in officio i soldati, sarà il non lasciarli mai viuere otiosamete. La feconda causa che accennammo di questa solleuatione, sù la speranza del guadagno, come a dire l'auaritia de i foldati, i quali haueuano conceputo ex ciuili bello spem premiorum. E non hà dubio che auezzandosi il soldato a viuere di quel d'altri, porta altresì annessa seco, quasi accidente proprio, & inseparabile vna certa naturale ingordigia, & auaritia, che di leggieri l'induce a scordarsi del suo debito, e lo sprona a machinar seditioni, sperando in simile occasioned'hauer ogni licenza di depredare, & d'aricchirsi, e però la maggior parte de i seguaci di Catilina, memores Syllana victoria, quod ex gregarijs militibus, alios Senatores videbant, alios ita Salust in Catil. divites, vt regio vietu, atq; cultu ætatem agerent, sibi quisq; si vietoria in armis foret talia sperabat, e con questa ingordigia lo seguitauano, e veramente non si trouarebbe chi volesse mettere in pericolo la vita propria, se non fosse inuitato, & allettato dalla speranza d'ariechire delle spoglie de nemici. Eo enim impenditur labor, o periculum, unde cmolumentum, atq; honos speratur, & è verissimo: Nihil non aggressuros hommes si magna conatis pre-Ibidem. mia proponantur. Magnos animos magnis honoribus fieri. Dall'anaritia donque de foldati nasce facilmente la sollenatione, il che si è visto, e nelle antiche, e nelle moderne historie; li soldati di Scipione si ammotinaro-

no in Spagna, credendo, ch'egli fosse morto, Nev dubitabant totam Hispa- Liu. dec. niam arsuram bello, & in eo tumultu, & socijs pecunias imperari,& diripi pro- 3. lib.8. pinquas V rbes posse. Li soldati di Cesare sotto Piacenza; sebene portauanoaltre cause, tumultuarono nodimeno, perche, re vera indigne ferebat, Dio.li., 2 quod ipsis diripienda Regionis, ceterarumý; suarum cupiditatum exequendarum, potestatem Cesar non faciebat. La principal causa, che i soldati Pretoriani abbadonarono Galba, fu, perche non diede loro il promesso donativo, ira, & desperatione dilati toties donatiui. Gli istessi non approbarono l'a-Tac. List, dottione di Pisone, perche non sù accompagnata dal donatino. Par ce-tbidem. teros mestitia, ac silentium, tanquam vsurpatam etiam in pace donatiui necessitatem bello perdidissent. All'incontro Ottone acquistò gli animi loro, Ibidem, Contubernales appellando, alios agnoscendo, quosdam requirendo, & pecunia, aut gratia inuando. Emorto Giulio Vindice le legioni di Germania si voltarono a Vitellio, perche, prout opulentia Ciuitatibus erant infensi, expugnationes Vrbium, populationes agrorum, raptus penatium hauserant animo, e lo seguirono, perche sine modo, sine iudicio donabat sua, largiebatur aliena. Ma se mai si puote dimostrare sensibilmente, l'auaritia esser vitio proprio de' foldati, certo che dalle moderne historie, se ne può trarre argomento infallibile. Percioche vederemo in esse, Nationi altre volte riputate sedelissime, hauer nondimeno per infame ingordigia, degenerando da loro stesse, non che da loro maggiori comessi atti dinefandissima fellonia. Guic, li. 4 Tale fü l'assassinio de Suizzeri comesso nella persona di Ludouico Sforza Duca di Milano, i quali allettati da questa auida brama, e dallepromesse, e premi offerti loro da Giacomo Triuultio, non ostante che Ludonico, per mostrar loro maggior considenza, si meschiasse frà essi, e si veftifle alla Suizzera, donaffe loro tutti i fuoi argenti, lo tradirono nondimeno nelle mani de Francesi, con sempiterna infamia della loro inelplebile auaritia, e di tutta quella Natione. Questi istessi ancora licentiati, Giovio, e premiati da Lodouico XII. Rè di Francia, nel ritorno alle case loro, fenza alcuna occasione, solo quasi in ricompensa dei fauori, e de i regali riceuuti dopò le guerre di Lombardia, v furparono la Fortezza di Bellinzona, col Contado di Lugano. Ma che diremo dell'infame tradimen- Guic.li. 4 to di quel scelerato di Bernardino di Corte, il quale alleuatosi col sodetto Lodonico, anteposto da lui alla fede dell'istesso fratello, che si offerse di guardare a suo nome il Castello di Milano, e fatto Castellano da lui, mentre partendo co'i figliuoli per Germania, speraua co'l tenere quella Piazza, abondantemente provista d'ogni cosa necessaria per longo tem po, di conservare il Dominio di tutto lo Stato, & egli nondimeno, per il prezzo di 250. libre d'oro, fenza aspettar' assalti, nè pure vn tiro di Bombarda, in dodicigiorni (quanti bastarono a pena per concludere così vituperoso trattato) traditoriamente lo diede à gli stessi Francesi? Che del Conte di Gaiazzo, che honorato anch'egli beneficiato, e priui- 1bidem. legiato molto dal sodetto Duca, nel maggior bisogno però l'abbadonò, e segui

Conf.

ibidem. e segui la parte Francese? Che di quell'infame di Donato Raffagnino, che corrotto dal Trinultio, con larghe promesse tradì a Francesi il Castello di Valenza, si come vinti anni prima, nell'istesso giorno, & hora ha neua altresì tradita vna Porta di Tortona a Ludouico? Che del Conte

lib.s.c.6. Nicolò da Campobasso, che riccuuti dal Duca di Borgogna quaranta mila scuti, e condotta di 400. Lance, si offeriua nodimeno al Rè di Fracia d'ammazzareil Ducaper auaritia di vinti mila scuti, e d'vn Contado? Tutte le historie sono piene dell'auaritia de' soldati, e bisogna confessare, che sia vero quello,

Eucanus. Nulla fides, pietasque viris qui castra sequentur,

E non si può, nè si deue dubitare, che questa non sia vn'esca che tiri il soldato ad ogni sceleratezza, & vn mantice che lo desti alle seditioni, & a tumultuare.Imperò quanto è maggiore il pericolo tanto più cauto dene essere il Capitano, e più accurato a cercar rimedi opportuni a tanto male. Sano configlio farà il dare a foldati al fuo tempo le paghe, il procurare che la preda sia egualmente, hauuto però riguardo al merito, al valore, & alla fatica fatta, & alla conditione delle persone, divisa, perche così ne feguiranno due beni, vno che non si verificherà il detto di quel E i premi vsurpa del valor la frode,

Taffo Ge Ei più valorosi soldati non resteranno destrandati del meritato premio, rusal. ca. chad di curi si successione del care del constituto premio, & Mã. 64 che è di quei sdegni che non si possono di leggieri dissimolare; l'altro, che

li soldati per auuidità, & ingordigia di preda, non metteranno in pericolo le battaglie, e le vittorie, come si è visto tante volte, e negli antichi, e ne i moderni tempi, e fu osseruato anco dal nostro A. parlando dei Sarmati; Cupidine preda, graues onere sarcinarum, velut vineti cedebantur. Et in

Tac.bif. 1 Vn'altro luogo, sed obstitit vincentibus, pravum interipsos certamen; hoste omis fo spolia consectandi, e Cesare ricorda che ancoi Barbari sapeuano l'im-Hist. 4. portanza di questa massima. At Barbaris (dice egli) non defuit consilium,

Casar de nam Duces eorum tota acie pronunciari iusserunt, ne quis ab loco discederet. Illobello Gal. rum esse prædam, atq; illis conservari, que cunq; Romani reliquissent, proinde om-

ma in victoria posita existimarent. Bisognerà donque che il soldato sappia, che la preda sarà sua, e che sarà distribuita in maniera, che ad ogn'vno, coforme il merito ne toccherà la sua parte. Dene il Capitano mostrarsi liberale, emettendo in comune tutto l'acquistato, divider lo sedelmente, e cortesemente, & imitar quel Console Romano, il quale, preda erat lar-

gior, & benignitatem per se gratam, comitate adiunabat, militemá, ijs artibus Liu.li.10 fecerat, periculi, plaboris auidum. Ilgran Capitano Confaluo, vedendo alcuni foldatimal contenti, perche non era loro toccata alcuna par-

Ionius in te della preda, che ricchiffima haueua fatta nel Castel nuouo di Napoli, il resto dell'Essercito, andate (diss'egli) alla Casa mia, e prendete ciò che volete, & così gli fù faccheggiata, con non minore ingordigia de foldati, di quello che fosse la sua generosità, e liberalità in offerir loro così ricca preda. Hà donque all'auaritia del foldato, da contraporsi la liberalità, e

magnanimità del Capitano, il quale come dice il nostro A. deue, preda ad virtutem militum animos accendere, che così no vi sarà pericolo al quale Tac. hi. 4. egli coraggiosamente non si esponga, con la speranza d'aricchire, & il Capitano potrà esfer sicuro di riceuere da lui buon seruigio, e sedeltà, e che starà quieto il suo Esfercito. Patiatur itaq; direptionem fieri, si aut val- oros in. lum, aut impedimenta, imò, & si V rbem expugnando subegerit, quod maximè bel-strueg. c. lo, non adhuc confecto, in futuris plerifq; negotijs proderit; nam spe preda, para-34. tiores erunt, promptiores q. ad pericula militu animi. Eper mostrare che questo che si è detto, sia ottimo consiglio per tener in freno i soldati, cioè il dividère loro equalmente la preda, ho ssimato bene il portar qui ciò che a quelto propofito lasciò scritto Polibio Historico gravissimo, accioche si vegga, come i Romaniin occasione di predare si gouernauano, per- Pol.li.10 che nè seguisse disordine nel capo, nè restasse rodefrandati del premio del loro sudore. Est Romanis (dice egli) eiusmodi mos in expugnationibus Vrbium. Nonnunquam singulis diebus copias dividunt, secundum Vrbis magnitudinem, nonnunquam per manipulos distribuunt, ita tamen, ot nunquam plus dimidia parte, ad hanc rem assumant. Reliqui custodix gratia manent in acie, aliquādo extra, quandoq; intra Civitatem, ita vt semper se oftendat. Diviso autem exercitu, ad summum in duas Romanas legiones, & duas alas sociales (raro enim omnes quatuor legiones simul conueniunt) omnes qui ad predam destinati sunt, predam singuli ad suas legiones, vel alas deferunt, quo facto, Tribuni, cuntis ex equo dividunt, non modò illis qui in statione, & acie manent, sed etiam illis, quitentoria custodiunt, itema. & egris, & ijs, qui ad munus aliquod, aliò missi sunt. Quòd verò nihil subducturi sint de predaziurant vniuersizcum primum in castra veniut ituri ad bellum. Ceterum dum sic divisi, pars ad predandum convertitur, pars custodiæ gratia,in acie manet, nunquam R omanis aliquid discriminis in vniuersum auaritiæ vitio oboritur . Cum enim nemo inter eos, spe lucri fraudatur, sed du alij predatur, alij constanter in acie permanetes, istos costodiunt, nemo aciem deserit, id quod alus potissimum incomodare consucuit. Con l'assicurar donque il soldato, ch'egli hauerà la sua parte della preda, e con la rettadiuisione d'esfa, si anderà in contro, se non in tutto, almeno in qualche parte all'auaritia de' foldati, e perche in altri luoghi ci occorrerà di trattare delle altre cause, che muouono le seditioni, e si cercheranno remedij opportuni, secondo il bisogno occorrente, basterà per hora l'hauer discorso di queste due cause, riserbadomi di dire delle altre, quado ci si offerirà l'occasione.

### CONSIDERATIONE LXXXII.

Erat in castris Percennius quidam, Dux olim theatralium operarum dein grega-

Velli che paragonarono l'eloquenza alla calamita, mostrarono d'intender molto la sua natura, e la sua forza; percioche si come questa

questa con occolta virtù, & energia, ò sia d'Amore, ò di simpathia, ò qualonque altra, che ancora non è decisa la questione, tira à sè il ferro con tanta forza, che vi fù chi cantò

Vna pietra è sì ardita

Là per l'Indico Mar, che da Naturas Retrarca

Tragge à se'l ferro, e'l furas

Da' legni in guisa, ch' i Nauigi affonda;

Così con forza efficacissima, e vehemente, può lingua d'eloquenza dotata, tirare nel suo parere glianimi, ele volontà di chi ascolta; e comenasce questo affetto nella pietra da occolta causa, così il diletto nell'ascoltante che non se ne accorge; e come resta il ferro quasi affascinato da non conosciuta virtù, così stupisce l'Auditore, ebro, & allettato da non più intesa dolcezza: Il ferro resta anuinto al sasso, l'vditore immobile,e Aupido, pende dalla bocca di chi parla; il ferro abbracciato che si sia non può quafi, nè fi sà fuellere dalla calamita: l'Auditore, prestato c'habbi vna volta il consenso alle ragioni di chi parla, non sà più ritrattarsi, e no può non far legge à se stesso dell'altrui volontà; onde diceua quel Filo-Plut. in fofo, Lupum quidem auribus haud teneri posse, populum autem inde maxime duci solere. Non è donque merauiglia che fingessero gli Antichi, che Orsco disceso all'Inferno, con la forza del canto, e dell'eloquenza rendesse stu-

pidi i mostri infernali,

er.lib.4

Polita

At cantu, commota Erebi de sedibus imis Vmbræ ibant tenues, simulacraque luce carentum Quin ipse stupuere domus, atque intimalethi Tartara, ceruleosque implexa crinibus angues Eumenides, tenuitque inhians tria Cerberus ora, Atque Ixionai vento rota constitit orbis,

E ch'egli con la forza della stessa sua mirabile eloquenza, tirasse le pietre istesse, e fabricasse poscia le superbe mura della gran Thebe,

Argolicis quondam populis, mirabile distu Exaudita Chelis: lapidem testudine felix Ducere, & in muris posuisse volantia saxa Hac Amphionio vallauit pettine Thebas At silva aggeribus, per se canente vocatis

Iussit in immensium cantatas surgere Turres, Se bene i più sau ij credono, che sotto l'involucro, & ambage delle sauole, volcsse la prudente Antichità non intendere de l'assi materiali, ma de gli huomini istessi, i quali forsennati, sino al tempo d'Orseo, e stupidi più de' fassi, vinenano come animali prini di ragione, solinghi, & errati, senza legge, senza policia, ò gonerno, ech'egli fosse il primo, che comba mirabile forza della sua incomparabile eloquenza, cominciasse ad introdurre l'humana focietà, & à congregar la moltitudine in yn luogo, dandogli legge, e maniera di gouerno, si che l'vno agiutasse l'altro, e lo dice

Sil. Ital. libr. 11. pun.bel. dice chiaro il Prencipe de Poeti

Threicius quondam vates fide creditur canora

Mouisse sensus acrium ferarum,

Atque amnes tenuisse vagos,

Et surda cantu concitaße saxa,

Suaui sonosque modos testudinis, arbores secutæ

Vmbram feruntur prębuisse vati;

Sed placidis hominum dictis fera corda mitigauit,

Doctaque vitam voce temperauit,

Iustitiam docuit, catuque congregauit vno,

Moresque agrestes expoliuit Orpheus.

Dalle quali cose appare quanto grande sia la forza d'vn' eloquente singua, poiche ella, con occulta virtu s'intiranisce, per così dire, de gli affetti,e de gli animi altrui,e li volge,e gira,e li muone, e ferma à gusto suo.

E mentr' ella si scioglie,

L'alme con nodo indissolubil lega,

Incatena le voglie,

E l'istesso rigor placido piega,

E, qual nouo d'Amor vago Panieta,

L'onde de' sensi, e le tempeste acqueta.

Al suo facondo moto

Riposan l'alme, i sensi alto sopore

Godono, e resta immoto

Il pensier, ne si muoue intento il cuore,

Et in virtù de suoi possenti detti

Cangia il voler, varia gli humani affetti.

Il che si vide nella Republica Romana, nella quale dopò la cacciata de i Tarquini, essendosi miserabilmente diuisa la Plebe dal Senato, esatto val. Ma. quasi di vna due Città, su dalla mirabile eloquenza di Valerio riunita, & lib. 8. c.9. verbis facundis, ira consternatio, & arma cesserunt, & in Marc'Antonio, il ibidem. quale con quest'arma sacra, saluò la propria vita; Missi enim Milites ad ipsum obtruncandum, sermone eius obstupefacti, districtos iam, & vibratos gladios, cruore vacuos, vaginis reddiderunt; E Pisistrate, e Pericle, con la forza della loro incomparabile cloquenza, non ottenero l'Imperio d'Athene? & chi fece grande Alete cantato dal Taffo?

Mà l'inalzaro à i primi honor del Regno

Parlar facondo, e lufinghiero, e scorto. E Pirrho, non si valeua nelleguerre, per conseguir vittoria, aleretanto della eloquenza di Cinca, che delle armi, & della forza de' soldati? on- Val. Ma. de solena dire. Plus sibi Vrbium Cinee lingua, quam armis suis partumesse, ibidem. e però di lui così cantò quel nuono ligustico Orseo.

Del Thessalo Cinea Fusti nembo di Marte Virgilius

Guido Ca Joni Oda

Taf. Ger. cante 2. stan.38.

Ang. Grit lo Rime morali.

Entro

Plut.

Lucan. ad Pif.

Entro le voci à la militia sparte, Ond' il gran Rè d'Epiro assai più fea Città, con l'armi di fua lingua ferue

Che co'l ferro mortal, quando più serue,

Et parlando Demostene, Nonne Grecia vniuersa pacem, & bella suscepit, suscepta deposuit, sædera cum Regibusiunxit, coniuncta dissoluit? & in fine non è dubio, che questa non sia assoluta Patrona, e Tirana de gli animi altrui.

Indicis affectum, possessaque pectore Ducis Victor, sponte sua sequitur, quocunque vocasti, Flet, si flere iubes, gaudet gaudere conatus Et te dante capit, Iudex quam non habet iram.

Aggiongafich'ella può far parere lieui grauissime fatiche, sprezzare enidentissimi pericoli, che? La morte istessa. Sà consolare gli afflitti, solleuare i miseri, souuenire à gli oppressi, castigare i tristi, e desender gli innocenti. Mà egli è però vero, che si come è proprio nelle cose naturali, che Tac.an.3 le più buone, se sono adoperate proportionatamente, e co discretione, giouano à merauiglia à i corpi humani, mà se, ò per cattiua conditione di chi le riceue, ò per mala qualità di chi le ministra, non si applicano à luogo, & à tempo opportuno, ne auniene, che quanto sono megliori, tanto più perniciosi effetti partoriscono, così per à punto segue dell'eloquenza, la quale essendo stata concessa da Dio all'huomo, quasi fida, & armata ministra della sua salute, perche gli serua per lancia, per spada, e per scudo, ond'egli può con essa sopire gli affetti, espugnare i cuori, conciliare gli animi, acquistar gli Imperi, e placare i tumulti, se poi, chi la riccue, ò per habiti maluagi dell'animo corrotto, ò per altro diabolico interesse, se ne vorrà seruire in male, non hàdubio, ch'ella cagionerà mille pericoli, e danni, onde à ragione si sè sentire quella angelica vo-

ce, così cantando. O tiranna de i cori

Ang. Gril lo Rime morali.

Eloquenza possente, Hor fiume d'or, hor rapido torrente Non vanto ogn'hor tuoi lumi, e tuoi splendori; Chiari ancor son gli incendij, e le comere Gli effetti infausti, e le sembianze liete.

Di gloria alto instromento, Gran catena de l'alme Sei certo , e Madre di felici palme ; Mà ria fonte di pianto, e di lamento Duraradice di funesto bonore, S'empia lingua ti scorge, e prauo core. Veggio le tue Vittorie Vie più frà pianti, e torti,

Frà giusto sangue, e frànon giuste morti

Che

Che frà lieti trionsi, c chiare glorie. Sannol gli estinti Imperi, e l'infelice

Grecia già tua gran Madre, e grande altric. E si vedranno di quei brutti mostri, che qui si prona hauer cagionato la Thesaph dicace loquacità di Percennio. Quo quisq; enim plus dicendo porest, hoc m.t- orif. pol. iorem Reipublica perniciem importat, si semel virtute, probitate, Religione men- 11.3.c.2. tem exuat, is enim ad prodenda cautim confilia, ad seditiones ciendas, aliaq; sexcenta mala aptior, deniq; nullus erit co, ad perfuadendum aptior, nullus adulandi peritior, nullus callidior ad mille technas, captionesq; Equesto si è visto nelle passate guerre ciuili di Francia, & di Fiandra, nelle quali hà più potuto la perfidiosa eloqueza degli Vgonotti, e del Precipe di Oranges, che la for za di tante armi maneggiate da' Rè, & dalla lega essendo verissimo che

Vedi il Capana.

Eloquenza non mista A sapienza vera Di valor periglioso è spada altiera. Gionta ad ambitione, i Regni attrifta, D' hipocrifia compagna, è mostro immondo,

Peste, e rouina vniuersal del Mondo.

Per questa cansa volendo gli antichi Sani Egitij, significare la natura de gli eloquenti, formarono il Geroglifico delle Sirene, percioche fi come queste col canto loro soaueaddormentauano i Marinari, eli sommergenano poscia per dinorarseli, onde disse Virgilio

Iamque adeo scopulos Sirenum aduetta subibat Difficiles quondam, multorum ossibus albos,

così quelli huomini che dell'eloquenza si seruono in male, à guisa di Sirene in questo vasto Mare della vita humana, addormentano prima col perfidioso canto del loro artificioso parlare gli incanti, che senza la cera della ragione s'afficurano d'ascoltarli, e poigli precipitano ne i scogli di mille pericoli, edi mille angoscie,

Che doue s'odon di Sirene i canti, Son puoco longi le ruine, e i pianti.

Imperò per concludere questa nostra Consideratione, s'è vero che Im- Ari. Rhe, perator sui est servator exercitus, ita etiam eloquentia qua sapientie coniuncta sit, ad Alex. humana est vita gubernatrix, & che anco, Qui vi hac orationis iniuste vitur, ide Rhe. magna infert incommoda, prenderà sano consiglio quel Capitano d'Esser- ad Dio li citi, che, ò scaccierà dal suo campo, come peste abomineuole simili sor- bre 1.c.1. te di persone, che nella maluagia lingua portano la face, e la falce, è che saprà trattenerli, e tenerli così contenti, e soddisfatti, che possa valersi di questo loro talento, à suo prò, & ad vtilità delle genti, per sopire i nascenti incendij delle seditioni, e peracquettare glianimi perturbati de tumultuanti Soldati.

Ang Gril

lo Rime mor.

Vir. Ac.

116.

Ang. Gril

CON-

### CONSIDERATIONE LXXXIII.

Is imperitos animos, & que nam post Augustum militie conditio, ambigentes impellere paulatim nocturnis colloquij, aut slexo in Vesperam die, & delapsis melioribus, deterrimum quemque congregare.

Vtte le seditioni sono principiate da qualche persona torbida, che acquistatosi credito frà la turba, e frà la moltitudine de sol dati, con la forza del dire, li tira, e gira one più gli piace. Li foldati di Lucullo, che tumultuarono à Nisibi, furono commossi Dio.li.53 da Publio Clodio, Homine (dice Dione) innata quadam nouarum rerum cupiditate infesto. Li soldati di Scipione che tumultuarono al Sucrone in Spagna, hebbero per capi Albio Caleno, e C. Atrio V mbrio. Questi hauendo scacciati i Maestri di campo, s'vsurparono l'auttorità del coman 114. dec. dare, & nequaquam Tribunicijs contenti ornamentis, infignia etiam fummi Imperij, sasces secures q; attrettare ausi. Egli Spagnuoli in Fiandra hebbero per 3. 11.8. capi della loro feditione, l'Eletto, & il Sargente. Questa sorte d'huomini cominciano così pian piano à far conuenticole, & à sollecitare gliani Coneftag. 116.7. mi della imperita plebe de foldati, o ambigentes, come qui diccil nostro A., impellere paulatim nocturnis colloquis, aut flexo in Vesperam die, & delapsis melioribus. Così seguì ne i sodetti soldatidi Scipione, Ac primo sermo-Liu. vbi nestantum occulti serebantur. Così la plebe Romana solleuata contra il Senato, crescere indè malum in dies, non clamoribus modò apertis, sed quod mul-Sup. to perniciosius crat, secessione, occultisq; colloquis, epuoco dopo, cætus noctur-Idem li.2 nos, pars in esquilis, pars in Auentino facere. Ottone con queste arti cercò di far solleu re i soldati di Galba, e di tirarli dalla sua . In itinere, in agmine, in stationibus, vetustissimum quemq; militum nomine vocans, ac memoria Neroniani comitatus, Contubernales appellando, alios agnoscere, quos da requirere, & pccunia, aut gratia inuare, inferendo sepius querulos, & ambiguos de Galba sermones, queq; alia turbamenta vulgi, e dopò hauere con le fouradette arti, e maniere artificiose, preparata si può dire, l'esca della seditione, aggionse l'interesse, che è quello chepiù d'ogni altra cosa muoue gli animi nostri,& però foggionge iui il nostro A. Postquam vario sermone callidos, audacesq; Bidem. cognouit, precio, de promissis onerat (cioè Barbio Procolo Tesserano, e Vetturio Ottone, ch'erano due capi corrotti) data pecunia ad pertentandos plurium animos. Di maniera che questi spiriti torbidi caminano quasi tuttiper la stessa strada, e sono molto pericolosi ne gli Esferciti, e però deue il Capitano star molto occulato sopra di loro, e procurare d'afficuratsene, ò con cacciarli, ò in altra maniera. Così consigliò Ciro douersi saxenof de re di questa cattiua razza d'huomini. At ego decerno, ò viri (dice eg!i) sa ped. Ciri. habendus sit miles ad agendum strenuus, es obediens, buiusmodi homines esse cijciendos, cioègli inquieti, e torbidi, perche se bene sono per lo più i più vili, & i più

& ipiù codardi di tutti, si fanno nodimeno capi de gli altri, e come proportionati istromenti l'inducono à commettere ogni sceleratezza, e la ragione è portata dallo stesso Ciro. Dice egli che il soldato, è una cotal Ibidem. sorte di persona, che volontieri, e facilmente segue chi lo guida, e si come se alcuno generosamente l'incamina, & indirizza à fatti magnanimi, & ad operationi virtuose, lo rende valoroso, forte, & obediente, così se altri lo persuade à cose brutte, à enormità, & adaltri eccessi, si precipita prontamente in ogni sorte di vitij, & di brutture, e si fà in breue tempo codardo, vile, e disubediente, e si come è più facil cosa, che i piaceri, e le voluttà persuadano gli huomini co' loro lenocinij al male, che la virtù con le sue difficoltà al bene, così segue, che essendo sempre maggiore il numero de' cattiui, che de' buoni, sia altresì più facile, che il soldato sia corrotto da i cattini, che refo virtuofo da i buoni. E però come habbiamogià detto, sano consiglio sarà lo scacciare questi inquieti dall'Essercito prima, che colla loro indegnità, e lordura imbrattino, & infettino glialtri, perche mancandofi di farlo, vederassi in breue quello che dice il nostro A.. Et unde plures erant, tandem omnes erunt, & ad ognimodo non Tac.hif.I bisogna mai perdonarla à i seditiosi, anzi se lo scacciarli non basta, sarà nccessario, per dare essempio à gli altri, procedere contra di loro sino alla morte, se però la colpa sarà tanto graue, che ricerchi così fatta pena. Polib. li. Erga eos verò qui defectionis auctores extiterunt, implacabiliter animati sumus, 10. dicena Scipione, e la causa è, perche col castigo de icapi, si leuano i semi delle discordie, esi restituisce l'Essercito nella solita obedienza, esi spauetano glialtri, che volessero caminare per le loro pedate. Cesare dissimolananci foldati quafi tutti gli altri vitij, e delitti, fuor che quello della feditione Sed desertorum, ac seditiosorum, & inquisitor, & punitor, connuebat in Suet. in egteris, e la necessità del castigo de seditiosi appare da questo, che se si dis- Cas. n.6. fimola con essi loro, si fanno più insolenti, e quasi che hauessero ottenu- 6 7. ta licenza di fare alla peggio, vanno accrefcendo ogn'hora il male, col tirare altri nella stessa fellonia, ilche siì concetto di Cesare. Seditiosi, ac si Dio, li 43 suppliciorum remissione, licentiam, omnia pro libidine sua agendi, adepti esent, audacia efferuntur, reliquosq; etiam innocentes, ad seditionem concitare conantur, & ideo huic malo mederi, & animaduertere in auctores Vedi il opus. Eche tutto ciò sia vero, legga chi vuole il soderto Coneft.li. amotinamento de' Spagnuoli seguito in Fiandra, 2. 1 il che vederà quasi vn ritratto di ciò che dice Camp.

Cefare. Caftighinfi donque, e scacinfi

dal consortio de gli huomini questi inquieti, con non meno seuere pene, che si faccia de gli appestati.

CON-

K

#### CONSIDERATIONE LXXXIV.

Cur paucis Centurionibus, paucioribus Tribunis, in modum scruorum obedirent.



Osa veramente degna di meraniglia grade, fora il vedere, che da così puochi huomini, resti gouernata l'infinita moltitudine del genere humano, come che tal Prencipe si troui, che hauerà sotto di se molti millioni di persone, che tutti con

fommo rispetto, e con pronta obedienza, de i cenni di lui si fanno legge, e pure egli è solo, e questi di numero infiniti : e si vede nondimeno, che può più egli solo, che non tutti i sudditi, che douerebbe essere tutto all'arist.pol. Opposito, se vero non fosse ciò che il Prencipe de' Peripatetici ci lasciò scritto, cioè, quod secundum naturam aliqui sunt Domini, aliqui serui, quibus, & seruire prodest, ac instum est, e che da questo si possa argonientare la prouidenza della Madre natura, la quale ficome non abonda in cose souuerchie, così non manca nelle necessarie, e se vera non fosse questa propositione, qual Casa, qual Città, qual Prouincia, qual Regno, qual Imperio, qual'ordine, qual cura, qual gouerno, ò quale amministratione delle co se publiche, ò prinate potrebbe sussisser, ò mantenersi? A che fine generarebbe la natura frà gli huomini, alcuni astuti, & ingegnosi, altri sciocchi, e stupi, di alcuni delicatucci, e debboli, altri robusti, e seroci, alcuni ma fueti, e piaceuoli, altri bellicofi, e terribili, alcuni nechitofi, e dapochi, altri procaccianti,& industri, alcuni humili, e vili, altri superbi, egenerosi? Hauerebbe donque ella posto ordine, e prerogatiua ne gli elementi, nelle piante, e nelle pietre, e denegatolo poscia all'huomo, al cui sernigio furono tutte le predette cose create, e destinate? Mà chi non stupisce, vededo in questo Theatro maestoso del Mondo le cose inferiori, alle superiori, quasi serni al suo Signore esser sogette, mostra bene ch'egli sia affatto flupido, e for sennato. La terra perche sottogiace all'acqua? l'acqua all'aria, e l'aria al fuoco? Perche tutti gli elementi, e i misti restano sottoposti all'Imperio del Cielo; ele influentie, il moto, & il lume, come i serni, le vesti, & il vitto da loro Patroni ricenono? E v orremo negare, che aliqui secundum naturam non nascantur serui? Mà che? se l'huomo considerarà ben bene se stesso, e la propria natura non trouerà egli dentro di se esser verissima questa propositione? Il corpo non è egli sottoposto all'animo? l'appetito non è seruo della mente? & l'affetto non sottogiace Ari, ibid. cgli alla volontà? Nam animus quidem in corpus, dominicum habet imperium; Mens erò in appetitum, civile, es regium; In quibus clarum est, secundum natura, & vtilitatem imperari ab animo corpori, & ab ea parte qua habet rationem, ei parti, qua subiacet perturbationi; Essendo donque cosa naturale, che nelle

cose create habbia da trouarsi quest ordine, di chi sia superiore, & inferiore, di chi comandi, e di chi obedisca, e vedendosi in fatti, che la molti-

tudi-

tudine è gouernata, e dominata da puochi, contra natura pecca colui, il quale volendo peruertire quest'ordine, viene altresì per quello ch'è in lui, à destrucre il Mondo, rompendo quest'armonia, e quest'ordine, esfendo egli come l'anima del Mondo, Nihit enim corum qua natura, & se- Arift. 8. cundum naturam fiunt, ordine vacat, natura namq; vniner sis, est ordinis causa. Non era donque picciolo errore quello di Percennio, che volendo che i sudditi non fossero tenuti ad obedire à 1 loro superiori, cercaua con questa ragione lontana da ogni verità, e contraria alla Natura, & alla Giustitia, di tirarei Soldati in seditione, edi farsì, che spogliandosi essi quella riuerenza, e quel rispetto, che per il giuramento preso erano tenuti à portare alloro Capitano, alterando gli ordini Naturali, e le Leggimilitari, fimettessero in libertà.

#### CONSIDERATIONE LXXXV.

Satis per tot annos ignauia peccatum, quod tricena, aut quadragena stipendia, senes, of pleriq; truncato ex vulneribus corpore tolerent.ne dimissis quide, finem esse militie, sed apud V exillum retentos, alio vocabulo, eosde labores perferre.

L Soldato pedone appresso i Romani, militaua vint' anni, eccetto il Pretoriano, che sedeci soli; il Soldato à Cauallo diece; quel-li che militauano in Mare vinticinque. Finito questo periodo di tempi, chiamauanfi Veterani, & crano dalla militia licentiati. Chi partiua dall Esfercito prima d'hauer militato, e meritato il suo tepo, era co-Lipsio de me trasfuga, e fugitiuo, castigato, ò con farlo morire, ò co venderlo per militic seruo. Il licentiare si faceua in due maniere, ò per causa honesta, ò per Romana causa causaria. La causa honesta era, quando finito il tempo come si è detto, erano i Veterani licentiati, e loro si concedeua il viuere del publico. La caufaria era, quando per qualche defetto, ò per infermità crasi il foldato refo inutile, come se alcuno fosse rimasto senza mani, senz'occhi, ò stroppiato, & impotente al combattere, & à tali persone, oltre il licentiarli,dauasi anco taluolta il premio. V sauasi anco vn'altra maniera di licentiare, ch'era detta ingiusta, e questa, ò era gratiosa, ò ignominiosa, la gratiosa era impetrata dal Generaleper gratia, ò per ambitione, e questa si molte volte abolita da i Censori; l'ignominiosa era per delitto graue, e portaua vergogna grande al licentiato. Fù poi trouata sotto Augusto vn'altra maniera di licentiare, e fù detta essautoratione. Li Soldati esfautorati, non più sotto lo stendardo, e le aquile, erano comeglialtri trattenuti, mà sotto vn particolar Vessillo, e non erano più obligati à combattere, nè à fare altre fontioni, ò fattioni, come di lauorare intorno alle Trincere, di portar pesi, di far le sentinelle, od'altre cose tali, mà liberi da ogni grauezza (eccetto che di combattere, quado fosse l'Esfercito nel campo, ò vallo dal Nemico assalito) viueuano come

Vedi il lis.dial. Veterani del publico. Fù ritrouata questa maniera di licentiare, perche era come mezzana frà la missione, e la militia, e perche alla missione se guitaua necessariamente il premio, cioè il viuere del publico; ò con assegnamento di campi, ò con pensioni tolte dall'erario, e molte volte non era così pronto il cocedere, ò l'vno, ò l'altro, per ciò sù ritrouato questo mezzo termine di disobligarli dalle fontioni militari, suor che di cobattere nell'occassone già detta, e di trattener questi veterani nell'Essercito sotto particolare Vessillo, e questo ritornaua in molto sparagno del Prencipe, il quale à questi così trattenuti, non era obligato di fare alcuno assegnamento del suo e però Tiberio, che le sapeua tutte, missiones ve-

Suet. 12. 11 Tendipendica del suo, e però Tiberio, che le sapeua tutte, Missiones vewiberio, no assegnamento del suo, e però Tiberio, che le sapeua tutte, Missiones venum. 43. teranorum rarissimas fecit, ex senio mortem, ex morte copendium captans. E pernum. 43. teranorum rarissimas fecit, ex senio mortem, ex morte copendium captans. E per-

ciò questi Soldati, che molto bene conoscenano la natura dell'empiastro, esseria loro detrimento, tumultuanano, e gridanano, Quod tricena, aut quadragena stipendia tolerarent, nec dimissi sinem esse militia, sed apud
Vexillos retentos, alio vocabulo, eosdem labores perferre. E tanto sia detto per
intelligenza delle cause, che portanano costoro della loro seditione.

Dalla quale si potrà canare vn' vtilissimo ricordo al Prencipe, cioè esser
necessario, se vuole il Soldato quieto, & vbidiente, dargli la sua mercede
intieramente, à luogo, e tempo debito.

## CONSIDERATIONE LXXXVI.

Militiam ipsam grauem, infructuosam, denis in diem assibus animam, & corpus astimari.

Philemo.

Pure sitrouano huomini senza numero, che non ostati i disagi, i pericoli, e li patimenti della guerra, vano nodimeno prontamente à mercantare la propria vita, al vile prezzo di diecibaiocchi ilgiorno, i quali anco spesso non si riscuotono, parati sunt se se periculis obiestare, vitama; pro paruo emolumento produnt, non ricordandosi

Aris. Eth. vitamq; pro paruo emo

O miles, non homo, qui pasceris Quemadmodum victima, vt cum tempus sucrit, immoleris.

Et Dio voglia, che non vendano insieme, come quì dice l'A. l'anima ancora, massime in questi tempi corrotti, ne quali è estinta assatto la buona disciplina militare, e ne quali è fatta la militia vn mero ladroneccio, accompagnato da vna insopportabile ssacciattaggine e licentiosità, & vna sentina, vna cloaca setente, & immonda, piena di tutte le lordure più abomineuoli, di tutti i viti più detestadi, e di tutte le sceleraggini più essecrande, che si possano commettere. Stupidezza incredibile, e conditione deploranda di questo nostro inselice secolo.

CON-

#### CONSIDERATIONE LXXXVII.

Adstrepebat vulgus dinersis incitamentis.



On è meraniglia, che la moltitudine de' Soldati, mostrasse d'applaudere à questo motiuo, perche è natura del volgo cie, pro l'esfere incostante, evolubile, Vulgo enim nihil incertius, onde Mur. credono alcuni, che fia detto Vulgus à voluendo, quasi che Calep.ini egliàguisa difluttuante mare, ondeggi, & hora s'inalzi, ho-verbo Va

ras'abbaffi, hora figonfii, hora s'humilii, fi volga, e rinolga, accrefca, e scemi, si cacci oltre, e si ritiri, & ad ogni picciolo soffio di perturbata lingua che lo raggiri, non sapendo bene à qual parte, nè à qual fine si commone, onde à ragione di lui disse il Prencipe de Poeti,

Scinditur incertum studiain contraria vulgus. Virg. An. è crudele; eperò dà volontieri nelle sierezze, come vediamo che facenano questi Soldati; è imprudente, e pazzo, non enimilli iudicium, es veritas; è senza giudicio, prosontuoso, vuol parlare di tutto, ma per lo più s'inganna, perche si lascia tirare più dall'opinione, che dalla verità, Ex opi nione enim multa, ex veritate pauca iudicat. è facile a piegarsi all'ira, ò alla misericordia, perche si lascia strascinare da gli affetti; Nam cum ex affettu Arimor. viuat, proprias voluptates, atq; ea ex quibus existunt persequitur, doloresq. oppo- Nicom. sitos fugit, eius autem quod honestum, & verè incundum est, cum id prorsus non li.10.6.2. degustarit, ne notionem quidem vllam habet. è priuo di configlio, e facilmente crede. Vnde facile fallitur, & ad quoduis inducitur, come che fia, cuiusque Poli.l. 17 motus noui cupidum. S'hauerà capo seditioso, sarà seditiosissimo, & arro-Tuc. bist. gante, come qui si veggono essere stati questi soldati; se non hauerà capi, sarà vile, pauroso, e scioperato. & come dice il nostro A. Principibus Tac.an. x amotis nihil ausurum. e però così i Generali d'Esserciti, come i Prencipi, deuono con ogni studio, & industria attendere a lenare congiuste, e destre maniere questi capi, che possono muonere seditioni, & che sono più stimati dal volgo, e pronti

Et spargere voces In vulgum ambiguas, & querere conscius arma. Se vogliono gli Imperij, e gli Efferciti loro quieti, & vbidienti. Ne m'intendo però di persuader loro, à procedere come Galba, contra Clodio Macro, o Fonteio Capitone, Quos occisos, etiam qui queri non poterant, ta-Tac.his.s men indignabantur, ma ò a caminar per via della Giustitia ordinaria, ò a valersi di que' sossimi politici, de' quali sanno ben' a luogo, e a tepo sernirsi gliaccorti Prencipi, come di mandarli Ambasciatori à Prencipi, di farli Gouernatori di Provincie, ò di Città Iontane, come Nerone madò in l'ortogallo Ottone, veramente per gelosia c'haueua di Poppea, e per godersela più quietamente, ma però specie legationis; e Tiberio per leuar-

ti da-

Virg.li.s

Aeneid.

Tuc.an.2 sidauanti Germanico, diccua, non posse motum orientem nisi Germanici sapientia componi, che così senza ingiuria, & empietà, & specie honoris, si afficurerà di loro.

#### CONSIDERATIONE LXXXVIII.

Postremo ed furoris venere, vt tres legiones miseere in vnam agitauerint.



d'auertire, che si come l'vnione de Soldati dà loro maggior animo, & ardire di solleuarsi, onde contal rispetto, queste trè legioni pensarono di meschiarsi insieme, e di trè farne vna, così farà prudentemente quel Capitano, ch' al primo sospetto di seditione, dividerà i Soldati tumultuanti, ò con mandarli a gli alloggiamenti, ò copar-

tandogli per li presidij, ò in qualche altra maniera, perche così scemandosi con la divisione le forze, cessarà loro l'ardire, il che ottimamente Tac.an., seppe fare Germanico, come riferisce il nostro A. Veterani band multo post in Rhetiam mittuntur, specie defendenda Provincia, ob imminentes Suevos, ceterum vt auellerentur castris. E però si come chi vuol fare qualche segnalata impresa, cerca sempre di vnir leforze per estere più gagliardo, e più potete; così farà giudicioso quello, che volendo delle forze altrui afficurarsi, cercarà con la separatione, e divisione di disgregarle, e d'indebbolirle, e che questa nostra dottrina sia buona, appare da quello che seguì nelle legionid'Inghilterra, le quali mentre tutte le altre tumultuauano, furo-Tac.hif, no sempre quietissime, e questo perche, longis spacijs discreti exercitus, quod faluberrimu est ad continenda militarem sidem, nec vitijs, nec viribus miscebatur.

### CONSIDERATIONE LXXXIX.

Leuiore flagitio, Legatum interficietis, quam ab Imperatore descinistis.

L partirsi dall'obedienza del suo Prencipe, è tanto graue eccesfo, che minor è riputato quello, dammazzare il proprio Capitano, da lui per gouerno dell'Essercito destinato. Da che essendo questo misfatto atrocissimo, si può giudicare qual debba giudicarfi la fellonia, e la rebellione, la quale quanto fia detestabile ap presso Dio, non che appressogli huomini, si può vedere da quello che successea Core, a Datan, & ad Abiron, capi della seditione contra Mosè, & Aron nel Deserto, perche no si soddissece Dio d'hauerli fatti inghiottire dalla terra così viui, con quanto haueuano, onde cantò il Regio Pful. 10\$ Brofeta. Aperta est terra, & deglutivit Datan, & operuit super congregatione Abiron, & exarsit ignis in Sinagoga corum, flamma combussit peccatores; 1732 abrusciò ancora tutti i loro seguaci, e non contento anco di tutto ciò, volfe

volse che i toriboli di tutti quelli ch'erano morti, si facessero in lame,e fiaffiggessero all'Altare, accioche seruissero per memoria, e per terrore a gli ipiriti seditiosi, che restauano, perche dal graue slagello c'haueua mandato Dio sopra costoro, conoscessero l'atrocità del delitto : at cernaut ea pro signo, & monimento filij Ifrael. Et hanendo pur voluto quel po polo ostinato, di nuovo sollevarsi contra Mosè, Iddio, co'l succo n'ammazzò altri quattordici milla, esettecento, come si legge nel detto luogo; da che si vede, che non disse male Bleso, accenando loro vna empietà, per distornargli da vna maggiore. E sù veramente bello artificio, accioche vergognandosi di metter le mani nelloro Capitano, s'astenessero ancora dalla rebellione.

#### CONSIDERATIONE XC.

Aut incolumis fidem legionum retinebo, aut iugulatus pænitentiam adcelerabo.

A questo luogo si può vedere, quanto sia obligato, per termine d'honore il Capitano à tener in officio i suoi Soldati, & ad ouuiare quanto può, ch'essi non inselloniscano contra il loro Prencipe; Percioche, se Bleso anteponeua la fedeltà loro alla propria vita, chiara cosa è, che più della vita deue curare la quiete, e la fede del suo Effercito; Perche qual fattione honorata, ò qual prodezza gloriosa si potrà aspettare, è promettere da quei Soldati, che scordatisi l'obedienza, anima non folo degli Efferciti, ma delle Città, de i Regni, & di tutto il Mondo, si dano alle seditioni, alle rapine, alle sceleragini, & ad ogni empietà; come potrà egli gouernarli, e come farà obedito, se essi tralasciano il rispetto che gli deuono?ò come potrà viuere con honore, mentre i suoi Soldati non l'obediscono? e però deue il buon Capitano (come si disse da principio) inuigilar attentamente à tener in freno, & in officio il suo Esfercito, e ricordarsi, che la maggior lode che si dia ad Annibale, così gloriofo Capitano, e così tremendo nemico de' Romani, non fù il vincere tante battaglie, non l'hauer' ammazzati tanti nemici, enon l'hauer posto in pericolo, & in spauento la Republica Romana, che non haueua ancora conosciuto che cosa fosse timore, mà, Quòd exercitum ex Hi-

Plut. in. Annib.

Spanis, Aphris, Gallis, atque ex aliis Gentibus mixtum, sic concordem, sine austoritate, fine prudentia tenuit, pt ne minimas quidem seditio, disensione militaris sit in castris audita.

# Considerationi

### CONSIDERATIONE XCI.

Blesus multa dicendi arte, non per seditionem, & turbas, desideria, militum ad Casarem serenda, ait.

Cösidera de la constitución de l

Abbiamo in parte (parlando in generale) toccato di sopra alcune cose, in materia dell'eloquenza. Hora restringendosi a quella che deue esser propria del Capitano, ò Generale d'Essercito, diciamo ch'ella no ha da rinserarsi nelle angustie de i co-

lori, edelle regole, che dano i Rhetori, ma ch'egli ha da vsare quella maniera di parole, & di concetti, che portano più Maestà, che dolcezza: più fucco, che apparenza: più sodezza, che eleganza, & ha da seruirsi di quella sorte d'eloquenza, che è propria d'hu omo Grande, e graue, c'habbia molta auttorità, e di quella in fine che conuenga a persona che faccia professione di parlar più con le mani, che d'operare con la lingua, che sia Apud pl più pregna di cocetti, che ornata di parole, quale leggiamo hauer hauumarchi. ta Giulio Cesare appresso i Romani, Alessandro Magno frà i Macedoni, Epaminonda frà i Thebani, & altri Heroi, perche così fatta eloqueza porta molta commodità, & vtilità a tutto l'Effercito. Questa risueglia, e rincuora in maniera i Soldati, che sprezzano ogni pericolo, intraprendono ogni difficoltà, scacciano ogni timore, & infiammati col desiderio della lode, e della vittoria, fanno poscia prodezze incredibili, nè tanto si sentono innanimatidal suono delle trombe, e dallo strepito de' tamburri, quanto dalle succinte parole dell'eloquete lor Capitano, che Ioro ricorda la gloria, la virtù, la vendetta, i premi, le spoglie, la preda, & che sà a luogo, e a tempo aggiogere a gli animiloro altri stimoli tali, onde così sospinti, entrando con intrepida mente in battaglia, sprezzano il nemico, le piaghe, i pericoli, la morte istessa, e se per sorte soprafatti da maggior empito, incominciano a cedere, non è fofficiente la fola lingua del Capitano a fermarli? Così Goffredo vedendo i suoi che suggiuano

Tasso. Go ff.cant.5. stan.47.

da Solimano,
Qual timor (grida) è questo ? oue fugite ?
Guardate almen chi sia, quei che vi caccia;
Vi caccia vn vile stuol, che le ferite

Nè riceuer , nè dar sà nella faccia , E , se'l vedranno incontra se riuolto , Temeran l'armi lor del vostro volto .

Con le quali parole li rincorò in maniera, che poco dopò, seguito da quelli stessi Soldati, che poco auanti suggiuano

Ibidem. stan. 48. Con la spada, e con gli vrti apre, e dissolue Le vie più chiuse, e gli ordini più forti, E sossopra cader sà d'ambo i lati Cauallieri, c Caualli, arme, & armati,

Es'ac-

(...)

Es'accade che nel combattere si riceua danno, non è sufficiente l'eloquenza del Capitano a rifarcirlo, e riftorarlo, & per così dire, a medicar le piaghe de' Soldati con la sua lingua? Vnde efficax Imperatoris elogutio, onos. inc exercitus strages generose solari, ac lenire docta, villiormulto est, longo vulne- strat.c.i. rariorum, Medicorumque agmine, hinc enim solis remedijs medicina vulneribus paratur, illine defecti milites, viribus nouis reparantur fortes addita etiam virtutemagis animantur: Mà quì non finisce il frutto dell'eloquenza nel Capitano, mà può quale accorto, & esperto Chirurgo, che & le scoperte, & le più occolte piaghe sà medicare co la forza del suo dire, e riparare, e pronedere a i disordini che si veggono, & anco a gl'interni malori di pesseri torbidi, che non si veggono, porgere medicina; onde si sono visti Capitani gloriofi, con una fola parola acquettare furiose seditioni, & Dinus Tac.an. 5 Iulius feditione exercitus, verbo vno compescuit, Quirites vocando, qui sacramentum eius detrectabant. Et Antonio Capitano che seguina la parte di Vespasiano, raffrenò sotto Verona le sue legioni tumultuanti, perche, vni Antonio apertà militum aures, namque & facundia aderat, mulcendiq. vulgum artes, & authoritas. E Goffredo acquetto gl Italiani follenati, per vano fospetto, da Argillano, dicendo:

Taf.Gof. canto 8. flan.79.

Quali stolte minaccie, e quale hor odo
V ano strepito d'arme, e chi il commou

Così quì riuerito, e in questo modo
Noto son' io dopò sì longhe proue

Ch' ancor v'è chi sospetti, e chi di frodo
Goffredo accusi e chi l'accuse approue

Forse aspettate ancor ch' à voi mi pieghi
E ragioni v'adduca, e porga prieghi?

Con quel che siegue, e co che vene a tale, e tata essicacia hebbe il suo dire,

che Lampi e folgori ardean nel regio aspetto Mentre ei parlò, di Maestà, d'honore; Talche Argillano attonito, e conquiso, Temè (chi l crederia) l'ira d'un viso.

Ibidem. stan.81.

Nè cgli folo commosso dalla Macstà della sua Reale, evenerabile prefenza restò attonito, e consuso dall'efficacia, & energia della sua mirabile eloquenza, ma tutto l'Essercito insieme quasi instupidito al tuono della sua voce, hebbe paura del suo sdegno,

E'l volgo ch' anzi irriuerente, audace Tutto fremer s'vdia, d'orgogli, e d'onte, E c'hebbe al ferro, à l'haste, & à la face, Che'l furor ministrò, le man si pronte, Non osa, e i detti alteri ascolta, e tace Frà timor, e vergogna alzar la fronte; E sostien ch' Argillano, ancor che cinto De l'arme lor, sia da Ministri auinto.

Ibidem. Stan.82.

(:.)

(:.)

Dalle quali cosessi può concludere, di quanto ornamento, e di quanta vtilità, e dirò anco necessità, sia l'eloquenza in vn Capitano, per seruirsene in tutte le occasioni, come si è visto, e però se ne proueda, chi aspira ai primi carichi, & honori della Militia.

### CONSIDERATIONE XCII.

Et parum in tempore incipientes Principis curas onerari.

A questo luogo possono restar ammaestrati quelli, che hanno a trattare con Prencipi, che importa affai nel negotiare il faper discernere il tempo opportuno di farlo, perche se anderai dal Prencipe, che sia fastidito, ò da longa audienza, ò da altro mo-

lesto pensiero, è chiara cosa, che non ti sentirà con patienza, ouero che distratto da maggior cura, non attenderà il tuo bisogno, e però è necessaria la prudenza, esapereaccappare quella opportunità, e quelle

congionture, che danno l'anima al negotio.

Ouid. de remed li.

Agr.

Temporibus medicina valet, data tempore profunt

Et data non apto tempore vina nocent; Ma di questo configlio si sanno molto ben servire gli scaltri, & accorti Cortigiani, nè occorre a ricordarlo loro, perche mentre vogliono fare vna botta, aspettano il luogo, il tempo, l'occasione, econ la cognitione che hanno della natura del Padrone, sanno quando è tempo di parlare, quando di tacere; Così vediamo operato da quel tristo di Sciano con Tiberio, che conoscendo, che questi era mal'affetto contra Agrippina, e che, come huomo fospettoso, haueua tolto in mala parte, ch'essa hauesse fatte certe fontioni militari nell'Essercito di Germania, in ab'enza di

suo Marito Germanico; Accendebat hac, onerabatq; peritia movum Tibery, odia in longum iaciens, qua reconderct, auttaq. promeret . Così i liberti di Domitiano, resero sospetta la virtù d'Agricola al Padrone, mentre sentendo il Popolo a celebrarlo per il suo valore, Optimus quisque libertorum

Tac. in amore, & fide, pessimi malignitate, & livore pronum deterioribus Principem extimulabant . Sic Agricola fimul suis virtutibus , simul vitis aliorum , in ipsamo gloriam preceps agebatur. Equesti sono di quelli vesici diabolici che si sanno fare a luogo, e a tempo, e senza isconciarsi. Sarà donque ottimo cofiglio a i prinati, quando occorre loro occasione di negotiare co' Prencipi, a osseruare buona congiontura di farlo, & al Prencipe, che voglia bene aprire gli occhi, quando ha persone intorno che fanno i fatti loro troppo in tempore, perche costoro attendono sempre più a gl'interessi prinati, che allagloria, & all'vtilità d'esso Prencipe, e per fare vna propria vendetta, ò per cauarsi vn capriccio, non si cureranno di metterlo in

pericolo di perdere la riputatione.

#### CONSIDERATIONE XCIII.

Cur contra morem obsequij, contra fas Disciplina vim meditentur.

I come habbiamo detto di sopra, che la vera sicurezza del Prencipe confiste principalmente nella fogettione, & offequio de sudditi; così bisogna dire adesso che il fondamento della disciplina militare sia l'obedienza de soldati, e la riuerenza verso i Capi, e si come mancando l'osseguio de' sudditi, cade ogni Imperio, così cessata l'obedienza negli Esserciti, è necessario che vi segua ogni confusione. E perche il non redere al Prencipe il dounto ossegnio, èvn'offendere la sua Maestà, così il voler far forza a suoi Ministri, che nell'Effercito lo rappresentano, è peccato parimente di Lesa Maestà; e per ciò bene ricordaua Bleso, che non era conforme la disciplina militare il voler vsare la forza là doue è necessaria l'obedienza, e deuono i Capitani da questo luogo imparare la diligenza necessaria, per mantenere la disciplina, che è la base, & il fondamento dell'obedienza. In eius Val. M. enim sinu, ac tutela, serenus, tranquillus q. beata pacis status acquiescit. Eper ciò li. 2.c.2. non cra fuor di proposito il rimprouero che faceua questo Capitano a' suoi soldati, il quale tendeua à sar loro conoscere la grauità del delitto che cometteuano, acciòche spauentatida quella, che si astenessero altresì dalla sceleratezza. Maniera da considerarsi, e daimitarsi, da chi si trouasfe in accidente fimile.

#### CONSIDERATIONE XCIIII.

Decernerent legatos, seque coram mandata darent.

Vesto è vno di quei partiti, che si prendono da gli huomini prudenti, quando non si può adoperar la forza, e quando la ragione è persa, cio è, proporre cosa che porti tempo, e dia commodità in questo mezzo di trouare miglior ripiego, perche

Quod ratio nequit, sape sanauit mora; Senec, in Eperò è molto necessaria la prudenza in chi gouerna, perche col tem- Aga. poreggiare si superano spesso delle difficoltà, che paiono inuincibili, & il beneficio del tempo porta molte commodità. S'ha campo di consultare, di trouar partiti nuoni, anantagiofi, impenfati, nascono accidenti, da quali seguono consequenze dimolta consequenza, si mutano glianimi, e le volontà, & in fine l'isperienza insegna, che molti han fatto bene i fatti loro con questo modo di procedere. Fabio Massimo sapendo che plut. in Annibale haueua esfercito forbitissimo, abbondante d'huomini valo- Fab. Ma, rofi, rifoluti, & essercitati nelle armi, e vittoriofi, giudicò, che la vera ma-

niera di combattere con lui, fosse il non combattere, & il trattenerlo

con mandar foccorfo agliamici, e collegati, con presidiar bene, e munire le Città confederate, e con tenerlo in freno, si che non potesse a sua voglia scorrere, edepredare il paese, che come gran fiamma alimentata da picciola quantità di legna, da se stessa a poco a poco suanisce; così spe raua che anco Annibale douesse col temporeggiare restar vinto, e si vidde in proua, quanto giudicioso fosse questo parere, poiche non hauedo voluto attenersi a questo consiglio Caio Flaminio Console, che troppo animofo volfecombattere al lago di Perugia, vi lafciò la vita, e con la perdita dell'Esfercito, pose in pericolo la stessa Città di Roma, se, come seppe vincere Annibale, hauessecosì saputo valersi della vittoria. Impezò chi fi trona in gouerno, fappia effergli neceffaria quefta accortezza, e prudenza, di faper conofcere, e quando gioua, e quando nuoce il differire, e portare ananti. Ma non perda però in questo mentre infruttuofamente quel tempo, che si procura, perche, Quod fugit occupandum est, & cum o ccupaueris tamen fugiet, e però, cum celeritate temporis, vtendi velocitate, certandum est. Ma qui potrebbesi muouere vna questione; se facesse bene questo Capitano, à voler che in sua presenza dasse l'Essèrcito tumul tuante l'instruttioni all'Ambasciatore, che voleuano mandare a Tiberio, & a permettere, che fosse eletto suo figliuolo per Ambasciatore; perche con la prima attione veniua in certo modo ad autenticare col consenso suoil fatto, che non si poteua negare che non fosse seditioso, quasi che i soldati volessero dar legge al Prencipe loro; e con la seconda, parcua che si facesse loro partegiano, mentre permetteua che suo figlinolo andasse a trattare per essi con Cesare. Ma chi bene considerara lo stato delle cose, giudicherà hauer Bleso prudentissimamente operato, così nella prima, come nella seconda attione. Perche co'I voler sentire gli ordini,& il mandato, che dauano al Legato, venina ad impedire, che non facessero dimande essorbitanti, equello che più importa, mentre era scaduta, per non dire perduta l'obedienza, veniua pure con quest' atto, nel miglior modo, che in così deplorato caso si poteua, a mantenersi în possesso di comandare, mentre non permetteua, che senza sua saputa, & auttorità si facesse questa attione graue, e con permettere che si mandasse il sigliuolo, si assicuraua, che fora trattato il negotio appresso l'Imperatore con quel rispetto che si doucua, in occasione tanto odiosa, e mettena se stesso in sicuro, che contro di se non sarebbe fatto mal'officio alla Corte, e fugiua il pericolo d'effer calonniato, come se ogni altro fosse andato, hauerebbe hauuto occasione di temere. Aggiongasi, che po zeua egli con ogni confidenza dargli altre instruttioni a parte, che con altri non hauerebbe potuto. Onde si può concludere, ch'egli si portasse prudentemente nella prima attione, mantenedo in quel miglior modo che poteua l'obedienza, e l'auttorità sua, volendo esser consapeuole delle dimande, che faceuano questi soldati; e nella seconda, permetten-

do

Senec.ep.

do, che fosse il figliuolo eletto Ambasciatore, per hauer persona considente in negotio tanto aromatico, e dispettoso.

### CONSIDERATIONE XCIV.

Cetera mandaturos, vbi prima prouenissent.

ON è meraniglia se sogliono i Prencipi nel far delle gratic andar ristretti, e trattenuti, perche così hanno occasione di beneficare spesso i loro seruitori, e non li perdono così presto, come farebbero, se tutto concedessero in vna volta. Perche ridotto l'huomo a stato dicommodità, e d'honoreuolezza tale, che possa agiatamente, & honoratamente viuere, non si cura più, anzi si ritira quanto può dal seruire, e'l Prencipe, aggrandito ch'egli è, non tratta più seco con tanta confidenza, e familiarità, come faceua prima. An quia satias capiat, aut illos cum omnia tribuerunt, aut hos, cum iam nihil reliquit Tac. ani est, quod cupiant. Perciò quelli che vogliono impetrar gratie da' Prencipi, denono cominciar da cose leggieri, nè curarsi di volere in vn subito ottener tutto, perche così corrono rischio di non ottener nulla. Osseruino quel gran Maestro de cortigiani; Palam compositus pudor, intus summa Tacan. A apiscendi libido. Voglio dire, che se bene non vi è huomo, che si metta a feruir Prencipe alcuno, senza speranza d'acquistare, non è però bene il mostrarsi auido, anzi ho conosciuto io persone sanie, che col fare del desfinteressato nella seruità, e col non chieder mai gratie, si sono fatti ricchi, e potenti, & otteneuano (per così dire) più di quello che voleuano, perche,

Asai dimanda, chi ben serue, e tace. Guardinfi però i cortigiani di non moltiplicar le dimande, perche i Prencipi di leggieri fi fastidiscono, e se ben danno, restano però stomacatidella ingordigia di chi riceue. Dispeream (diceua Alfonso Rè d'Aragona panor de d'vn suo Caualiero, che gli haueua dimandate molte gratie in vn fiato) reb. gestis ni metuì, ne vxorem ctiam meam deposceret Eques iste meus . Guardinsi anco-Alph.li.z ra di non mostrare di sar poca stima delle mercedi riceunte, con prodigarle subito, ò nel gioco, ò in altra maniera, se non vogliono riportare, quando in altra occasione faranno nuova dimanda, la risposta, che l'istesso Alfonso diede ad vn suo, che buttaua quantogli donaua. Si pergam tibi dare que petis, citius me pauperem effecero, quam te divitem. Questo concetto ancora, infegna a gli Ambasciatori, ò Agenti de Prencipi, a no lascias si nel principio intendere di tutto quello che sono per dimandare, perche haueranno (così facendo) due vantaggi. Il primo, che tratteranno i negotij con maggior riputatione loro, perche non correrano rischio d'hauer la negatiua di tutto, mentre che proponendo vna cosa dinon molta consideratione, e vedendo che, Prima non proueniant, tene. Tac.an.t

Petrar.

ranno

ranno dentro il petto loro il restante, che pensauano di proporre, & aspettando tempo più opportuno, e congiontura più accomodata al suo desiderio, ò spontaranno ad ottener l'intento, ò almeno non haueranno la repulsa con sua vergogna. Il secondo vantaggio sarà del Prencipe, perche non parerà impertinete nelle sue dimande senza frutto, e più facilmente ottenerà quello, che dimanda; perche mentre il Prencipe, co cui si tratta, sà tutto ciò, che gli hai da chiedere, s'arma alla 11sposta con mille diuerticoli, tenta mille vie, troua mille scuse, inuenta mille colorate ragioni, per deludere la dimanda con dolcezza, e per negare con maniera quello, che in fomma non vuol concedere; Ma quando è colto improuifo, e che non sà ciò che tu porti, sarà più facile, ò per facilità, ò per timore di non offendere il Prencipe che dimanda, ò perche non faprà adurre ragioni in contrario, a condescendere alle tue proposte, & hauerai maggior căpo di mostrare il tuo ingegno, ela tua destrezza ne' maneggigrandi; e però farà bene offeruare come riescano le prime mos se, auantiche si tentino cose maggiori. Può ancora lo stesso concetto feruire per regola a gli stessi Prēcipi, d'essere molto cauti, & auertiti nelle dimande, che loro fono fatte, e molto confiderati nel concedere, perche non tanto sà di mestiero il considerare quello che si dà, quanto le consequenze, che dal datto possono seguire, perche l'hauer per essempio concesso li Rè di Francia libertà di conscienza agli sudditi loro, hapoi partorito le ribellioni di quei popoli, la rouina di quel Regno, & le stragi che si sono viste.

Ouid list deremed. Am.

Flumina magna vides, paruis de fontibus orta Plurima vollectis multiplicantur aquis,

Et però, ò Prencipi, a casa, e con la compagnia a canto della Prudenza.

#### CONSIDERATIONE. XCVI.

Sed superbire miles, quod filius legati, orator publica causa, satis ostenderet, necessitate expressa, que per modestiam non obtinuissent.

ER questo io diceua, che bisogna molto ben considerare, non solo quello che si concede, ma anco quello che può portare la concessione. Pensò Bleso, col permettere, che si mandasse suo

volta

figliuolo a Tiberio, come Ambasciatore de soldati, d'hauer provisto alla quiete dell'Essercito, e di dar tempo al tempo, e in questo mentre di ridurre li foldati all'obedienza, e pure s'ingannò, perche s'insolentarono più, giudicando, questa permissione essere stata sforzata. Conest.hi Così gli Spagnuoli a nostrigiorni ammotinati in Harlem, se ben' hebbedra li.7. rodanari a buon conto de gli auanzi delle loro paghe, co' quali sperò il Comendatore che era Gouernatore in Fiandra, d'acquettarli, si solleuarono nondimeno di nuouo con maggior' arroganza, & inniatifialla

volta d'Anuersa, non ostante che loro fossero promesse le paghe, e dal Vitelli, e da Sanchio d'Auila, vollero però ad onta, e al dispetto dell'istesso Comendatore, entrarein quella Città, nella quale comisero quelli eccessi, e quelle insolenze che si sanno, e dopò essere statipagati intieramente con tantoguasto, edisconcio delle cose del Rè, posero a campo nuouigarbugli sopra i testamenti de soldati morti, e vollero anco essere foddisfatti de gli ananzi de' morti. Da che fivede, che non femprecol concedere quello che viene dimandato, si sugge il disordine, come si presume, ma si fà molte volte maggiore. Non enimibi consistunt exempla Velleius, unde caperunt, sed quamlibet in tenuem recepta tramitem, latissime euagandi, fibi viam faciunt, & vbi semel recto de erratum est, in preceps peruenitur. E però in accidenti tali, il granodi sale.

### CONSIDERATIONE XCVII.

Interea Manipuli, ante cæptam seditionem, Nauportum missi, ob itinera, & pontes, er alios vsus, postquam turbatum in castris acceperunt, V exilla conuellut, direptisq. proximis vicis, ip/oq. Nauporto, quod Municipij instar erat, retinentes Centuriones, irrifu, & contumelis, postremò verberibus insectantur.

Ono le seditioni come il fuoco, che acceso con vna picciola fauilla, si dilata poi tanto, che arde, e consima ognigran bosco. Sono come la peste chevà serpendo, & da vna casa saltando all'altra, denora, e distrugge le Cittadi intiere. Quindi vediamo, che nel campo de Christiani in Soria, vn ragionamento solo d'Argillano fu tanto efficace,

Che nell'impeto suo ciascuno ei trasse, Arme, arme freme il forscnnato, e'nsicme La giouentù superba, arme, arme freme. E serpe quella peste, e si dilata, E de gli alberghi Italici fuor' esce, E passa frà gli Eluetij, e vi s'apprende,

canto 8. Epoco a basso. flan. 71. Sinn. 72.

E di là poscia, anc' à gli Inglesi tende, E non è dubio, che vn seditioso solo basta ad insettare vn'Essercito intie-10, equesto, perche, frequenter accidit, vt inertes suam in sententiam plures Xenof.de protrahant quam industrij, e più efficace è il mal'essempio d'vn maluagio, ii... per solleuar la moltitudine, che li buoni ricordi di cento prudeti per acquettarla, e ciò si vede chiaro in questi soldati, i quali beche lontani dalle legioni tumultuanti, co'l fentir folo che i compagni s'erano folleuati, fecero anch'essi la parte loro, e con maggior insolēza, e roina che i primi, poiche questi pretesero solo di voler conseguire quasi per forza da (efare ciò che voleuano, non violarono il Legato, non faccheggiarono Ville, ò Castella; ma quellifecero del resto, e dalla sollenatione trappasiarono

Taf. Gof.

farono alla ribellione manifesta, con leuare gli Stendardi, con saccheggiar le Ville, con strappazzar prima, epoi con mal trattare i Capi. Onde deuono i Generali d'Esserciti essere tanto più vigilanti in curar questo malore ne' loro Esserciti, quanto più perniciosi sono gli essetti che produce, e questo si farà con isbandire da essi l'otio, con tenere i foldati in continuo essercitio, con proueder loro i bisogni necessari, con dar loro le paghe a i tempi debiti, e con tenerli in tempo che non si guerreggia, divisi, e separati, con deputare alla custodia loro Capi vigilantissimi, da' quali siano con molta sollecitudine osseruati, e con molta charità retti, e gouernati, e che si portino in maniera nel gouerno, che da i soldati siano amati, e temuti insieme, perche nascendo dall'amore la sogettione, e dal timore l'obedienza, mantenerassi ne gli Esserciti con questi due sondamenti la quiete, e la pace.

### CONSIDERATIONE XCVIII.

Precipuain Aufidienum Ruffum Prefectum castrorum ira.

Buona cosa il farsi temere, ma quando il timore non è accompagnato dall'amore, cagiona ne gli animi de sudditi più tosto disperatione, che rispetto, ò ossequio.

Multos in summa pericula misit

Venturi timor ipse mali

Chi guida i foldati, e non si riconcilia gli animi loro, con beneficarli, con soccorrergli ne' bisogni, e con maniere piaccuoli, non sarà mai sicuro della volontà loro, hauerà sempre da dubitare, che alla prima occasione non gli facciano di quei scherzi, che quì si vede hauer fatto questi soldati al loro Mastro di Campo, e però come non biasimo il tenerli in freno, anzi lo stimo necessario, così deuonsi ricordare i Capitani, & altri, che comandano agli Esserciti, che non gouernano bestie, ma huomini, & huomini per lo più spiritosi, impatienti di vergogna, e pronti alla vendetta: & che sono tenuti ad inuigilare altretanto al bene de' soldati, quatto il Padre a quello de' figliuoli, e se si porteranno in maniera, che essi credano, che gli sia cara la salute loro, come la propria, saranno e temusse. Ad ti, & amati, & obediti. Et austoritatem Imperij tueri debent, no asperitate, aut si si si panarum, sed excellenti sapientia, vi ipsos sua saluti omnes melius, quàm semetipsos consulere arbitrentur. Seguano il precetto d'Onosandro, il qual sono si me vuole che, Imperator sitt assano il precetto d'Onosandro, il qual sono si me ti despiriature nego adeò seucrus, vi in odium veniat. & la ragione è perche

ftrate,c,2 tis vt despiciatur,neq; adeò seuerus, vt in odium veniat, & la ragione è, perche con la souerchia piaceuolezza, gli animi de soldati si ammolliscono, e dando in vna cotale la sciuia, perdono quella riuerenza verso il Capitano, ch'è necessaria a tenerli in officio; e col souerchio timore si alienano, egli perdono l'amore in modo, che si sono trouati soldati, che hano voluto

per

Voluto per malignità perdere la giornata per non recar gloria, ma infamia al Capitano; così i foldati Romani, sotto il commando de i Decemuiri; Nequid dullu, aut auspicio Decemuiro il prospere vsquàm gereretur, vinci Liu, li.3. se, per suum, atq; illorum dedecus patiebantur. Sforzinsi in somma i Capitadec. 1. ni d'essere, quale da gl'istessi soldati suoi viene descritto Germanico; cum tac. an. 2 hie Nobilitatem Ducis, decorem alius, plurimi pacientiam, comitatem, per seria, per iocos eundem animum laudibus ferrent, reddendamq; gratiam in acie fatoretur, simul persidos, sor ruptores pacis vitioni, or glorue mastandos, che così haueranno l'Essercito pacifico, e potranno promettersi buona riuscita delle imprese, alle quali si metteranno.

### CONSIDERATIONE XCIX.

Quippe Ruffus diù Manipularis, deinde Centurio, mox Castris Præfectus.

H I bene considerarà questa particola, non hauerà occasione; e cesserà di meranigliar si della perpetua felicità del popolo Romano nelle cose della guerra, non si stupirà delle cotinoc vittorie, non gli pareranno gran cosa i Trionfi, non gli acquisti, non l'hauer' debellato tutto il Mondo: Perche da qui si vede, che no dauano igradi della militia, come si fà adesso, a chi habbia maggior fauore, ò a chi posta più spendere, ò al più nobile, mà a chi, dopò hauer caminato per tutti i gradi della militia, hauesse in essi dato segno maggior del fuo valore, & qui, & ipfe tela tracture, procedere ante figna, versari media in Liu. li.7. mole sciret. Et quindi nascena poi, che fattissesperti nel mestiero dell'atmi, con quella pratica, & isperienza che non erra, riusciuano tanto eccel lenti condottieri, che non intrapredeuano guerra, che non vinceffero, non attaccauano battaglie, che no trionfassero. Ogni soldato era buon Capitano, & ogni Capitano era buon Generale. Quindi ancora nascena quella perfetta disciplina militare, laquale, fuit precipuum decus, & sta- val. Ma. bilimentum Imperij Romani, & della quale (per infamia di questo secolo) lib.2.c.3. non si troua adesso più forma, se non nelle scritture, e nell'Idea. Cesserà parimete la merauiglia, ch' al presente non si facciano più le gran cose, che si sono fatte per il passato, che la militia si sia conuertita in vn mero ladroneccio, & in vn leale affaffinio, che non vi fia più obedienza, che non possano mantenersi più i soldati alle fatiche, comegliantichi, non stare saldi al caldo, & al freddo: al Sole, & alla Luna: di State, e di Verno: digiorno, e di notte: non patir la fame, e la sete: non passari giorni senza ripofo: non le notti senza sonno: non ardiredi guazzar i Fiumi, di saltar fossi, di scalar muri, non sprezzare il suoco, non la furia delle canonate, non la tempesta delle moschettate, non saper marchiare, non sar alto, non dare, e torre la carica, non assaltare, non ributtare, non girarsi a deftra, & a finistra, non volgersi in faccia, non rincularsi, non innestire

per fianco, non falire, non scendere con facilità, non colpire con agilità, non caricare, ò scaricare gli arcobugi con prestezza, non vibrar l'haste con impeto, non star saldi, & immobili nell'ordinanza, non scaramucciare, non combattere, non variare la maniera delle battaglie, secondo l'opportunità, in giro, in semicircolo, in quadro, in cuneo, non serrarsi insieme, non allargarsi a luogo, ea tempo, senza confondersi, non spartirsiin corno destro, ò sinistro, non mettersi in isquadrone, non trincierarfi, non foccorerfi l'vna parte, e l'altra fenza confusione, non scegliere i luoghi opportuni al combattere, non valersi de suoi auantaggi, non

Gurt.li. 3 de gli stratagemmi, e finalmente, Non ad nutum monentis intenti, non sequi signa, non ordinis seruare, quod imperatur non exaudire, non obsistere, non circuire, non discurrere, non in cornumutare pugnam, nè fare tant'altre fontioni, che sono necessarie di sapersi nella guerra. E questo oceano di disordini, no nasce da altro sonte, che da quello della inesperienza de Capitani, perche non essendo essi passati per li gradi della militia, nè essendosi assuefatti a patire, nè potendosi di loro dire,

Et cruda teneras exercuit indole vires

Cland.de 3. Honor. Sonf.

Plut. in

Catone.

Frigorasaua pati, gravibus non cedere nimbis, Aestiuum tolerare iubar, transnare sonoras Torrentum furias, ascensu vincere montes, Planiciem cursu, Valles, & concaua saltu, Nec non in clipeo vigiles perducere noctes, In galea portare niues, nunc spicula cornu

Tendere, nune glandes baleari spargere sunda. Non hanno nè anco potuto far quelle osseruationi nella guerra che fora necessario, per non commettere errore là, doue (come diccua Catone) Nonlicet bis errare, e per saper insegnare, e guidar bene gli altri, perche chi non sà, non sà insegnare: chi non sà insegnare, non sà nè anco

comandare, nè introdurre ne' suoi soldati la disciplina militare, tanto necessaria a condurre a buon fine la guerra, e come può Capitano inesperto insegnare ad altriquello, che non sà per se stesso, che non ha mai imparato?

Hora. Ep.

Nauim agere, ignarus Nauis timet, abrotonum agro Non audet, nisi qui didicit, dare; quod Medicorum est

Promittunt Medici, trastant fabrilia fabri.

E però quei Prencipi, che desiderano di riportar vittoria nelle loro ispeditioni, deuono procurar sopra tutte le cose, d'hauere il Capitano isperimentato, & che con longo esercitio habbia potuto imparare quella dottrina militare, che non si può aprendere se non con la pratica, & il quale non rimettendosi di leggieri a gli occhi, & alle orecchie altrui, vo-Tat. in glia in persona trouarsi su'l fatto, conoscere, e sar scelta de i luoghi opportuni, de i soldati, & noscere Provinciam, nosci exercitui, non si sdegni in quello che non sà, difeere à peritis, sequi optimos, & il quale no gonfio d'al-

11.2.00.1.

Bor. Ibidem.

bagia,

bagia, nè di vana opinione di se stesso, nihil appetat ia Etationem, nihil ob for- Cic. lib. 2. midinem recuset, simuly. anxius, & intentus agat. Ne misi opponga che Lu-scad. cullo, che non haucua mai maneggiate armi, riuscisse nondimeno contra Mitridate, tanto gran Capitano, ch'egli c'haueua viste tante cose, ch'era passato frà tanti accidenti di guerra; Qui sepè numero victus, sepè etia Dioli, 35. victor, non modo non fructus, verum etiam rei militaris peritior euafisse existimabatur; disse nondimeno, e confessò ingenuamente di non hauer mai conosciuto il maggior Capitano di lui; sì, perche tutti non sono Luculli, e vn siore non sà Primauera, sì anco perche la militia Romana era talmente addisciplinata, e tanto nelle fattioni militari addestrata, & affinata, e così sicura nel marchiare, nel campeggiare, e nel cobattere, che poteua quasi reggersi per se stessa, e sar' egregie fattioni. Aggiongasi, che i Capitani inferiori erano di così isperimentato valore, e così intelligenti nella condotta de loro soldati, che poteua bene il Generale, lasciandosi guidare dal configlio loro, riuscire glorioso. Nè per questo si nega che Lucullo fosse di eleuato ingegno, ma è chiara cosa che non si può essere Maestro, se prima non si è stato discepolo. La continoa lettione che sece nel longo viaggio, & la diligente osseruatione intorno alle Imprese de g'i altri suoi Antecessori, il conferire di continuo co i grandi huomini, che doueua hauere appresso, gli seruirono per buona scuola. Ma come hò detto, non tutti hanno l'ingegno di Lucullo, e però non bisogna sopra vn particolare fondar vna regola vniuerfale, e poi li soldati, & i Capitani di questo tempo, non sono da paragonarsi con la militia Romana. Per tanto deucsi concludere, che nel sar l'elettione del Capitano, è necessario, che sia essercitato nella guerra, e che habbia quelle quattro conditioni, che desideraua in esso il Padre dell'eloquenza. Ego verò (di-cic. inoceua egli) sic existimo, in summo Imperatore quatuor has res inesse oportere, scië-rut. prote tiam rei militaris, virtutem, auctoritatem, felicitatem. La scientia militare, ge minit. non ha dubio, che si acquista con la isperienza. Imperator enim debet priùs plut. in. multum, & diù in bello periclitatus esse, sic enim disciplina militaris scientissimus pan. erit, perche come dice quelgran Maestro di guerra, Nec longitudo atatis, Veget. li. aut annorum numerus, artem bellicam tradit, sed continua exercitationis medi- 2.cap.23. tatio. La virtù depende dalla prudenza, in saper sciegliere i megliori partiti, dal buon giudicio, in saper prouedere a tempo le cose necessarie, e preueder' i pericoli, che possono soprastare; dall'industria nell'operare a luogo, e tempo, e con vantaggio; dalla prestezza, e celerità nell'essequire; dalla sagacità nell'ingannare co' stratagemmi il nemico; e dalla vigilanza in non lasciarsi mai cogliere all'improuiso. Così Paolo Emilio; Res prosperè, partim audaci celeritate, partim consilio; tum alacri Amicorum mini- Plut. in. Sterio, & considentia in periculis, opportunorumq; consiliorum vsu gessit. L'auttorità s'acquista co'i fatti eggregi, con le imprese magnanime, con l'animogrande, con la sprezzatura non temeraria de i pericoli, con la giuditiosa liberalità, con certo splendore nelle publiche attioni, con far volontieri.

lontieri beneficio, e seruigio à i soldati, con ben trattarli, con soccoreri gli prontamente nelle loro necessità. Così acquistò credito appresso gli Esserciti Alessandro, perche mentre, quasi asiderato dal freddo, che in passar certe Montagne haueua patito grandissimo, s'era posto in sedia al suoco, per ristorarsi, visto che un soldato, per la stessa causa si moriua, siubito leuatosi da sedere, ripose nella stessa sedia il Soldato, e quasi son despesso del suo patimento attessa sedia il Soldato, e quasi

pio, li, con feordatoli del suo patimeto, attese più à curar quello, che se stesso. Traiano parimente medicaua di sua mano i Soldati seriti, e mancategli vna volta le bende, si stracciò la veste, e se ne seruì per fascia, sin che ve ne sua Con queste arti donque s'acquista l'auttorità, come anco col farsi te-

Dio, li. 42 mere, e coll'imitar Cesare, il quale, Vt erat animo mansuetissimo, militibus q; pre ceteris mortalibus, gratisicandi studiossi, ita seditios ex his maxime oderat, senissimisq; penis coercebat. La sclicità poi, se bene non è in nostro potere il conseguirla, mà tocca à Dio benedetto il mandarlaci, nondimeno perche il fauio è architetto della sua fortuna, selicissimo riuscirà quel Capitano che non mancherà d'incontrarla, perche,

Catoli.2. Fronte capillata, post bac occasio calua,

Tac.an. s quelli che sarà, que casus obtulerit, in sapientiam vertere, quelli che peruenirà con la prestezza, e con la celerità i dissegni del nemico con la quale

Dio, li.42 Cefare riuse felicissimo nelle sue ispeditioni, di cui si legge. In omnibus negotijs celeritate, atq; improvisis expeditionibus plurimum consequutus est, neq; plla alia causa fuit, cur omnes ea tempestate Duces, tantum in bellica gloria precelleret. Quelli che saprà tal volta cedere al tempo, & à igrandi incontri, perche si come ad vna insuperabile tempesta non si trona meglior rimedio, che il calare delle vele, per saluar la Naue, così ne gli accidenti, che pieni sono di violenza, vnico rimedio sarà il credere,

Onid. Cede repugnanti, cedendo victor abibis.

Quello che manco che potrà si commetterà alla fortuna, mà che farà Tac. bist. tutte le sue imprese con buona ragione, perche ad vn sauio Capitano, tib.2.

Tac.an.1 cauta potius consilia cum ratione, quam prospera ex casu placere debent. Quelli che non ostenterà brauura senza prositto, e che non sarà stolide ferox.

Quelli che volendosi metter à qualche impresa, considerarà prima tutti gli accidenti che possono nascere, e concluso di volerla fare, non darà tempo al tempo, perche nocuit semper disserre paratis. Mà si come la cele-

rità, e prestezza gioua in alcune imprese, così ve ne sono delle altre che vogliono la maturità, onde su chi disse

ouid.li. 3 Differ , habent parue commoda, magna moræ.

Et però felicissimo sarà quel Capitano, che saprà discernere il tempo op portuno, per la fretta, e per la tardanza. Quelli che frà molti pareri, che sentirà nel consiglio, saprà scernere il megliore, perche

Ducis in confilio posita est virtus militum..

Pub. Cir.

Onelliche non stimerà di suggire i pericoli collo schiffarli, mà con l'andar loro generosamente incontro, ricordandosi di quello,

TIL

# Sopra Cornelio Tacito.

165

Tune cede malis, sed contra audentior ito. E finalmente sarà molto felice quel Capitano, che per proprio valore, non per fortuna, per industria, non à caso, per mera elettione, no accidetalmete, coleguirà il fine propostosi, nelle imprese che ha per le mani.

--- Sepè acri potior prudentia dextra. Ilche gli succederà facilmente, se attenderà i souradetti auisi. Val. Fla. Arg. lib.

Virg. An.

### CONSIDERATIONE

Et eò immitior, quia tolerauerat.

Veste parole possiono hauer due sensi; Vno che il Capitano fos se tanto più duro, epiù aspro nel gouerno de Soldati, quanto maggiore era stato il patimento, che egli sotto altri Capi, come lui, mentre era priuato, haueua sopportati; l'altro c'hauendo egli forse con isperienza prouato, che il reggere i Soldati con piaccuo lezza, altro non sia che vn farli insolenti, e che mentre si cerca d'acquistar glianimi loro, con l'amorenolezza, bisogna sopportare mille disgu sti, per la loro impertinenza, egli per ciò giudicasse bene il mutar maniera, per veder se, come i mali si curano col suo contrario, così trouata dannosa la mansuetudine, gli tornasse più conto il caminar per la via del rigore, e che perciò diuenisse poi tanto più seuero, co'i soldati, quanto maggiori erano slati gli incontri, che l'haueuano costretto à soffrire, mentre pensò con la piaceuolezza di captinarli. Mà perche questo luogo ce ne porge occasione, crediamo che sarà bene il cercare se fia meglio nel gouerno, ò de gli : fferciti, ò de' Popoli, l'vfare il rigore, ò la piaceuolezza, & se più sauiamente si porti quel Prencipe, che si faccia amare, di quello che si faccia temere, ò quelli che si faccia più temere, che amare. Quelli che tengono esser meglio il gonernar con Amore, vanno inuestigando i più occulti secreti della Madre Natura che non erra, e dicono che l'huomo, ch'è la fomma meraviglia d'essa Natura, deue sforzarsi à tutto suo potere d'imitarla nelle sue operationi, e perche essa non con altro legame, che con quello ch'è indissolubile, d'Amore, tiene vnita questa discordante Macchina dell'Vniuerso, pare altresì ragioneuole, che il Prencipe, à cui tocca principalmete l'vnione, e la concordia del suo Popolo, non con altro miglior mezzo possa, ò debba ciò conseguire, che con il tenace vincolo d'Amore. Che ciò fia vero, confideriamo il principio della fabrica di questo Mondo. Fù opinione d'Empedocle, & d'altri Filosofi Antichi, che l'Amore che si tronò frà i quattro elementi, foslog, d'A
seggione che Iddio entreta palla se cagione, che Iddio entrato nella consusione del Chaos, l'ordinasse da more. principio, e l'habbia poi, mediante lo stesso Amore, sino al presente cofernato; percioche vedendo egli che il fuoco, e l'aria s'amanano, per la communicatione del caldo; l'aere, e l'acqua per quella dell'humido; l'ac

qua, e la terra per quella della frigidità; e la terra, e'l fuoco per quella della ficcità; pensò non oftantil'altre qualità trà di loro contrarie, che più valesse questa vnione à formare il Mondo, & a conservarlo, che la contrarietà, per distruggerlo, & annichilarlo, e però divisse, & ordinò gli elementi in modo, che la loro discorde vnione servisse come perpetuo alimento, per mantenere questa gran macchina. Formò i Cieli, e' Pianeti amanti delle cose di quà giù, la Luna dell'acqua, Mercurio dell'acre, il Sole del suoco, e Saturno della terra. Ne surono solo i Cieli amanti delle cose inferiori, mà delle superiori ancora, perche amano le superne intelligenze, che al governo loro, e movimento sono assistenti; onde disse, parlando di quelle il Filosofo, che nuovo o gli orbi, per amatum, & desideratum. Sono amanti trà di loro i nuove Chori de gli Angioli Santi, e serviono amando ardentissimamente il supremo Amore, causa prima di tutte le cose, Dio ottimo, massimo, e

Arist, in li.de Celo.

Marino
nella sã...
p.Idil. pa
fl.2.

Dicasi pur che pieno

E' d'Amor l'unuerso, e ch' Amor solo

Trà le catene sue costringe i Cieli,

E ch' Amor moue il Sole, e che le Stelle

Ardon d'Amor anch'ell.

Hora (dicono questi) se così nobile modello, & così sicura regola habbiamo dalla Madre Natura, & da Dio della conservation del Mondo, perche non douranno i Prencipi imitarlo nel gouerno de' loro Popoli? Perche vorranno lasciare questa norma che non erra, & appigliarsi ad altra, che li tira in mille inconnenienti? Ma passiamo oltre, l'istessa natura ci hà insegnato à domesticare, e cicurare le più indomite bestie, & i più ferocianimali, con la mansuerudine, e con le carezze, con la piaceuolezza, col maneggiarle delicatamente; quindi vediamo i superbi Leoni farsi mansueti, & humili, le crude Tigri, piacenoli, il veloce Pardo, domestico, così gli indomiti Caualli s'affuefanno al corfo, al portare, al tirare, i fagaci Cani al cacciare, i gagliardi Boui al portare il giogo; e fe tutte queste operationi si fanno inamorando di noi le bestie con la piaceu olezza, qual ragione vorrà, che non effendo l'huomo di peggior conditione de gli animali irragioneuoli, s'habbia à gouernare con timore?e che allontanandoci dalla vera norma della natura, trascurando l'amore, abbrac ciamo la seuerità? At hominem homini obsequentem, pltrò cicuremque nibil magis facit, quàm fides, beneuolentia, integritatisq; & iustitia opinio. E se vn Cauallerizzo, che intenda di voler domare vn Cauallo, non lo fà con frequenti battiture, non con ispronarlo di continuo, non con adoprare morfo rabioso, mà con un leggiero canoncino, ò con una semplice cordicella di leutto, mà con vna picciola verga, mà con maneggiarlo delicatamente, accarezzandolo, pettinandogli le chiome, palpandoli con leggiera mano il collo, e pascendolo di sua mano, e chi vuole addestrare i Cani alla caccia, non lo fà con minacciarli, nè con dar lor' delle maz-

slut, de Republ,

zate,mà col pascerli, e con lasciarli spesso vscire alla campagna, e co dar loro vna specie di libertà; donerà poi l'huomo, cuius nullum morosius ani- senec. de mal, nullum maiore arte trastandum, esser gouernato con vn continuo ti- Clem, lib. more, & esser quasidi peggior conditione degli animali brutti? A questeragioni toltedalla seuola della Madre Natura, agiongono, che non essendo frà gli essetti humani, il più potente, il più gagliardo, ò il più vehemente di quello dell'Amore, seguirà in consequenza, che non vi sarà nè anco freno, per contenere i Popoli in officio verso il Prencipe loro, il più fermo, il più forte, od'il più tenace, di quello che sarà sabricato dall'Amore; Omnium enim Amorum, cum validissimus est, tum divinissimus is, quem . Plue vbi Ciuitates,& Populi erga vuum aliquem, ob virtutem eius concipiunt. Non sarà supra. questo tal Prencipe, così da suoi sudditi amato, e che possederà la fortezza de' cuori loro, necessitato, ò di fondar Rocche, ò di munir Castelli, difabricar Torri, di tirar longhi giri di muro, perche, Saluum Prin- senec. de cipem in aperto Clementia præstabit, vnum enit inexpugnabile monumentum, Glemen. Amor Ciuium. Everamente non si troua Prencipe alcuno, che sia meglio li. 1 c. 19. diffeso diquelli, che da' suoi sudditi è amato. Corporis custodiam tutissima isoc. ad esse puta, tum in virtute Amicorum, tum in beneuolentia Ciuium esse collocatam. Nicoc. E qual muro è più fermo, qual Fortezza più munita, ò più gagliarda, qual'armi più sode, e manco penetrabili di quelle, che ne i petti loro por tano i sudditi ben' afferti verso il Prencipe loro? E qual cosa può essere più desiderabile al Prencipe, che viuere amato, riuerito, e per così dire, adorato da i suoi? Che s'egli infermi à caso, non la speranza, mà il timore si desti in tutti? Che non vi sia alcun di loro c'habbia cosa tanto cara, e tanto preciosa, che non se ne prinasse con ogni prontezza per saluarlo?che tutti si vestano de gli affetti suoi, e che reputino proprij gli auanzi, & idanniche fà, ò che patisce? s'ammali, s'infermino, se si rallegra, sijno lieti, se mal voglioso, mal contenti, che lo mirino con quell'occhio di pietà, col quale riguarderebbero Dio istesso, se loro facesse copia della sua visione, cioè con riuerenza, & amore, che ne i bisogni suoi non sparagnerebbero la robba, non i figli, non la propria vita, mà prodighi del-Phauere, e del sangue istesso, si esportebbero ad ogni (benche manifesto) pericolo per lui; e quale maggior felicità? qual maggior ficurezza fi può trouar di questa? É se tutto ciò s'acquista con l'amore, perche dourà il Prencipe non procurarselo, con tutte l'arti possibili, e con ogni studio piùisquisito? Augusto che seppe debellare tutti quelli che al dominare concorrenano seco, e che puote fare nella sua casa l'Imperio di tutto il Dio. sue. Mondo hereditario, non seppe però mai assicurar la propria vita in gui & aly. sa, chepotesse vinere quietamente, sin tanto che tralasciati i capestri, & le mannaie (stromenti tirannici dell'imperare) non abbracciò l'arma ficura della clemenza, e configliato da fua Moglie Liuia, fauissima donna, non cominciò à perdonare. Ego verò ita iudico (diceua essa) plus clementiam, quam seuitiam proficere, nam misericordes non ij tantum, quibus delicti Dioli, ss

gratia facta est, caros habent, ac gratiam referre student, sed reliqui etiam omnes reuerentur, ac colunt, ita vt nemo eos deinde ledere ausit. Col perdono don-Clem.li.1 que ch'egli diede à Cinna, & ad altri congiurati, egli s'acquistò poi tanto l'amore del popolo, che visse il restante di sua vita tranquillamente, e sec. 9. za perturbatione, ò timore alcuno; caminaua fenza guardia, e con ogni confidenza, che non haucua ardito di fare per auanti. Da che appare essere verissimo ciò che diceua Antigono Redi Macedonia; Nibil lenita-Aph. tate, ac clementia validius, ad subditos in officio continendos; perche, si come, Amatorio,& voluntario nodo, nullum potentius, & tenacius, come quello che tira, e rapisce gli animi nostri, con l'appetito interno, il quale è più efficacon4. ce di qualonque altro, che sia mosso da virtu, e da forza esterna, così no vi è il più facile à sciogliersi di quello, che dal solo timore, & dalla sola violenza vien legato. Et si quo pasto fieri Ciuitas, vel exercitus posset, partim ex his qui amant, partim ex his qui amantur, supra quam dici potest, fortiter agerent, administrarent q; singula, & tales homines, vel pauci numero, vniuersos, vt ita dixerim, homines, prelio superarent, bisogna ben concludere per la regola de i contrari, che vna Città, od'vn Essercito composto di gente agregataui per timore, non potrebbe far cosa buona; e però bisogna con-Plato de cludere, chesicome il Cielo non per aitra causa gira eternamete, se non per quella dell'Amore, che in lui abeterno è innato, & per lo stesso A-Regno. more, la Terra viene dalle sue parti egualmente librata, & al centro con proportione tirata, e rapita, e con l'vnità, & Amore delle sue partissi coserua il Mondo, come con la dispersione, e disunione rouinarebbe, così è necessario confessare, che malamente si potrà conservare quello Stato, il quale non sarà da questo Amore somentato, & auniuato; E però deue il Prencipe, che la confernatione dello Stato suo desidera, con ogni artificio procurarlo: ricordandosi che Mitridate, per altro stimato valo roso, e bellicoso Prencipesti nondimeno tacciato d'imprudeza, per no hauer fatto stima della beneuolenza de i sudditi, da i quali abbandonato nel maggior bisogno, e costretto, per suggire l'ignominia della prigio-Dio.li.37 nia, à torreil veleno, s'accorfe, & imparò benche tardi. Nibil neque arma, cleob. a- neque multitudinem subditorum, sine corumdem beneuolentia conducere. E però pud Lu- dicasi pure esser vera la sentenza di colui che disse. Quieunque tutò regnare ert.li. I. dicasi pure esser vera la sentenza di colui che disse. Quieunque tutò regnare Isoc.Ep. 2 vult, summopere nitatur, ot beneuolentia, non armis stipatus regnet. Eche, Mulad Phil. to placlarius est beneuolentiam Ciuitatum capere, quam monia, perche Nulla Cic. Ad est vis Imperij tanta, qua præmente metu, possit esse diuturna. E Hierone appres 2. Fratre lo Xenofonte diceua, Ego sanè tamingens bonum iudico amari, vt existimem Hierone. reuera, ei qui diligitur, pltrò bona affluere, tum à Dijs, tum ab hominibus. Aggiongasi che non sà altro quel Prencipe, che nel suo gouerno vuole il timore, cheleuare à sudditi la libertà, & à se stesso la sicurrà, & à tutti la quiete, quoquò enim se conferct, quasi per hostilia castra proficiscetur, che si met te in stato di continoa perturbatione, edi satica, di euento ambiguo, e Hier. d'essito per lo più infelice; hà sempre paura di quelli de' quali si fida, e si fida

fida sempre di quelli che non hanno fede, Et qua tandem consuctudo iucunda est, si desti sides mutua? E come può egli mai star quieto, mentre pensa di viuere in vna Città, nella quale sà d'essere da tutti odiato, sà che la morte sua è da tutti bramata, che la vita sua è vniuersalmente, come di Lupo,ò d'altro tale animale rapace aborrita, oue hauendo gettati i fondamenti del suo dominio sopra le morti, e fabricatili col sangue de'miseri Cittadini, e costretto à conservarselo con gli istessi odiosi mezzi, & à viuere in continuo timore di non essere nell'istessa maniera violentato à lasciarlo; & hauendo sbandito Phumanità, e la giustitia, gli fà di mestiero l'eleggersi vna vita tranagliosa, sanguinolente, e d'aspettare vna morte incerta, e dubiosa. At verò non sat ille miser, quem miserum volunt om nes? An non ille miserrimus, qui tam miser esse non possit, quin sit dignus esse mise-dial. 95. rior? In fine questo tale, habet in arenis domu, in Vepribus statum, in prarupto sedem, in rapinis inopiam, in miseras inuidiam. E però èverissimo, che quan-tbidem. do bene il timore può parere più atto à tenere in freno i Popoli, che l'amore, ch'egli nondimeno porta seco l'accidente perniciosissimo per il Prencipe, dell'odio, perche effendo, vna paura del mal vicino, metus mali appropinquantis, ò secondo Aristotele, expettatio mali, tira seco l'aprehen-Tuse. A. sione che si fà del male, e delle cose horribili; e però chi vuol'esser temu- rist, 2, E\_ to, sifà anco odiare, perche cereando ogni vno naturalmente di fuggire th.c.4. il male, aborrisce anco in consequenza la causa del male, alche s'agionge, che s'apendo il Prencipe d'effere odiato, Non potest imperare subditis vt plut. in Parentes filijs, mà per isfogar la rabbia che hà, per l'odio che gli vien por- Azefil. tato, vía ogniacerbità, e seuerità, e quindi seguono poi di quelle Tragedie, che si leggono nelle Historie, quindi nascono le congiure, le disperationi, le rinolutioni, le ribellioni, e le cospirationi de i Popoli, e se non alcuna delle dette cose, sentono almeno nell'animo loro, così il Prencipe, come i sudditi quella perturbatione, che proua ciascuno, mentre sà d'essere odiato.

Qui cupit, aut metuit, inuat illum sic domus, aut res, Vt lippum picta tabula, fomenta podagram, Auriculas cith ara, collecta forde dolentes,

Sincerum est nisi vas, quodeunque infundis acescit.

Eperò non pare che il rimore, sia sicura strada, ò buona regola di gouer no, perche semper in austores redundat timor, nec quisquam metuitur, ipse securus, & quicquid terret, & trepidat, e se benealcuni portano in campo quel-rali, 2. e. la Massima più che tirannica, oderint dum metuant, è però chiaro, ch' è de-11. testabile, quando non per altro, che per l'Auttore d'essa, che su quel sceleratissimo, quel macellaio de suoi Cittadini di Silla, onde di luidiceil thia.li.r morale Et nescto vtrum prius optauerit, vt odio esset, an vt timori. Mà perche c. 16. andargirando; senza arrivareal centro? come gouerna Dio ottimo massimo questo Mondo? Imparino da lui quelli che reggono i Popoli, e siano verso diloro tali, quali vorrebbero che Dio fosse verso se stessi,

Horat.li. 1. cpiflola THM , cp.

2.ad Sol.

Const.

6.10.

e se à loro non torna conto, che Dio sia nelle colpe, che commettono, inesorabile, perche non vorranno essi ancora esser pieghenoli, e masue tiverso i sudditi loro? Quod si Dij placabiles, & aqui, delicta Potentium non Senec. de statim fulminibus persequuntur, quanto aquius est, hominem hominibus praposi-Clem.li.1 tum, miti aulmo exercere Imperium? Eperche dalle cose dette appare assai ben conclufo, l'amore de sudditi verso il Précipe esser ottimo freno per tenerliin officio, sarà bene il cercare (come di cosa necessaria) in che Plato in modo si possa acquissare questo Amore. Fù opinione di Platone, ch'e-

gli si generi ne i cuori de gli huomini dalla simpathia, ò similitudine delle forme, che Dio hà impresse negli animi loro, e perche l'opere di Dio sono perfette, quindi nasce, che essendo l'animo nostro nobilissimo, no si può in esso generare questa simpathia, se non di cosa bella, e perfettissima, perche seè differente l'animo non la può abbracciare, che

Amor dal bel fol nafce, Marino E fol del bel si pafce, Samp. 1dil. past.

Nè altro è Amor, che di beltà desio. Non potendosi donque generar Amore, se non nel bello, quindi appare la necessità c'hàil Prencipe d'ornarsi d'ogni virtù, per rendersi altre-Arif. E- tanto amabile à i sudditi, quanto sicuro nello stato suo. Nulla enim in re thi. lib. 1. mortalium tanta inest firmitas, tanta constantia, rt in rebus que virtute geruntur. La virtu donque è necessaria come Madre, e nodrice dell'Amore, e questo come freno, che tenga il Popolo in ossequio verso il Prencipe. Mà perche alcuni, non ostante tutte le ragioni addotte, tengono che il timore sia più sicuro per il gouerno, che l'Amore, sarà tepo hormai che passiamo à sentir le loro ragioni. Dicono costoro, che quel dominio, ch'è fondato sopra la base dell'Amore dessudditi, sia molto debbole, & incer to, sì per la natura del volgo instabile, volubile, & incostante, il quale,

Vtque comes radios, persolis euntibus ombra est,

Oui.Tri-Cum latet hic pressus nubibus, illa fugit A. li. L.e-Mobili sic sequitur fortuna lumina vulgus leg. 8. Qua simul inducta nube teguntur, abit,

sì ancoperche non può il Prencipeportarsi longamente co'i sudditi, co m sura tale, che possa vgualmente dar loro soddisfattione, e chi resta mal soddisfatto perde quell'Amore, onde si sono visti molti Prencipi, che nel principio del loro Imperio erano amati, e nel progresso poi furono odiatissimi sino alla morte, da quegli istessi, chegli haucuano su-Vedi sue blimati, come si vidde in Caligola, in Nerone, in Galba, & in altri Imperatori, e questo nasce, perche si come la materia prima non s'accontenta d'vna sola forma, mà in ogni tempo è disposta à riceuerne vna nuoua, cosìgli animi nostri cercano sempre qualche nouità in tutte le cose, mà principalmente ne i gouerni, e da qui segue che i sudditi delle Republiche, pare chestiano più contenti, che quelli del Principato, perche in esse più vario il Regimento, e si pascono sempre di nuoue speranze, co

8073.

la successione de i nuoui gouerni, e però essendo il Popolo tanto variabile, pare che quell'Imperio sia puoco fermo, che in cosa tanto lubrica hà locato il suo foudamento. Aggiongono ch'essendo l'Amore in potestà dei sudditi, & il timore in potestà del Prencipe, egli può con più certezza valerfidi questo, che di quello. Dicono che il timore delle pene, non meno serue per isprone à gli huomini, per farli caminare virtuosamente, di quello che vagliano à gli istessi, per stimolo, gli honori, & i premi, e perche è più ficuro quel Prencipe nel suo Stato, i sudditi del quale attendano alle cose virtuose, perciò concludono, che il timore, che ve gli incamina, sia ottima regola di gouerno. Il timore di più, è non solo vtile, mà necessario, principalmente negli Esserciti, perche tirando seco la militia, quasi accidente proprio, molta licetiosità, sei Soldati non fossero raffrenati col timore, è chiara cosa che non si potrebbero gouernare ne occorrerebbe à sperar vittoria alcuna per opera loro, e però ricordana il Maestro della Disciplina militare. Dux auttoritatem maximas veget li. feueritate fumat, omnes culpas militares legibus vindicet , nulli errantium creda- 3.0. 10. tur ignoscere, & vno eruditissimo moderno giudica bene, che, Plus Ducem summiles timeat, quam hostem. Esi è visto per proua nell'antiche, e nelle milit. Ro moderne Historie, che i più valorosi Capitani sono stati più temuti, che amati: ei Romani Padri della disciplina militare, non meno faccuano animo alli Soldati loro, col premio, di quello che li raffrenassero con le pene, e nelle Historie loro, non meno si ricordano il pane d'orzo, la perdita delle paghe, le decimationi, le bastonate, e le morti, di quello che si rifferiscano le collane, le corone, le statoue, l'ouationi, i trionfi, & altre drift.li. cose tali, perche stimauano buono col Filosofo, Timores ad mensuram ad-mag, mor. ductos, moderatos que virtuti esfe adiumento, e prudentemente dubitauano, ne cap. 5. timore in Ciuitate extincto, nihil amplius inventurum Principem, qui à deterioribus meliores discernat. Altridicono esser bene il farsi temere, per suggire il legib. didisprezzo, ilquale è potissima cagione dell'eunersione de i Regni, perche de s. perso il rispetto, si perde la riputatione, e persa questa, si perde anco il Regno. Per conseruar donque la riputatione, e per fuggire il disprezzo, dicono esser necessario il timore, perche spauenta i tristi, tiene in officio i buoni, taglia la radice à i vitij, mantiene la Giustitia, mentre che non soprafacendo l'vno gli altri, ciafeuno gode il suo, & in fine, Timore, Prin- cicer. 1. ceps aciem auctoritatis sua non patitur hebescere. Dicono che l'amore non si ca. può acquistare, se non con certa familiarità, e domestichezza, alla quale applande molto il Volgo, mà che questa non si può mettere in vso, senza certo abbassamento di se stesso, & che, Comitas facile fastum omnem atterit, & in familiari consuetudine agrè custodias illud opinionis de te augustu, Plut. in e che per ciò Pericle, che era stato familiarissimo con tutti i suoi Cittadini, quando entrò in gouerno, lasciò gli Amici, le conversationi, & i couiti, perche conosceua, che con questa domestichezza sarebbe accompagnata la souerchia confidenza, e con questa il vilipendio, e perciò es-

Tacan.

Tac.an.

ser più sicuro il servare certo rigore. Mà frà tante ragioni per l'vna, e per l'altra parte, che diremo noi per conclusione del quesito, massime appa rendo, che l'Amore non è sicuro, e che il timore è pericoloso? Parmi che, visto non essere la beneuolenza de' Popoli, per le ragioni addotte, sufficiente per se, per formare un sicuro dominio, portando seco l'accidente pernicioso dello sprezzo, & il timore esser cosa piena di pericolo, per quello dell'odio, si debba per ciò stabilire, che sia necessario, che il Prencipe formi vna maniera digouerno, mista d'amore, e ditimore, così à misura temperata, che conoscano i Popoli, ò gli Esserciti d'esser ben voluti sì, mà che insieme insieme ancora s'accorgano, ch'essendo egli giusto, faccia loro di mestiero il temerlo, & egli dall'altra parte dene por Edumel, tarfi con loro nella maniera, che infegna Columella al fiio Contadino, cioè. Ita agere in subiettis, vt magus vereantur seueritatem, quam vt seuitiam eius detestentur. Percioche la seuerità porta seco non sò quale Maestà, accrescela riuerenza, e rende il Prencipe quasi Nume divino, da essere vedi Ap- dagli sudditi, e rispettato, e quasi, per così dire, adorato. Mà è da auertirp. Aleff. si, che questa non declini, e non cada nella crudeltà, perche all'hora sarà suer. Dio. aborrito, & odiato, come siè detto, e per corregger quella parte della Galtri, senerità, che secoporta l'odioso, sarà ottimo antidoto la beneuolenza, la quale non s'acquista con la crudeltà di Silla, nè con le proscrittioni d'Ottauio, nè con le bestialità di Caio, nè con le immanità di Nerone, nè con la ferità di Domitiano, mà con la clemenza di Cesare, che perdonò à tutti i suoi Nemici, con la beneficenza d'Augusto, che faceua benefivedi pl. cio anco à quelli che non conoscena, con la masuetudine di Filippo Rè di Macedonia, che diedegrandiffimo presente ad vn tal Nicanore, perche sparlaua di lui, con la piaceuolezza d'Antigono, che sentendo alcuni Soldati che mormorauano di lui, alzando la voce, gli au isò, che si ritrahessero dal Padiglione Regio, accioche il Rè non gli sentisse, con la plin, in charità di Traiano del quale così lasciò scritto il Panegirista. Quid cusolatium fessis, egris opem ferres? Non tibi moris, tua inire tentoria, nisi commilitonum ante lustrasses, nec requiem corpori, nisi post omnes dare, non procurar l'abbondanza del viuere, ricordandosi che Claudio Imperatore su strap pazzato dalla Plebe, per la carestia, Quando no occultis tantum quassibus, sed iurareddentem circumuasere, clamoribus turbidis, pulsumq; in extremã fori partem vrgebant; Con la modestia, cuius forma, neq: summis mortalium aspernãda, à Dis astimatur, con la benignità del gouerno, ricordandosi, non minus plin. in hominem se, quam hominibus preesse, con la liberalità, Nibil enim hominis Natura accommodatius liberalitate, con il dispregio delle ingiurie, perche, pro-Cic. 2. de prium est Principis bene facere, & male audire. Mà tutte queste regole hano bisogno del correttiuo della maestà, necessaria come s'è detto albuon gouerno, percheipfa est salus, & custodia Principatus, e con questa più si le-Curt. li. 8 ganoi Popoli, che con la violenza della forza, & Nihil potestas Regum va-Idem lie let, nisi prins valeat aufforites, la quale non lascia entrare negli animi loro

il dispregio, però deuono i Prencipi ingegnarsi di acquistarla, e studiarsi, Ne aut facilitus ductoritatem, aut seueritas amorem diminuat, che è quel misto Tac. in à punto, del quale hora trattiamo, e che ricorda loro Aristotele dicedo; Aristotele dicedo; Aristotele dicedo; Caueat vt non acerbus, sed augustus appareat, ita vt qui obuij siunt, non metuant li.5.e.12. eum, sed vereantur. lo sò che il trouare, & il praticar questo composito, ò misto d'Amore, e di timore è difficile, mà con le souradette arti si rende facile l'ottenerlo, e però quelli che gouernano ò Statisò Efferciti vi studino molto bene, se vogliono, e con sicurezza, e con tranquillità comandare, e gouernare.

# CONSIDERATIONE CI.

Horum aduentu redintegratur seditio.



ON tanto si gonsiano per il concorso di molti Torrenti, c di varij rigagnuoli i principali siumi, e si sanno grossi ne tato per accrescimento di legna, si dilata il suoco, e s'allarga la fiamma, quanto per la moltitudine s'augmenta, e cresce la seditione, serviendo essa permantice à destare il suoco, & à

propagar l'incendio, il che fivede da chiunque accuratamente và leggedo l'Historie, così antiche, come moderne. Catilina volendo cominciare il tumulto della già ordta congiura, la prima cosa che sece, siì, In vaum Salusti in omnes convocare, & in segno che la moltitudine porga animo alli seditio- con. Cat. fi, egli confessò ingenuamente, che senza la loro compagnia, non haucrebbe ardito di metterfi à tale impresa. Sed quia vos cognoui fortes, sidosq; Ibidem. eò animus ausus est maximum facinus. Li Soldati Cesariani amotinati sotto Piacenza, cercarono di tirar nel loro partito, anco gli altri, reliquosq; etia Dioli 42 innocentes, ad seditionem concitare conantur. E la causa è, come habbiamo detto puoco fà, perche, Milites eum virium aliquid habent, eò magis audaces fiunt, at que in corruptelam bonos etiam adducunt. E comedice altroue il nostro A. perche si stimano, intermultos, societate culpa tutiores. Milone concitò la seditione in Roma, magna hominum vi coasta. La Canalleria Spa-Tac. hi.2 gnuola amotinatasi in Fiandra, procurò di tirare nel partito anco la Ca Conest. li. ualleria Italiana, e perche non puotè, per la vigilanza de Capitani, vole- 2. ua combatterla. E le genti del Baldes, fotto Zivichea, amotinatesi, tirarono nel partito loro tutto il terzo Spagnuolo. Onde restando ben cofirmato, che la moltitudine è Madre della seditione, sarà prudente quel Generale, che nel tempo delle fattioni saprà tenere le sue genti vnite, e nell'otio le diuiderà così fattamente, che se viè qualche malore, non possa contaminare tutto l'Essercito.

## CONSIDERATIONE CIL

Blesus paucos, maxime præda onustos, ad terrorem ceterorum adsici

Oleuano i Romani, con varie sorti di pene punire, e castigar i Soldatidelinquenti, li quali, perche sono state diligentemente descritte da Polibio nella sua historia, e più accuratamente di-Lipf.li.5 chiarate dal Lipsio, faranno da noi tralasciate. Diremo solo, de mili-che dall' auidità della preda di questi soldati, la quale li convinse di seltia Rom. lonia, si può concludere quello ch'altre volte habbiamo discorso, cioè, e l'auaritia esser accidente proprio del Soldato, e portar seco gran pericossidis s colo; Al Soldato prinato, perche lo connince del fallo, come si vede in questo luogo; & à tutto l'Essercito insieme, perche molte gloriose vitto. rie si sono conuertite in perdita, per la sola ingordigia del predare. Di ciò sono piene tutte l'Historie. Combattendo i Sanniti contra i Romani, iostenuta per cinque hore valorosamēte la battaglia, furono al fine rotti, per l'auidità della preda, perche accortofi Cornelio Dittatore, che la Caualleria loro haucua cominciato à bottinare, e non attendeua adaltropiù, che à caricare il bottino, chiamato à se Marco Fabio, Maestro de Liu. li. 8. Cauallieri; Aggredere inquit (quod inter prædandum omni multitudini euenit) dissipatos, raros equis insidentes, raros quibus ferrum in manu sit, inuenies, equosq; dum præda onerant, eæde inermes & c. E così fracassata la Caualleria restò poi rotta anco la Fanteria, e perdettero i Sanniti in vn momento, per l'ingordigia della preda, quella battaglia, che con molto valore, haucuano per lo spacio di cinque hore, come si è detto ferocissimamente sostenuta. I Sarmati, che nelle riuolutioni dell'Imperio fotto Ottone, e Vitel-Tac. hi. 1 lio, s'erano ribellati, Cupidine prædæ, graues onere Sarcinarum, velut vineti cadebantur. I Germani quasi vincitori contra Ceriale, perdettero la vit-Tac. hi.4 toria, perche, Obstitit vincentibus prauum inter ipfos certamen, hoste omisso, spo ha confectandi. Alla rotta del Tarro haunta dalla Lega, niuna altra cosa Guic. 11.2 cooperò più, che l'hauer gli Stradiotti assaltati i cariaggi, e tirato suor d' ordinanza il resto dell' Essercito. Li Tedeschi à i nostri giorni sotto Căp bist. Agria în Vngheria, vincitori della battaglia contra i Turchi, arrivati al einte ag Padiglionedel gran Signore, sciolti que' Ioro Capitani, che vi si tenenaionea al 2 no prigioni, si la sciarono poco dopò prendere dall'ingordigia delle gran volume. ricchezze, e robbe di prezzo, che vi viddero, in modo che scordatisi di proseguir la Vittoria, si diedero à predar, così intentamente, che accort tisi del disordine i Turchi già vinti, e sugienti, si riuoltarono contra loro con tanta brauura, & ardire, che impauritifi, e difordinatifi i Tedeschi, cominciarono à dar volta, & à torre la fuga, edi vincitori ch'erano, restarono al fine vituperosamente vinti, e non solo perdettero la preda fatta,

fatta,ma furono loro predate le artiglierie, e tutto il proprio bagaglio, conmorte di molte migliaia d'essi, e con ignominia perpetua della loro essecranda auaritia. Da che si vede, che l'avidità della preda conducegli Esserciti intieri, no che i prinati Soldati, come quà, all'vltima rouina. Deuono donquei saui Capitani probibirla a Soldati, e quando non obediscano castigarli, come sece Bleso, e tengano per massima, che l'vsar seuerità nel punire i disobedienti, e principalmente i comunti, e tronatiinfragranti, come questi, li renderà più quieti, e più pronti, & atti alle fattioni militari.

### CONSIDERATIONE CIII.

Eadem omnibus imminere clamitantes.

L castigo de i delitti, è stato introdotto delle leggi, per rimedio de i mali, & accioche, Quos ipsa natura retinere in officio non potest, ij ma gnitudine pone, maleficio submoueantur, & anco perche, Impunitas mer. Cic. peccandi maxima est illecebra. Mà si dene però vsar da chigonerna co mol 3. de off. ta temperanza; Perche si come leuano il credito, e quasi rendono il Medico infame, le morti di molti infermi da lui curati, così non porterà mai buona fama quel Prencipe, e sarà sempre odiatissimo, che troppo scuero nel castigare, mostrerà di prezzar poco il sangue, e la vita de'suoi Vassalli, e tanto sarà lontano dal conseguire il fine che si son proposte le leggi nel castigo, che in vece di fradicare il male, lo accrescerà più tosto, e fomentarallo, e come dicena Tiberio, Intempestinis remediis delicta accen-Tac.an. A det, & in vece di far buoni i sudditi, li confermerà nel male, e li ridurrà alla disperatione. Perche mentre hoggi si vede a sbalzare vna testa, dimani vn'altra, hoggi vno impiccato, dimani vn altro rotto nella ruota, chi farà cotanto stupido, ò così spensierato, che non entri in timore, che pos sa anco alui occorrere l'istesso scherzo? Et potentes semper iniuriari, illis Ari. Rhe. terribiles, qui possunt iniuris affici, & il timore è padre dell'odio, e questo stimolo della vendetta, e quindi nasce il pericolo di chi comanda. Vadasi donque destramente, e sobriamente nel punire, ma principalmente ne eli Esserciti, & all'horamassime, quado la colpa è dimolti, accioche i soldati, vedendo che con molto rigore si procede contra i compagni, e temendo l'istesso a se stessi, non si solleuino, ò riuoltino contra il lor Capitano, come si sforzauano questi soldati, puniti da Bleso, dipersuadere agli altriche facesseroje però il sauio Capitano, deue Paruis peccatis veni. Tuc. in am, magnis seucritatem commodare, nec pana semper, sed sapius panitentia contentus effe. Prohibifca il parlarea i delinquenti, ch' intende di castigare, co gli altri, perche, benche colpeuoli, ciascuno s'ingegna d'escusare il suo errore, edi rouersciare la colpa sopra il apitano, & vsa in ciò tutti quei colori, che possono muouere non solo la commiseratione, ma anco la

paura,

Tac.an.

CATA,

paura, e lo sdegno, affetti che vagliono molto a perturbare la nostra humanità, come si vede hauer fatto costoro. Probra in legatuin cumulant, Cœlum, ac Deo obtestantur, nibil reliqui faciunt, quo minus inuidiam, misericordiam, metum, & iras permouerent. E petò nel fare dell'effecutioni bisogna esser molto cauti, e come si è detto, impédire che i rei non possano ragionare con gli altri, accioche non segna maggior inconneniente, come seguì in questo Esercito.

#### CONSIDERATIONE CIV.

Desertoresque, ac rerum capitalium damnatos sibi iam miscent.

Vesto è l'ordinario di tutti li seditiosi, il sar raccolta di que' tristi che fuggono la Corte, perche oltre all'esser tal sorte digente inclinata da fealle ribalderie, v'èanco stimolata dal fresco patime to fostenuto nelle carceri, e da quel timore c'ha di non douer finalmete portate le meritate pene dell'enormità commesse; e però volontieri entrano costoro in brighe come che, Turbatis rebus, pessimi quiq; potiores, er Tac.bi.s. nibil spei,nisi per discordias babeant. Veggansi quali surono i Compagnidi Catilina. Omnium flagitioforum, er facinoroforum circà se, tanquam stipatorum cateruas habebat. Nam quicunq; impudicus, adulter, ganeo, alea, manu, ventre, Saluft. in pene bona patria dissipauerat, quique alienum as grande conflauerat, quò flagitium, aut facinus redimeret, prætered omnes vndig; parricidæ, sacrilegi, conuicti indicijs aut pro factis, indicium timentes, ad hoc quos manus, unt lingua, periurio, aut civili sanguine alebat, postremò omnes, quos stagitium, egestas, conscius animus exagitabat, hi Catiline proximi, familiaresq; erant, e la ragione di questo mipare che non dependa da altro, se non che, si come Impossibile est, Imperium malis artibus quesitum, non issdem retineri, così volendosi, ò scuotere il giogo dell'obedienza del suo Prencipe, ò viurpare ingiustamente l'Imperio altrui, ò commettere altr' atto d'empietà, non si può conseguire l'intento con altri mezzi, che con quelli dell'empietà, e delle sceleraggini, perchegli huomini da bene, & honorati, non si metteranno mai a far cosa indegna, & a commettere enormità, e quindi segue la necessità di valersi in tali imprese, di tener cari, ed'accarezzare questi maluaggi, degni di mille forche. Eperò veggano quanto male facciano que' Prencipi, ch'assicurano, e ricettano negli Stati loro, e che dissendono simili por tenti, perche si come questa canaglia infame, non ha discernimento alcuno, ne fà differenza dal bene, al male, dal giusto, all'ingiusto, dall'hone sto, al vituperoso, così offerendosegli occasione, si volteranno altretanto a i danni di quelli che li diffendono, come contra altri, pur che vengano quattrini, trouandosi sempre prontiad ogni sceleratezza, & apparec chiati ad ogni enormità, e ribalderia. Scaccinfi donque, e leuinfi dal Mondo questi portentosi mostri, fradichinsi dalla Terra, e siano perseguitati,

guitati, non meno che i rapaci Lupi, ò i velenofi Serpenti, poiche fono più dannofi al genere humano, che le più fiere, & immani bestie, che mai producesse la Madre Natura.

### CONSIDERATIONE CV.

Flagrantier inde vis, plures seditioni Duces.

NO dei maggiori errori c'hoggidì, così nel ciuile, come nel militar gouerno si commetta, à mio giudicio, è il procrastinar la pena à i delinquenti, perche si dà loro campo di trouar mille cauilli, e diuerticoli, per ennitare il meritato cassigo, e quando non altro, si dà loro comodità di fuggire dalle carceri, e difar maggior male dopò la fuga, che non haueuano fatto inanzi la presa, e di perturbar, e d'inquietare gli Stati, e gli Efferciti, di trauagliare i buoni, edi dar ansa, & ardire ai tristi, di far peggio, come si vede da questo luogo, hauer fatto i Soldati di Bleso, suggitidalla carcere, e come si proua in fatti ogni giorno, massime in quegli Stati, ch'abbondano di Banditi. Et a che ferue, conuinto che sia vno, e conosciuto reo del supposto delitto il lasciarlo ad infracidarentro quelle carceri?il farlo consumare così viuo, mezo sepolto, tutto il patrimonio, con vane speranze, quando alla fin fine hà da esser condannato? Questo nasce, ò per trascuraggine, ò per anaritia de' Magistrati, i quali non si rissoluono alla sentenza, sin tanto che non hanno a guisa di sanguisughe, succhiato ben bene quanto sangue hanno quei miserize però deué con ognistudio il Prencipe procurare d'hauer Ministri buoni, e diligéti, che l'aiutino a spedire i giudicij, e che siano, quali persuadeua letro a Mosè suo Cognato, che si prouedesse. Provideret sibi de omni plebe sapientes, & timentes Deum, in quibus sit veritas, Exo.c.18 of qui oderint anaritiam, perche che importa che, ab ipso ius dicatur equali- cicer, ad ter,& diligenter,nisi idem ab is siat, quibus cius muneris aliquam partem conces- Q. fratre serit? Nonbastano le leggia leuar gli abusi, se chi le hà da interpretare, sia existol. 6. d'ingegno ingordo, e malitiofo; Licet enim multa preclare legibus fint consti cic. pro tuta, ea tamen Iurisconsultorum ingenis corrumpuntur, & deprauantur; e però lege mur, ha da cercare il Prencipe (come habbiamo detto) Ministri buoni, e timorati, e da interuenire ancora taluolta ne'Tribonali, per ispauentare con suet. in la sua presenza i Giudici maluagi, & per inanimare i buoni. Così fece corn vi-Giulio Cefare, così Augusto, così Tiberio, così Claudio, così Vespasia-ii. no, e Traiano, e molti altri buoni Imperatori, e Giulio Cefare hebbe in animo, Ius ciuile ad certum modum redigere, atq; ex immensa, & diffusa legum sues. ini copia, optima queq; & necessaria, in paucissimos libros conferre. L'istesto tentò cas.n.44 di far Giustiniano; e Cicerone scrisse un Libro de Iure civili in artem redi- Agel.noc. gendo, che con molto danno del Mondo si è smarrito. E veramente è ta- od. lib. s. to cresciuta la varietà dell'opinioni, che si vede, con moltogiudicio ha- c. 22.

Vefpaf.

214.10.

State lis

Cic. I de

danni, ese stesso da vergogna.

ner fatto colui, che fabricò la Statona di marmo alla legge, col nasodice ra, perche ogn'vno la torce come, quando, & doue più gli piace, & il difordine tanto s'è inoltrato, che potiamo dire, come quell'Oratore Costantinopolitano, il quale interrogato che leggi si vsauano in Constantinopoli, rispose, quelle che voglio io. A tanto male, oltre i predetti cercarono molti fauij Prencipi il rimedio, ma con pocobuona fortuna, e suer, in riuscita. Leuò Vespasiano il Tribonale dei Centumuiri, perche igiudicij si allongauano troppo, & ordinò alcuni Giudici, che sacessero Giustitia sommaria. Tito figliuolo di lui, Vetuit inter catera, de eadem re pluribus Sues. in legibus agi, quæriue de cuiusquam Defunctorum statu vltra certos annos. Li Ro-Titon. 8. mani per troncar le liti, volcuano che la quinta parte di quello che filitigana, fosse assolutamente applicata al sisco. Carlo, IX. Rè di Francia. volse anch' egli similmente che i litiganti depositassero due scuti d'oro, i quali poi si restituiuano a quello che haueua ragione, e si consiscauano Forerora a chi perdena la lite. Il Rè Filippo II. di Spagna, scrisse al Senato di Milatione, di no, che stimarebbe di riceuer molto servigio, da chi gli proponesse qualche modo ispedito, per vltimare, ò abbreuiare le liti, & in fine tutti i più sauij Prencipi hanno cercati varij remedij per troncare il capo a questa velenosa Hidra, ma con poco frutto; perche l'astutia, e vafricie degl'ingordi Procuratori, & Annocati, e l'ingordigia degli ingiusti Giudici gli ha refivani, & il miglior rimedio, a mio parere, farebbe quello che ricorsrift, li, dail Filosofo, cioè; Maximè conuenit, ut qua restè posita sunt leges, cunsta ip-Aber.c.s. sæ explicent, que explicari queant, es quam minima Iudicibus relinquant. Ma poiche hauendosi da viuere con la moltitudine delle leggi già scritte, no si può così outiare a questo male, non douerà per questo ritirarsi il Pre cipe, ma con tanto più grande ardire procurar d'andargli incotro, quato maggiore è la difficoltà, & il bifogno, che ne hanno gl'infelici popoli, e dirò anco, quanto più grave è il danno, che ne patiscel'istesso Precipe; perche mentre i sudditi s'infiacchiscono, & annicchilano le facoltà, col litigare, al ficuro fi rendono più debboli al portar il pefo delle grauezze, edelle contributioni, e venendo vn bisogno al Prencipe, manco postono fouuenirlo, & aiutarlo. Deue farlo anco per termine di confcienza, perche, Qui non obest iniurie cum potest, tam est in vitio, quam qui facit, & èverissimo, che, Cum rette procedunt iudicia delubra sunt aquitatis, cum depraua-Am. Mer ta, foue& fallaces, & cœca, in quas, si captus ceciderit quispiam, non nisi per multa cell. li.3. exiliet hostia, ad vsque ipsas medullas exhaustus. Eperciò io diceua da principio di credere, che il procrastinare le pene a' delinquenti, e le sentenze a i litiganti, sia dei maggiori errori che si comettano nel gouerno de i Stati, si per il pericolo che si può temere da quelli, & sì anco per il danno notabile di questi, edel Prencipe, il qual deue per ciò ingegnarsi di troncar tutte le tardanze, per liberar lo Stato suo da' pericoli, i sudditi da i

CON-

### CVI. CONSIDERATIONE

Vibulenus quidam gregarius Miles &c.

🐼 Aregran cosa,e degna di meraniglia, che i principij de' grani moti, e delle seditioni, così ne' popoli, come nella Città, e ne gli Esferciti, habbiano per lo più hauuti principij debboli, e che si siano concitate per cause leggieri, e friuole Veggansi i varijessempi, che di ciò porta Aristotile nel quinto della Po-

litica al quarto capo. Ma quale più friuola cagione fi può penfare, d'y na menzogna, d'vn sospetto, ò d'vn sogno? Epure per così fatte cause si sono suscitate tre granissime seditioni: si può sentire maggior menzogna di quella di costui? cosa più lontana dal vero? e pure, portata frà la moltitudine con tanta assenératione, essaggerata con tanti colori, atti a muouere la commiseratione, e lo sdegno anco ne i più franchi petti, che mancò, che non mettesse sossopra questo Essercito? Considerisi per gratia la declamatione che fà costui, il moto che cagiona ne' Soldati, il pericolo che corre l'innocente Capitano, l'odio che viene addossato alla sua gente, che si conoscerà, & esser vero ciò che habbiamo detto, e che gran male opera vn maluagio, & esser necessario l'estirpare, e cacciare da gli Esserciti simili huomini, c'hauendo a perniciosa esficacia di dire, cogionta la sfacciattaggine, sono atti a destar gran suoco di rinolutioni, & a metter in compromesso la vita de i Capitani. Mà che diremo de i soldati di Scipione, (altre volte ricordati) che per vn vano rumore, e per vna falsa nuoua, e bugiarda fama, accresciuta più del vero, della morte di lui, si solleua rono in Spagna al Sucrone, e quiui non tralasciarono di commettere tutte quelle colpe, che soglionoi seditiosi? Flagitatum stipendium Liu. dec. procacius, quam ex more, & modestia militari, à custodibus probra in circumuen- 3.11.3. tes vigilias Tribunos iacta, & no ctu quidam prædatun in agrum circa pacatum, ierant, postremo propalam sine comeatu ab signis abibant, omnia libidine, ac licetia militum, nihil instituto, aut disciplina militari, aut imperio eorum qui præerat, gerebantur. Ne contenti di questa licentiosità, la quale i Capi andauano per manco male dissimolando, quando s'accorsero al fine, ch'essi non acconsentiuano a questa loro fellonia, e che sentirono a rimprouerarfela da loro, li cacciarono dal campo, & eletti due priuati foldati per Capi, s'vsurparono l'Insegne solite de gli Imperatori, esi secero portare inanzi, Insigma summi Imperij, fasces, secures q; & andanano pesando, e pro- Liu ibid. ponendosi, In eo tumultu, & socijs pecunias imperari, & diripi propinquas Vr- tbidem. bes posse, & turbatis rebus, cum omnia omnes auderent, minus insignia fore, que ipsi feciffent. E pure tutto questo moto, non riconosceua altro padre, che quello della bugiarda fama, e del sospetto c'hebbero, come s'è detto della morte di Scipione. Ma che più ? I sogni istessi non hanno destate pericolofit-M

colofissime seditioni? Erasi il Campo Christiano, sotto il comandodi Gottifredo Buglione attendato intorno Gerufalemme, & essendo (in certa fortita che fecero gli assediati) stato ammazzato Dudone, ch'era Capo dei Venturieri, concorrenano a quel carico Gernando Prencipe di Noruegia, e Rinaldo, giouane d'alto spirito, che l'origine sua traheua dalla Casa d'Este. Gernando non potendo soffrire l'emolo, ne sparlaua sconciamente, e trouatosi in luogo che l'vdì Rinaldo, furono alle mani, e questi l'yccise, e non volendo andar prigione, suggi dal Campo; e trouatosi poco dopò in certa Valle solitaria da alcuni soldati, ch'andauano predando, vn cadauero, dal quale era recifo il capo, c'haueua la fo praueste, e l'armi di Rinaldo, su loro da scaltro Villanello, che iui a studio appiattato s'era, con certi falsi contrasegni fatto credere, che quello era il corpo di Rinaldo, e che fosse stato veciso da alcuni incogniti, ma che però andaua eircoscriuendo in modo, che poteuano verisimilmete entrare in lospetto, esfer stati huomini del Campo, e dubitare, che l'hauessero ammazzato d'ordine dello stesso Gosfredo; e mentre locatele armi trouate, in publico luogo, si bisbigliana di ciò, & erano le genti perplesse nella credenza, e ne sentiuano principalmente disgusto gli Italiani, come quelli a' quali fora stato tolto vno de principali ornamenti della lor Natione, vno frà loro detto,

Taf. Gof. canto 8. stan.59.

Stan. 60;

Argillano, sù l'alba i lumi chiuse
Nè già fù sonno il suo queto, e soaue,
Ma fù stupor ch' Alleto al cor gl'insuse,
Nè men che morto sia prosondo, e graue,
Sono le interne sue virtù deluse,
Eriposo dormendo anco non haue,
Che la furia crudel gli s'appresenta,

Sotto horribili larue, e lo fgomenta Gli figura vn gran bufto, ond'è diuso

Il capo, e da la destra il braccio è mozzo,
E sostien con la manca il teschio inciso,
Di sangue, e di pallor liuido, e sozzo,
Spira, e parla spirando il morto viso,
E'l parlar vien co'l sangue, e co'l singhiozzo;
Fuggi Argillan, non ved i homai la luce.

Fuggi Argillan, non vedi homai la luce, Fuggi le tende infami, e l'empio Duce.

E puote questo fantasma, ò larua, ò sogno, che vogliamo chiamarlo, tanto in costui, ch'agitato da fanatico, e pazzo surore, e da certa rabbia, & ira più che ordinaria, à lui

Stan. 62.

Si rompe il fonno, e sbigottito ei gira Gli occhi gonfi di rabbia, e di veneno, Et armato ch'egli è, con importuna Fretta, i Guerrier d'Italia inficme aduna.

.Gli

Stan. 63:

8tan. 73

gerenda,

Gli aduna là, done sospese stanno L'arme del buon Rinaldo, e con superba Voce, il surore, e'l conceputo affanno In tai detti diuolga, e dissacerba. Dunque un popolo barbaro, e tiranno, Che non prezza ragion, che sè non serba, Che non sù mai di sangue, e d'or satollo Ne terrà il freno in bocca, e'l giogo al collo ?

Con quello che segue, che si bastante à far sì, che mentre egli

Così parla agitato,e nel furore, E nel impeto suo ciascuno ei trasse; Arme,arme freme il forsenuato,e insieme La Giouentù superba arme, arme freme.

Nonbisogna donque dubitare, che ogni picciol' ombra, ogni vano sospetto, no che ogni rileuante interesse, non sia basteuole a suscitare gran
seditioni ne gli Esserciti, quado che ancoi sogni sono basteuoli à destarle; e però si come, spreta sepè parua fauilla magnum excitauit incendium, così
deuono i Capi stare attenti, & intenti à tutto, considerar tutto, e rimediar subito, acciò che non seguano di queste mostruosità, che rouinano
il Prencipe, il Capitano, lo Stato, e gli stessi soldati; e ricordinsi i Capitani, che, Attentione, & magna in parus, & parua in nihilum rediguntur, e pepraceptis
rò è necessaria l'accuratezza.

Reipubl.

CONSIDERATIONE. CVII.

Ne hostes quidem sepulturam invident.

Vefficio di molta pietà, e se bene alcuni hano mostrato di sprezzare la sepoltura, come Theodoro Cireneo, che minacciato da Lisimaco Rè, di voler farlo morire sopra vua sorca, rispose, che doueua minacciare tal pena a suoi Cortigiani, non a Theodoro Filosofo, cuius nihil intererat, humi ne, an sublime putresceret. Diogene comandò che il suo cadauero fosse lasciato da sbranarea i Cani, & agli Tusca, a Augelli; & Anassagora morendo in Lampsaco, interrogato, se voleua & sen. dopò morte essere portato a Clozomene sua patria, rispose, che non importana, perche la strada dell'Inferno era eguale da per tutto. Socrato parimente mostrò di curarsi poco della sepoltura, perche interrogato mi c. 19. come desideraua d'essere sepellito, rispose, che voleua volar dal Mondo, nè lasciarui cosa alcuna del suo; & Anchise padre d'Enea mostrò anch'egli di curarsene poco, mentre disse sul dell'Enea mostrò anch'egli di curarsene poco, mentre disse sul se sul se sul se sen.

Facilis iactura supulchri est;

Nondimeno è sempre stato tanto alieno dall'humanità questo concet- Aemid.

M 3 to,

to, che anzi la religiosa antichità ha inuentati proprij Ministri, proprie ceremonie, eproprij riti per sepellire i corpi morti, onde legiamo i nomi di Polinctori, di Libitinarij, e di Vespilloni, era vsficio de i primi, vscira l'anima dal corpo, mentre era ancor caldo, di radrizzarlo secondo il costume naturale; se per sorte (come suole accadere) hauesse nel morire contratta qualche parte, per leuargli ogni deformità, poscia il lauauano, non con acqua naturale folamête, ma con liquori, & altreacque odorifere, come di rose, di cedro, di spico, & altre tali, accioche restassero i cadaucri prini di quei cattini odori, che fogliono accompagnare i morti. Poigli ongeuano d'oglibe d'altri liquori preciofi, che rendessero soauissimo odore:gli otturauano le nari, & le orecchie di stoppa, ò di bombacio, accioche indi non vscisse qualche humore puzzolente: gli legauano le mani, e i piedi, e con la mirra, & aloe, & altri aromati gli imbalfa-Lip, in e- manano. Poscia disteso il corpo sopra vn tapeto in terra, in vestibulo edilea. li.1, um collocabant ad ianuam ipfam, l'ornauano di fiori odoriferi, & lo coroauano di frondi verdi. Fatto questo cominciauano a piangerlo, chiamandolo per nome ad alta voce. Appiccauano yn gran ramodi Cipref fo alla porta della cafa, in cui lo tenenano piangedo fedici giorni. All'officio di costoro, seguina quello de i Libitinarij, ch'erano quelli che tenenano, & affittanano gl'instromenti necessariper sepellire i morti, e salariauano molti feruitori, perche effercitaffero quest'vfficio, ilche si vede appresso Vulpiano. Si Libitmarius seruum polinetorem habuerit, isque mortum institution spoliauerit, dandum in eum quasi institutionis actionem. Hora questi accommodauano nel feretro il cadauero, gli sopponeuano i panni, e faccuano tutto quello ch'era necessario per aprontarlo alla sepoltura. Veniuano poi i Vespilloni, e ve lo portauano; e perche questa attione non si faceua se non tramontato il Sole, cioè hora Vespertina, à Vesperc, crano denominati Vespilloni. Trasportato il cadauero, i parenti del morto vestinano di nero, non si taglianano i capelli, nè la barba. I figli, le mogli, i fratelli, e le sorelle sauano in lutto vn'anno. Ma i padri non piangeuano i figliuo li, per ostentare grandezza d'animo. Pianse Giosesso suo padre settegiorni dopò hauerlo sepellito, e sù chiamato da Cananci il luogo della sepoltura Planctus Aegipti, perche hauena seco tutta la Corte del Rè d'Egitto. Piangeuano le Vedoue in habito dimesso, e di duolo, priuo d'ogni ornamento, i loro Mariti; & si legge che Giuditta, Abstulit eilieium suum, & exuit se vestimentis Viduitatis sue lauit corpus suum, & vnxit se myrto optimo, & discriminauit crinem capitis sui, & imposuit mitram super caput suum, & induit se vestimentis iucunditatis sue, che dopò la morte del marito haucua lasciati, e questo per piacete ad Holoserne, al quale tagliò la testa, e salnò la Patria. Era il vestito delle Vedouedinero, se bene in Grecia di bia. petr. Ma co, & anco hoggidi le Vedoue portano i veli bianchi, e nelle Indie il co-

morto

642.6

10.

ff. Hist. lor bianco è funebre, & il nero lieto, & adoprano questo nelle allegreznd. 11,12 ze,e quello nel pianto; & joho visto in Francia la casa in enigiacena il morto, apparata di panni bianchi di lino, & le Regine Vedoue sono da Francesi chiamatele Reine bianche, forsi per li veli bianchi, co'quali s'acconciano. Altri per mostrar anco nell'estrinseco più viuamente il duolo, coprinano le pareti di panno nero, e serrate le finestre, non ammetteuano pure nel mezo giorno altra luce, che quella delle candele. Quanto poi all'apparato per trasportare il cadauero, altri coprinano il feretro, ò cadaletto di panno nero; altri di panno carmofino di feta, e d'oro, elo portauano alla sepoltura (se il morto era della prima nobiltà) seide'più principali Caualieri, ò Cittadini, e della stessa conditione ch'era il defonto. Mettenano nel feretro tutti gli instrumenti dell'arte, che haueua esfercitato il morto, fossero ò di conditione nobile, ò di mecanica, come se era soldato, la spada: se Caualiero, gli sproni: se Dottore, i libri: se fabro, i martelli: se barcaruolo vn remo, ò il timone, & così di mano in mano, e metteuano le insegne della famiglia sotto al palio, e le attaccauano alle faci. Portauanfianco nelle effequie le imagini de gli Antenati de' morti, & de i più illustri, ò segnalati c'hauesse hauuto quella famiglia; e però legiamo nel nostro A. parlando delle essequie di Druso padre di Germanico; Circumfusas letto, Claudiorum, Iuliorumq; imagines, c nelle esseguie di Iunnia, moglie di Caio Cassio, e sorella di Marco Bruto, Viginti clarissimarum samiliarum imagines ante late sunt. Et in quelle di Tac.an. 3 Druso. Funus imaginum pompa, maxime illustre fuit, cum origo Iulie gentis Ac- Tac.an.4 neas, omnesq; Albanorum Reges, & conditor Vrbis Romulus, post Sabina nobilitas, Appius Clausus, cætereque Claudiorum effigies longo ordine spect irentur. Et in molti altri luoghi fivede lo stesso. Accompagnauano i morti col suono delle Trombe, onde disse quel Poeta:

Nec mea tunc lunga spatietur imagine pompa,

Nec tuba sit sati vana quarela mei.

Erano in oltre i Defonti lodati con oratione, della qual cosa si vede il Decreto appresso il Padre dell'eloquenza. Hono ratorum Virorum laudes in Cic. 2, de concione memorantor, cosque etiam ad cantus, ad tibicinem prosequentor. Et il leg. nostro A. parlando delle esfequie di Germanico, desletum in foro, laudatu Tac.an.3 pro rostris, & di quelle di Iunnia sopradetta. Neque probibuit Tiberius quomi- Ibide in nùs laudatione pro rostris, ceterisque solemnibus sunus cohonestaretur. E Giulio Calce. Cesare, Iuliam Amitam, & vxorem Corneliam Defunctas pro rostris laudauit . Cesare n. Eraanco solito d'ornare i morti, e li sepoleri loro di fiori; & così ho- 6. norò Enea il fepolcrodi Anchife suo padre,

Hic duo rîtê mero libans carchefia Baccho Fundit humi, duo lacte nouo, duo sanguine sacro,

Purpureosque iacit flores.

E lo stesso Anchise padre di Enca, volendo honorare la memoria di Mar cello, dice a i compagni

Manibus date lilia plenis Purp ureos spargam flores, animamque Nepotis

His

Properti-

Virg.li.5 Acneid.

Virgli 6 Agnish

M

His faltem accumulem donis, & fungar inani

Mà, che vò cercando gli Antichi? Mi ricordo d'hauer letto nel sontuo. so sepolero di Giacomo Sannazzaro, posto alla Mergellina, suor di Napoli, questo Epitassio, intagliatoui dall'eruditissimo altretanto, quanto Illustrissimo Bembo;

Da facro cineri flores, hic ille Maroni Sincerus Mufa, proximus vt tumulo.

Et il mio Milanese Virgilio viuente, ne' suoi elegantissimi, e spiritosissimi Epigrammi, facendo l'Epitassio al non mai morto Sig. Primo Conte suo Au olo materno, anch'egli sà così cantare alla sua Musa

Pierides multo conspergite Vere sepulcrum,

Benedic.

Laurigerum tumulo sigat Apollo nemus;

Aeterna, eternos cineres vt protegat vmbra,

Vt docta in Violis molliter ossa cubent;

Occidit ecce senex Insubrum gloria Primus

Flos latis, Grai, laurea, palma Syri

Insuberhos cineres sertis persundat odoris,

Lacte Anson, Vino Grecia, thure Syrus.

Et Augusto trouadossin Egitto, vosse vedere il corpo d'Alessandro Masuer. in gno, & cum prolatum è penetrali subieciset aculis, corona aurea imposita, ac augusto storibus aspersis, reneratus est. V sauano anco di coronare il morto, come s'è detto, con una corona di verdi frondi, e questo (credo io) per signiscare, che hauendo egli superate le fatiche di questa vita, haueua acquistata la vittoria dell'immortalità. Molti altri riti, e ceremonie, oltre i già detti accostumauansi nelle essequie, de quali appresso gli Historici se ne vede varietà, come nel nostro A. ne' sunerali di Germanico, si legge che Tac.an.4 sti decretato, V t nomen eius salari carmine caneretur, che sarebbe come a di-

Tac.an. 2 re adesso, metterlo nel numero de i Santi, sedes curules Sacerdotum Augustalium locis, e questo perche era di molta consideratione, hauer l'honore di luogo proprio ne i Theatri, per mantener viua la sua memoria, voleuano che vi si conservasse la sua sedia (bench' egli fosse morto) frài sacerdoti Augustali, frà quali (come vederemo) era anch' egli descritto.

Ibidem. Super eam querce e corone sentuerentur, le quali si dauano, ob ciues servatos,

come si vede nelle medaglie antiche, ludos eircenses, ch' eranogli spetta
Ibidem. coli degladiatori, introddotti, come habbiamo detto altroue, accioche
col sangue di coloro che moriuano Manes Defunctorum plaçarentur. Ne ve

Vedi il quis slamem, aut Augur in locum Germanici, nisi Gentis Iulia crearetur, pet

Lips. ne' maggior grandezza di quella casa. Arcus additi Roma, & apud ripam Rhe-saurnali ni, & in monte Siria Amano cum inscriptione rerum gestarum, & mortem ob Rempublicam obijste, de quali archi se ne veggono sino al giorno d'hoggi alcuni, che seruono non meno per simolaeri dell'antica gratitudine de' Romani, che per memoria del valore de' Personaggi, ad honore de qua-

Ĥ

Virg. Ac

weid, ling

Virg. As

noid, li. 3

fierano rizzati, e feruiuano a quei tempi per stimolo a gli altri Cittadini diportarfivalorosamente, per conseguire così segnalate dimostrationi, l'immortalità alle imprese loro. E tanto basti d'hauer detto de i riti co' quali gli Antichi honorauano i morti loro, tralasciandone molti a studio, per non tediare il lettore. Resta hora di parlare de i sepoleri, de quali tanto grande stima hanno fatto tutti, così Gentili, come Christiani: così Pagani, come Hebrei, che nelle sacre lettere si legge, che essendo offerto ad Abraham da i figlinoli di Net il sepolero gratis, per sepellire Sarra sua moglie, non l'accettò, ma volse che, Darent illi ius sepulchri, nè condiscese Gen.c.23 mai a sepellirla, sin tanto che non hebbe pagata la spelonca duplice, e coprato il campo contiguo da Ephron, per 400. Sicli d'argento, probata mo Ibidem, neta,e fin tanto che a lui non fuit confirmatus ager quondam Ephronis, in quo erat spelunca duplex,respiciens Mambræ, tàm ipse quàm spelunca, 👉 omnes arbores eius in cunctis terminis eius per circuitum. Iacob mentre era per morire, pregò suo figliuolo los esfo, che non lo volesse sepellire in Egitto, & Gen.c. 47. facies mihi misericordiam, vt non sepelias me in Aegipto, sed dormiam cum Patribus meis, & auferas me de terra hac, condasque in sepulcro Maiorum meorum, e benchegli promettesse Giosesso di farlo, non s'acquetò sin tanto, che Ibidem! non hebbe giurato d'offeruargli la promessa, Iura ergo inquit mihi &c. To Tobi. 14. bia comando a suo figlinolo, che, Matrem suam Annam eodem tumulo secu ind.c. 16 componeret. Iudith, sepulta est cum viro suo in Bethulia, Alessandro sece cercare il cadauero di Dario, e volse che sosse sepellito co' suoi maggiori. g. curt. Mezentio appresso Virgilio, prega chegli sia dato sepoltura con suo si- lib.7. glinolo Lanfo.

Vnum hoc per ( si qua est victis venia hostibus ) ora Corpus humo patiare tegi, scio acerba meorum

Circum stare odia : hunc ( oro ) defende furorem Et me consortem Nati concede sepulchro .

Hettore pregò Achille, che lasciasse il suo corpo da sepellire à Priamo suo Padre, & egli rinfacciò a Pirro la generosità paterna, mentre con souverchia crudeltà perseguitava la vita de gli altri suoi siglivoli

At non ille , satum quo te mentiris , Achilles Talis in hoste fuit Priamo ; sed iura , sidemque Supplicis erubuit , corpusque exangue sepulchro

Reddidit Hectoreum;

Ma parlando di noi Christiani, oltre che l'habbiamo per vn' opera di molta pietà, lasciataci per consiglio da essercitare, da Christo benedetto; quanti Santi si sono espossi alla morte, per sepellire i corpi de Santi Mar tiri? & in fine non è dubio alcuno (e tutte le Historie sono di ciò piene) ch'appresso tutte le Nationi è stata giudicata sempre opera di molta pie tà il sepellire i morti, & il guardare con molta religione i sepoleri. Resta hora di vedere il modo, e i riti con quali si sepelliuano i morti: li Romani dopò le sopradette ceremonie, formanano vn'alta catassa di legna, detta

detta pira, co molte superstitioni, e postoui sopra il cadaucro, i più propinqui, riuolte le spalle alla Pira con faci l'accedeuano, & così abrusciauasi, e tolte le ceneri, e bagnatele con le lagrime de circostanti Amici, ò Parenti del morto, le serrauano in vrne, ò di terra, ò di pietra, ò di metallo, sosse mò, ò argento, ò oro, e poi le riponeuano ne' cemeterij.

Virg. Ae

Spargitur & tellus lachrymis, sparguntur & arma, It calo clamorque virum, clangorque tubarum.

Erano questi cemeterij suor di Roma, intorno le vie publiche, accioche l'aria della Città dall'esalatione della puzza de corpi non re stasse putrefatta, eperciò vò pensando che vero sosse che dice Plinio, che gli antichi Romani non viassero l'abrusciare i corpi, perche quale corrottione d'aria poteuano generare le ceneri de i corpi abrusciati ? e se così, che occorreua il fare i cemeteri si suor della Città ? Questo adonque è segno che da principio doueuano sepellire i morti, come al presente sacciamo noi, & che sosse che nel sepellirli, e nell'abrusciarli longo tempo dopò. Le ceremonie poi che nel sepellirli, e nell'abrusciare i corpi viauano, sono tanto elegantemente, e diligentemente descritte da Virgilio, nell'occasione delle essequie, ch'Enea sece a Miseno, che da lui se ne può intendere la maggiore, e più importante parte, dice:

Virg. Ac-

Necminus interea Misenum in littore Teucri Flebant, & cineri ingrato suprema ferebant. Principio pinguem tedis, & robore secto Ingentem struxere pyram: cui frondibus atris Intexunt latera, & ferales ante cupressos Constituent, decorant que super fulgentibus armis. Pars calidos latices, & ahena vndantia flammis Expedient, corpusque lauant frigentis, & ungunt. Fit gemitus : tum membra toro defleta reponunt " Purpureasque super vestes, vel anima nota Conuciunt, pars, ingenti subiere feretro Triste ministerium, & subiestum more Parentum Auersitenuere facem, congesta cremantur Thurea dona, dapes, fuso crateres olivo. Postquam collapsi cineres, slamma quieuit, Relliquias vino, & bibulam lauere fauillam : Ossaque lecta cado texit Chorineus aheno. Idem ter socios pura circuntulit vnda, Spargens rore leui, & ramo felicis oliua, Lustrauit que viros, dixit que nouissima verba. At pius Aeneas ingenti mole sepulcrum Imponit, suaque arma viro, remumque, tubamque Monte sub aerio, qui nunc Misenus ab illo Dicitur, æternum que tenet per secula nomen.

I quali versi ho io voluto qui portare, perche verificano molte delle cofe dette sopra da noi. Li Red'Egitto si sepelliuano sotto le Piramidi, per le quali sino hoggidì è famosa l'antica Memfi, e le fabricauano, parte per vana ostentatione delle loro ricchezze, parte ne Plebsesset otiosa, vel ne pecuniam successoribus relinquerent. Fù famoso, anzi annouerato fràgli 6.22. sette spettacoli del Mondo il superbo sepolero, che sece la non meno valorosa nelle armi, che amorosa Artemisia verso Mausolo suo Mari-vedi He to Rè di Caria, da lui poscia denominato Mausoleo. I Romani erigeua- red. li.7. no moli riguardenoliffime, per sepellire i morti loro; e su famoso il Mausoleo di Augusto, esino a nostri giorni si vede la mole d'Adriano in Roma, hoggi Castel Sant' Angelo; quella di Caio Cestio Epulone, vicino alla porta Hostiense, quella di Metella a S. Bastiano, & altre che si mirano con meraniglia. Erigenano anco sepoleri imaginarij, se bene in esti non riposanano i corpi, solo per honorare i Desonti, di che sa sede il no 1tro A. raccontando che a Germanico frà gli altri honori funebri, fosse decretato vn sepolcro in Antiochia, oue eramorto, se bene le sue ceneri erano state da Agrippina sua moglie portate a Roma. Sepulchrum. Tac.an.2 Antiochia vbi fuerat crematus decretum, & erano questi non propriamentedetti sepoleri, ma cenotafij, de quali vno è descritto da Virgilio

Solemnes tum forte dapes, & trislia dona Libabat cineri Andromacha, manesque vocabat Hestoreum ad tumulum, viridi quem cespitc inanem

Vir. Aen.

Et geminas, caussam lachrymis, sacrauerat aras. Era anco la maniera de'sepoleri varia, e differente, facendosene alcuni come colonelle: altri come scancie, de'quali nelle catacombe di Roma fino al presente si vede qualche vestigio · alcuni come cassette, ò vrne : altri come scrigni : altri come setticiuoli : altri si scruiuano di qualche grotta, ò di caue fatte in terra, come si vsa hoggidì. V sau asi ancora di sepellire i morti con ricche vesti, e con molto oro, & argento appres-10,con monili,con gioie,& altre cose preciose, e con due trombed'argento adorate, ma questo faceuano ipiù ricchi; ma ipiù pouerimetteuano in bocca a i morti loro vna minuta moneta, accioche (diceuano,ò si fognauano essi)hauessero da pagare il traghetto a Caronte, nel passare il fiume Acheronte, & di più loro metteuano appresso vna crescenzuola, da porgere a Cerbero, accioche nel passaggio, non fossero morficatida lui; e come che questo costume fosse fondato sopra le fauo le de i Poeti; così la caufa di sepellire l'oro, era, perche stimado essigrane misfatto il violare i sepoleri, banenano per più sicuro il depositarlo in essi, che in qual si voglia altro luogo; e ve lo nascondeuano anco i Pren-Machab. cipi, per cultodirlo per il tempo de' bifogni. onde si legge che Hircano Prencipe di Giudea al tempo che dal Rè Antioco era con la guerra granemente angustiato, estretto con l'assedio, vistosi a mancare il danaro, e confiderando, questo esfere il neruo della guerra, & che come tagliari

i neruial corpo, forza è che cada: così mancando la moneta, è persa la Città combattuta, aperse il sepolero di Dauid, e ne cauò trè millia Taleti d'oro, che farebbe secondo il nostro modo di numerare moderno, vn millione, e ottocento mille Scuti, e con esti tirò la guerra in longo, e millione, se ottocento mille Scuti, e con esti tirò la guerra in longo, e saport, si disese francamente. Nitocre Reina di Babilonia (ò come vuole Plutarco, Semiramis) volse essere sepellita sopra la porta della Città, e sece sareo, semiramis) volse essere sepellita sopra la porta della Città, e sece stero, li, se fare sopra la sua sepoltura questa inscrittione. Si cui Regum Babilonis, post me suturorum, pecunia desuerit, aperto sepulchro, sumpto quantum libuerit. Enondimeno niuno sino a Dario de i Rè di Persia, ardì di violare quel sepolero; mà egli tirato da vna inesplebile auaritia, l'aper se, e pensando di trouarci tesori inessausti, non vi sù altro, che il cadauero, co vna serittura che diceua. Nisi pecunia esse inexplebilis, se turpis lucri cupidus, desum storum sepulchra non aperuisses. Alle souradette cose si deue aggiongere, che appresso gli Indi, che toglicuano più mogli, quella che volcua mostrare d'hauer amato il Marito più delle altre, si gettaua seco nel rogo, per es-

sere abrusciata, e sepellita seco, della qual cosa così cantò quel Poeta

Propertius eleg. lib.z. Felix Eois lex funcris vna Maritis
Quos Aurora lucis rubra colorat equis,
Nanque vt mortifero tacta est fax vltima lecto
Vxorum fusis stat pia turba comis,
Et certamen habent lati, qua viua sequatur
Coniungium, pudor est non licuisse mori.
Ardent visticres, & stamma pectora prabent,

Imponunt que suis ora perusta viris.

E non solamete abrusciauano le viue, ma ancos se vera no la morte, per sepellir le insieme con lui. Se vera qualche servitore che sosse stato caro al morto l'abrusciauano parimente seco, ò ch'egli volontariamente si precipitaua nel rogo del Padrone, & il nostro A. tiferisce, che nella morte d'Ottone Imperatore, Quidam militum iuxta rogum intersecre se, non noxa, aut ob metum, sed amulatione decoris, & charitate Principis; & altri ammazzauano sopra il sepolero i prigioni c'haueuano; e per ciò legiamo nelle essequie di Pallate, che Enea se morire duc de' nemici presi

Virg. Ac.

Tac. bi. 2

Vinxerat, & post terga manus, quos mitteret Vmbris Inferias, cæso sparsuros sanguine slammas.

Sepolto ch'era il morto, intagliauano nel sepolero gli Epitassi, de'quali perche molti hano satto raccolta, non starò io a satue mostra quà, mas-fime che in ogni luogo se ne veggono d'ingegnosi, così antichi, come moderni, che seruono per vna specie di pietoso tributo, che si paga a i morti, & alcuni di questi si faccuano a nome publico, raccontando le prodezze, e le satiche sostenute per la Patria; & altri da i pareti successori, & amici, e gli altri seruiuano per segno di gratitudine, mantenendosi in essi viua la memoria de'benesici riccuuti, benche sosse morti quelli, che gli haucuano satti. Alcuni anco si saccuano l'Epitasso da

Se.

se, come vogliono che facesse Virgilio, di cui affermano, che fosse quello ehe si vede nella sua tomba intagliato a Possilipo vicino a Napoli;

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc

Tib. 190natus in

Parthenope, cecini pascua, rura, Duces. Altrim vece d'Epitaffio, scolpiuano nel sepolero gl'instrometi, co'quali eins vita. potessero dimostrare la conditione del sepolto, e variauano la scoltura, secondo la diuersità della persona. Altri vi scolpinano varie sortid'animali, come vn Leone, vn Bue, vn'Aquila, vn'Orfo, e questo quando il sepolto era stato huomo forte, e valoroso, & hora s'vsa il mettere lopra i sepoleri l'armi, ò imprese, ò vogliamo dir le insegne della familia. Sepolti i morti, si faceuano poi certa sorte di sacrifici, che chiamauano con proprio nome, Inferias, il rito de' quali si vedeparimente descritto dal Poeta

Ergo instauramus Polidoro funus, & ingens Aggeritur tumulo tellus , stant manibus ar & Caruleis moste, Vittis, atraque cupresso, Et circum Iliades crinem de more solute, Inferimus tepido spumantia cymbia laste, Sanguinis, & sacri pateras, animamque sepulcro

Virg. Aco weid liz

(:.)

Condimus, & magna supremum voce ciemus. L'iltello si vede fatto da Enca nel quinto dell'Encide, celebrando l'essequie ad Anchise suo Padre. Soleuasi anco mettere ne sepoleri cibi in molta quantità, e sopra gl'istessi s'epoleri sar lautissimi conuiti, & a que sto disordine, à superstitione pare che hauesse l'occhio S. Paolo, scriuen- ad Corre, do alli Corinthij, quando disse, Nunquid domos non habetis ad manducandu, 11. & bibëdum, aut Ecclesiam Dei contemnitis? Di più faccuano molti giuochi, e spettacoli intorno a i sepolcri, efamosi sono appresso Virgilio quelli virg.li. e che Enea fece in honore d'Anchise suo Padre, & Homero induce Achil Acreid. la a far giuochi in honore di Patroclo, e tutte l'Historie son piene de i Homerus spettacoli che i Romanifaceuano, per honorarla memoria dei loro in odissi. morti, finiti i quali diceuano quell'vltimo, VALE, dicui Enea a Pallante

Salue eternum mihi maxime Palla, Aeternumque vale.

Virg. Ac. neid, II

Al quale è quasi simile il nostro vltimo, Requiescat in pace, che canta la Chiefa, per chiufa dell'effequie, che si fanno a i morti. Pregauano ancora gli Antichi vna terra lieue, & vn sasso leggiero a i morti, quasi che rimanendo in essi (come pazzamente credenano) qualche spirito, o sen-10, non restassero dal peso loro aggrauati, ò suffocati,

Innenal.

Dy maiorum vmbris, tenuem , & sine pondere terram , Diffe quel fatirico Poeta, e quelgran Mastro d'Amore, Et Patris Anchise molliter oßa cubent ;

Et il Tragico fà che Theseo preghi à Fedra. Granisque tellus impio capiti incubet.

Orid. in I.p. Senec. in Hip.

Pare-

Argent.

li.2.c.2.

Cat.

Parerà forsi à qualc'uno, che io missia troppo disteso in questa materia, mà douerassi codonare la prolissità alla vaghezza c'hò hauuta di soddis fare alla curiosità di molti, che no è però stata senza proportione à que sto luogo, nel quale vedendosi, che il principal colore che vsa per destar nei compagni lo sdegno de gli animi contra il Capitano, era quello di no hauer esto (com'egli fingeua) lasciato, ch'almeno si dasse sepoltura à suo fratello morto, bisognaua mostrar la stima che faceuano gli Antichi, d'esser sepeliti da'suoi, perche dal saper questo, si veniua in cognitione, quanto il concetto fosse atto ad essacerbare gli animi de' Soldati, poiche dicendo egli, ne hostes quidem sepulturam invident, parcua che volesse loro far auertitati, ch'erano guidati da vn Capitano ch'era più barbaro degli stessi barbari, e più crudo contra loro, che gli stessi nemici co'quali guereggiauano, negado quegli, ciò che questi permettenano.

#### CONSIDERATIONE CVIII.

Sed quia viilitati legionum confulebamus.

Vtti quelli che commettono atto di fellonia, ò che fi muouono contro il proprio Prencipe, co qual si sia maluagio fine, cercano sempre di cuoprire la loro iniquità, e maluagità, col velo di qualche pretesto specioso d'apparente bontà, come costus sollecitaua i compagni alla rebellione, & alla seditione, e s'ingegnaua dialienarli dal Capitano, proponendo loro, che alcuni de' Soldati erano stati ammazzati, non per hauer commelso misfatto alcuno, mà perche cercauano l'vtile delle legioni, quasi che sosse carico loro più questo, che l'obedire. In simile maniera i Principi di Francia mossero l'armi contro il proprio Rè Ludouico XI. col titolo del ben publico, quasi che il bene del Regno toccasse più à loro, che al proprio Rè, Bonum publicum simulăsalust in tes, pro sua quisque potentia certabant, & ognialtra cosa attendenano, suot che il ben publico, A i nostri tempi ancora gli istessi Prencipi sotto pretesto di voler afficurare la fede cattolica nel Regno, fecero quella lega eap. Thu contra Henrico III. che quasi fradicò la fede, & che cagionò tanti mali ano, & al alla Francia, & così in tutte l'occasioni, chi và cercando brighe, s' ingetrimoder gna di mascherarle con l'habito del bene, & di cuoprirle col mantello dell'equità, essendo pieno d'iniquità, & però l'occhio à casa ò Prencipi, massime sù i principij, perche all'hora è facile il remedio.

Onid. de Nam mora dat vires, teneras mora percoquit vuas, remeli, 1

Et validas segetes, que fuit berba facit. Sechinsi donque in herba i principij delle seditioni, e non si creda a belle parole.

### CONSIDERATIONE CIX.

Vno retento Clemente Iulio, qui perferendis militum mandatis habebatur idoneus, ob promptum ingenium.

Vò bene la maluagia fortuna perseguitare vn' huomo virtuoso, può prinarlo di que'beni, che da lei sono denominati, può farlo cadere in mille sciagure, in mille auersità, e può metterlo in euidente, e maniscesto pericolo di perdere le facoltà, l'honore, e la vita istessa, ch'all' vitimo poi non è si grande la maluagità di lei,

che non resti inferiore, e superata dalla onnipotente forza della virtù,

Sil. Ital. x

Et fractis rebus violentior vltima virtus. Tutto ciò si vede manisestamente in questo luogo. Erano stati scacciati da questi tumultuanti Soldati, od'ammazzati tuttigli altri Centurioni, Tribuni, & altri Capi dell'Essercito. Solo questo Clemente Giulio fii saluato, e ritenuto, e perche? Quia perferendis militum mandatis habebatur idoneus, ob promptum ingenium. Non si può negare che questa prontezza d'ingegno, non sia più tosto dono di natura, che conditione acquistata con la fatica. Mà è però anco vero, che si come gli habiti della prudenza non s' acquistano naturalmente, mà col praticare longamente quelle materie, che ci conducono all'essere prudente, Experientiam enim Arist. Etemporis longitudo efficit, così la vinacità dell'ingegno, e dell'Intelletto, con ibi, lib. 6. la fatica siguadagna, e si sà maggiore, & per così dire, si perfettiona la na- e.s. tura con l'arte, esfercitadosi nelle cose che vagliono à far l'huomo viuace, e spiritoso, e s'acquista viuacità, ò col seruire in Corte, che questa è vna grande, e continoa fcuola, ò con la lettione de'buonilibri, che questi fono Maestri che non errano, e non ingannano, ò con l'osseruatione di varij accidenti, ò passati, ò presenti, che questi fanno maggiore impresfione nell'intelletto nostro, che le semplici propositioni, è finalmente con longa fatica, perche

Omnia conando docilis folertia vincit.

Manilli.

E seben l'huomo hauesse tardo ingegno, supererà nondimeno con la ". fatica, e con l'esfercitio la stessa natura, Vince naturam diligentia, exclude Ambros. corporis fomnum. Naturam nobis formare non poßumus, poßumus diligentiam, in loseph. & è verissimo, che

Ipfa nouas artes varia experientia rerum

Collum.

Et labor ostendit miseris, psusque magister.

E se il premio ci è stimolo acutissimo, per farciabbracciare le fatiche con prontezza, perche douranno non abbracciarle i belli ingegni? confiderado massime che di loro al fine è necessario che si sernano, & che habbiano di bisogno gli istessi Prencipi grandi? li quali non sanno senza l'ainto loro, nè possono reggere gli Stati, e senza la prudenza loro, ronina-

no le Signorie, precipitano le Monarchie, e cadonogli Împerij, e l'istesso Augusto Prencipe tanto sauio, non haurebbe bastato à reggere l'Imperio, se non haureste hauuto il cossiglio, e l'aiuto d'Agrippa, e di Mecenate, e dopò la morte loro haurendo con puoca prudenza publicate le brutsenet. de tezze della siglia, doledosi dell'errore dicena. Horum nibil mibi accidiset, se benes. de tezze della siglia, doledosi dell'errore dicena. Horum nibil mibi accidiset, se per sentito aut Agrippa, aut Macenas vixistent, e però dene ogni huomo sensato tanto più viuamente affaticarsi, per isuegliare il suo intelletto, & per rendersi capace, & atto alle grandi Imprese, quanto maggiore è l'honore, e più certo è il premio, che è per riportarne. E quando non ci sosse altro che la contentezza propria, non douerebbe ad ogni modo ritirarsene, perche oltre algusto che si sente nel saper trouar partito alle cose sue in ogni, benche grauissimo, accidente, viè quell' vtile accompagnato, di no essere come huomo perso. Diccua quel Poeta.

Ouid: Trist.lib. 3. eleg.q. Pectoris exceptis, ingenijque bonis.
En ego cum Patria caream, pobifque, domoque,
Raptaque fint, adimi que potuere mihi,

Ingenio tamen ipse meo comitorque, fruorque, Cesar in hoc potuit iuris habere nihil.

Cerchi per tanto ciascuno, ingegnisi, & affatichisi di coltinare l'ingegno, e d'adornare l'intelletto, che tronarà poi facile la strada alle dignità, à i Magistrati, & carichi publici, gli seruirà per scudo nelle quali è sottoposta questa nostra humanità, egli farà tronare la desiderata tranquillità nelle cose sue prinate.

## CONSIDERATIONE CX.

Hęc audita quamquam abstrusum, & trislissima queque occultantem Tiberium perpulere, vt Drusum filium, cum primoribus Civitatis, duabusque prætorijs cohortibus mitteret.

Olte co audita to nel

Olte cose si possono imparare da Tiberio in questo luogo. Hac audita; mostra ch'egli stesse attento, e che sosse molto accurato nel gouerno dello Stato, & che volesse sapere, & intendere tutro, nel che douerebbe essere imitato da ogni sauio Prencipe,

ticordandofi, che, Opportet Principes, non socordia, aut ignauie esse deditos, sed videre, ac circumspicere omnia, c che per questo, gli Egiti, nella sommità del scettro Regio, figurauano vn'occhio, per dimostrare la vigilanza, e l'accuratezza, c'hà da vsare il Prencipe nel gouerno dello Stato, il qual dotucam, mendo, come dice il nostro A. negotia pro solacijs accipere, non hà mai da trascurare cosa alcuna appartenente al buon gouerno, mà da credere, che non potrà vsar tanta diligenza intorno à ciò, che non vi si ricerchi maggiore, Quamquam abstrusium, mostra che conviene al Prencipe la ta-

citur-

citurnità, non douendosi comunicare al Popolaccio il maneggio dello Stato, Il che su sauiamente da Salustio prudente consegliero, ricordato à Linia, su'l principio dell' Imperio di Tiberio; Ne areana domus, confilia Tue.an. Amicorum, ministeria Militum vulgaretur, e fu poi configlio tanto bene accettato, e praticato da Tiberio, che, Principis animum nemini cognitum esse Dio. li. 57 debere censebat, dicere solitus, eum intellectum, multorum, ac magnorum causam eße malorum, contra, dissimulato, plura ac maiora commoda parari. Et tristissima quaque occultantem, che è pur precetto da osseruarsi, come faceua egli con molta prudenza, perche essendo che Virgil.

Fama malum, quo non velocius vllum, Mobilitate viget, viresque acquirit eundo, Air. A.

e come dice il nostro A., estendo verissimo, che semperres in maius accipi- Tue.an. untur, non è bene il publicare le percosse, ò le disgratie accadute, ò che si siano riccunte, ò quelle nuoue che possano spauetare il Popolo, perche aggradedosi la perdita, ò magnificadosi il danno, egli si spauenta, e si au uilisce,e si rede inhabile alla diffesa, quando bisognasse, e viene à perdere quel rispetto, quella riuereza verso il Precipe, vededo che ò no sà, ò no può, ò no vale à preservarlo delle rouine, e da i danni, che è il freno che lo contiene in officio, & però sarà bene ò il tacer le male nuone, ò sepure saranno diuolgate, toccherà à lui à mostrare maggior coraggio, come pur fece lo stesso Tiberio nel motivo di Sacroviro, quando, Nons Treueros modo, & Aeduos, sed quatuor, & sexaginta Galliarum Civitates desci- Tacan, 3 nisse, adsumptos in societatem Germanos, dubias Hispanias, cun Eta, vt mos fama, in maius credita, & egli dall'altra parte, tanto impensiùs in securitatem compo- ibidem situs, neq; loco, neq; vultu mutato, sed vt solitum per illos dies egit, altitudine animi, an compererat modica esse, & vulgatis leuiora? nel che merita d'essere imitato. L'hauer poi mandato Druso il figliuolo, co'i primi della Città, e con due Cohorti, ci insegna come dobbiamo gouernarci in simile occasione, perche non deue il Prencipe mettere in compromesso la sua Nacstà, e la propria sicurezza, & andare in persona in simili turbolenze, con pericolo d'esser violentato, ò dinon esser obedito, mà, Salua Ma-Tre, an, g iestate, cui maior ex longinquo reverentia, può mandare personaggio d'eminente conditione, che sia atto, per il rispetto che se gli deue, ad acquettaregli animi turbati, e sappia anco, come non assoluto Signore, risteruare la determinatione della cosa controuersa al beneplacito del Prencipe. Equesto tale dourassi mandare ben'accompagnato da sauij Consiglieri, tunc enim maxime Confiliari, quim res confilium postulat, spettandi 160c. al funt, accioche non prenda nelle determinationi qualche granchio, e da Nicoc. buona guardia de foldati, accioche non sia esposta la vita sua all'insolenza de tumultuanti.

### CXI. CONSIDERATIONE

Nullis certis mandatis, ex re consulturum.

L mandare intorno Ambasciatori, è cosa di molta considerabenche Barbare, sono stati sempre franchi, & inuiolabili, anco appressoi Nemici, e quando pure sono stati mal trattati si vede che tuttigli Historici raccontano il fatto, come cosa infame, & che apporta altretanto dishonore à chigli hà violati, quanto è il danno loro. Polibio parlando di Thenca Regina degli Illirij. Ad hac Regina temere sane, & Polit.li.2 muliebri ingenio eò iracundia prorupit, vt negletto iure gentium, cum legatireuerterentur, miserit post eos, qui iuniorem illum auctorem huiusmodi rerborum (Phanena minacciata )obtruncarent, e l'illesso Historico parlando de i Le-Ide lib. gati Romani fatti prigioni da i Popoli Boi, à Modena, euocatique à Gallorum Principibus, ad colloquium Legati, contra ius gentium, ac violata fide, comprehenduntur. E Cesare porta la causa perche vsasse rigore contra i Popoli Veneti. In quos eo grauius vindicandum Cafar statuit, quo diligentius in reliquum tempus à Barbaris ius Legatorum conseruaretur. Il nostro A. parlando 116.3. de gli Ambasciatori eletti dal Senato ad instanza di Vitellio, perche andassero àgli Esserciti, à persuader loro la difesa della Patria, dice, Et ni dato à Duce presidio desensi forent, sacrum etiam inter exteras gentes legatorum ius, ante ipsa Patrie mænia, ciuilis rabies, vsq; in exitium temerastet. La causa perchegli Ambasciatori debbano esser franchi, & inuiolabili appresso tutti, è la necessità, che hanno le Nationi di trattare insieme, per libisogni reciproci, che l'una tiene dell'altra, al qual bisogno non si può porgere aiuto, se non con l'inuiar persone destre che negocijno, & se questi non potessero andar liberamente, e non fossero dal costume accettato guardati, non si troucrebbe chi volesse negociare, & il comercio resterebbeimpedito. Perciò Annone nel Senato de Cartaginesi, parlando d'Annibale che non haueua admessi all'audienza gli Ambasciatori Ro-Lin. dec. manidisse, Legatos ab socijs, & pro socijs venientes bonus Imperator vester ins castra non admisitsius gentium sustulit. Mà per tornare all'Ambasciatore; 3.li.1. hà egli da seruire come per un ritratto, ò modello del suo Prencipe, douendo rappresentarlo nella Maestà, essere suo interprete nel parlare, e quasi sua anima nell'operate, essere arbitro delle cose grandi, depositario, e consapeuole de i più reconditi pensieri, de i dissegni, de i fini, degli intereffi, de gli affetti, e della volontà del suo Prencipe, Ministro, e quasi mano destra de gli Imperij; à lui tocea il peso de i negotij, à lui lo spianare delle difficoltà, à lui l'addrizzare le cose cadenti, il tenere in piedi quelle che stanno per cadere, e può quasi chiamarsi l'origine, & la base della publica falute, e felicità. Egli tratta paci, guerre, leghe, confederationi, matri-

matrimonij, addolcifce, & inasprisce gli animi, e si può chiamar l'intelligenza, che muoue la sfera degli Stati. A questi taluolta si danno gli ordini in voce, massime, quando si trattano cose graui, accioche, per accidente alcuno non possano publicarsi, e taluol ta si danno le instruttioni per trattare il negotio, per il quale sono mandati, e viene loro dal Prencipe prescritto il modo del negotiare, & all'hora, omnia ad prescriptum a- Casar de gere debent, nè è lecito l'vscire da itermini che gli sono prescritti. Tal-bello Giui nolta ancora si dà loro ampia libertà d'operare come giudicheranno meglio, come qui si vede data à Druso, il quale, mandato per acquettare questi tumultuanti soldati, non riccuette alcuno ordine particolare, mà lasciò in suo petto Tiberio di prendere quel partito, che su'l fatto giudicasse più ispediente. Nullis certis mandatis, ex re consulturum. Così de-Dio.li.37 cretaronoi Padri nella congiura di Catilina, Darent operam confules, ne quid detrimenti Respublica eaperet. Dalle cose dette appare la necessità che hanno gli Ambasciatori, ò Rappresentati il Prencipe di raccogliere quato spirito possono hauere, per far degnamente l'efficio loro. Ne qui sta- vedi Firò io à portare le parti, le qualità, & le conditioniche in essi si ricercano, lip. Vralsapendo che alcuni valent'huomini hanno di ciò formati volumi intie. 10 de le-denza, modestia, bontà, splendidezza, magnanimità, gradezza d'animo, & alios. eloquenza, non verbosa, non fucata, non vana, non temeraria, non inconfiderata, mà accorta, prudete, saggia, succosa, soda, & che habbia più neruo di concetti, che ornamento di parole. E' necessario che si sappiano accomodare al luogo, al tempo, & alle persone, e maneggiare le cose co'i termini proprij, che non diano nelle fierezze, nelle infipidezze, che non mostrino di strasapere, mà che stando dentro i termini della modestia, si maneggino con maestà. Tornerà loro molto commodo l'hauer diverte lingue, ò Idiomi, per non restare impediti, andando à Prencipe, di cui non intendano il parlare, perche se bene si possono valere dell'Interprete, ad ogni modo non fi può mai confeguire intieramete il giusto fenfo di chi parla da chi non intende, & vna parola aggionta, ò îminuita, altera il senso della sentenza, e poi è impossibile che l'Interprete, come che non habbia l'affetto del Prencipe, rappresenti le cose con quello spirito, che sono proferite. Siano gli Ambasciatori pronti d'ingegno, di lingua, di motti, & di risposte argute, perche non si hà tempo molte volte da consultare. Siano speculatiui, perche bene spesso bisogna torre le cose, non come appaiono, mà come sono. Siano diligenti nel trattare, accurati nella trattatione, non sperino temerariamente, nè disperino codardemente, ò vilmente. Siano cupi, e taciturni, e non si lascino leggiermente intendere di quello che trattano, accioche qualche maligno non attrauersi, e non impedisca l'esito selice al loro negotio. Non si partano mai dall'ordine prescritto loro dal Padrone, beche vedessero di poter sar meglio in altra maniera, perche si reputarà offeso, quasi essi hab-

biano voluto pretendere di saperne più di lui. Siano fedeli, veriteuosi, occulati, accorti, sforzinsi di conoscere l'interno della natura, e l'inclinatione, e'Igenio, non solo del Prencipe, con cui hanno da trattare, mà de suoi principali Ministri ancora, perche gli giouerà molto nella trattatione. Osferuino, quando parlerà con loro, tutti i mouimenti, tutti igesti, così del corpo tutto, come di qualche membro particolare, quelli de gli occhi principalmente, perche essendo come senestre dell'anima, facilmente da loro penetreranno i più cupi, e i più reconditi lenfi luoi, &

Extacito vultu seire futura licet.

Duid. Kmorā li. I mico.

Sarà beneancora l'offeruare il suo temperamento, se sia malenconico, Arift.in fe colerico, le flemmatico, à le fanguigno, perche se, anime sequuntur corphissione- pora, & ipsa secundum se ipsas non sunt impassibiles à motibus corporis, potrano, conforme alle qualità predominanti in lui, indirizzare il loro negotio, e con gulto, e soddisfattione sua negotiare. Si deue parimente considerare l'età, e differente douerà essere la trattatione che si fà con vn gionane, da quella che si farà con un vecchio, che co quelli si potrà meschiare ne' discorsi qualche lode, di cui l'età giouanile è molto vaga, & auida, potrassi magnificare la sua grandezza, la forza, l'ardire, il coraggio, e cofe simili, che co'i vecchi bisogna andar con maggiore circospettione, perche mancando in essi il calore naturale, sono malitiosi, timidi, sospettosi, e miscredenti, e cercano sempre dinegotiare con loro auantaggio. Osseruisiancora s'egli sia Religioso, denoto, giusto, sedele, se prudente, e temperante, di buona vita, liberale, benefico, se sludioso, se erudito, se difficile, ò facile alle audienze, fe dedito à i negotij, od à i piaceri, fe sia mansueto, ò fiero, sebenigno, ò feroce, sepacifico. ò turbolento, se inclinato allaguerra, od'allapace, & in fine sforzisi l'Ambasciatore di penetrare ben bene la natura sua che ciò gli facilitarà la trattatione, somministradoli il modo del trattare. Sia poi coraggiofo, e costante, nè per vua negatiua abbandoni il negotio, mà ponga partiti, e sforzificon la paitenza di superare le difficoltà. Parli con rispetto sempre, cerchi di farsi considente, vada al negotiare premeditato, e pensi quello chegli si può oppor re, & habbia le risposte pronte, e sode. Osserui il decoro, e s'auicini quanto più può alli costumi della Cortein cui risiede, nel viuere, nel conuersare, enelle supellettili. Sia sempre splendido in tutte le sue attioni. Ofserui, e noti le cose più degne, così del Prencipe, come del suo Stato, per riferirle al suo, nel ritorno. Tenga registro di tutto il negotio, di tutte le lettere appartenentialla legatione che serinerà, e che riceuerà. Sappia tuttii titoli che deuono darsi al Prencipe, con cui hà da trattare, accioche non si sdegni per lo differto, ne si tenga burlato per l'eccesso. Fugga come la peste la rusticità, & i costumi rozzi, e barbari, e mostrisi con ogni studio bene accostumato, e di maniere signorili, e care. Mantenga vivilmente la fua dignità, e non fi lafci mai torre il luogo che à lui, come Ambasciatore di tal Prencipe si conviene, perche l'ingiuria sarebbe del Precipe.

cipeistesso. Sia cortese di visite co'i principali della Corte; vsi con loro quella differenza d'accoglienze, & di tiroli, che conuengono al grado loro. Mostrisi graue in tutte le sue attioni, perche la grauità dà segno di prudenza, e di constanza, mà vuole essere accompagnata con affabilità. Nonsi mostri palesemente curioso de i segreti del Prencipe, mà celatamente siane curiosissimo, eguardi bene di cui si sida. Rare volte si lasci tirare à raccomandare à i Grandi della Corte chi che sia. Habbia famiglia accostumata, e no permetta che alcuno de' suoi strapparli della Città, del Prencipe, ò del costume del Paese. S'hauerà da Iodare quale'vno, faccialo più tosto in absenza di lui, che in presenza. Mostrisi pio, religioso, modesto, guardisi di non dare scandalo, che non senza causa ricordaua Eluidio al Senato Romano, Pertinere ad Vespasiani honorem, occurrere illi, quos innocentissimos Senatus haberet. Lodi sempre la grandezza del Prēcipe, l'opulenza della Città, la ricchezza de' Cittadini, la potenza de' Nobili, la grassezza del Paese, i costumi, i Popoli, mà con termine, che no paia adulatione. S'hauerà da fare qualche attione odiosa, escusi prima il suo Prencipe, e sestesso, e mostri divenire à tal termine cotra sua voglia, e strascinatoui dalla natura, e dalla qualità del negotio. Se vedrà che il negotio che tratta nongli riesca in vn modo, proponga altri partiti, difserisca in altro tempo opportuno, perche vi sono negotij tali, che hanno bisogno, come alcuni frutti, del beneficio del tempo per maturarsi: non consumi però frà tanto il tempo inutilmente, mà vada destramete preparando la materia per introdurui à tempo debito la desiderata forma. Ottenuto che habbia cosa di momento, cerchine subito l'espeditione,e scè data parola, ne dimadi fede in seritto. Procuri d'hauer nuoue da tutte le parti, mà veridiche, per farsene à luogo, e à tempo honore. Non dica mai cosa falsa per vera, perche perderà la riputatione. Non sia facile al credere, nè sempre miscredente. Sia diligente allo scriuere, e scriua distintamente le cose. Auisi il Padrone di mano in mano di quello che siè fatto, che si fà, & che si dissegna di fare. Vsi le cifre nelle cose grandi, & importanti, e faccia i duplicati, accioche fe si smarissero le lettere, ò fos fero intercette, no fegua pericolone i negotij, nè resti impedito, ò sospesoil Prencipe. Non lasci mai passare ordinario, che non scriua, benche non ci sia cosa rileuante. Se dubitasse della fede d'vn Corriero, & hauesfe da scriuere cosa d'importanza, inganni quel tal Corriero, fingendo di scriuere à qualche Amico priuato, o mandando la lettera secretamente, sich'egli non sappia chesia sua. Tenga per sermo, che i negotij sono comeicorpi humani, e si come questi sonohor sani, hor' amalati, hora co speranzadisalute, hordisperati, & il meglior mezzo per introdurre in effila sanità, è, che'l Medico offerui bene il punto del principio, dell'aume to, dello stato, è confisteza, & della declinatione del male, per applicarci il rimedio in tempo opportuno, così è necessario ancora che faccia l'accorto Ambasciatore, che brama di riportare honore da i negotij della

fua legatione, deue essere vigilante nel principio, cercando di fradicare tuttigli impedimenti, che potessero attrauersargli l'esitobuono; occulato, mentre che è incaminato il negotio, accioche qualche rabioso vento di malignità non ritardi l'arriuo desiderato al porto sicuro della gratia; e indesesso, mentre si stà dubioso se si sia per conseguire, ò per perdere, perche mentre che l'animo di chi deue concedere, ò negare, è sospesso, per espugnarlo, e per farlo rissoluere. Non si hà nè anco da trascurare il sine, perche si come per questo ogni agente opera, così si deue sempre temere di ottenerlo, sin tanto che non è in saluo, perche molte Nauihaueranno solcato l'Oceano francamente, e gionte alla bocca del porto, si sono miserabilmente perdute, e fracassate. Mà la vera norma di far bene tutte queste cose, è l'osservatione del tepo, perche questo rilieua assa;

Ouid, de remedi,x Aggrediar melius tunc, cum sua vulnera tangi

Iam finat, & veris vocibus aptus erit Quis Matrem, nifimentis inops, in funere nati

Flere vetat? Non hoc illa monenda loco est.

Cum dederit lachrymas, animum'a; impleuerit ægrum Tunc dolor verbis emoderandus erit.

Eperò facciansi tutte le cose à tempo debito. Non concluda cosa alcuna se ben' vtile, se non hà comissione dal suo Prencipe, mà prenda tempo d'auisarlo. Sia sopra tutto secreto, e non si lasci intendere di legieri, perche la secretezza è la vera Madre dei negotij. Molti altri ricordi si potreb bero dare in questo luogo, mà perche io non hò hauuto intentione di fare vna Idea dell'Ambasciatore, mà solo di ricordare certi particolari più vniuersali, & perche altri valentissimi huomini ne hanno trattato ex prosesso, basterà à noi d'hauer accennati questi puochi, più tosto, per non lasciar vuoto questo luogo, che perche pretenda, che siano sufficieti per così alto, e così principal carico, come è quello dell'Ambasceria.

## CONSIDERATIONE CXII.

3imul Pratorij Prafectus Aelius Scianus, Collega Straboni Patri suo datus, magna apud Tiberium auctoritate, rector Iuueni, & ceteris periculorum, pramiorumque ostentator.

Olti buoni precetti ci dà in questo luogo il nostro A.vno è, che è cosa molto vtile l'adestrare i Prencipi figliuoli, che deuono succedere nell'Imperio, a' negotij grani, che occorrono in esfo, perche così si fanno accorti, e saui, estercitando l'ingegno in esti, e non arrivano al maneggio delle cose loro, tanto inesperti, che habbiano di bisogno di tener sempre appressoil Pedante, il che sece sauiamente Augusto con Tiberio, essercitandolo nelle cose appartenenti

al

algouerno; ond'egli parlando di se stesso col Senato diste, se in partents Tucan, curarum ab Augusto vocatum, experimento didicisse, quam arduum, quam graue, cunsta regendi onus, e con altretanta prudenza vediamo qui hauer fatto Tiberio l'istesso con Druso, mandandolo ad acquettare questi Esferciti tumultuanti, nel che, oltre questo, faceua molti buoni effetti, perche leuaua il figlio dalle delitie, e dal lusto della propria casa, e mandandolo all'Essercito, dal quale era bene il farsi conoscere, & amare, veniua ad assicurar meglio le cose sue, & ad affuefarlo à i patimenti della militia, ilche viene confirmato dal nostro A. nell'occasione che sù anco mandato in Schiauonia . Vt suesceret militie, studiaq; Exercitus pararet, simul Iuuene vr- Tacan. 2 bano luxu lasciuientem, melius in castris haberi Tiberius, seq; tutiorem rebatur ipso legiones obtinente. Et oltre al dare occasione al figlio d'acuire l'intelletto, per trouar partito che fosse buono per acquettarle, mostraua insieme à queste legioni quanta stima facesse di loro, poi che per ridurle alla quiete, mandaua loro il più caro pegno c'hauesse: si può anco imparare da questo luogo, che mandandosi afare qualche notabil fattione vn Prencipe giouane, che stia bene il dargliappresso Personaggi principali, di fede isperimentata, d'eccellente valore, & di prudeza più che ordinaria, accioche questi tali seruano come per guida alla naturale incapacità del Giouane, e come per trombe, à magnificare, e publicar le sue attioni. Et da questo luogo ancora si può dedurre la connenienza, per no dire necessità, che hanno i Prencipi, d'alleuare bene i loro figlinoli, e di mettere loro appresso huomini di segnalata bontà, perche s'è vero quello

Quo semel est imbutarecens, seruabis odorem

Horst. Ep. 2.

Testa diù -Bifogna dire, che fe gli alleueranno, & addifciplineranno con quella diligenza che conuiene, ch'essi conserneranno altresì quella primiera botà, che sarà ne gli animi loro da i sani Precettori instillata, come per il cotrario se sarà trascurata la loro educatione, precipiteranno in inconuenienti irreparabili. E per questo leggiamo, che i Rè di Persia, à pena nati Vedi pla i loro figliuoli, non gli raccomandauano alle vili feminuccie, come s'vsa tone nel adesso, mà a i megliori, epiù saui Eunuchi, che si hauessero intorno. Nu-primo al eritur puer non à mulicre Nutrice, parum honorifica, perum ab Eunuchis, qui reli- Ibidem. quorum circa Regem optimi videantur. Questi oltre la cura delle cole necelfarie alla vita del fanciullo, attendeuano principalmente à farlo ben disposto, & agile del corpo, & à raddrizzarli le picciole membra, sì, che riuscir potesse ben'organizzato, e ben'aintante della persona, e durana questa loro cura sino alli serre anni: Dopò i quali era raccomadato a i Maestri del caualcare, della schermia, e della caccia, i quali fino al quartodecimo anno l'esfercitauano in queste professioni. Mà gionto a quell'età, scieglieuansi da tutta l'Asia quattro Maestri, uno de quali era sapientissimo, l'altrogiustissimo, il terzo temperatissimo, & il quarto fortissimo. Era víficio del primo l'ammaestrarlo a conoscere, amare, e temer

Dio, del secondo il ricordargli quotidianamente, che fosse sempre veritiero. Del terzo il persuadergli che non si lasciasse vincere da alcuna cupidità, per poter viner libero da tutte quelle passioni, che tiranneggiano gli animi nostri, come l'ira, l'amore, la voluttà, & altre simili. Il quarto s'ingegnaua di formargli l'animo intrepido, libero da ogni paura, e viltà, e di farlo animolo, e coraggiolo, accioche non temedo, non fi lascial fe mai vincere da alcuno. Et da questa diligeza, che vsauano i Rè di Persia, possono accorgersi gli altri Prencipi dell'accuratezza, che deuono vsarcessi in alleuare i loro figlicioli, Educati si quidem recte à Parentibus per Arift. 300 fanctos, & inflos mores, boni meritò enadent; & essi ne riportaranno molta nomico-lode, come lodato fù Filippo d'hauer datto Aristotele ad Alessandro, & rum lib. Agrippina che procurò che fosseliberato Senecadal bando, per metter-Tac.an. lo appresso à Nerone, vipsus pueritia tali Magistro adolesceret, & consilys eiusdem ad spem dominationis vteretur. Mà questi Maestri vogliono hauere quelle conditioni, che insegna Plutarco. Querendi (dice egli) sunt liberis Magistri, quorum, & inculpata sit vita, & mores iusta reprehensioni non obnoliberis e- xij, & peritie minime vulgaris, e porta di ciò la ragione dicendo, Fons enimo ducadis. & radix virtutis, atq; honestatis vite, est institutio proba, vtq; agricola stirpibus thidem. pedamenta apponunt, sic probi Magistri acuratis praceptis, admonitionibusq; adolescentes suffulciunt, vt mores recti inde germinent. Essercitinsi donque per conclusione di questa nostra Considerationei Giouinetti Prencipi ne i negotij del gouerno dello Stato, ma prima diansi loro Maestri periti, e fauij, che sappiano con accurati auisi, & accorti precetti seminare negli

## CONSIDERATIONE CXIII.

Pracipuam ipsi fortissimarum legionum curam, quibuscum plurima bella tollerauiset.

animi loro l'vtile sementa della prudeza, dalla quale possano essi al tepo del gouerno raccorre il soaue frutto di buona, e retta amministratione.

firando di tener memoria de i seruigisatti da essi, ed'hauer pessiero, e cura particolare della loro salute. Perche il soldato è vn certo Animale, che vuol esser maneggiato delicatamente, e col quale s'opera più con la piaceuolezza à tempo, che con mille sierezze, & vna certa domestichezza vsata da i Grandi con essi loro, gli sà andare prontissimi ad ogni pericolo. E per questo cred'io che gli antichi Imperatori gli chiamassero Commilitones, quasi che essi non si sdegnassero d'essere riputati, come vn di loro, e si legge che li soldati di Cesare che tumul tuanano in Roma, dopò la battaglia Farsalica, come quelli che non restanano contenti, de i premij riccuuti da lui, e sapendo che doucua guerreggiare in Africa, chiamanano d'essere licentiati, credendo di metterlo in

in necessità difarea modo loro; mà egli nè si spauentò a cotale instanza, nè mostrò alcuna viltà, mà chiamandoli semplicemente, Quirites, li posein tanto terrore, Eo maxime, quod quirites, non Commilitones appellas- Dio.li. sz sct, vt animis collapsi, veritiq; ne quid grauius de se consuleretur, mutato proposito, multis supplices precibus, multisq; promissionibus contenderunt, vt se, & lubetissimo animo, omninò eius signa sequuturos, bellumq; hoc, solos, confecturos reciperet. Da che si vede esser vero quello che diceuano da principio, che il Soldato si compiace di certo amore che dal Generale glivenga mostrato, & che però Tiberio haucua preso buon termine per acquettare queste legioni, mostrando d'hauer cura particolare di loro, edi ricordarse militando con essi, d'essere stato come vn diloro. E se bene questo vngueto lenitiuo, per così dire non bastò per curare la piaga infistolita della seditione, ad ogni modo non resta che no fossebuon partito, e degno da essere imitato da i buoni Capitani, e Prencipi, i quali deuono pur mo strare di far qualche stima de' poueri soldati, che mettendo la vita tante volte in pericolo per loro, non meritano d'essere abbandonati, come se fà hoggidì, che non è poi merauiglia, se non si troua più vn galant' huomo, che voglia sernire alla guerra, e se la militia è fatta vna sporea, e puz zolente sentina de i maggiori scelerati del Mondo, & della schiuma de i ribaldi (parlando in genere, ) & se si commettono di quelle enormità, barbarie, che si sentono con tanta cotrarietà delle orecchie delicate, che si prouano con tanto danno de' miseri Popoli, & che si veggono tollerate con tanta infamia de gli istessi, che loro comadano, ilche nasce perche non sono quasi altro al presente gli Esserciti, che vna raccolta d'huo minidisperati, che vanno alla guerra solo, perche non sanno come viue re altrimente, che quelli che vi si condurrebbero per termine d'honore, restano indietro, vedendo che si fà più stima d'vna bestia, che d'vn'huomo. Nascono anco i disordini, perche non vanno i Prencipi alla guerra in persona, perche indubitatamente, con la presenza loro, rimediareb bero a gli inconuenienti. E però si lamentauano i Romani di Tiberio, che non andassegli a reprimere le seditioni. Ire ipsum, & opponere Imperatoriam Maiestatem debuisse, cessuris vbi Principem longa experientia, cundemq; seueritatis, & munificentia summum vidissent. E non hà dubio, che si come dà cu ore, & anima, per così direa gli Efferciti la presenza del Prencipe, & accresce vigore a i Soldati buoni, e valorosi, così spauenta parimente i tristi, e gli ritarda, e ritrahe dal male, non altrimente che vn'Aquila generosa sola, spauentarà seicento imbelli pulcini. Tronandosi a fronte dell'armata di Tolomeo Antigono secondo figlio di Demetrio, per cobattere,& essendogli detto da vn sino Capitano, che molto maggiore era il numero de' legni degli Auuersari, che non era la sua Armata, & che però fora la battaglia come distiguale, così pericolosa Me verò, inquit, plut, inc ipsum presentem, quam multis Nauibus comparas? Volendo significare che la apopto. fola presenza sua, valeua più di tutta l'Armata nemica dalla quale era assente

Plinnat. assente Tolomeo, & Hesofilo appresso Plinio, paragona il Prencipe cobist. U.25 raggioso, che dopò hauer inanimati i suoi, esca personalmente alla bat-6ap.5. taglia, all'elleboro, il quale preso, commoue prima tutti gli humori del corpo, e poi è il primo all'vscire. Alessandro volendo persuadere i suoi Soldati a seguitarlo nelle Indie, non trouò il più bel colore di questo. Et

car.li.o. is vos rogo, qui nihil vnquam vobis precepi, quin primus me periculis obtulerim, qui sepè aciem clypeo meo texi. Et chi non vede che la presenza del Prencipe negli Esferciti importa assai, egioua mirabilmete? Se siamo nelle cose prospere, tutti i soldati ricenono da quella animo, e coraggio, e fanno si può dire l'impossibile, considerando che sono miratida lui, che hà da premiarli conforme al valore, e brauura che mostreranno nelle fattioni,e da castigarli conforme alla codardia, e viltà c'haurà osseruato in essi. Ma seanco auuengono casi aduersi, e che l'istesso Precipe si vegga posto in pericolo, qual timore non è sprezzato? qual sortedi pericolo non è incontrata? & a qual sorte di rischio non si espongono per saluarlo? Vediamo ciò che accadesse allo stesso Alessandro. Erasi egli con più temerità, che configlio, ò brauura, folo, slanciato dalle mura nella Città di Sudracaro, che oppugnana nelle Indie, e soprafatto dalla moltitudine de Nemici, erasi ridotto à termine tale, che dopò hauer longamente menate con molto valore le mani per difendersi, ferito, & anelante, non gli restaua più spirito per sostenere le armi, non che lena da combattere, e per difendersi dalla moltitudine che l'opprimeua. Erasi già diuolgato nel suo Essercito suori, che Alessandro era stato ammazzato, e questa fama, la quale Tærruisset alios, ipsos incitauit adeo, vt periculi omnes immemo-

Cur, li.5. res, perfregere murum, & quà moliti erant aditum, irrupere in Vrbem, & ammazzata vna moltitudine incredibiled'Indiani, liberarono il Rèda quel pericolo, e si secero Padroni della Città, che se non vi fosse stata la persona del Rè, nè anch' essi sarebbonsi esposti a tanto pericolo, e non hauerebbero fatto cotanto sforzo. Mà sentasi in corroboratione di questo, ciò che Cratero, vno de suoi principali Capitani, dopò ch'egli si fù rihauuto della ferita, e che si preparaua à nuoui pericoli, mentre si dubitaua che soprauenissero i Nemici, gli disse. Credis ne aduentu magis hostium,

vt iam in vallo consisterent, quam cura salutis tux, vt nunc est tibi vilis, nos esse. folicitos? Quantalibet vis omnum gentium conspiret in nos, implent armis, virisque totum Orbem, classibus Maria consternat, inusitatas bellus inducat, tu nos prastabis inuistos. Da che si può vedere, quanto sarebbe viste che il Prencipe, per se stesso facesse la Guerra, poiche tanto importa la sua presenza ne gli Esferciti, come, oltre gli essempi addotti, siè visto per

isperienza à i nostri giorni.

# CONSIDERATIONE

Missige interim filium, vt sinè cunstatione concederet, qua statim tribui possent, cetera Senatui seruanda, quem neque gratia, neque seueritatis expertem haberi par esset.



ON hauendo Tiberio trouato buono, l'andare in persona, per acquettar questi tumulti, con molta prudenza mandò il figlio, perche ogni altro, ò non sarebbe stato accettato, o fora stato strappazzato, e vilipeso, o non hauerebbe fatto alcuno buon frutto, e però questa rif-solutione, potrà seruire per essempio à gli altri Prenci-

pi, in occasioni simili. Fit ancobuon consiglio quello che gli diede, di concedere à questi Soldati subito tutto ciò, che non si poteua lor negare, perche così egli venina à rendersi più grato all'Essercito, Quum enim Sende be in omni beneficio magni estimetur dantis voluntas, qui tarde fecit, diù noluit, nef. li.s. e spera indarno colui di raccogliere dalla sementa del beneficio il soque frutto della gratitudine, che hà con la dilatione, e con la tardanza straccato, e tormentato con l'aspettativa chi l'hà ricercato, e la causa è, perche, eodem animo beneficium debetur, quo datur, e però non est negligenter stidem. dandum, mà prontamente, e gratiosamente. L'hauer anco reservate le gratie, e la seuerità al Senato, sù fatto con molta prudenza, perche douendosi venire à termini odiosi, tutta l'inuidia, e l'odio cadeua sopra il Senato, come anco il protestare à i Soldati, di non voler tanto dissimolare la fellonia commessa, che non si proponesse di vedere à farne Aris. in buona Giustitia, per dare essempio àgli altri. Perche, si Iustitia est vir- li de Vir tus anima, eius distributiua, quod quisque meruit, non può far meglio il Pren- tusibus. cipe nel suo gouerno, ò ciuile, ò militare, che dare il premio, e'l castigo conforme à i meriti, ò demeriti, e cercare che la Giustitia camini di buon passo con tutti, perche così non sarà necessitato à sentire di quelle cose, che offendono l'orecchie superbe, nè costretto à conceder quello, che non deue.

Iustitia viilibus rectum praponere suadet, Comunesque sequi leges, iniustaque nunquam Largiri socus. --

Claud.in land Ai-

Sia però la Giustitia temperata con la clemenza in maniera, che venga à far quel tempéramento di buon gouerno, che rende il Prencipe appreffoi fuoi sudditi, amato, e temuto.

## CONSIDERATIONE CXV.

Drusus cum arbitrium Senatus, & Patris ostenderet.

Eritarà in questa parte Druso di essere imitato da tuttigli Ambasciatori de'Prencipi,i quali potranno imparare da lui, se bene hauessero amplissimo mandato, à no concludere però mai cosa rileuate, massime se fosse odiosa, senza darne prima parte à i Padroni, perche così, nè erreranno con loro disgusto, nè abuseranno della confidenza, che quelli hanno hauuta in loro, mà mostrando modestia, sempre necessaria à ibuoni Ministri, concluderanno le loro Ambasciate con soddisfattione, e con titolo di molta prudenza.

#### CONSIDERATIONE CXVI.

Tiberium olim nomine Augusti desideria legionum frustrari solitum, easdem artes Drusum retulisse.

Evitio alcuno è disdiceuole, ò disconuiene à i Prencipi, certo che sarà la fraude, ò l'inganno, perche essendo gli instromenti proprij del regnare, le leggi, accompagnate dalla forza, e dalla potenza, cl'inganno, e la frode, armi seruili, e plebee, sarà quel Prencipe che si diletta, e si prevale di queste, da essere meritamente chiamato, Precipe plebeo. Questa è massima tanto vera, e chiara, che i Romani antichi non volfero mai vsar la fraude, nè anco co' i nemici, non approuando quel detto, Dolus, an virtus, quis in hoste requirat?

Beneid, Percioche sidilettauano di combattere più con la virtù, e con la forza; che con l'inganno, e con l'assutia, & anteponeuano l'honesto all'vtile, per non macchiare in alcuna parte la propria Maestà, onde si viddero trà loro essempi tanto memorabili, e piedi di tanta magnanimità, che fanno sin'hora parer minore la merauiglia, ch'egli acquiftassero così va sto Impero, poiche dalla grandezza de gli animi loro, mostrata in varij accidenti si vede, ch'erano capaci, e degni di così alta fortuna. Et quale più bell'essempio si può vedere di quello di Camillo, che assediando i Falisci, che ben fortificatisi, e prouisi nella Città loro non temeuano l'assedio, & essendogli condotti in capo fraudolentemente da vn Maestro di scuola, i figli de' principali Cittadini di quella 1 erra, con pensiero, che hauendo nelle mani così cari pegni, gli riuscisse più facile il farsi rendere la Città, se i Padri volessero ricuperarli, e sperando per questa sua persidia, e maluagità di riportare qualche gran premio da lui, come quello che pretendeua, Falerios se in manus Romanis tradidise, quando eos Pueros, quorum

quorum Parentes capita ibi rerum sint in potestatem dediderit. Enondimeno Liu, li., tanto fu lontano quel generoso huomo di valersi à suo prò dicotal fro de, ch'anzi rispose à lui quelle magnanime parole. Non ad similem tui, nec Ibidem. Populum, nec Imperatorem, scelestus ipse, cum scelesto munere venisti, con quel che siegue, e'l premio chegli diede sù, che, Denundatum eum, manibus post tergum illigatis, reducendum falerios pueris tradidit, virgasq; eis quibus Proditorem agerent in Vrbem, verberantes dedit. Esi vide poi, che questo atto maguanimo, fu di maggior efficacia, per espugnare gli assediati che non erano sin'all'hora state l'armi, e la forza, quando che attoniti, e stupiti di così nuono spettacolo, Tantamutatio animis est iniesta, vt qui modo efferati o- Ibidem! dio, iraq; Veientium exitium penè, quàm Capenatium pacem mallent (che era la causa per la quale haucuano contra di loro mosse le armi i Romani) apud eos pacem vniuersa posceret Ciuitas, sides Romana, Iustitia Imperatoris in foro,in curia celebrantur, consensuq; omnium legati ad Camillum in castra, atque indè consensu Camilli, Romam ad Senatum, qui dederent Falerios proficiscuntur. Li quali poscia, frà le altrebelle cose intorno à questo memorabile accidente, dissero quel nobilissimo concetto, Vos sidem bello, quam presentem. Ibidem? Victoriam maluistis, nos fide prouocati, Victoriam vltrò detulimus. Sub ditione vestra sumus . Mittite qui arma, qui obsides, qui V rbem patentibus portis accipiant, nec vos fidei nostra, nec nos Emperij vestri panitebit. E veramente bisogna confessare, con vn'antico scrittore, Veram eam Victoriam, qua salua side, & li. 1.c. 12. integra dignitate paratur. Hauendo promesso Timocare d'Ambraccia al Confole Fabritio, di fare che vn suo figlinolo, ch'era è ottigliere di Pirro Rè, l'auuclena se, in tépo ch'egliguerreggiaua contra i Romani; ll Confole ne scrisseal Senato, e questi auisò Pirro, che si guardasse bene, perche haueua intorno persone di tanta maluagità, che s'erano offerte d'attossicarlo, aggiongendo quelle belle parole, Prbem à filio Martis conditam, ar- Val. Ma. mis bella, non venenis gerere debere. L'istesso rispose Tiberio ad Agdande- sim. lib. firio Prencipe de' Catti, che parimente prometteua al Senato, se gli fos- 6.6.5. fe mandato il veleno, di attofficare Arminio, che indomito, e feroce, tranagliana molto l'Imperio, guerreggiando sempre. Non frande, neq; occul- Tacan. tis, sed palam, & armatum Populum Romanum hostes suos pleisei. Se adonque tanto deteltauano gli antichi Romani la frode, che no voleuano valerfene ne anco con glistessi nemici, qual ragion vuole che il Prencipe l'hab bia da vlare per ingannar i fuoi sudditi? Il Capitano per deludere i suoi Soldati? Che occorre il dar la fede, quando non si vuol seruare? quando con esta si vuol' ingannare chi l'hà riceuuta? quando non si vogliono attendere le promesse? Fraus cum in omnibus fæda est, tum verò in is, qui Tuci, la maiori dignitate sunt prediti, & fædior est, quam aperta violentia. Et però non senza ragione si lamentauano questi Soldatidi Tiberio, non tanto percheglihauesse ingannati molte volte, quanto perche hauesse anco insegnati gli istessi artifici al figliuolo. Siano per tanto i Prencipi veriticgi, seruino la fede data, attendino alle promesse fatte, non ingannino

Liu.li.s.

Plus. de chi si sida, perche, Mentiri seruile est vitium, & cunttis mortalibus inse-Libieduc. Etandum.

### CONSIDERATIONE. C XVII.

Maxime infensi Gn. Lentulo, quod is ante alios, ctate, & gloria belli, firmare Drusum credebatur, & illa militia flagitia aspernari.

On può, nè deue vn'huomo da bene, vno che voglia effer tedel seruitore, è Ministro del Prencipe, dissimulare le maluagità de'fudditi, che possano recare al suo Signore danno, ò

dishonore. Perchedouendo il buon feruitore amarlo, come i figli amano il padre, è obligato altresì ad innigilare ad ogni fuo bene, e commodo, & honore, ne ha maida permettere, per quanto s'esten dono le sue forze, che a lui, per l'altrui sceleratezze, e ribalderie, possa seguir danno, ò vergogna, seben'anco conoscesse di douere per ciò concitar contra di se l'odio de i tristi. Perche, se dalla beneuoseza, & applauso del popolo, non può sperarealtro frutto, che di cadere in sospetto al Précipe, e di correre per ciò manifesto pericolo, come che sospettosi siano sempre i Prencipi nelle cose di Stato, qual ragion vuole, che potedosi mostrar fedele al suo Signore, non habbia à dispreggiare qual si sia odio, ò maleuolenza del popolaccio? Ciro principal Ministro di Theodosio Imperatore, hauendo hanuto cura di riffare vn gran pezzo di muro di Constantinopoli, in occasione che si allargana la Città, e fattolo di tutto punto in sessantagiorni compire, essendosi di ciò quel popolo compiaciuto assai, cominciò a gridare per la Città, Constantinus condidit, Cirus renouauit; di che prese tanto sdegno, e sospetto l'Imperatore, che, vel innitus tondetur vt Clericus, & etiam Smyrnæ fit Episcopus . E Ludouico Sforza, no fece anch'egli tagliar la testa a Cecco Simonetta suo Secretario, perche interrogato, come fi potena afficurare il Castello di Milano dalla furia de Francesi, che all'hora assaliuano il suo Stato, rispose, Amore, de beneuolentia subditorum, e perche sapeua, ch'era più amato dal popolo, che non era lui stesso, benche Signore, e Padrone? Se adonque l'amor del po polo è alli Ministri pericoloso, come si è dimostrato, come quello che insospettisceil Prencipe, non è meglio lo sprezzare l'odio del volgo, & esser fedele al suo Signore, dal quale può essere diffeso, e premiato? Ma dirà qualch'vno; ecco ciò che feguì a costui per voler fedelmente seruire, chefù a pericolo d'esser malmenato, e di lasciarui la vita; & io rispondo, che non può accadere cotà più desiderabile ad vn Ministro tale, che Phaner occasione di esporre a pericolo la propria vita per il suo Signore, perche non poredo egli dare maggior segno della sua sede, di questo, 104. c.15. Come che, Maiorem charitatem nemo habet, quam vt animam suam ponat quis pro amicis suis, non hà dubio, che sedeue essere molto più caro l'honore

Zonard. tom. 3. Ibidems.

Хонінз.

che la vita, & auuenturarsi questa per quello, che non potrà farlo in più honorata occasione, & in più insigne congiontura, che all'hora, quando non dissimolarà cosa iniqua, e vergognosa, ò che possa recar danno, ò dishonore al suo Signore.

# CONSIDERATIONE CXVIII.

Nostem minacem, & in seclus erupturam sors leniuit. Nam Lunaclariore penè Celo visa est languescere.

Vanta stima debbano fare tutti i Prencipi della Religione, quando che non vogliano hauerla in pregio per Dio, certo che da questo luogo appare, chedebbano stimarla per buona ragione di Stato, perche quindi si vede, ch'ella è come vna briglia, ò freno, che contiene in vificio. & in obedienza i sudditi, verso loro, anzi che già infelloniti li fà raunedere, e riconoscere dell'errore. Questa li rende coraggiosi nelle imprese, arditi ne i pericoli, liberali ne i bisogni, e pronti ad ogni necessità d'esso Prencipe, e della Republica, perche insegna loro, che seruendo, & obedendo al Prencipe, seruono, & obediscono a Dio, Tuc.an, 2 di cui egli tiene il luogo, Principes enim instar Deorum sunt . E se bene l'opinione conceputa da questi soldati, fosse più tosto superstitiosa, che religiofa, ad egni modo, a loro ch'erano idioti, seruì la superstitione per Rel.gione, e quello che non haucua potuto operare il rispetto che doucuano hauere al figlio del Prencipe loro, e li faui, e prudenti ricordi di tanti buoni, lo fece, & operò il dubio religioso che hebbero di non hauere co le loro sceleratezze irritata l'ira de Dei, & che per ciò la Luna, quasi non fostenendo di mirarle, si fosse nascosta. Da che appare, che si come, Reli- Lat. li. s gione nihil est in rebus humanis praclarius, così conviene che il Prencipe con tutto lo spirito la defenda, e s'ingegni a tutto suo potere di mantenerla, conferuarla, e propagarla, non folo per le ragioni fopradette, ma anco perche, Omnia prospera eueniunt sequentibus Deos, aduersa autem spernentibus, Liu.li.5° e seguitaje rinerisce Dio quelli che cerca di consernare i riti, le ceremonie, & il seruigio suo, e lo dispreggia chi lo mette in non calle. Aggiongi che, Religione mitigantur animi, & faciliores redduntur ad parendum, e ch'el-Lips. in la è come un legame amoroso, ch'unisce glianimi, e che ammollisce i cic. li. 1. cuori,e che si come, Pietate erga Deum sublata, fidem, & humani generis so- de Natucietatem tolli necesse est; così doue ella ha fondate le sue radici, ini si troua ra Deorio con la carità ogni altro bene. E per ciò io gindico, che quasi tutti i fondatori d'Imperij, ò di Monarchie fi fiano ingegnati di dar credito alle loro intraprele, e di stabilire le loro Leggi con la Religione, con far credere all'imperita moltitudine d'essersi mossi a farle, ò d'hauerle hauute da qual che Dio. Zoroastre sece credere a i Batriani, & a i Persiani d'hauerle riceunte dal Dio Horomafi. Trimegifto, a gli Egittij, da Mercurio. Minos,

ai

a i Cretenfi, da Giouè. Caronda, a i Cartaginefi, da Saturno. Licurgo, a i Lacedemoni, da Apollo. Solone, a gli Ateniefi, da Minerua. Numa Popilio, ai Romani, dalla Dea Egeria. Zamalfo, ai Sciti, dalla Dea Vesta. Platone,a i Magnefij,e Siciliani,da Gioue. E Maumetto, a i Turchi,dall' Angelo Gabrielle E fivede anco a inostrigiorni, che quelli che vogliono far qualche nonità negli Stati, non fanno trouar più bel pretefto, che quello della Religione. Tale è stato quello de Luterani nella Germania, de' Geusei nei Paesi bassi, de'Caluinisti, ò Vgonotti nella Francia, & d'al tri Heretici in altre parti, li quali, flagitia hominum, vt ceremonias Deorum. protegunt, & specie Religionis, in ambitionem delabuntur. E però Numa Pom pilio che volcua rendere mansueta la ferocità del popolo Romano, da Jui imbibita con la continoatione delle Guerre, nelle quali l'haueua Romolo di continuo esfercitato, Omnium primum rem, ad multitudinem impe-Lin. li. z. ritam, & illis seculis rudem, efficacissimam, Deorum metum inijeiendum ratus est, e fi vede poi, ch'egli non folamete confegui, col mezzo della Religione, di cui parliamo, il fuo fine, edi regnare tranquillamente, ma che anco quel popolo feroce, si mansuefece, & s'imbibi della Religione così fattamente, che non vi fir poscia mai il più religioso, ò per dir meglio, il più su perstitioso di lui. E però (come habbiamo detto) vedendosi che questo è ispeditissimo mezzo, & di roninare, & di consernare gli Imperi, deue il Prencipe con ogni cura attedere a conservare la Religione, a propagarla, ad accrescerla, e mantenerla, perche con esta si renderà a i sudditi suoi Arift. pol. venerabile, e maestoso. Videri enim oportet ipsum (scilicet Principum) ergas 41.5.6.11 Religionem Deorum affici vehementer, minus enim formidabunt populi, ne quid contra iustitiam faciat, si religioni deditum illum existimabunt, ac Deorum timorem habere, minusq; contra illum audebunt insurgere, quasi Deos habeat propitios, of fauentes. É qual cofa più degna, ò più condecente a lui può fare, che rinerire, & honorar Dio, dal quale depende tutta la sua grandezza, e Maestà? che è l'Auttore, e l'origine di tuttigli Imperi, & il donatore di Baron li tutti i suoi beni ? Sceptrum Imperij, cum à Deo susceperis, cogitato, quibus name 7. An. Ec modis placebis ei, qui id tibi dedit, cumq; omnibus hominibus ab co sis pralatus, pra omnibus eum honorare festina, ricordana quel buon Diacono a Giustiniano Imperatore; Ma fentiamo yn Gentile come colegli intorno a ciò il suo Rè. Religionem eam serua, quam à maioribus accepisti, sed id pulcherrimum sacrificium, & cultum esse maximum existrma, si ipse te, quam optimum, & iustissimum prebeas. Maior enim spes est, Deos immortales talium vota audituros, quam eorum, qui multas victimas prosternunt. Este offernato, che la maggior parte di quei Prencipi c'hanno fauorita la Religione, sono stati da Dio prosperati. Quindi leggiamo i Constantini, i Carli Magni, i Martelli,gli/Alfonfi, e la Cafa d'Austria, esfersi fatti Grandi, e gloriosi. E però sforzinsi quelli che desiderano di regnar felicemente, d'attenersi a questa sacra, e sicura anchora, e di procurare altresì che i sudditi loro facciano lo stesso, ordinado, che si serua quella veramete aurea constitutione. Cunttos

Ifoc. ad Disoc.

Cunctos Populos, quos clementia nostra regit Imperium, in tali volumus Reli-Lib.7. ed gione versari, quam D. Petrum Apostolum tradidisse Romanis, Religio vsq; ad-Trinitabuc ab ipso insinuata declarat.

# CONSIDERATIONE CXIX.

Vtendum inclinatione ea Cafar, & que casus obtulerat, in sapientiam vertenda ratus.

Vanto importi il sapersi valere dell'occasione, che ci si offerisce di far bene i fatti nostri, si conosce da tutte l'Historie, e questo accidente del quale sauiamente seppe scruirsi Druso lo conferma . E' l'occassone, come la definisce Cicerone, Tempus actionis Sie lib. 1. oportunum, e consiste in saper sciegliere il tempo accommodato all'operare, & in sapersi valere di quel concorso di circostanze, che facilitano l'operatione, e si come, Turpe est, dum adest, occasione non vti, elapsam desiderare; così è cosa dimolta lode degna diconoscere quando sia necessa. ria la celerità, e quando la tardanza, quia si in occasionis momento, cuius pre- Liu. dec. teruolat oportunitas, cun étatus paulum fueris, nequic qua mox amissam queraris. 3. lib.5. Al chehauendo l'occhio gli antichi Romani, come che credessero che Poccasione sosse vna Dea, glieressero vna Sratoua, è Simolacro, che haneua i piedi alati, posati sopra vna volubile palla, ben capigliata nella frote, ma nella derniera parte del capo, calua; volendo alludere, che il faperla prendere consisteua in vn punto, nel quale facilissima riusciua la presa, ma giratasi, era poi impossibile l'acquistarla; e però è necessario, che chi vuol feruirsi bene dell'occasione, sappia conoscere l'oportunità del tempo, e che ogni buono, & accorto Capitano, e Prencipe consideri le cose presenti, e preuegga le future, e tega per massima, vera, e sicura. Plura Dio. li. 43 negotia oportunitate occasionum, quam viribus suisse confecta; percioche è neceffario vsare la celerità ne' casi subiti, e repentini, e ne' pericoli manisesti. Rapienda enim tune sunt consilia, non quarenda. E' necessario ancora vsa- Capitol. re la tardanza, quando il pericolo non è subitano, nè così vigente, e che in Man. col procrastinare, rendiamo le cose nostre di meglior coditione, e quelle del nemico di peggiore. Così Fabio Massimo tronò la vera strada col tirare in longo la guerra, di vincere Annibale, onde dicena egli? Magis se a non pugnante Fabio, qua pugnante Marcello sibi timere. Fit dall'altra parte 10- Plut. ites dato Alessandro per la celerità : dicendo di lui Curtio, Nullam virtutem apoph.
Regisissima magis, anim celeritatem landanerira, propranella con curtico. Regis istius magis, quam celeritatem laudauerim, e per questa ancora merito ouesonilode Giulio Cefare, il quale sept numero nuncios de se prauenit, e fu hiasma- us. to Pompeo, perche, Dum Casaris exercitu ad Dyrachium fame ferè consump- Plut. in tum, cun tarione delere posset, Vistoria illi insignis, è manibus celeritate eripitur, sins vua Il che segui, per non hauersi saputo seruir dell'occasione; e però deuest molto ben' attendere da quelli, a' quali tocca la somma delle cose, perche ella ha grandissima parte ne'buoni, e rei successi dei fattigrandi,comebene, ò male ella viencabbracciata.

### CONSIDERATIONE CXX.

Accitur Centurio, & si alij bonis artibus grati in vulgus.

Vesto partito preso da Druso, è degno da essere imitato da i saui Capitani, cioè, mentre chegli animi perturbati de i foldati; fiveggono disposti alla quiete, & che passato quel fanatico surore, che li tiraua alla seditione, danno segno d'essere inclinati al ritornare all'obedienza, il mandare vna, ò più persone, che loro siano grate, e confidenti, le quali, bonis artibus, come qui dice l'A. s'ingegnino d'introdurre la forma nella materia ben disposta, e di ridurli alla cognitione del loro errore, della gravità della colpa, e dell'eccesso, loro porgano speranza di clemenza nel Capitano, e si sforzino finalmente con tutto l'ingegno di placarli, ed'acquetarli, come si vedrà poco inanzi, hauer con molta prudenza fatto costoro, mandati da Druso. Così Scipione a' suoi Soldati Zim. dec. amottinatial Sucrone in Spagna, mando incontro fette Tribuni, Qui & 3. lib.8. antea Sucronem ad leniendam seditionem ierant. Et da qui, come per corollario, si può dedurre quanta sima debba far'il Prencipe de est huomini d'ingegno, e quanto curiosamente debba procurar d'hauerne sempre buon numero appresso, per tutti quei bisogni che gli possono nascere, così in tempo dignerra, come di pace; e però deue ingegnarfi, e di condurne da quei luoghi, oue faprà efferuene, & di farne copia anco nel suo, con dar commodità a i sudditi, d'effercitare gli ingegni, col piantare oue ne mancano delle Academie, e col fauorire legià piantate, ch'oltre all'vtile, egli ne riceuerà lode immortale appresso i posteri. Così vien celebrato Carlo Magno, per hauer fondate quelle di Parigi, & di Pauia, Pietro di Luna Cardinale quella di Salamanca, Fracesco Ximenespur Cardinale la Complutenfe, Gionanni Terzo Rè di Portogallo la Coimbricenfe, Federico Imperatore la Patavina, e la Bolognefe, Cosmo gran Du ca di Tolcana la Pifana,i Ducchi di Brabaza la Louanienie,e la Duacese, i Ducchi di Sauoia la Taurinense, i Ducchi di Forrara la Ferrariense, & in vitimo a i nostri giorni Rannuccio Farnese, Duca di Parma, & di Piacenza la Parmenfe. E si vede che tutti i più faui Prencipi si sono ingegnatia tutto lor potere, didar commodità a gli sudditi loro, d'affinare gli ingegni, mediante gli studi, che si essercitano in quesse Acadennie, non solo perche da quelle, come dal Canallo Trojano esconoj sani Senatori, gliaccorti Configlieri, i prudenti Gouernatori, & altri huomini, e Perfonaggi tali, necessarial Prencipe, per il gouerno de suoi Stati, ma anco per buona ragione di Stato, perchegli studi segliono amollite, & addoscire gli animi crudi, e feroci, e li rendono più sofferentidi seruitù, e più obedienti

Mential Prencipe

Adde quod ingenuas didicisse sideliter artes

Emollit vires, nec smit esse feros.

Eperò Giulio Agricola, volendo rendere mansueti gli animi efferati de Tac. ini gli Inglesi, frale altre artiche vso, fu, Principum filios liberalibus artibus eru- Agr. dire. Fauoriscansi donqueglissudi, & gli studiosi dal Prencipe, & honorinsiglihuomini d'ingegno, e di garbo, se vuole hauer copia di sogetti, per valersene in tutte l'occasioni, e se desidera d'hanere più mansueti, e più obedienti i sudditi. Mapoco giouarà il fauorire gli studise anco col premio, giusta mercede della fatica, e con grossi salari, non procurerà d'hauerci ottimi, & eccelleti Maestri, che siano atti, e con la dottrina soda,e con la bontà de' costumi,e con l'integrità della vita, a bene ammac-Arare, e nelle lettere, e nella bontà i giouani. Perche se vn Medico, per curare il corpo nostro frale, riceue grossi stipendij; Che? se vn Marescalco, perguarirci vn Cauallo, non resta defraudato della sua mercede, qual ragion vuole, che vn Medico degli animi nostri immortali, no deb ba sperar d'hauere liberale, e grossa ricompensa? Non debba riceuer tãto, che non habbia, per necessità del suo vinere, ad essere distratto, & a far' in consequenza con minor diligenza l'vfficio suo, eminor frutto negli ascoltanti? Sentasiciò che sauiamente scrisse Atalarico Rè al Senato Romano in questo proposito. Cum manifestum sit, premium artes nu- Zonar, in trire, nefas iudicauimus, Doctoribus adolescentum aliquid subtrahi, qui sunt po-Basili 3. tive, nejas indicanimus, Doctorious audiciocum augmenta pronocandi, e veramente è p.ann. vergogna che si debba dire, Scire volunt omnes, mercedem soluere nemo.

Quidius.

lis fat. To

# CONSIDERATIONE CXXI.

Tarda sunt qua in commune expostulantur, privatam gratiam statim, mereare, statim recipies.

On deue mai alcun vassallo, ò suddito farsicapo, ò principal Oratore appresso il Prencipe per il publico, sì perche difficilmente, econ molta fatica, elentamente si conseguiscono quelle cose, che per il commune s'addimandano, si anco, perche non estendo sempre le dimande, ò così giuste come

sipretendono, ò così facilida ottenersi come sipresumano, ò riuscendo poco care, egrate al Prencipe, dal quale si ricercano, viene l'Oratorea mettersi in euidente pericolo, e di perdere il credito, e la riputatione appresso il popolo che l'ha mandato, e digiocarsi la gratia del Prencipe, a cui è stato mandato. Perche il Popolo, come appassionato, non può conoscer la difficoltà della dimanda, & il Prencipe non sente mai bene, ch' altri che lui, si voglia far capo della moltitudine, come quello che sà, Principibus amotis, nihil ausuram plebem, & che TACAM. E

Mobile

Hon. sof. E perche l'arte del Regnare, è cosa sospettosa, piena d'ombre, e digelol sie, temono sempre i Prencipi, ch'altri, ò non s'acquisti tanto di beneuo-lenza, e d'auttorità appresso il popolo, che possano girarlo a suo benes placito, ò non s'accontentino della loro sorte priuata.

Zeneca in Thiestes Ille qui donat diadema fronti,
Quem genu nixa tremuere gentes,
Anxius fceptrum tenet, & mouentes
Cuneta Dynastas, metuitque casus
Mobiles rerum, dubiumque tempus,

consiglio sarà al suddito il non farsi mai capo delle dimande dei commoni, per il pericolo, che (come s'è detto) si scorre, come si vidde al tempo de' nostri Aui, nella persona del Prencipe di Salerno, che per hauere abbracciata l'Ambascieria per la Città di Napoli all' Imperatore Carlo V. gli cascò in disgratia, e ne perdette poi infelicemente lo Stato, e la riputatione; e però chi vuol gratie, le dimandi per se stesso, che prestamente, come dice il nostro A. ottenerà ciò che saprà desiderare, ma cerchi prima quel, MEREARE, che è il fondamento della gratia.

## CONSIDERATIONE CXXII.

Commotis per hac mentibus, & inter se suspectis, Tironem à Veterano, legionem à legione dissociant.

VE cosemeranigliose si denono qui considerate; vna quanto sia grande la forza dell'eloquenza, poiche costoro ch' crano prima così vniti, & accordati, in vn subito entrarono in sospet to l'vn dell'altro, mossi dalle ragioni addotte da Clemente, e

da quelli che in sua compagnia surono mandati da Druso, e volendo ciasam, ciascuno di loro essere, Vinovissimi in culpa, ita primi ad penitentiam, comin ciarono a dubitare di non esser preuenuti nell'ossequio, & di non correre per ciò pericolo, come contumaci, d'essere ammazzati. E per la seconda meraviglia di questo luogo è da notarsi, quanto poco fondameto si possa fare, in una moltitudine tale, vedendossi nun subito tanto differente da se stessa, una moltitudine tale, vedendossi nun subito tanto differente da se stessa, una massima di Stato, Che per farsi Padrone del popolo non sia la megliore strada, che il tenerlo ingelositotrà se stesso, perche mentre l'un Cittadino non si sida dell'altro, il Prencipe stà sicuro, che non si accorderanno trà di loro, nè macchineranno contra la persona sua, nè contra il suo Dominio, ò Stato; & essedo proprio, come del legno il tarlo, così de' Cittadini la gara; non sarà mal'auertito quel Prencipe, che saprà servirsi della poca intelligenza de' sudditi, per la propria sicurezza; Percioche si come il sauio Medico in

alcuni corpi stupidi và nutrendo la febre, che in altri s'ingegna con tutta l'arte sua d'annicchilare, perche ciò giudica più ispediente per l'infermo; così deue anch'egli parimente no curarfi di torre dal suo popolo quelle diffidenze, che leuate, lo potrebbero fare insolente, e ricalcitrante all'obedienza del fuo Signore, e ficome il morfo dello fcorpione è veleno for ma più velenofo è l'aconito, e nondimeno questo dato a bere a chi fosse morficato da quello lo guarifee; così mentre gli humori peccăti del popolo, combattono trà se stessi, vengono a formare vna Teriacca, che produce la falute della Republica, & la ficurezza del Prencipe. E per ciò Heraclito dicena contrariam ese conducens, & ex differentibus pulcherrimum Arist, eth. concentum oriri, & per discordiam omnia sieri. Dene per tanto il Prencipe 11.3.c.1. tenere per cosa constantissima, quello che dice il nostro A. de' popoli d'Inghilterra. Nihil aduersus subditos pro Principe vtilius, quam quòd in commune non confulant. E per questo Catone procurava di mantenere frà i fnoi serui qualche disgusto; Quo mutua semper inter ipsos seditiones essent, esficiebat, quod illorum voluntatem, animorumq; confensum, er suspectum haberet; Casone. & maiorem in modum formidaret. All'istesso riguardando il Morale, dice! Senec, in ua, che l'humana focietà è simile al volto, il quale in tanto si sossenta, in Ep. quanto contrastano trà di loro i matoni, e quindi credo io che sia nato il famoso prouerbio, DIVIDE, ET IMPERA. Per questa istessa causa è verisimile, che in tutte le Republiche si siano sempre mantenute qualchegare trà i Cittadini. Nella Republica Romana la Plebé era contraria alla Nobiltà, li Tribuni ai Consoli. Nella Lacedemonia gli Effori ai Rè. Nella Cartaginese i Barchini a gli Annoni. Nell'Ateniese i Diarci a i Pedij, & a i Paralij. Nella Genoueie, e Veneta le case vecchie alle nuoue. Nella Fiorentina la Plebe alla Nobiltà. Ma deue però auertire il Prencipe, che questegare non crescano talmente, che si divida il popolo in fattioni, nella maniera che segui nel popolo Romano, nel quale, Duas ex vua Liu, lia, Civitate, discordia secerat, perche questo non sarebbe vn'assicurare, ma vn mettere in enidente, e manifesto péricolo lo Stato, nascendo per lo più da così fatte fattioni, ledinissoni, & le seditioni pesti degli Imperi, e rouine de gli Stati, perche da queste si viene alle Guerre ciuili, alle quali non si trouando fine conaltro rimedio, che colla rouina, & annichilatione d'vna delle parti, il Prencipe sentirà, & il danno della parte debellata, e l'insolenza di chi resterà superiore e però dene credere, che si come colui è indegno di viuere, che ardifee d'offendere la propria vita, non solo perche sia in se stesso crudele, maanco perche si può verisimilmente dubitare; che essendo tale in se, sarà altresì crudelissimo ne gli altri; così il corpo ciuile della Città, all'hora dinenire, e farsi bestiale, & efferato, quando con le Guerre ciuilistratia se stesso, & si rende in consequenza infedele al Prencipe, cercando di riuoltare il modo del gouerno sossopra; da che segue poi la confirmatione di quell'oracolo Dinino, omne Luc. c. 12 Regnum in se divisium, desolabitur. E la ragione è portata da Liuio, Pars Liu. dec,

enim (dice egli) factionis qua domeflico certamine inferior est, externo potius la applicat, quam cui cedat. E però non douerà mai il Prencipe permettere, chegli odijde' sudditi suoi s'incrudeliscano in modo, chepostano partorire di quelle stragi, che da i Mari, da i Silli, da gli Ottauij, da i Marc' Antoni, eda i Lepidi, e da altri fattiofi Cittadini fi leggono fatte, ò che da Guelfi, e Ghebellini a tempi più vicini a noi furono commesse. Ma studisi di nodrire frà di loro vna cotale disfidenza, che basti per farli vinere con qualche ombra sì, chementre ogn'uno stia sù la sua, goda egli frà tunto tranquillamente il suo Dominio. Ma come potrà egli effettuare questo suo disfegno? Tenendo spie fidatissime, e secrete, le quali face. do a lui fapere secretamente, e fedelmente, quanto passa trà i sudditi, ne potedo essi penetrare per qual strada il Prencipe sappi tutto, dubiteranno che visia trà diloro tal vno che li tradisca, e quindi seguirà poi quella diffidenza che fi desidera, perche niuno s'assicurera dell'altro, mentre non penetrando il modo, s'accorgano che il Prencipe intenda, e sappia quanto passa, onde non s'affideranno l'vn dell'altro. Farassi anco lo stesso, con impedire che i capi delle fattioni, ò delle casate, c'hanno segnito, non si leghino insieme con parentadi, perche i Matrimonii hanno gran forza per lenarele diffidenze, come fividde trà i Romani, e i Sabini. Sarà bene ancora l'abolire (se si potrà senza violeza) quei riti, ò costumi della Città, che danno occasione al popolo di congregarsi insieme, ò se questo non si potrà senza pericolo di solleuamento, douerà il Prencipe mettere ne'configli publici, & in cogreghe tali, perfone che a lui fiano intime, e fedeli, le quali faranno due effetti; vno ch'egli faprà quanto si tratterà; l'altro che mantenerassi la disfidenza trà loro, mentre no potendo liberamente direil suo concetto, ogn'vno si lamenterà del compagno. Ma questi sono rimedi piacenoli, li quali se vedrà il Prencipe non effer sufficienti per assicurarsi del popolo, potrà dar di mano a i più seueri, come di trasportare i popoli da vn luogo all'altro, da i monti alpiano, dal Mare al continente, e da questo alle Isole, da vna Provincia all'altra. Potrà chiamare i capi delle fattioni appresso di sè, & impiegandoli in carichi dispendiosi, sentire la commodità del loro seruigio, con suovtile, & infiacchire a loro le forze con farlispendere. Potrà chieder' ifigli, forto specie d'honorarli nella sua Corte, che con titolo d'honore seruiranno come per ostaggi, & assicurerassi il Prencipe.

## CONSIDERATIONE. CXXIII.

Negat se terrore, & minis vinci.

On può far peggio vn Prencipe, che mostrare d'hauer paura de i suoi sudditi, ò di temere delle loro minaccie, perche accorgendosene essi, si rendono insolenti. Ma non deue però per non mostrar paura, inconsideratamente irritarli, ò senza le necessarie prouigioni voler costringerli ad obedire, ò mettersi a cozzar con loro, perchepotrebbe porger loro materia d'infellonirsi, e dar loro il modo di conoscer le proprie forze, e la debbolezza del Prencipe, ò farli rissoluere a seu otere il giogo. E però prima che mettersi a questo cimento, ò di volere che i sudditi obedifcano, ò che fi moltrino manifestamente ribelli, deue ben prouederfiil Prencipe, per refistere con buone forze alla loro infolenza, e non brauarla con temerità, accioche non gli succedesse quello che Polidoro Laconico rinfacciò ad vn suo nemico, che lo brauaua, e minacciaua, dicendo, non animaduertis maximam te vindicta partem verbis insumere? Non plut. ini habbia donque fouerchia confidenza di se stesso, perche, fiducia negligen- Apopt. tiam, inertiam, & inobedientiam parat, timor autem, obedientes, ac ordinatos Ienoph. bomines facit, e non si mette timore senza forze, e per ciò ricordaua A- de diaie lessandro: Nil tutò in boste despici, quem enim spreueris, valentiorem negligen- cur. li.c. tia facies. Proueggafi donque prima bene il Prencipe, e quando si trouerà bengagliardo, e atto a rintuzzar l'ardire, potrà poi dire come qui Druso, se terrore, er minis non vinci; Ma quando non visiano forze, sara meglio valersi della dissimolatione, e come si dice in prouerbio, quando non può vsare la forza del Leone, vagliasi dell'astutia della Volpe.

### CONSIDERATIONE CXXIV.

Certatum inde sententijs, cum alij operiendos legatos, atque interim. comitate permulcendum militem, aly fortioribus remedus agendum censerent.

I è disputato altroue qual maniera digouerno sia migliore, o consido quella della piaceuolezza, ò quella del rigore, onde quì non ci resta a dire molte cose, solo aggiongeremo a quello che si è det to iui, che il punto del buon gouerno consiste in saper conoscere il tempo opportuno, il modo proportionato, & la natura de sudditi, per caminare, ò con l'vno, ò con l'altro di questi termini proportionatamente, perche se con vn popolo, ò moltitudine con la quale faccia di mesticro vsare il rigore, gouernerai piaceuolmente, si rendera egli più insolente,e stimarà la piaceuolezza, viltà, ò timore. Se ancoal contrario tù vserai rigore con persone che aboriscano la forza, si daranno in preda alla disperatione, e parerà loro di non saper trouare la propria salute altroue, che ne i precipitij, e non potendo tollerare d'esser gouernati seueramente, daranno in vna scoperta rebellione. Il che siè visto nei popoli di guerre de Fiandra in questi vitimi tempi, co'i quali il rigore del Duca d'Alua cagio-Fiantra nò, ò rese maggiore la principiata loro fellonia; & però prudentemente lib.10. ricordana Galba a Pisone, insegnandoli come donena reggere i Romani, che, Imperaturus erat hominibus, qui nec totam seruitutem pati possunt, nec Tuc.bi. 1. totam

totam libertatem. Mà la vera regola digouernarsi intorno a ciò, è, pet mio giudicio il conosceregli humori.

# CONSIDERATIONE CXXV.

deplinate a manuria specia concerna, à li volcancia i fina di Nibil in vulgo modicum, terrere ni paueant, vbi pertimucrint, impune contemni.



On è sempre vera questa propositione, perche si è visto ha-uer alcuni popoli cominciata qualche rinolutione su'l prin-On è sempre vera questa propositione, perche si è visto hacipio debbole, e contimore, conanimo più tosto di mostracipio debbole, e con timore, con animo più tosto di mostra-re risentimento, che, perche pensassero di perseuerare nella fellonia, ò perche sperassero di poter resistere alla sorza del

Prencipeloro, che poi irritati più, ò con la violenza, ò co lo strappazzo, arabbiati, hanno preso animo, si sono confermati nelle rebellioni, & hauendo cominciato a conoscere le proprie forze han trouatiaiuti, e mo-Arato chiaramente, non effer senipre vero quello, Vbi pertimuerint impune contemni, ma verissimo ciò, che prudentemente ricordana Timolao Corinthio a i Greci, rassomigliando le forze de Lacedemoni a i fiumi, i quali vicinialla fonte loro, portano poc' acqua, & fi possono di leggieri sguazzare, ma quanto più dal fonte s'allontanano, col riceuere altri Kenoph, fiumi si fanno grossi, e non sipostono così facilmente passare. Sie & La-

rera gre\_cedemony (diceua egli) cum exercitum educunt, soli sunt, & facile vinci possut, cară li. 4 procedentes verò, reliquarum quoq; Ciuitatum sibi vires adiungunt, ita ot illis aucti, ad vincendum difficiliores reddantur. E però fà di mesticri pensarla molto bene, prima che si turbino le cose, perche accade nelle riuolutioni quello che non si è pensato mai. Et gnaviam necessitas acuit, & sepè de-

Curt.li.s speratio, sper causa est. è necessario considerare la qualità, e natura de ipopoli, e de i Paesi, e se quelli saranno vili, e codardi, ò animosi, e feroci, e questi commodi all'assalto, ò lontani, e difficili dal riceuere aiuto, & all'hora si potrà giudicare se, impune possint contemni, perche s'haucrai a fare

Tuc.an.1 con gente c'habbia ardire, e forze, e che fiano i Paesi di adito difficile, ò che da altripossano facilmente riceuere aiuto, all'hora sara meglio, covedi il mitate permulcere illos, quam fortioribus remediis agere. Et se ciò sia buon configlio, confiderinfi le Guerre longhe, e fanguinose di Fiandra.

# CONSIDERATIONE CXXVI.

Adijciendos ex Duce metus, sublatis seditionis Austoribus.

L far mal capitare i Capi delle seditioni, è Massima vuiuersalissis ma appresso sutti i Generali d'Esserciti. Così Scipione in Spagna. Albius Calenus, en Atrius V mbrius (ch'erano i Capi della segna. Albius Calenus, & Atrius V mbrius (ch'eranoi Capidella leditione) & ceteri nefaria seditionis auctores sanguine luent. Così Druto, vo-

catos

finalmente tuttii Generalid'Esserciti hano sempre cercato d'hauer nellemani questi Capi de' seditiosi, e gli hanno satto suora. E però deue molto bene considerarla, chi si mette à questa impresa; essendo cosa sicura, ch'egli sarà il primo a caminar per li ferri, nè pensi d'esser diseso da quei Soldati, de' quali si sarà fatto Capo, perche loro stessi, quasi che col sangue di lui, sperassero di lauare la macchia della propria sellonia, sarano i primi a mettergli le mani adosso, & a darlo in potestà del Generale. Così li soldati di Germanico amotinatisi in Germania, dopò essersi reuisti dell'errore. Discurrunt mutati, & seditiosissimum quemq; vinstos trabunt ad Legatum legionis prima. Così li soldati d'Ottone, sensit inuidiam mitachi. Les, compositus in obsequium, austores seditionis ad supplitium vitrò postulabat. Eperò non sarà mai buon consiglio il farsi capo, & l'attaccare (come si dice in prouerbio) il sonaglio al Gatto.

# CONSIDERATIONE CXXVII.

Tradunt plerique întra Tabernaculum Ducis obrutos , alij corpora extra Vallum abietta oftentur.

On senza causa l'Autore che su prudéte, & accuratissimo scrit tore fà particolar mentione di questo fatto, està dubioso, se prinatamente, ò publicamente, fossero fatti morire costoro, es sēdo vn'attione, nella quale fà di mestieri il caminarci co molta circospettione. Poiche, se tu fai morire questi Capi segretamete, mostri viltà, e dai ansa a i mal contentidi dire, che, Inauditi, & indefensi tan- Tac, bi. c. quam innocentes perierunt, e quasi non ti sia bastato l'animo di caminace per la via Regia delle leggi, tu ti sia seruito del fatto, & vsus sis Imperio, v- Tac.an. bi legibus agi posset. Dall'altra parte ancora, se publicamente li fai morire, corripericolo (in vece di sedare i tumulti) di non renderli maggiori, perche non può, senza molta passione, la moltitudine vedere amorir quelli, che s'hauena eletti per Capi, onde in vece di adijcere metum, sublatis Tacana seditionis auttoribus, tù t'arischi dimettere l'Essercito in disperatione, e di accender molto più quel fuoco, che presumi di smorzare. E però essendo il caso dubioso, che douerà farsi? Io distinguerei così; O si tratta di persona Grande per nobiltà, e per seguito, ò di persona bassa, e plebea; & ò siamo in stato pacifico, ò perturbato. Se il primogiudicherei meglio, ò il comutare la morte in perpetuo carcere, ò almeno il farlo morire secretamente, e senz'altra mostra publicare la morte, perche non tato si comouono gli affetti, sentendola, quanto vedendola essequire, & la caufa è, che mostrando la morte de' principali, data in publico, dispregio delle persone loro, mette in timore i più bassi, che anco à loro possa succedere lo stesso, che a quelli, e questo timore no gli induce a maggior 10m

fommissione, mà li tira à manifesta rabbia, e disperatione. Et però gli huomini saui, la sciate l'apparenze, hano procurata la loro sicurezza, co la morte secreta, e Mutiano che giudicò il pediete alla sicurezza dell'Imperio di Vespasiano il far morire Calfurnio Galeriano fratello di Pisone, che era stato adottato da Galba, Ne in ipsa Vrbe conspectior mors foret, ad quadragesimum ab Vrbe lapidem Via Appia, suso per venas sanguine extinxit. Se anco il secondo, direi douerfi far publicamente, per non moltrar viltà, e per ispauentarei tristi, e questo, in caso che quiete siano le cose; Se mò siamo in tempi torbidi, è necessario caminare con molta cautela, e considerare le forze proprie, & il pericolo che potrebbe nascere, e se il Prencipe si tronerà gagliardo à resistere, in caso di violenza, & ad impedireche non segua maggior male, all'hora potrà appigliarsi à qual partito giudicherà più ispediente. Vitellio saluò la vita à Giulio Civile Olan-Tac. bi. 1 dese, ne supplicio eius ferox gens alienaretur, e l'istesso volendo far morir Bleso ch'era Capitano molto famoso, Trepidans inter scelus metumq; ne Toc. hi.3 dilata Blesimors, maturam perniciem, palam iussa atrocem inuidiam ferret, placuit veneno graffari, e Tiberio che sii sagacissimo Prencipe, non ardi nel mezzo di Roma, in fomma pace, di far publicamente morir colui, che si era finto Agrippa, nè pur cercò chigli hauesse porto aiuto, mà, pena eius palam non ausus, in secreta Palatij parte intersici iussit, corpusq; clam auserri, co quamquam multi è domo Principis, Equitesq; ac Senatores sustentasse opibus, iunisse consilijs dicerentur, haud quasitum. Et egli stesso volendo far morire Sciano, scrisse certa lettera al Senato intricata, & al fine non diede ordine che fosse morto, mà custodito in carcere, Nequ enim palam eum necari iubebat, non quod hoc nollet, sed quia verebatur ne quem, id, tumultum pareret. Diolis 8 Se il Duca d'Alua hauesse haunto di queste considerationi, al sicuro che Consflag. col far publicamente decapitare li due Conti d'Agmont, e d'Orne, non haucrebbe tanto essasperati gli animi de Fiamenghi, nè ridottili alla scoe Camp. perta rebellione, nè sarebbero poi seguite le Tragedie, e le rouine, che si fono viste.

# CONSIDERATIONE CXXVIII.

Durabat, & formido celestis ira, nec frustra aduersus impios hebescere sydera, ruere tempestates.

Confusione de' moderni heretici, i quali lasciata la purità della se de Cattolica, e precipitatisi in vno infamissimo atheisimo, Dicunt insipientes in corde suo, non est Deus, & che

Sen in Treade.

Regnum sub Domino, limen, & obsidens Custos non facili Cerberus ostro, Rumores vacui, verbaque inania,

Et par solicito fabula somnio. Edattissi in preda ad ogni sceleratezza, non temono nè Dio, nè l'Inferno, nè gli huomini, e pure l'ira di Dio al fine gli arriuarà, quando meno se lo pensano, perche, nullum malum impunitum, & Deus arrogantia vindex Xenoph. in magna discrimina eos impellit, vt qui Deorum auspicia semper sequintur, multi illis clariores reddat. Sappiano che acres admodum, & muidiosa sunt Oltio-ped. li. 6. nes Deorum in homines. Ricordinsi delle sciagure che corsero il Duca di Hero.li.5 Sassonia, il Lantgranio d'Assia, e gli Heretici di Germania sotto Carlo Vlloa vi-Quinto, di quelle di Francesi sotto Carlo Nono, & di quelle di Fiaminghi fotto Filippo Secondo.

Thuanus camp.

### CONSIDERATIONE CXXIX.

Et Drusus non expectato legatorum regressu, quia præsentia satis considerat, in Vrbem redijt.

Apeua di certo, che questi Ambasciatori puoco di buono potenano portare, come quello che conoscena la natura di Tiberio, & che era consapeuole della sua intentione, e però es-I sequito il principal mandato, per il quale era venuto, che su l'acquettargli, fece bene à partirsi, e lasciare che altri dichiarassero la vo-Iontà d'esso Tiberio, seguendo quella massima. Quod gratiosum est, per Xenept. Principem siat, quod verò contrà, per alios, perciò che si vede puoco à basso, che Tiberio. Proxima seditionis male consulta, quibus sexdecim stipendiorum Tas.an. v finem expresserant, abolita in posterum.

#### CONSIDERATIONE CXXX.

Iifdem ferme diebus, iifdem caufis Germanica legiones turbata, quantò plures, tantò violentius, & magnashe fore, vt Germanicus Casar imperium alterius pati nequiret, daretque se legionibus vi sua cunsta trasturus.

E bene l'A. dice issue cause, si vede però, che maggiori cause, che non furono le sodette delle legioni d'Vngheria, mossero queste di Germania à solleuarsi, perche oltre l'accorciamento del tempo, l'accrescimento de' stipendij, e'l solleuameto delle opere, che pretendenano infieme, & c'haneuano per caufe comuni, queste di Germania si trouauano hauer fondamento più gagliardo, esfendo esse in maggior numero, e però dice, quantò plures, tantò violentius. Haueuano Germanico per Capo, che adottato nella successione dell'Imperio, sperauano di farlo precipitare nel loro partito, percheamato dal Popolo, rispettato da gli Esferciti, bellicoso, fortunato, amoroso, e come redcuan o, malamente affetto à Tiberio, giudicauano ch'egli impatiêtemente

Tac.an.2 mentepotesse sopportare la Signoria di lui, & che Imperium habere, quanz Plut, in expettare mallet, & che come huomo di spirito, considerando che, Impe-Numa, rium prudenti viro ad praclaras, & magnas res obeundas prastat, s'accingesse alla gloria, & che dandosi in preda à loro, douesse poi tirar secoin consequenza tutto il resto, non solo degli Esferciti, mà dell'Imperio ancora; cun Eta sua vi tracturus. Da che appare esser cosa molto pericolosa il lasciar tante legioni vnite insieme, in tempo che non habbiano da combattere, perche la moltitudine accresce l'ardire, e l'otio genera in gente simile, pe fieri torbidi, & inquieti. Mafe poi hauranno capo maestoso, e che posta pretendere la successione nello Stato, sarà maggiore il pericolo, perche dato ch'egli fosse fedele verso il Prencipe, potrà nondimeno essere da loro subornato, & se Tiberio vincua con gelosia di questo sogetto, come si è visto, non haueua forsi tutto il torto del Mondo, perche in fatti quefli soldati desideranano difarselo Imperatore, ilche se fosse seguito, actum erat di lui, & delle cose sue. Onde non posso à bastanza compatire l'iniqua, e miserabile conditione de' Prencipi, i quali non potendo sar tutto per loro stessi, han bisogno d'ainto, & se si vagliono di persone Grandi, spiritose, e prudenti, in vece del seruigio che n'aspettano hanno occasione di temerli, & di dubitare d'essi, che hauendo spiriti clati non pensino à Tas an cose grandi, & ne plus quam civilia meditentue; overo, si fortes sint, ne quid Xenoph, audeant, libertatis amore; si sapientes, ne quid machinentur; si iusti, ne multitudo in Hier. ab illis cupiat gubernari. Se dall'altra parte, tralasciati questi, cerca seruigio più ficuro, è costretto à valersi d'huomini plebei, i quali guidati dalla bassezza de' spiriti loro, commettono molteingiustitie, molte sceleraggini, e dubitando di non estere stimati come pretendono (come che rimorfi dalla confejenza della propria indegnità conoscano di non meritarlo) vsano mille insolenze, e missurando il servigio del Padrone, più col compasso del proprio interesse, che con la regola dell' vile di lui, no si curano molto per perpetuare ne imaneggi, di vltimare le cose, & se si fà guerra, bellum potius habere, quam gerere volunt. Oltre di ciò, altro mag giore inconueniente segue al Prencipe, & è, che gli huomini Grandi, e 350 principali, che si veggono anteposti ne i carichi maggiori simile getaglia, si slimano sprezzatida lui, e non cessano di gridare, di esclamare, & di muouere seditioni, & humori, onde il Prencipe in ancipiti, & ha da teme re di questi, cda glialtri non è seruito, di maniera che, come diceua, misera mi pare la loro conditione, perche, quocunq; se conferant, quasi per hoin Hier. Stilia castra proficifcuntur. Che tutto ciò sia vero, habbiamo vista la Francia puoco meno che in ruina, folo perche i Prencipi del sangue pretede-Vedi il uano d'essète vilipesi, mentre la maggiore, e più importante parte del goeapiglia uerno era dato alla Casa di Loreno, e dopo poi, che il Rè di Nauarra, & il Prencipe di Condè surono admessi à parte di quello, non s'accontentauano d'esserne parte, mà volcuaro sar tutto à medo loro Loderei

per tanto, come altroue si è detto, il tenere in tempo dipace gli Esfercizi

diuisi, perche, longis spacijs discreti Exercitus, quod saluberrimum est ad conti- Tac. Tac. In mendam militarem sidem, nec viribus, nec vitijs miscebuntur: & il non dar loro mai per Capo alcuno, che possa pretendere la successione dello Stato, perche il regnare è cosa troppo gelosa, e se bene, Prima dominandi spes
in arduo, nondimeno, V bi sueris ingressus adsunt studia, & i Ministri, & gli Sol
dati istessi, per ricuoprire la propria fellonia, assettano l'ombra de' Personaggigrandi. Habbiamo à i nostri giorni sentiti i timori di Filippo II.
di Carlo IX. per hauer fatti Capi de' loro Esserciti gli istessi fratelli, & in
sine egli è verissimo, formidolosum paci virum insignem, & ignauo Principi
pragrauem.

## CONSIDERATIONE CXXXI.

Mente ambigua fortunam seditionis alienę speculabantur.

I mali essempi sono come la peste, che à puoco à puoco và serpendo nella mente de gli huomini. Le feditioni dell'Vngheria posero il ceruello à partito à gli Eserciti di Germania, che stauano attentamente mirando, oucandaua à parare questo mo to, mente ambigua, segno ch'erano anch'essi contaminati, & che facilmete si forano arischiati allo stesso inconueniente, come poi fecero, onde si Tachici poteua dire di loro, & Vndè plures erant, omnes fuere. Questo inconueniete s'è parimente veduto nell'heresie moderne. Cominciò la Germania Tarca. à ribellarsi da Dio, per le bestemie di Lutero, seguitò tutto il Settentrio-gnun, ne, poi passò il fuoco il Mare, & andossi ad apicciare in Inghilterra, di là saltò in Francia, indi varcò nella Fiandra, e se la somma diligenza de Pre cipi non hauesse outiato, al sicuro si fora egli anco acceso in Italia, & in altre parti. Perciò fà di mestiero incontrare i principii, in così fatti casi, mentre il male non hà ancora fatta la radice, che se egli prende fondamento, non è poi così facile l'estirparlo. Principiis obsta. Mà nel partico. Ouid. de lare de gli Eserciti, la diligenza de' Capitani è molto necessaria, e questa remed. deue essere accuratissima in non lasciar mai che essi stiano nechitosi, & in otio, & in curare che si mantenghi ottima disciplina, perche così non hauranno da pensare alle riuolte. E per ciò Corbulone, quel sì famoso Capitano, mandato da Claudio in Germania, e tronate quelle legioni per trascuraggine degli Antecessori, Operum, & laboris ignaras, & popula- Tac. and tionibus latantes, peterem ad morem reduxit, comandando, ne quis agmines discederet, nec pugnam nisi iusus iniret, e restitui in quello Esercito l'antica disciplina militare, con tanto rigore, che hauendo trouato vn soldato, thidem. Qui Vallum non accinctus, alterum qui pugione tantum accinctus foderet, morte puniuit, onde in breue spacio di tempo ridusse quella militia, che prima era tanto rilasciata à tale, che, Is terror, milites, hostesq; in diversum affecit. Nos virtutem auximus, Barbari ferociam infregere. E non hà dubio, che tuttoil

Firgil.

to il male viene da i Capi, perche tutta volta ch'essi facciano il debito loro con qualche rigore, gli soldati staranno sempre in ossicio, massime quando, Intentum, & magnis delictis inexorabilem sciant, cui multum asperitatis, etiam aduer sus leuis conspicitur, e tanto importa questa massima, che bisogna procedere contra idelinquenti, anco quando non vi fosse così tutta l'auttorità, come fece Memmio Ruffo Maestro di Campo, che fe-Tacan, ce ammazzare un foldato seditioso, e tumultuante, bono magis exemplo, Xenoph. quam concesso iure. Che per ciò diccua Ciro; Boni vbi viderint vitiosos ignode Ped. minia affectos, longe magis animati, virtute capescent, E quando i Capitanisi Chillia. faranno così sentire, al sicuro che ad ogni altra cosa penseranno i soldati, che alle solleuationi, & à i mali essempi de gli altri, & però à casa o Capitani.

#### CONSIDERATIONE CXXXII

Inferioris Exercitus Miles in rabiem prolapsus est, orto ab Vndeuicesimanis, quintanisque initio, & tractis prima quoque, ac vicesima legionibus.

"è detto di sopra, che gli auttori de i moti cercano sempre d' hauer più compagniche possono, perche Dant animos vires. S'è detto ancora, che non c'è il meglior remedio à così fatte turbulenze, che la separatione, & però non occorre qui replicar, mà si ricorda, che la prestezza, accompagnata dalla prontezza di partiti, per farla acconciamente seguire, sarà il megliore antidoto, che in simile malore si possa adoperare. Valente vedendo le Compagnie Oladesi tumultuanti, & insolenti, & inteso che era da i Tungri trauagliata Tac. hi. 2 la Gallia Narbonese, si seruì dell'occasione, & simul cura socios tuendi, & militari aetu, cohortes turbidas, ac si vnà forent praualidas, dispergendi, partem Batauorum ire in subsidium iubet, & così denono fare i Capitani sani, per ilmorzare il fuoco delle feditioni fenza fangue.

## CONSIDERATIONE CXXXIII.

Nam issdem estivis in finibus V biorum habebantur per otium, aut leuia munia.

Costa confirmatione di quanto si è detto. Trouauansi queste le-D gioni vnite, & in otio, & perche si è ricordato altroue, che questo fia la peste degli Eserciti, non occorrerà adesso il replicarlo, mà dire, che Liu. dec. dall'otio, come da fonte putrido, scaturiscono i maggiori disordini, e scandali. Et otium vt solet excitauit Plebis rumores. Et però Scipione quel 3.li.6. gran Capitano conoscendo ciò esfere verissimo, esfercitaua ogni giorno i suoi soldati. Ipse paucos dies, quibus morari Cartagine statuerat, exercendis na-Ibid. post ualibus, pedestribusq; copijs absumpsit. Primo die legiones in armis quatuor mil-PAHER. lium

lium spacio decurrerunt. Secundo die arma curare, & tergere ante tentoria iufsit. Tertio dies sudibus inter se, in modum insta pugna concurrerunt, prapilatisq; misfilibus iaculati sunt . Quarto dies quies data . Quinto iterum in armis decur sum est. Hunc ordinem laboris, quietisq; quoad Carthagine morati sunt servauerunt. Remigio classicismilitesq; tranquillo in altum enecti, agilitatem Nauium, simulacrum naualis pugna experiebantur. Il che hò voluto intieramente recitare quì, accioche sappiano i Capitani non esser la più sicura, & ispedita strada per tenere il soldato in officio, e per farlo buono, evaloroso, quanto quella che lo porta dall'otio, ad vn continuo essercitio.

### CONSIDERATIONE CXXXIV.

Igitur audito fine Augusti vernacula multitudo, nuper acto in Vrbe delectu lasciuire sueta laborum intolerans, implere ceterorum rudes animos.

Olte cose degne di consideratione porta l'A. in queste puoche parole, e prima, audito fine Augusti, che ci significa che la morte del Prencipeapre la porta alle nouità, e negli Eferciti, e negli

Stati, graro interregnum (diceua il mio Macstro) quin seditio. Cremon. E però è necessario che il successore apra molto bengli occhi à ciò, e con ne ad Gle premeditati remedij ci prouegga, che se starà aspettando à quel tempo, ò men.s.

non potrà, ò tronerà molto più difficile il riparo, sapendo molto bene i seditiosi valersi dell'occasione, Et nouum, & nutantem adhuc Principe pre- Tac.an. 1 cibus, vel armis adire. Segne, Vernacula multitudo, che viene à confermare ciò che si è detto di sopra, cioè, che l'unione de gli Eserciti, è pericolosa massime quando stanno otios. Nuper acto in Vrbe delectu, che dimostra, che s'erano serniti, per empire le legioni di quella schiuma, di quella seccia, & di quello escremento della Città, che anche hoggidì suole essere adoperata negli Eserciti, dalla quale però non si può aspettare alcuno buon fertigio, perche oltre all effere imbelli, pretendono fempre questi tali più de gli altri nelle cose di prositto, mà nelle satiche si scaricano, e le lasciano volontieri a' compagni, Et laborum, & buiusmodi aliarum rerum. aquo animo semper smunt plus alium babere, qui velit, & però dicostoro giu- Xenoph. dicana Ciro, fi habendus fit miles ad agendum firenuus, & obediens, ex exerci- de ped. tu huiusmodi homines esse eijeiendos, e porta la ragione condire, che il solda- ibidem. to è un cotale animale, che si lascia guidare, Omnis enim multitudo, & maximè militaris, mobili impetu fertur, & che il buono è facilmente tirato alle Cur. li.99 impresegloriose, má molto piñ alle sceleraggini il tristo, e perche plures sunt improbi viri, quam probi, quinditegueche elsendo costoro cattiui, sa- xenoph. ranno molto più facilmente tiratial male, ch'al bene, & però non doue-1bidem.

rebbe questa sorte d'hue miri ester descritta, od' affoldata, mà scacciata più tosto, esbandita da gli Eserciti, perche saranno sempre i primi à tumultuare; onde appare quanto male facciano que' Prencipi, che si ser-

uono

uono di simili quisquilie, & immonditie delle Città, attipiù alla fuga, che allabarraglia, più al robare, che al maneggiar l'armi, più alle feditioni, che alla disciplina, più al turare co' loro cadaneri le fossa, che al disendersi co le mani, valorosamente combattendo; & però, ò Prencipi, ò Capitani, Quemadmodum equos quæritis, non qui patrij sint, sed qui optimi, sic & homines Abidem. queritote. Perche qual buon seruigio, ò quale aiuto si può sperare da quell'Esercito, che sia composto di simile lordura, auezzaad ogni lasciuia, impatiente della fatica, & che cerca anco d'amorbare gli animi degli altri foldati, di quel malore di fellonia, del quale ella è quasi naturalme-Tachi, 2. te contaminata? In costoro, Non vigor corporibus, non ardor animis, fluxa arma, segnes equi, & vn tale soldato è impatiens solis, pulueris, tempestatum, quantumq; hebes ad sustinendum laborem, tantò ad discordias promptior. Eperò qual meraniglia, se nelle Guerre moderne, nelle quali gli Eserciti sono per lo più coposti di simile canaglia, si veggono i soldati à fare così brutta riuscita nelle fattioni, riescono così inettialle battaglie, & così imbelli alle occasioni, che all'apparire del nemico, è si lasciano ammazzare come tante pecore, ò gettano l'armi, esi mostrano più prontidigambe che Sen. Ep. dibraccia? Fortion miles ex confragroso venit . Segnis est vrbanus, & verna. Nullum laborem recufant manus, qua ad arma ab aratro conferuntur. In primo deficit puluere ille vnetus, & nitidus . Senerior loci disciplina sirmatingenium. aptumq; magnis conatibus reddit. Facciano intorno à ciò reflessione quelli, à chi tocca, & ò procurino i Prencipi di hauere nel suo Stato gli soldati essercitati, ò ne prendano de buoni one sono.

# CONSIDERATIONE CXXXV.

Venisse tempus, quo Veterani maturam missionem, inuenes largiora stipendia, cunsti modum miseriarum exposcerent, sauitiama; Centurionum vecisceretur,

Fac.au. 1

I come le legioni d'Vngheria lamentandosi nel tumulto ecicitato da loro diceuano, alio vocabulo eosdem labores perferre, così potiamo dire noi adesso di queste legioni di Germania, alijs vocabulis easdem seditiones excitari. Quelli diceuano, quod tricena, aut quadragena slipendia senes tolerarent, questi, venisse

tempus, quo V eterani maturam missionem exposcerent. Quelli, denis in diem assibus, animam, & corpus estimari, questi pretedeu ano largiora stipendia, questi si doleu ano che, V erbera, vulnera, duram hiemem, exercitas astates, bellum atrox, aut sterilem pacem essent sempiterna, questi modum miseriaru exposcunt. Quelli si doleu ano, sentiam Centurionum, & vacationes munerum reduni, e questi pure s'animau ano l'vn l'altro, che, sentiam Centurionum viciscerentur. Dimaniera che si vede, che come haucu ano gli stessi sini, così caminau ano anco per glissessi mezzi. Etperò conoscendo si le cause di questi disordini, deu onsi auco procurare da quelli à quali tocca, i remedi de mali,

mali, accioche non feguano negli Eserciti loro gli istessi inconuenienti, che si veggono quì, & altroue.

## CONSIDERATIONE CXXXVI.

Non vuus bæc, vt Pannonicas inter legiones Percennius, nec apud trepidas militum aures, alios validiores exercitus respicientes, sed multa seditionis ora, vocesque.

detto altrone, che la moltitudine vale affai à destare le seditioni, e che i Capi d'effecercano sempre di far gente. L'A. dice di sopra, parlando di questo moto. Quanto plures, tantò violentius, e però il ricordo che si è dato, di non lasciare in otio vnita gran moltitudine de soldati, deue essere molto ben considerato, non potedosi applicare più opportuno rimedio à gli amotinamenti d'efferciti, che, ò tirare i soldati à combattere, & à sfocare la rabbia contro il nemico, ò separarli, e dividerli; così vedremo puoco à basso, che Memmio Mackro di campo, reduxit in hiberna turbidos, e Germanico comandò à costoro, kidem. Dividite turbidos,& da loro stessi pentiti, orabant, ignosecret lapsis, & duceret în hoste, e frà le cause, per le quali s'acquettarono le legioni d'Vngheria, vna fit, che la continua pioggia impediua loro il congregarsi . Vt non in- ibidem. gredi tentoria, congregari inter se, vix tutari signa possent. È puoco à basso vedremo che Germanico mandò nel Paete de Suizzeri i Veterani, specie defendenda Prouincia, ob imminetes Sueuos, caterum vt auellerentur castris, e l'istesso Germanico vedendo che, Truces etiam tum animos, cupido inuolat eundi in hostem, sequitur ardorem militum, & attaccata la battaglia, Voce magna, hoc illud tempus obliteranda seditionis clamitabat, pergerent, properarent, culpam in decus vertere. & dopò hauer ottenuta la vittoria, ne seguitò poi, che, Quietu inde iter, sidesq; recetibus, ac prioru oblitus miles, in hiberna locatur. Ibidem, Alessandro Magno accortosi, che per la morte di Filota, s'erano quasi amotinate le sue genti, Satis prudens, otij vitia, negotio discuti iussit. E di tutto Cur. li.7. ciò possono prendere essempio i Prencipi, ei Capitani, come posseno e debbano in occasioni simili gouernarsi.

## CONSIDERATIONE. CXXXVII.

Nec Legatus obuiam ibat, quippe plurium vecordia constantiam exuerat.

L vero mantice per accendere il fuoco delle seditioni ne gli esterciti, è la trascuraggine, ò viltà de i Capitani, perche questa accresce l'ardire, e l'arroganza rel soldato, e lo rende insolente, e non hauendo chi lo raffreni, e sentendosi gagliardo per la moltitudine, facilmente si lascia trapportare alla licenza, & da questa alla seditione, pessendo essentia essentia sine constantia, sine auctoritate, ne quieto quiden milite, resignen. E per dimostrare che questo sia vero, porteremo qualehe essentiano pio. Quando sotto à Galba, le legioni de Germania cominciarono à tumultuare, e che ruppero le sue imagini, era facile il remedio, perche non tutti i soldati s'intendenano bene insieme, nè caminanano tutti di con-

stidem. certo, se il Capitano ch'era presente vi si fosse opposto. Sed spectator sagiti Hordconius Flaccus consularis, cum adesset, non compescere ruentes, non retinere dubios, non cohortari bonos ausus, sed segnis pauidus, en soccordia innocens si lasciò andare la cosa tant'oltre, che, Vindè plures erant, omnes suere. E Vitelio rouinò, perche, mentre gli Esserciti erano titubanti al riuoltarsi, ò nò, in fauore di Vespasiano, e che doucua procurare di matenerli à sua

desiotione; Cum Fabium Valentem ad bellum impuliset, curis luxum intendebat, non parere arma, non alloquio exercitioq; militem sirmare, non more vulgi agere, sed vmbraculis hortorum abditus, vt ignania animalia, quibus si cibum suggeras, iacent, torpent que, praterita, instantia, sutura, pari oblinione demiserat. Et qual meriniglia poi, se à così stupida traccotaza, seguitò il macameto di Lucillo Fasso; la riuolta dell'armata di Rauenna, & la rebellione di Cecinna? Se parimente Fabio Valente, suo Capitano hauesse vsata la dis ligenza che douena, nel marciare, la sodetta armata non si sora riuoltata, mà non essendo manco dedito al lusso del suo Padrone, Dum multo, ac molli concubinarum, spadonumque agmine, segnini quam ad bellum incedens,

ta, mà non elsendo manco dedito al luiso del suo Padrone, Dum mutos ac molli concubinarum, spadonum que agmine, seguius quam ad bellum incedens, proditam à Lucillio Basso Rauennatem Classem, pernicibus nuntis accepit. Con che resta chiaramente prouato, che la negligenza de' Capitani è il vero mantice delle seditioni ne gli Esserciti, e però non si potrà mai tanto ricordare à i Capitani l'accuratezza in questo particolare, che no sia molto più necessaria, essedo verissimo che la trascuraggine loro, può cagionar gran danni, come la diligenza gran bene; Ricordinsi no che d'altro, Tae. hi, 1 che, Duo Manipulares suscepte e Imperium Populi Romani transferendum, Esta che, Duo Manipulares suscepte e Imperium Populi Romani transferendum, Esta che suscepte e Imperium Populi Romani transferendum suscepte e Imperium Populi Romani e

transtulerunt, che così restaranno presuasi, non potere essere souuerchia intorno à ciò qual si sia diligenza.

## CONSIDERATIONE CXXXVIII.

Repente lymphati, districtis gladis, in Centuriones inuadunt, ea vetustifsima militaribus odis materies, & sauiendi principio m.

Vtte le seditioni hanno principiato col sangue de Centurioni, come si vede quà, & come si legge in tutto il progresso dell'Historia, & la causa è, perche à i Centurioni tocca il tenere in officio i soldati, & il procurare che sacciano le sentioni militari, inuigilare che siano ben satte, e quando trouano mancamento, ca sigare chi manca, e tutto ciò porta seco cagioni d'odio, perche essendo di sua natura nato l'huomo per comadare, dissi inente si conduce all'obedire, e quado con

1. 1858 (S. ) 4

do con qualche violenza ci è sforzato, non può non odiare l'auttore di così fatta violeza. Quindi vediamo che i foldati portano nelle loro querele, fauitia conturionum, nella folleuatione di Vngheria si sente, cui paucis Tuc, an. r Centurionibus, paucioribus Tribunis, in modum seruorum obedirent? & in questa si ricordano i soldati l'vn l'altro, che, sautiam Centurionum viciscerentur. Perche adonque la qualità del loro vificio li confiringena ad viare termini rigorofi coi soldati, per farsi obedire, quindi nasceua in esti l'odio contra di loro & il defiderio della vedetta. Daua anco materia à glisdegni l'anaritia de glistessi Centurioni, i quali per pronecchiarsi (per vsare il termine, che hoggi s'vsa alla Spagnuola) pigliauano da i soldati più facoltosi vna specie di tributo, che pagauano loro, per esser liberi dalle fontioni militari, e da altre granezze, e donedo poi portare le istesse granezze li soldati più poneri, in minor numero, veninano ad essere più aggrauati, onde nasceua lo sdegno, quasi che per l'auaritia d'essi Céturioni, che faccuano essenti molti, si addossasse loro maggior peso. Questo si vede chiaro nell'A. mentre nell' assontione di Ottoneall' Imperio, frà le altre petitioni fattegli da soldati, racconta, Flagitatum vi vacationes præstari Centurionibus solite remitterentur. Namq; gregarius miles, vt tributum annum pendebat &c. Dimaniera che non solo la qualità del carico, mà la stessa quaritia loro, era causa dell'odio, che quasi vniuersalmete era portato à Centurioni, onde non si vede mai principiato alcun tumulto negli Esserciti, come si è detto, che i Centurioni non siano stati i primi à ca- Tacana minare per li ferri, & ea vetustissima militaribus odijs materies, & sauiendi principium. Deuono per tanto i Generalid'Esserciti, che vogliono i soldati quieti, stare occulati, che non siano i poueri soldati, per impire l'ingordigia de minori Ministri più aggrauati di quello che porta il douere, e che non siano loro vsate delle estorsioni, perche malamente sopportano gli animi generosi la violenza.

#### CONSIDERATIONE CXXXIX.

Non Tribunus vltrd, non castrorum Præfeetus ius obtinuit, vigilias, stationes, & si qua alia prasens indixerat, ipsi partiebantur.

Gli mi pare, che, & dalle cose già dette, & da questo luogo si possa vedere il principio, il progresso, i mezzi, & il fined'vna compita seditione, ò amutinameto d'Essercito, come si dice hoggidi. Fù detto di questi soldati, che, Mente ambigua aliene Tac.an. seditionis fortunam speculabantur. Che vuol direche già haueuano nella mente loro infellonita, coceputo questo delitto. Mà come nei casi atroci suole per lopiù nascere nell'animo di chi deue essequirli certo orrore, e timore, che alquanto ritarda l'essecutione, così costoro dubiosi, e perplessi stauano osseruando, que andaua à parare la mossa fatta da gli altri.

Thidens.

altri. Poi trouandosi otiosi, & in gran numero vniti, quantò plures, tantò violentius, or dum in finibus V biorum haberentur per otium or leuia munera,

Ibidam.

cominciarono à prendere ardire, & à farsi animo dicendo, Venisse tem. pus, quo V eterani maturam missionem, &c. indiconoscedo le proprie forze, e non trouando ostacolo al premeditato eccesso, come che, Nec legatus obuiam ibat, & arrogandosi, sua in manusitam re Romanam, & suis victoris augeri Rempublicam, S'indussero à ridurre à persettione la conceputa sceleraggine,mentre, districtis gladijs in Centuriones invadunt, e per dare l'vltima mano alla fellonia, volfero che, Non Tribunus vltra, non Prafectusius obtineret, & essi come hauendo scosso il giogo, e perduto il rispetto verso i Ministri, Vigilias, & stationes partiebantur. Onde si vedeche nelle sceleraggini si camina quasi per grado, nè tutte in vn subito si producono, mà imitado la natura, formano i tristi prima il seto pernicioso della rebellione nell'embrione delle menti loro, col seme de scelerati pensien, indi suggerendolo il cibo di maluaggie operationi, lo vanno perfettionando, e finalmente il danno alla luce perfetto, con que' mostruosi menbri, che si sono veduti: sia per tanto replicato qui, ciò che altre volte siè detto, effer in fimili accidenti necessaria la diligenza esatta, e i subiti remedij, altrimete, come è più facil cofa (dicono i Medici) il procurare l'aborto, quando il feto è più debbole, che quando è fatto assai gagliardo, così se si lascia che questo mostro di rebbellione prenda forze, e vigore, sarà molto più difficile l'impedirlo, che non venga perfetto alla luce, e che no mostri leforze suegagliarde, con mille mostruosità, e co dar la morte à chi doueua prima che nascesse, sopirlo.

#### CXXXX. CONSIDERATIONE

Id militares animos altius coniectantibus, precipuum indicium magni atq; implacabilis motus, quod neq; difiecti, vel paucorum instinctu, sed pariter ardescerent, pariter silerent, tanta aqualitate, & constantia, vt regi crederes.

Esti buono il partito che prese Alseno Varro, con la legione degli Olandesi tumultuanti, per fargli acquettare, di prohibi re il suono delle Trobe, il far le veglie, & altre fontioni solite essercirsi negli eserciti, ploro gouerno, onde ne seguitò che,

Torpere cuncti circufpectare inter se attoniti, & idipsum, quod nemo regeret pauentes, filentio, patientia, postremo pracibus, & lachrymis, veniam petebant, bifognerà anco in consequenza dire con l'A, che segno d' vn moto grande,& implacabile fosse questo, quando che, non come in vn discordante numero digente, ogn'vno faceua à modo suo ò le cose erano torbide, emal ordinate, mà conforme al folito erano rette, egouernate con tanta equalità, e constanza, come se vbidissero à i capi loro, ve regi crederes. Il che è simile à quell'altro concetto dell' A. Non tumultus, non quies, quale. magni

magni metus, & magna ira silentium est . A simili vnioni doucrà con tanto maggior'ardire andare in contrail Capitano, quato portano seco maggior pericoli, & ottimi remedij faranno quelli, che altroue habbiamo ri- Lin dec. cordati, per la disunione del popolo, & il tenere per massima, che, Ab 4.1.4. nullo genere non summum periculum est, si cætus, & concilia, & sarctas consultationes esse sinas.

#### CONSIDERATIONE CXXXXI.

Druso fratre Tiberij genitus , Augusta Nepos , sed anxius occultis in se Patrui, Auieque odijs, quorum cause acriores, quia inique.



Are volte nasce disgusto, & odio trà Parenti, che non sia pieno d'iniquità, e di rabbia, perche, ò farà prodotto da inuidia di maggior bene, come fii quello di Caim contra Abelle, Gene, a Quoniam respexit Dominus ad Abel, & ad munera eius, ad Caim.

verò, co ad munera illius non respexit, ò sarà per ambitione, come era quello di Esau contra Iacob, quello di Absalon contra David suo Padre, ò quello di Romolo contra Remo, volendo ciascuno di loro esfere Rè, onde fegui, che, cum altercatione congressi certamine irarum, ad ce- Lin. li.1, de vertuntur, ibi in turba illus Remus cecidit, ò come su quello di Eteocle contra Polinice, del quale disse Giocasta Madre loro, mentre stauano per combattere insieme,

– Stupeo & exanguistremo

Cumstare fratres binc, & binc video duos Sceleris subictu.

O nasce l'odio dal desiderio della vendetta, per ingiuria riceuuta, come quello di Atreo contra Thieste.

- Tota sub nostro sonct Argolica tellus equite, non fylue tegant Hostem, nec altis montium struite iugis Arces: relictis bellicum totus canat Populus Micenis, quisquis inuisum caput Tegit, ac tuetur, clade funesta occidat. Hacipsa pollens incliti Pelopis domus

Ruat velin me, dummodo vel in fratrem ruat.

Onde appare essere verissimo quello che siè detto nel principio, che si potrebbe dimostrare con mille altri essempi, se lo giudicassimo necessario. Essendo adonque le cause de gli odi che nascono trà Parenti piene d' iniquità, ne segue anco in cosequenza, che l'odio trà di loro sia più arab- Arispel. biato, e la ragione è portata dal Filosofo, Fratrum contentiones, & ire (dice lib. 7.c.) egli) sunt acerbissime, quia qui se nimium amant, se nimium oderunt. Et il nostro A. dice. Que apud concordes vincula charitatis, incitam enta irarum apud infen-Tas.ans

Senec in Theb.

Senec, 123 Thiests .

Senec. in

sos sunt, e non è poi merauiglia, se rare volte segua odio trà due Parenti Prencipi, che non succeda anco la morte d'vno d'essi.

Hip. A fratre frater, dextera nati, Parens

Hip. Cecidit, Maritus, coniugis ferro iacet,

Perimunt que fetus impie Matres suos.

Douendosi per tanto suggire queste occasioni di signisti, e d'odi, massime da Prencipi, e da quelli che dominano, perche il timore è vna mala bestia, & il Parente che sà d'esser odiato, non può non temere à se stel-

Senec. in so, sapendo che il Prencipe Tantum potest quantum odit, & che Grauis ina stiesse, Regum est semper, e quindi si mettono poi à fare di quelle rissolutioni, e riuolutioni, che si sono viste (per lasciare le Historie antiche) nelle case di
Lancastro, & di Hiorch, & in altre. Et dall'altra parte il Prencipe, che si
vede hauere non vn Parente, mà vn riuale nel Regno, hà grande occasione di temere à se, & allo Stato, e

Cum licear vna voce suspectos sibi

E difficile il raffrenarsi, & però non sarà mai che questi odi non siano scelerati, perche trattandosi in essi della vita d'uno, & dello stato, e della vita dell'altro, chi non vede che è necessario che siano altretato arabbia-

ti, quanto fono le cause maluaggie? & che l'vno non potrà mai afficurarsi dell'altro? Noi habbiamo altroue trattato, come possa portarsi il Préncipe con sogetto grande di cui habbi sospera ficurarsi, & come altresi debba portarsi quelli, che sà d'essere odiato, e però non replicheremo più altro, mà ricordando che non è sempre vera quella massene cin sura, che serrum tue atur Principem, affermare pro essere propisione arman-

sene c.in sima, che Ferrum tueatur Principem, affermaremo esser migliore armatu\*&. ra la clemenza, e la pietà, & che i Prencipi faranno prudentemente se lasciatigli odi, e i timori, ameranno, che saranno riannati, e più sicuri.

## CONSIDERATIONE CXLII.

Vnde in Germanicum fauor, & spes eadem.

Inna cosa è più atta à reninare yn sogetto simile à Germanico, che l'applauso, & il sau or eccessivo del Popolo, sì per essere egli volubile, & inconstante, onde à ragione di luisù detto

Fluctuque magis mobile vulgus.

Her. fur. Volgedosi cgli, e riuolgendosi ad ogni picciol sossio, quado, e come l'auta delle occasioni logira, e però sopra di lui nossi può sar sondamento alcuno certo, vedendosi la sera empiamente trucidato da lui quelli, che la mattina haucua con ogni adulatione adorato, onde il nostro A. Negi illis (parla il volgo) iudicium, aut veritas, quippe codem die diuersa, pari certamine postulaturus, perche il Popolo Romano alla presenza di Galba vole-

ua mor-

ua morto Ottone, e pure la sera adorò, e riconobbe questi per Imperatore, & ammazzò quelli, con tanta contrarietà di se stesso, che, alium crederes Senatum, alium Populum, ruere cunsti in castra, ante ire proximos, certare cum pracurretibus, increpare Galbam, laudare militum iudicium, exosculari Ottonis manum, quantoq; magis falsa erant qua siebant, tanto plura facere, Non è donque da fidarsi nel sauore, & applauso popolare, poi che à guisa di volubile palla, la quale essendo facile al volgersi, come che in vn punto solo habbia la sua quiete, non si può sopra d'esso sare certa sorte di sondamento sodo, e stabile, onde à ragione sù detto,

O funcstus multis Populi Dirusque fauor, qui cum flatu Vela secundo, rateis impleuit, Vexitque procul, languidus idem Deserit alto, seuoque Mari.

Senec.in Octavia.

S'aggiogeancora al pericolo dell'instabilità sua naturale, il sospetto, che si dà al Prencipe regnante, il quale non sentirà mai bene, che vno che gli sia suddito habbi tanta auttorità, e tata gratia col popolo, che possa muo nerlo, e girarlo à sua voglia, e che sia amato, e stimato più di lui, in modo che, si velit Imperium, promptum se ostentet, perche è tanta la gelosia Trecare, del regnare (come altre volte s'è detto) che generandosi nella mente del Précipe vna minima scintilla d'ombra, ò di sospetto, egli non potrà per voler tetare tutte le vie, ò giuste, ò ingiuste, ò rette, ò indirette, ò oblique, per isgombrare da se il timore, & vorrà venire, se non basteranno le relegationi speciose, ò gli essigli, à i veneni, alle mannaie, & alla morte di colui, che gli hauerà datto sospetto, e dirà

Tollantur hostes ense suspecti mihì.

Senec.is

Guardinsi donque di non dare di se sospetto questi sogetti eminenti, & odani che hanno le buone qualità che ascrisse l'A. à Germanico, perche sacendo con l'altezza de meriti loro, ombra à i regnanti, corrono pericolo ch' essi non s'inducano sacilmente à comandare quello

Ibidem.

E però sia regola irrefragrabile di sogetti tali il fuggire quanto potranno l'applauso, & il fauore del Popolo, & ogni ostentatione di potenza, & di auttorità, e seruansi di quei ricordi, che altroue
per saluezza loro habbiamo dati, mà sopra tutto s'hauranno satta qualche impresa notabile, non si curino di magnificarla, perche accrescerà la ma-

Cosid.38

la volontà nel Prencipe, e saprà reponere odium donec impetus sama, & sauor militum languescat. mà ripiglierallo à suo tempo.

Tac. ins

#### CONSIDERATIONE CXLIII.

Nam Iuueni ciuile ingenium, miracomitas, & diuersa d Tiberij sermone; vultu, adrogantibus, & obscuris.

Veste sono doti naturali, che rendono la persona, che le possiede, molto cara, & amata, ese vengono anco con l'arte accresciute, & essercitate, affascinano in maniera il Popolo, che si la-

List, 15.1'

scierà tirare ad ogni suo ceno, & volontà. Quello, benignè salutare, alloqui plebis homines, domum inuitare, adesse in foro, nunquam vlli neque publice neq; prinatim truces effe, ò cheessorcismi, in sogetto tale, per incantare, e per cicurare quella fiera di molti capi della plebe? Cetare ficaptiuò glianimi del Popolo Romano. Lenitate, clementia, confuetudine, stu-

CRS.

plut. in dio, e con queste arti, magnum ex Plebe, quam præter eins ætatem colebat, beneuolentiam comparauit, iamque sensim, cum epulis, & comestationibus, tum splendidissimis in omni vita moribus, non mediocrem sibi in Republica potentiam Cap, bift. auxit. Così il Prencipe d'Oranges ne i nostri tempi, acquistossi gli animi

di Fian- de Fiaminghi, con la pia ceu olezza, ecol mostrarsi cortese à tutti, & ardente, e desideroso del beneficio publico, & vniuersale, in modo cheli puote indurre alle solleuationi, che si sono viste. Tirando adonque queste conditioni, che in Germanico risplendeuano in eminenza, tata consequenza seco, non è merauiglia, se Tiberio haueua sospetto di lui, egli portaua odio, perche se egli s'hauesse lasciato tentare dall'ambitione, à folleuarsi, e voltarglicontra quelli Esferciti, a quali comandana, non è dubio che essendo egli prode & isperimentato guerriero, & hauendo il fauore del Popolo, e la beneuolenza de' soldati, haurebbe poste in iscompigliotutte le cose sue, eperche.

Senec, in

Peior est bello timor pse belli Thie He. Quindi segue, che sicome è costretto il Prencipe ad aprire molto bene gli occhi sopra simili sogetti, così nasce anco in lui in consequenza versogli istessi quell'odio, che porta seco cosa di cui teme, chi ha potenza dicauarsi la paura.

Qui sceptra duro sæuus imperio regit

In wedspo de.

Timet timentes, metus in auftorem cadit.

E' il regnare, come habbiamo detto altroue, cosa sottoposta alla rouina, & però piena d'ombre, di gelosia, di timore, e si come non deue sauio Prencipe permettere, che alcuno venga in tanto colmo d'auttorità, & di gratia appresso il Popolo, ò sopragli Esferciti, che possa girarli, e muonerli à sua voglia, così quando vedrà ch'egli per riputatione acquistata, lo possa fare, deue leuargli l'occasione, ò con mandare qusto tale da qualche lontan gouerno, ò carico, come fece Nerone, che per leuarsi di gli occhi vn riuale nell'amore di Poppea, mandò Ottone al gouernoin PortoPortogallo, & ne emulatus in Vrbe ageret, Prouincia Lusitania prasicitur, ò Tac.an. con leuargligli Efferciti, come fece Tiberio con lo stesso Germanico, al quale, haud ingratum accidit, turbari res Orientis, vt easpecie Germanicum sue- Tec.an. 2 tis legionibus abstraheret, nouisq; Prouncijs impositu, dolo simul, & casibus obie-Staret; e dall'altra parte questo tale deue guardarsi come dalla peste, di no dar causa di temere di se, e quanto maggior vede essere verso di sel'applauto, e la beneuolenza del Popolo, ò de'foldati, tanto più dene restringersi nell'apparenze, e suggire certe publiche dimostrationi, per non date vn minimo fospetto di se, perche se bene vanno molto circospetti i Precipi à non disgustare il Popolo, & à non dargli materia di solleuationi, e non corrono di leggieri à certe rigorose essecutioni, nondimeno non vogliono alla fin fine viuere con questi timori, & ombre, elasciati i rispetti di non concitarsi l'odio con rissolutione atroce, si fermano nell' Idea quella massima,

Ars prima Regni, est posse te inuidiam pati. E Nerone si leuò dauanti Britannico, & intellecta inuidia, odiun intendit, ingentibusq; Agrippina minis, quia nullum crimen, neq; iubere cadem fratris pala audebat, occulta molitur, Parari venenum iubet & c. Et al fine anco fece amazzare la stessa Madre, per liberarsi da ogni sospetto. E però se voglio no questi sogetti assicurare la propria vita, deuono imitare Tolomeo gran servitore d'Alessandro, il quale, modico ciuiliq; cultu, liberalis in pri- Cur. li, c. mis, adituq; facilis, nihil ex fastu Regio assumpserat, ob hac Regi, an popularibus carior effet, dubitari poterat. Mà si come hano da guardarsi i sudditi dal sospetto, e dall' irade' Prencipi, così questi deu ono farsi amare più d'ogni altro da i sudditi, e suggendo quelle cose, che partoriscono l'odio, deuono perfuaderfi, che

Pulcrum eminere est inter illustres Viros, Consulere Patrix, parcere affletis, fera Cade abstinere, tempus atque ira dare Orbi quietem, seculo pacem suo, etengano per fermo, che Hec fumma virtus, petitur hac cælum via.

Sence. in Her.fur. Tac.an.

Senec. 11

Ibidem.

## CONSIDERATIONE CXLIV.

Accedebant muliebres offensiones, nouercalibus Liuia in Agrippinam stimulis.



ON deuono mai i Prencipi permettere nelle case loro questidisgusti, e queste risse frà le donne perche sono molto scandalose, e pericolose, nè finiscono sempre col semplice odio di lor sole, ma tirano taluolta in consequenza le Città intiere, che? la rouina istessadello Stato, e delle famiglie.

La rissa che nacque trà Tullia, e sua sorella, per isfrenato desiderio di regnare che haucua quella, partori la morte a questa, & al Marito di quel-

Liu. li.1. la, le nozze incessuose col Cognato, la morte del Padre, e finalmente la mutatione di Stato, hauendo occupato il Regno Tarquinio, & creditur, quia no abhorret à catero scelere admonitu Tullia id factu, massime, che anda. do ella dapoi in carozza nella curia, fù la prima che dasse titolo di Rèa Tarquinio, e nel ritorno essendo arriuata oue giaceua il cadauero di Ser uio suo Padre, trucidato, e sporcato di sague, essa nodimeno volle passar auanti, & sceleratum Vicum vocant, qua amens, agitantibus furijs sororis, ac vi-Ibidem. ri, Tullia per Patris corpus, carpentum egisse fertur, partem sanguinis, & cadis

Paternæ cruento vehiculo contaminataipsa, respersaq; tulisse ad Penates suos, Virique sui. Similmente la rissa che nacque trà le due sorelle Fabie, per es-

sere la prima maritata in vn Nobile, ch'era Tribuno de'soldati; e l'altra in vn Plebeio, partorì alla Republica Romana grandissime perturbationi, perche vedendo la feconda ad entrare in casa della prima vno de'soldati della guardia del Tribuno, e merauigliata fi della qualità della perfona, non hauendo mai visto nella sua, persona tale, & inteso quello che era, cominciò a detestareil suo Matrimonio, come inferiore a quello della sorella, & a dolersi del Padre, c'hauesse maritata quella in vn Nobile, e data lei ad vn Plebeo, nella casa del quale non si vedeua vestigio d' honoreuolezza, ò di potenza, e ne seguì, che volendola il Padreacquetare, l'essortò che, bonum animum haberet, eosdem prope diem domi visuram honores, quos apud sororem vidisset, e per ciò fattosi capo ad vnirei Plebei, e fatta violenza al Senato, furono creatii Tribuni della Plebe, e stabilite molte leggi, come poco fauorenoli alla Nobiltà; così che partorirono

alla Republica grandissime perturbationi, come si può vedere appresso Linionel fodetto luogo.

Senec. in Hip.

Est Dux malorum fæmina, & scelerum artisex. E però non si deuono mai da sauio Prencipe permettere queste gare, e male sodisfattioni trà le donne, per le brutte, e grandi consequenze, che come s' è visto tirano seco, e poi se

Instruitur omnis fraude fæminea dolus.

Sense, in Hip.

S'ha sempre da temere, che per venire a qualche suo fine, ò a far qualche vendetta non si riducano a commettere ogni gran sceleraggine, perche Arift. de mulier est imida, querula, maledicentior, mordacior, anxia, desperans, impudennasu.ani tior, o mendacior, le quali qualità la tirano facilmente ad ogni machinamento, non potendo tollerar l'emola. Così quella impudica, e scelerata di Poppea non potendo sopportare Ottauia, ch'era maritata a Nerone,e sapendo che non era per leuarsela dauanti, se prima non restaua oppressa Agrippina madre di Nerone, crebris criminationibus aliquando

malitali. 9.8.1.

> per facetias incusabat Principem, & pupillum vocabat, qui uessis alienis obnoxius, non modò imperii, sed libertatis etiam indigeret e tanto seppe fare, che, Vbicunque baberetur (cioèla madre) prægraue retus, interficere constituit. Veggafi donque quanto la gara frà le donne, è pericolofa, quando può partorire così brutti mostri, quali sono quelli, che si sono accennati,

> > CON-

Tac.an. 14.

## eentl. elinecesseentable mar decelere Menofraciliques CONSIDERATIONE CXLV.

Sed Germanicus quanto summa spei propior, tanto impensius pro Tiberio niti.

Ibuoni, e fedeli Ministri deuono sempre anteporre al proprio commodo, & alla propria vtilità, il beneficio, e l'vtile del suo Prencipe, quantonque egli fosse maluaggio, e mostrasse mala volontà cotra di loro; è necessario che sappino tor le vicede dei tempi, & le inconstanze delle volontà, e benche conoscano che la Corte sia vn mostro c'hà duecnori, e due lingue, hanno d'hauerne essi vn folo in sestetli, che stia sempre riuolto alla fedeltà, & intento al seruigio del suo Signore, e quantonque s'accorgessero ch'egli o non aggradit se la seruità, ò non nefacesse quella stima ch'essi desiderano, o che anco sapessero d'etser odiati, come lo sapeua Germanico; ricordinsi non dimeno, che ferenda Regum ingenia, & che Regum, Ducumque clementia, non in ipsorum modo, sed ctiam in illorum qui parent ing snijs sita est, & che obsequio mitigantur Imperia. E' di mestiero a chi solca questo procelloso Mare della Corte il soffrire molte veglie per arrivare al riposo, consumare molto tempo per far quaiche auanzo, sostenere molti affronti per riportare il proposto honore, incontrare molte calonnie per sottrarsi alle inuidie. Deuono proporfi mille cose aspre, edolorose, & imparar con la patienza, e co l'affuefattione ad amollirle, & a sopportarle. E' necessaria quella quasiannichilatione de proprij humori, e pensieri, & vna semplice conformatione della sua volontà, con quella del suo Signore, perche, Seruo villius parere di Eto, quam ifferre consilium. Sopra tutto deu ono ser- curilis uire con amore, e non mostrar mai di far forza, ma per pura beneuolenza il seruigio, perche diceua Ciro, Ministris non libenter vtar, quos sciam Xenoph. necessitate ministrare, quos autemnorim beneuoletia, amicitiaque mea, quod opus de ped. est capesere, hi mihi videntur, etiamsi peccarint, facilius ferendi, quàmij, qui me Circ. U.3 exosi,omnia cumulatissime necessitate præstant. Chi si mette a servire vn Precipe, & a trattar negotij grandi, ha da perfuaderfi di perder la contentezza,& il riposo,& di ritenersi la sola patienza. Il Ministro grande deue hauer sempre a canto la Macstà, la sede nella lingua, e nel cuore, la prestezza nelle mani, la prudenza nell'intelletto per operare, la fottigliezza nelle ragioni, la prontezza ne i partiti, la viuacità nell'intendere, la chiarezza nelle rifolutioni, la fodezza ne i discorsi, la gratia nelle dissimolationi, la granità nella verità, ell'isperienza nei negotij, così in saperli ordinare, e cominciare, come in continoarli, e finirli. Sopra tutto deue procurarfi la riputatione, con farfi conoscere huomo da bene, sincero, leale, veritiero, efedele, (perche dalla riputatione nasce il credito, ò discredito del Ministro)e segli accade, ò sia necessitato ad vsare la dissimolatione (che è vna certa antica, e strana virtù della Corte ) faccialo così parcamente, che la verità,

Tachi.40 Curt.li. 8

verità, e l'innocenza non habbiano a dolersene. Non vsi mai la propria auttorità ò potenza in danno di chi si sia, ma sforzisi di far seruigio, e besenee de neficio a tutti, e creda che, Beneficio etiam fera mansuescunt. Sia certo che, come non manca maicosa alcuna a chi teme Dio benedetto, che così l'essere zelate della fede, & osseruatore de i diuini precetti, lo farà prospe-Pfal. 33. rare, Quoniam non est inopia timentibus Deum. Per acquistar la beneuolenza de Prencipi è necessario l'accomodarsi alle loro inclinationi, mostrar di compiacersi de' loro essercicij, non biasmar la loro maniera di viuere, i loro costumi, e desideri, pur che non offendano Dio, quantonque anco non fossero così retti, ricordandosi che Clito, e Calistene vi lasciarono la vita, perche biasimarono troppo liberamente il capriccio d'Alessandro, Curt.li.8 di volere esere tenuto Dio. Grauitas viri, & propta libertas inuisa erat Regi, ne include contradittione, sub malis Principibus magnos viros esse. Mostrisi Tac. in desideroso dell'accrescimento de'Stati, dell'entrate, e della gradezza del Agr. suo Signore. Conosca bene sestesso, nè si lasci (voledo acquistare maggior autorittà) tirare da certa vana presontione ad abbracciare quello che sà di no poter ben stringere, perche si come sono saui quelli, che per parere maggioridi sè non si curano così d'esfere postiin mostra, nei primi, e ne i più graui negotij, onde riuscendo bene ne i mediocri, il Mondo gli stima capacianco de principali, così pazzida catena deu ono riputarsi quelli, che volendo parer di strasapere, abbracciano imprese che superano la loro capacità, rouinano i negotij, recano danno al Precipe, e scuoprendo la loro incapacità perdono il credito, e la riputatione. Prudentes puta, non eos, qui maiora suscipiunt quim sustinere possint, sed qui & mediocru desiderant, que aggrediuntur, perficere possunt. Occorrendo al Ministro vicire dello Stato, in Paese alieno, offerni ne gli Stati altrui, quello che viè di notabile, non folo quato a ipassi d'importanza, ma quato alle Fortezze ancora informifi della maniera del gonerno, così in pace, come in guerra, come sia servito il Precipe, in che cossistano le sue forze, le sue entrate. la grādezza, ò picciolezza, e l'importaza d'essi Stati, la fertilità, ò sterilità delle căpagne, le qualità, le inclinationi, il genio, i costumi dei popoli, se aguerriti, ò imbelli, se seroci, ò mansueti, se obedienti, ò tumultuanti, se dediti alguadagno, ò alle armi, se bene, ò male afferti verso il loro Prencipe, se vniti, ò disuniti, se differenti di Religione, e se divisi in sette, ò in fattioni. Le intelligenze, e gli interessi con gli altri Prencipi, ciò che gli manca, o che gli anaza, come fiano fabricate, come munite, come guardate, e diffese le sue Fortezze, come trattenuta, & effercitata la sua militia, onde possa esser assaltato, ò sorpreso, s'egli habbi forze non solo di ributtare, e sostenere la guerra nel suo Stato, ma anco il modo di portarla altrone, con molti altri particolari, che longo farebbe a dire tutto: e fia certo, che non è meno detestabile in vn Ministro tale, il non saper, e non effere informato de i negotij correnti, così stranieri, come domestici de

i Prencipi, di quello, che fora vergognoso ad vn Medico, che essercirasse

l'arte,

l'arte, il non conoscere i temperamenti de i corpi, perche potrebbero quindi seguire inconvenienti grandissimi, e'l Prencipe mal consigliato mettersi a far guerra con tal'vno, a cui douerebbe anzi chieder la pace. Fugga l'adulatione come la peste, e se bene, Regia domus ea abundare solet, Plut. im dicaperò sempre la verità, quantonque si creda ch'ella non entri nelle Demetr. Cortide' Prencipi, se non furtiuamente, e per le fenestre, & che

Sapè eruentis Veritas patuit malo.

Senec. 18

Fugga però nel dirla l'insolenza, perche, apud aures superbas, & offensioni Hippol. proniores, ella è molto pericolosa, e Calistenegià detto, non su fatto morire, perche fusse consapeuole della congiura contra Alessandro, ma perche dicendo la verità con infolenza, pareua di voler infultare al Rè. Initi Curt.li. n.in caput Regis confilii innoxius, sed haudquaqua aule, & assentantiu accomodatus Imperio. Non abusi mai del fauore del suo Precipe, perche all'abuso sourastà la rouina. Ricordisi di Seiano, e di qualche altro Ministro fauorito de nostri tempi, se, come porta l'instabilità, e volubilità del Mare della Corte, vedesse, ò s'accorgesse d'essere poco grato al Padrone, non se ne quereli, nè straparli, ma prenda tutto in patienza, evada tirando inanzi alla bella meglio co la diffimolatione, ma fe vede di non far frutto, & di non poter continoare nella seruitù con decoro, ritirisi nel tranquillo porto della casa prinata, & atteda con animo generoso, che passi quel turbine, che se egli sarà tale, quale noi supponiamo, verrà tempo, che raffreddato lo sdegno, conoscerà il Prencipe il proprio danno, e lo richiamerà con maggior riputatione, & però non ilminuisca frà tanto la riuerenza, l'ossequio, e la beneuolenza, perche etiam Domitianinatura Tac. il praceps in iram, moderatione tamen prudentiaque Agricola leniebatur, & si Agr. come il condurre al suo viaggio vna Naue che habbia il vento in poppa, non è molto difficile, ma nelle tempeste horribili si conosce il valore, e s'isperimenta l'eccellenza degli intelligenti Pilotti, così ne i gran maneggi all'hora si conosce la prudenza dei Ministri quando scorrono le borasche delle persecutioni, & all'hora è tempo di mostrarsi più ben'affetto al Prencipe quando egli si mostra più alienato, come si vede quà hauer fatto prudentemente Germanico con Tiberio, l'animo troppo iniquo del quale, le bene egli non puote amollire, fece però quello che dal canto suo si conueniua. e tanto basti per hora d'hauer ricordato a i Ministri de' Précipi, perche in altre occasioni, si porteranno anco altri auisi.

## CONSIDERATIONE CXLVI.

Dehine audito legionum tumultu, raptim profectus, obuias extra castra habuit, deiectis in terram oculis, velut panitentia.

c'è detto altroue, essere necessaria la prestezza, per estinguere il suoco della seditione, & chela presenza, e brauura del Capitano, sia la vera acqua

acqua per amorzarlo, però hora non ci accade il replicare altro intorno a ciò, se non dire, che Germanico con molta prudenza, lasciato tutto il resto, corse al pericolo maggiore, mentre ancora il male non haneua fatte alte radici, & è bel vedere in questo luogo, quanto vaglia la presenza d'vn Capitano, stimato & amato da gli esferciti, poiche costoro, trouandosi nel colmo della fellonia, quasi scordatisi della propria fe-Tac. v.a. rocità, gli andarono incontra, deiettis in terram oculis, velut panitentia, quafi che si vergognassero di mirare la faccia di quel Capitano, che tanto haucuano offeso con l'amutinamento, così vediamo nell'essercito Christiano in Palestina, all'arrino di Gosfredo.

Goffredo canto 8. Ran. 82 . E'l volgo, ch'anzi irreuerente, audace Tutto fremer s'udia d'orgogli, e d'onte, Et c'hebbe al ferro à l'haste, & à la face Che'l furor ministrò, le man sì pronte Non ofa, ei detti alteri ascolta, e tace Fràtimor, e vergogna alzar la fronte; E fostien ch' Argillano, ancor che cinto De l'arme lor , sia da Ministri auinto .

Sarà donque sano consiglio l' vsare in simili casi presezza, e fabricarsi appresso i soldati tanta riputatione, che da loro stessi habbiano da vergognarsi d'offenderlo, ò di darglidisgusto, comettendo seco manca; menti, ò disubidienze.

#### CXLVII. CONSIDERATIONE

Adfistentem concionem, quia permixta videbatur, discedere in manipulos iubet, sic melius audituros responsum; vexilla praferri, vt id faltem discerneret cohortes.

Vesto era yn ricordar' a i soldatil'obedienza, nel procinto della fellonia, perche mentre Germanico comadana che si dividessero, e che mettessero fuora le insegne, e che essi obedinano, pareua almeno che i soldati non hauessero in tutto scordato l'osseguio, & il Capitano veniua (per così dire) a mantenersi il possesso del comandare:& però possono da qui imparare i Capitani a non perdersi d'animo in simili accidenti, massime quando sanno d'essere appresso i soldati in molta riputatione, anzi deu ono andare incontro al male, che così farà facil cosa acquetare gli animi, e ridurregli esserciti all'obedienza. Così vedremo poco a basso Mennio Maestro di Campo, che per haner fatto ammazzare due soldati seditiosi lo volcuano tutti gli altri foldati p mor Tac. on, 1 to, non solo non effersiper ciò sbigottito, ma, exterritis qui obstiterant, raptum Vexillum ad ripam vertit, &, si quis agmine decessisset, pro desertore fore clamitans, reduxit in hiberna turbidos, & nihil ausos. Tanto può l'ardire, e'l

chore

cuore divaloroso Capitano, che anco nell'atto del maggior surore, quasi rendendo colla sua brautira stupido tutto vn'Essercito, anco contra voglia l'astringe ad obedire.

## CONSIDERATIONE CXLVIII.

Præcipuis laudibus celebrans, quæ apud Germanias illis cum legionibus pulcherrima fecisset.

Ellissimo artificio sù questo di Germanico, per acquetare questi soldati, il ricordar loro le imprese illustri, & le fattioni segnalate, che in compagnia di Tiberio haueuano fatte, poiche questo venina ad essere quasi vn consiglio amiche uole, che non volessero al presente perdere per capriccio il merito, che per lo passato haueuano acquistato, con le fatiche, e col fangue. Così l'istesso Tiberio con le segioni di Vngheria, seriuendo a i soldati, dice: Pracipuam ipsi fortissimarum legionum curam, quibuscum pluritacanti ma bella tolerauisset. E questi termini possono seruir per regola in simili accidenti.

## CONSIDERATIONE CXLIX.

Incufant vallum, fossas, pabuli, materia, lignorum adgestus, & si qua alia ex necessitate, aut aduersus otium castrorum queruntur.

A qui si può vedere la buona disciplina dell'antica militia Romana, poiche i foldati no folo fi trinceranano, & arginanano, ma prouedevano tutte quelle cose ch'erano necessarie per lo Capo, e di più erano anco adoperati in altre Imprese per suggir l'otio. Così vediamo che Paolino ch'era Generale de gli Efferciti di Germania, ne segnem milité attineret, inchoatu ante tres, & sexagint a annos à Tac.an. Druso ag gerë, cohercendo Rheno, absoluit. Così Lucio Vetere dissegnaua, per 13la stessa cagione, di tirare vua fossa nauigabile, trà la Mosella, e la Sonna (che è l'Araris)mediate la quale si sarebbe potuto natigare dal Mar Me diterranco, nell'Oceano, pel e da quello potetiano entrare li Vascelli nel Rodano, da questo nella Sonna, da questa mediante la fossa, che si dissegnava, nella Mofella, dalla Mofella nel Rheno, & da questo nell'Ocea- Ibidem. no,& cosi fublatis itineru difficultatibus , nauigabilia inter fe Occidentis Septëtrionisq; littora fiebāt; Ma l'inuidia d'Helio Gracile impedi così heroica im presa, mettedo in consideratione a Vetere, c'hauerebbe con opera tato grande potuto infospettire l'Imperatore, Formidolosum id Imperatori di- Ibidem? Etit ans, quo plerung; probibentur conatus honesti, e Corbulone, ne miles otium Tacan, e xueret, inter Mosam Rhenumq; triu, & riginti milliuspacio fofsa produxit, qua 11. incerta

incerta Oceani vetarentur. E Marco Emilio fece lastricare la strada da Piacenza fino a Rimini, pure da gli foldati. E da così fatta disciplina ne risultarono a gli Stati molte commodità, & vtilità, s'effercitauano i foldati, e si faceuano più gagliardi, e più tolleranti della fatica, e fuggiuano l'otio, mortalissima peste de gli Esserciti, il che potrà servire per regola ai Capitani, se bene hoggidì questa disciplina non è più in vso, nè si troua se non ne i libri, e nell'Idea.

#### CONSIDERATIONE CL.

Et si vellet Imperium promptos ostentauere.

Vesto accidente di Germanico, può mettere in chiaro, che l'addossare il carico d'Esserciti a personaggi simili, sia molto pericolofo, perche dato ch'eglissa sedele, e che non fosse mai per pensar pure, non che per commettere l'abomineuole, enefandissimo delitto di fellonia, contra il suo Signo-

re, ad ogni modo ci possono pensare altri che lui, & anco violentarloa concorrere, se non con l'animo, con la permissione almeno, e con disfimolare. Fù sempre il regnare cosa desiderabile, e che sà violenza anco a glianimi più composti, onde per arrivarci, si aprono di quelle strade,

Benec, in chenon si pensarono mai . Vt nemo doceat fraudis, & sceleris vias Thieste.

Regnum docebit. Eperò il Regno è cosa piena di tanta gelosia, che non si può mai hauere Xenoph, in esso tanta circospettione, che basti, & è costretto il Regnante, Metuein Hiero, re turbam, metuere solitudinem, metuere satellitis absentiam, metuere ipsos etiam custodes, ac nec inermes illos velle habere, apud se se, nec armatos videre, libenter. e però si deu ono dare i carichi con molta consideratione, e creder ben di tutti,ma dubitar di tutti, massime quando hanno le conditioni c'haue-

na Germanico Calo timendum est, Regna ne summa occupet

Qui vicit ima. Benec. in Her. fur. Dalle continue Vittorie, e dal continuo comandare agli Efferciti, entrano ne gli animigenerofi, spiriti tanto sublimi, che non potendo altrimete arriuare a quell'altezza che fi propogono, procurano di faruifi la stra da con la rouina di chi ha il dominio, & all'hora non mancano effecu-Tac. 12.4 tori pronti, per compire i gran diffegni . Primas dominadi spes in arduo, vbi

sis ingressus, adsunt studia & Ministri. Eperò se Tiberio hauena sospetto questo personaggio, è quasi da compatire, e dourà servire questo essempio per regola a'Prencipi, di non dar mai a fimili auttorità, che possa metterli in pericolo.

CON.

#### CLI. CONSIDERATIONE

At ille moriturum potius, quam fidem exueret clamitans, ferrum è latere diripuit, elatumque deferebat in pectus, ni proximi prahensam dextram vi attinuissent.



Altra cosa non deue più contaminarsi il cuore d'huomo magnanimo, e generoso, che quando glisi propone negotio, in cui si tratti di mancar disede, & di vsar tradimento al suo Signore, essendo questo il più brutto, il più nefando, & il più abomineu ole delitto, che si possa commettere, perche affidandosi il Prencipe del Ministro, gli

dene effer fedele, per ogni ragione humana, edinina. Disse Christo. Red-Matth 22 dite qua sunt Casaris Casari. Ma oltre tutto ciò, v'è il proprio interesse, e no solo per la parte dell'honore, che deue esser guardato come la propria vita, ma per la parte ancora della vita istessa, perche essendo vero, che, Proditores etiam is quos anteponunt semper inuisi, può persuadersi, che non Tacan, s li trouerà mai luogo tanto riposto, e tato sicuro per lui, che non ne habbia con violenza ad esfere strappato su ori, per portare la pena di così essecranda colpa. & per ciò, se Germanico volse darsi la morte, sentendosi a proporre vn tradimento, niuno si merauigli, perche due cagioni ve lo spinsero: vna per non mostrarsi consentiete al delitro, e per saluar l'honore; l'altra, perche preuedeua, che risaputasi questa inclinatione de gli Esserciti verso di lui, sarebbesi potuto dubitare della sua lealtà, & così doueua temere di non esser, come fellone, fatto mal capitare, e però volena anzi morire di sua mano, con titolo di sedele, ch'aspettar la morte da qualche sicario, ò carnesice con ombra d'infedeltà Intornoalquale accidente ricordiamo, che da quella sorte di negotij, ne'quali si può dubitare della fede, & lealtà del Ministro, e ne i quali, altri possono farlo parerealtro huomo da quello ch'egli è, farà prudentemete, se giocarà largo, e ne starà lontano, e fuggirà di lasciarsene parlare. Ma quando pure si trouasse presente a discorso, nel quale si trattasse cosa pregiudiciale allo Stato, & alla vita del suo Signore, non hà da restare per qual si sia rispetto, etiam che hauesse satti giuramenti, e promesse di non reuelare subito il trattato, ricordadofi che Nicomaco, dopo hauer giurato di tener celato, ciò che gli fora detto da Duntro, & inteso ch'era vna congiura co tra Alessandro, se verò sidem in paricidio delisse, constanter abnuit, nec vlla cureli. Religione ve scelus tegat, posse constringi, e che Filota, per hauer tacciuto, fu miscramente, e con infamia fatto morire, e può anco (come assai fresco) sernire per essempio il trattato di Girolamo Morone, conferito al Guiceine Marchese di Pescara, nel quale non hauendo quelbuon Caualiero vsa-dino, e ta la prestezza, che doueua, in anisarne l'Imperatore, corse, comeso-Gionio.

factto

Mathien.

Filloroy, spetto qualche pericolo della vita, e dell'honore. Vn gran Consigliero di grandissimo Rè, sendogli capitato nelle mani va piego di lettere, pieno, di rimproueri, e d'infamie contra di se, che poteua molto bencelare, egli nondimeno non curò di publicare le sue vergogne (se però in tanto cadore poteuano tingerlo) perche nelle lettere v'erano interessi del Rè, e stette presente, mentre si leggenano, & al fine con vua mentita, rintuzzò le false calonnie, mostrando di far maggior stima del beneficio, e commodo del suo Signore, che della propria riputatione, la quale però non restò intaccata, perche da questo disprezzo egli mostrò il suo candore Essempio da imitarsi da ogni Ministro di Prencipe, i qualidenono racere per Massima, ò di non voler sapercosa, che possa pregiudicare al Prencipe, o di riuelarla fubito.

#### CLII. CONSIDERATIONE

Consultatum ibi de remedio.

On è manco necessario ai Prencipi, & ai Capitani il buon configlio, per ben gouernare gli Stati, c per reggere gli Esterciti, di quello che sia bisognenole il cibo al corpo humano, per mantenerlo in vita. Questo si può chiamare l'anima dei Stati, & lo spirito degli Esserciti, & come maneata l'anima ne corpis restano inutili, così tolto il cofiglio da' Gouerni, è necessario che tutto vada in rouina; e però deuono i Prencipi procurare co ogni induffria ditirarfi appresso huomini savi,e prudenti, accorti, e sagaci, valorofi, e giudiciofi, che sano stati adoperati in molte facende gradische fisiano trouati in varie battaglie, & in più coffitti, c'habbiano visti molti Pacsi, e praticate molte Corti, fatta longa, e diligente ofsernatione de gli interessi de Prencipi, de i coflumi, delle inclinationi de'popoli, & del modo di gouerni diuerfi, per poter in tutte l'occasioni chenascano, trouare gindicioso partito; Nam bonus confiliarius utilissima, en Rege omniu dignissima possessio. Perciò è necesfario l'hauere ne'configli personaggi non solo rheoricamente prudenti, ma ancopraticamente isperimetati, & che con molti maneggi s'habbiano acquista quell'accortezza, e predenza che neigouerni è tanto necessaria. Vuole per tanto il config io esser formato no d'Inemini prouctti foli, è di giouani foli, ma d'egnictà, qualità, e conditione di perfo-Ariff eth, ne: perche igionani, se ben pare, che prudentes fieri no videantur, eò qued sinbi. 6.6.8. gularium rerum est ipsuprudentia, qua quidem per experientiam nota siunt, iunenis autem non est expertus, experientiam enim temponis efficit longitudo, nondimeno, perche col calore del fangue incontrano queltimore che suol'es-Ari. Rhe. fere proprio de'vecchi, Timidi enim sunt, & ad pertimeseendu omnia parati, 11.2.0.13. e per ciò essendosi in loro raffreddato il sangue cauta potius confilia cum Tac.bi, 2. ratione, qua prospera ex casu eligunt, ne si viene mai per loro parere a certe

genero-

A foc. Ad Aficaca. .

generole, e risolute ispeditioni, sarà bene hauer nel cosiglio anco de giouani. Et dall'altra parte vtilissimi saranno i vecchi, e per la isperienza longa che hanno, e perche co la loro natural cunctatione, raffrenano il souuerchio fernore de giouani, onde non si precipita nelle troppo arischiate, e pericolose deliberationi, & da consiglio così temperato, vsciranno poi pareri, e lontani dall'ignavia, e scompagnati dalla temerità. Sono alcuni negotij, ne'quali è necessario superare delle difficoltà, & che paiono inuincibile, in questi sarà bene l'adoperare i vecchi, con la patienza, e colleranza, & multa que impedita natura sunt consilio expedientur, diceua Liu. dec. Annibale a i Tarentini, e Fabio guerreggiò contra di lui, non eo animo vt 3. lis. dimicare vellet, sed vt tempore illius vires atritas redderet, & rerum copiam ad Fab. Ma. inopiam, et exercitus magnitudinem ad tenuitatem reduceret. In alcuni altri ancora, bisogna essere rissoluti, e quasi temerari; Nam in rebus asperis, & tenuibus, fortissima quaque consilia tutissima sunt, quia si in occasionis momento, co citato. cuius prateruolat opportunitas, cunstatus paulum fueris, nequicqua mox amissam queraris. E perciò Nerone, che con felice temerità, inganando Annibale, cradalla Puglia passato secretamente nell'Vmbria, in aiuto di Linio Co sole, che staua a fronte con Asdrubale, sentendo a discorrere, che si douesse dar tempo, per ristorarsi, a'i soldatistracchi, per il longo, e continoato viaggio fatto; Non suadere modò, sed summa ope orare institit, ne con- 3.1i.7. filium suum, quod tutum celeritas fecisset, temerarium morando facerent. Il qual parer'accettato, fu poi causa che si riportasse quella samosa vittoria, nel la quale restò morto Astrubale, e tagliato, ò preso quasi tutto il suo Essercito. A questa sorte di consigli, sono opportuni igionani, a'quali brillando, e bollendo il sangue, piacela brana, e presta risolutione. E' anco necessari) l'hauerci ogni sorte d'huomini, perche alcuni negotij vogliono la scienza della toga: altri l'isperieza della guerra: alcuni la cognitione, e la pratica de Paesi, e costumi delle straniere Nationi: altri vua informatione inquisita delle ragioni, & affari proprij. Ma sopra tutto bisogna cercar Configlieri fedeli, e dessinteressati, perche come con la fedeltà possono consernare, così con l'intedersi co'nemici, ò co'l lasciarsi corrompere co'i doni, vagliono a rouinare vn Regno. Credino i Prencipi, Nec sidemintegram manere vbi magnitudo quastuum spectetur, & dall'altra parte mettansi auantigli occhi i Consiglieri, quanto bella cosa sia la sedeltà, poiche anco da i nemici è lodata, e premiata. Ortone liberò dalle mani de i soldati che volcuano ammazzarlo, Mario Celso, perche era stato constantissimamente sedele verso Galba, e non solo della vita gli fece gratia, egli perdonò l'essergli stato contrario all'Imperio, mà, Statim intra intimos Amicos habuit, & mox bello inter Duces elegit. Mà oltre le so-Tac.hi.1. dette diligenze, fà di mestiero ancora il procurare, che questi Consiglieri siano huomini sodi, non ostinati, costanti non ceruicosi, & che accompagnino la persona che rappresentano, con decoro, e con Maestà, non con affertato pallore, ò con senero supercilio. Perche douendo questi in

vece del Prencipe trattare co varie persone, è necessario, seruata la Maca stà che conuiene, che sappiano accommodarsi prudentemente a varif costumi, & è cosa che dà troppo gran disgusto a chi negotia, il vedersi inanzi vno, che con faccia studiosamente macilente, con barba prolissa, con affiffar d'occhi, coll'impatienza, col non voler fentire, coll'oftinarfi, col non capire, nè intender le ragioni, ti dia vna risposta asciutta, e col tirarsi la longa barba, con lo spesso sputare, e contorcersi, ti faccia accor gere della sua impatienza. Et a me è occorso trattare in Corte digran Prencipe, negotio graue, & importante; & essendo rimesso al Consiglio, abbattermi in vno de'prēcipali fogetti, tenuto à quella Corte, p vn'Oracolo, e vedere in esso la maggiore incapacità del negotiare, che hauessi mai scortain altri. Se si portauano ragioni ch'erano dimostratiue, daua vna risposta senza risposta, vno, chi ha visto sà, non replicaua, non confutana, non scioglicua, e non portana ragioni, e non haucuasi altro al sine da lui, che durezza, & ostinatione. Eper me tengo che sia erorre notabile il valersi di simili persone, perche partono i Ministri delle Cortimal sodisfatti, e credendo che tutti siano di quella stampa, mettono in cattiua consideratione le Nationi intiere, non che il Prencipe, che si serue di simil sortedigente.

# CONSIDERATIONE CLIII.

Etenim nunciabatur parari Legatos, qui superiorem exercitum ad causam eandem traherent.

Coft. 135.



I è detto altroue, che con ogni industria procurano sempre i seditiosi di moltiplicar gente, e perche così pare loro di restar più sicuri, e manco esposti ad essere soprafatti, e perche la solleuatione mette tanto più gran terrore al Prencipe, quanto è leuatione mette tanto più gran terrore al Prencipe, quanto è leuatione mette tanto più gran terrore al Prencipe, quanto è leuatione mette tanto più gran terrore al Prencipe.

Tac.an. 1 accompagnata da maggior moltitudine. Et quanto plures, tanto violentius. E però non habbiamo hora altro da ricordare, rimettedoci al sodetto luogo, se non che, si come questi maluagi, per meglio stabilire il loro
partito, si sforzano d'ingrossarsi, così deue il sauio Capitano ingegnarsi
d'impedirli, dividendo li con varij pretesti, come in più luoghi si vede hauer satto diversi condottieri d'esserciti, con molta lode, & vtil loro.

# CONSIDERATIONE CLIV.

Destinatum excidio V biorum oppidum, imbutas q præda manus in direptionem Galliarum erupturas.

Auaritia accidente proprio del foldato, come si è detto altrone, è causa di molti mali, & le seditioni nascono, sebene con altri pretessi,

testi, per lo più nondimeno, per auaritia, perche pensano di poter aloro voglia afforbirsi tutto il Mondo. Haueuano propostosi questi soldati di rouinare, e di saccheggiare non solo la Città de gli Vbij, ma anco tutta la Francia; e quelli di Scipione solleuati in Spagna, Non dubitabant totam Liu, dee. Hispaniam arfuram bello, & in eo tumultu socijs pecunias imperari, & diripi pro- 3, li, 8, pinquas Vrbes posse. S'è detto altrone, come si possa occorrere all'auaritia cosid. sopeste degli esterciti, & però rimettiamo a quel luogo il Lettore.

## CONSIDERATIONE CLV.

At si auxilia & socij aduersus abscedentis legiones armarentur, ciuile bellum suscipi.

On è dubio che questo accidente era di cura difficilissima, come infirmità putrida, nella quale era necessario evacuare primail cattino, e poi risanare il buono. Ma perche molte volte non è maco pericolofo il remedio, della malatia istesfa, perciò il fauio Capitano, come prudente Medico di così fatto morbo, deue andar molto confiderato nella cura, e mentre vuo: le acquetare vn'effercito ribellante ha da fuggire di metterfi, con volerlo sforzare in vna guerra manifelta. E meglio ferrar gli occhi, e condifcendere in qualche cosa, & adoperare huomini destri, e prudenti, i quali, Liu. dem Placido sermone permulcentes notos cum quibus congrediuntur, leniantur, & cir-3. li.s. cumuentes tentoria, vbi sermones inter se serentes videant, allequantur, percun-Etantes, magis, qua causa ira, consternationisq; subita, quam factum accusantes, e con altre ar ti accennate altrou e, cercare più tosto di addoleire, che di essacerbare gli animi infelloniti de' soldati, che così sarà più facile il ri-

CONSIDERATIONE CLVI.

durli alla quiete, che con la forza, e si schifferà il venire a termini di guer-

raciuile, nella quale non può se non perdere chi vince.

Periculofa seueritas, flagitiofa largitio, seu nihil militi, seu omnia concederentur, in ancipiti Respublica.

Ra pericolofo il castigo, perche bisognana venirealla guerra, era es-.C sorbitante il donatino, perche parena satto per sorza. Se nientesi concedena, no s'acquetana il rumulto, se parte, ò tutto, l'essercito si faceua più insoleite, & eum prima prouenissent mandaturi, e la Republica in co- Tac.an.1 si firani partiti n'andana di mezzo. Perche fe si venina alle armi, Innocen- Ibidem. tes, a noxifiuxta, cadebant, e non poteira seguir vittoria, se non con perditac e danno, e sa rebbesi detto di Germanico, ciò che diccil nostro A. di Pompco. Granios remedijs, quam delista erant, e nelle guerre civili, Non

Tac.an. 3 mos, non ius, deterrima quaque impune & multa honesta exitio sunt . Se anco si tbidem. voleua dissimolare la fellonia, e conceder tutto quello che dimandauano, si mostrana timore, e siacchezza; perdena il Prencipe la riputatione, Tac. de douendo egli effere tanto rispettato, che possa, non che altro, Ipsa fama, mer. Ger. bella profligare, non che acquetare i suoi, co' quali mentre si volcua venire a patti, non è dubio che cessaua quel rispetto, e quella riuerenza ver Vedi il so dilui, che è l'anima del Prencipato, oltre che il conceder le dimande non metteua insicuro la quiete, comesi è visto in Fiandra ne' soldati Spagnuoli ammotinati, che ricenuto l'intiero pagamento, vollero poi Fiandra, anco esser pagati de gli auanzi de' morti, perche restaua nelle volontà loro il quietarfi, & multa concedendo nihil aliud effecisset, quam vt acrius ex-Tac. bi. 4. posecrent que sciebant negaturum, onde non ha dubio, che non restasse in ancipiti Respublica: strani accidenti, e degni veramente di prendere in essi il configlio de' più saui, come in simili casi deue sare ogni prudente Capitano, confiliary enim tum maxime, quam res confilium prafens pastulas, spe-3 foc. ad Etandi sunt, e quando non per altro, per non errare solo. Nicoc.

## CONSIDERATIONE CLVII.

Voluntatis inter se rationibus, placuit vt epistola nomine Principis scriberentur.

Ogliono i Prencipi nello fpedire che fanno i Legati, Ambasciatori, Officiali principali, ò Generali d'esserciti, per gli accidenti impefati, che possono nascere, ne quali non crè tepo d'aspet tare le rifsolationi dalla Corte & accioche, ex distantibuster-Tac. bi. 3 rarum spacijs consilia post res non afferantur, dar lovo alcumi foglibianchi, sottoscritti da essi, de'quali si possano servire alle occasioni improvise, che occorrono, e far parlare il Prencipe, se bene assente, & di ciò non consapeuole, come è da credere foisero queste lettere, che si fecero scriuere da Germanico a nome di Tiberio. Però quando occorrerà a i Ministri il valeriene, denano anisarlo subito, anco con istaffetta ispeditain diligenza, acciò che resti informato di quello che passa, & che egli con nuoue lettere possa l'attione del Ministro confirmare, ciratificare. E perche di così fatti fogli, si fanno fare li Secretari la riccuuta in scritto; deue anco il Ministro (seruito che si sia d'vno d'essi) procurarne la quietanza pura in scritto, per potere al fine del suo negotio rederne buon conto. E d'essi haurà da seruirsi con molta prudenza, & isforzato dalla ne-Tacano, cessità; e come dice quà il nostro A. voluntatis inter se rationibus, cioè, col confilio c'haura appresso, & il Prencipe doura essere circospetto molto nel dare di questi bianchi sottoseritti, per le fraudi importati, che possono con essi commettersi. Etal tempo de inostri Padri, si è visto vn grandiffimo Canaliero, Ministro di Prencipe supremo haner corsa boralca nell'honore (febene si giustificò) per yn foglio tale fottoscritto di fua.

sua mano, del quale si serui a suo danno vn disleale, e maluagio creato; e però è necessaria la gelosia di così fatta robba, & dalla parte del Padrone,e da quella del Ministro.

#### CONSIDERATIONE CLVIII.

Missionem dari, vicina stipendia meritis &c.

D Erche di tutte queste pretensioni, per le quali tumultuauano questi soldati habbiamo altroue sufficientemente trattato, per non repli. Confi. 84. care l'istesso, e per non fastidire senza frutto il Lettore, lo rimettiamo a quel luogo, onde vedrà fegiustamente, ò ingiustamente si soleuassero.

#### CONSIDERATIONE CLIX.

Sensit miles in tempus conficta, statimque stagitauit.

Elarghe promesse poco osseruate a i soldati, producono il frutto della poca credenza. Hauendo questi longamente aspettato il donatiuo, per testamanto lasciato loro da Augusto, che non era mai stato pagato. Hora che si trouauano in armi, & che gli fiprometteua di nuouo, non s'appagarono di ciancie, ma volsero prima del partire che loro sifacesse lo sborso. Ottone rinfacciaua a Galba, Do- Tac. hi. s natiuum nunquam datur, o quotidie exprobratur. Egli Spagnuoli amotinati in Fiandra, mentre il Comedatore pensaua d'acquetarli con larghe promesse, le accettauano con riso, e rispondeuano che in Anuersa si riuede Conest, li. rebbero, & che sapeuano, ch' egli non vorrebbe ritener' il loro sudore, 7. guerre dalla qual Città non volsero partire sin che non surono intieramente di Fian. soddisfatti. E' cosabrutta il mancare alle promesse in vn'huomo priua-dra. to, ma più in vn Personaggio grande, ma brutissima in vn Prencipe, e dirò anco pericolosa, quando si promette a gli Esferciti, perche all'vitimo, quando si trouano ingannati, fanno arditamente delle risolutioni bestiali, e conoscendo la propria forza, si vagliono di quella, con vituperio, & con danno notabile dello stesso Prencipe; miserrimique iudi- 1soc. ad candi, & infelicissimi, qui is sidem fregerunt, qui sidem eis habuerunt, necesse enim est tales in trepidatione, metuque rerum omnium reliquam atatem exigere, nec amicis magis credere, quàm inimicis, & di ciò può seruire per essempio il sodetto Galba, il quale vedendosi alfine trà i pugnali, e tardipentendosi d'hauer delussi soldati, dicono, Paucos dies exoluendo donativo deprecatumssed non intersuit occidentium quid dicerer. Diansi donque danari, e non Tac. hi s. speranze, e, è non si prometta, è attendasi.

#### CLX. CONSIDERATIONE

Iußerat id Mennius Castroru Præfettus, bono magis exemplo quam concesso iure.



Mporta tanto al beneficio publico la quiete, el'obedienza ne gli Esserciti, che per mantenimento, e conscruatione d'essa, pare che sia quasi lecito al Capitano l'vscire anco da i termini dell'auttorità, & il prendersi maggior licenza di quella,

che gli è concessa, per castigare i seditiosi, che cercano di perturbarla . E perciò questo Maestro di Campo, che per altro non haucua potestà nella vita de'foldati, ne fece ammazzar due, accioche col timore, e coll'ef-Vedi il sempio fossero gli altri tumultuanti repressi dal solleuamento. Haucua-Lip. ne i no prima questa facoltà solo i Generali, poi su data à i Proconsoli, indi co. sopra à i Pretori, e Propretori, e si estese finalmente à tutti li Gouernatori delle Provincie. Mà come si vede qui, ancoi Ministri inferiori in casi estremi, si prendeuano questa licenza. Onde si può cauare da questo luogo, che doue il beneficio publico lo richiede, non bisogna star tanto legato alla puntualità delle leggi, che se venga vn bisogno simile à questo, non possa quelli che comanda (con ragione però) trappassarle. Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod cotra singulos villitate publica rependitur. Sono state costituite le leggi sopra le cose d'aumenire, e perche non hà potuto il legislatore preuedere tutti i delitti, e le circostanze d'essi, quindi segue, che non si sono ne anco potuto formare tante leggi, quati sono i casiche meritano castigo. Nam culpa, quam pæna tempore prior, emendari quam peccare posterius est. E però nascendo nuoni accidenti, si possono anco, se non formare nuoue leggi, almeno vscire dal termine d'esse, & ampliare l'auttorità de i Ministri, perche sia conseruata la quiete, e tranquillità publica.

Tac.an.

\$5.

Tac.an.

14.

il primo lib.

#### CONSIDERATIONE CLXI.

Postquam intuta latebra : prasidium ab audatia mutuatur .

'Ardire nel Capitano è tanto necessario, per molti accidenti che na-Le scono nella guerra, che vno che ne sia prino, si può chiamare corpo senz'anima, & ombra senza corpo, perche questo vale non solo ad înanimare i soldati, à rédergli pronti alle battaglie, e sprezzatori de maggiori pericoli, mà anco gioua mirabilmente alla conferuatione di se stefso, come si può vedere in questo Capitano, il quale trouato che il timore, & lo nascondersi, nongli riuscina sufficiente scudo, per ripararsi dal pericolo imminente, anzi lo rendeua maggiore, fi serui gloriosamente dell'ardire, & vscito in publico alla presenza di quelli stessi soldati, che cerca-

cercauano d'ammazzarlo, in maniera con la prefenza, e con le paroleli confuse, spauentò, & atterri, che presa di sua mano l'insegna, & voltatala verso la ripa del Rheno, Et si quis agmine decessisset, pro desertore fore cla-Tae.an. i mitans, eduxit in hiberna, turbidos, & nihil ausos. E incredibile il frutto che ricaua vn Generale d'Effercito dall'animofità, enon senza causa Annibale, discorrendo con Scipione dei più famosi Capitani, diede il secondo luogo à Pirro Rèdell' Epiro, Quòd audaciam putaret virtutem Ducis praci-Appianas puam, hauedo perciò anco dato il primo luogo ad Alessandro Magno, bellis si. di cui saranno sempre samose le Vittorie, e le prodezze, deriuate la mag rinis. gior parte da questo fonte, come ch' egli fosse sempre il primo al combattere, ne lo spauentassero i maggiori pericoli. Nell'assalto di Tiro, In cuerli. turrim ascendit, ingenti animospericulo maiore, quippe Regio insigni, & armis fulgentibus conspicuus, vnus præcipuè talis petebatur, & digna prorsus spectaculo edidit. Nell'assalto di Gaza, se bene dall' Augure gli era stato predetto, che correua pericolo di restar ferito, sentendo nondimeno assaliti i suoi Ibideme dagli assediati, iam denunciati periculi haud sanè memor, loricam tamen, quam rarò induebat, amicis orantibus fumpfit, & ad prima figna peruenit , & hauendo ini corso pericolo d'essere ammazzato, non però s'impaurì, anzi credendo d'hauer così fuggito l'infortunio, e il mal'augurio predettogli, Ibidem. Dum inter primores promptus dimicat, sagitta ietus est. E chi volesse raccontare tutti gliessempi, e tutte le Vittorie, cheglipartori il suo coraggioso ardire, fora necessario portare tutta la sua vita, perchein tutte le sue impresela mostrò, e setrionfò di tutta l'Assa, della maggior parte dell'Europa, se penetrò sino negli Indi, oue niuno prima di lui era arriuato, qual meraniglia? se accompagnato dalla sua animosità, parueanzi di correre la posta per le Prouincie, che di combatterle, sogiogarle, e debellarle? Mà che diremo d'Annibale il quale parlando di se stesso à suoi soldati, Nemo vestrum est (diceua) cuius non ante oculos, ipse sape aliquod militare Liu. dec. ediderim facinus, cuius non idem ego virtutis spectator ac testis, notata tempori- 3. li. z. bus, locisque referre sua possim decora? Chediremodi Scipione, il quale douendo attaccare l'vltima battaglia, in cui si trattaua, non mica l'acquisto d'una terra, ò di puoca cosa, mà, V trùm Roma an Carthago iura gentihus Liu.ibid. daret, neque Africam, aut Italiam, sed orbem Terrarum victoria pramium su-lib. 10. turum, Che hauena contra quel gran Capitano Annibale, del quale furono tante volte sconsitti, e rotti gli Esserciti Romani in giuste battaglie,& che pose in sommo pericolo la stessa Città di Roma, se hauesse altretanto saputo valersi della Vittoria, quanto seppe vincere, che era accompagnato da vn' Essercito di soldati Veterani, essercitarissimi, che doueuano combattere pro aris, & focis, e per li più cari pegni, per la Patria, per la libertà, per le sostanze, per le Mogli, e per li figli, e nondimeno frà tanti pericoli, atti à spauentare la stessa animosità, egli caminaua per l'Essercito, inanimando gli suoi, adeò celsus corpore, vultuque ita lato, vi vicisse iam crederes. Mà sono tantigli essempi così antichi, come moderni, dell

dell'vtilità che porta l'audacia, e l'ardire del Capitano nelle guerre, che tutte l'Historie ne sono piene. Et però concluderemo questa nostra cosideratione, ricordando à i Capitani quello, di che commenda il nostro Tac. de A.quelli de Germani . Duces (dice egli) exemplo potius, qua Imperio, si prommor. Ger. pti, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione præsunt. E però facciano cuore, e siano arditi que' Capitani, che vogliono, & essere rispettati ne gli Esserciti, & vsarui pienamente l'auttorità loro, & vscire dalle battaglie vittoriosi.

### CLXII. CONSIDERATIONE.

Non Præfectum ab ijs , sed Germanicum Ducem, sed Tiberium Imperatorem violari.

He sia vero, che ne i Ministri venga violato il Padrone, lo dicela stessa verità, alla quale non si può contradire. Qui vos andit, me audit, qui vos spernit, me spernit. È però sono da essere grandemete rispettati, se ben'anco non fossero così buoni, perche nella

Tuc.hi.4. persona loro viene rappresentato il Prencipe, Et quomodo Sterilitatem, aut nimios imbres, & catera natura mala, ità luxum, vel auaritiam dominantium

Mar.c. 23 toleranda, e Christo istesso non disse egli, Super Cathedram Moysi sederunt Scriba, & Pharisai; facite qua dicunt? eperche? Perche erano Ministri di Dio.è donque verissimo, che se si deuono sopportare i Principi benche cattiui, perche à loro è data l'auttorità DESVPER, si deuano anco rispettare i Ministri, come loro rappresentati, Ben è vero che dourebbero anco i Prencipi procurare co ogni studio d'hauerli di conditioni tali, che non riu scissero nel gouerno portentosi mostri d'auaritia, di lusuria, di perfidia, ò dimaluagità, e che nella potenza concessa loro non infammassero se stessi prima, e poi in consequenza il Prencipe, come i Sciani,

ei Macroni infamarono Tiberio, i Narcissi, & i Pallanti Claudio, i Poliper totum cleti, i Tigellini, gli Anniceti, & i Dorifori Nerone, i Vinnij, i Laconi, e gli Icelli Galba, gli Asiatici Vitellio, e molti altri ne i presenti secoli, i quali ò con souerchia ambitione hanno messo sossopra i Regni, ò con interessi grandi posti in pericologli Stati, e gli stessi Prencipi . Nullius improbi

(ò Prencipe)ministerio in obeundis negotijs vtitor nam quiequid ille deliquerit, id tibi imputabitur. Ricordinfi anco dall'altra parte effi Ministri, di non insuperbirsi per l'auttorità, che viene loro concessa, & che Nibil rerum mortalium tàm instabile, ac fluxum est, quàm fama potentia non sua vi nixa, ricordinsi di Sciano, & di qualche moderno, e seruansi di quel consiglio,

che à pari su oi dà quel buon Poeta Fortunam reuerenter habe, qui cunque repente

Dines ab exili progrediere loco: & che, Decet viros prudentes, in honorum, & dignitatis fastigio collocatos, non

Tac.an. 13.

Aufon.

ex aliorum miferijs suas parare voluptates, sed sua solicitudine, & laboribus Ciui-150c. in um fælicitatem augere, neque acerbitatem, & sauitiam in omnes exercere, suam epist ad què salutem negligere, sed Imperium ea clementia, & aquitate administrare, vt nemo eis audeat insidiari.

#### CLXIII. CONSIDERATIONE

Pauidos & conscientia vecordes intrat metus, venisse Patrum iussu, qui irrita facerent, qua per seditionem expresserant.

Proprio de colpeuoli la paura, à quali se bene molte volte è 🍃 prorogata la meritata pena, nondimeno questa proroga non serue loro per soleuamento, mà per specie di tormento, perchevinono sempre con timore, che non si risappiano le maluagità commesse, l'orrore insieme di non hauer finalmente à portare le condegne pene, & dat penas quisquis expettat, quisquis autem meruit senec. in expettat. E' la propria conscienza vn testimonio viuo, vn tarlo che sem- ep. 205. pre rode, vn loquace, & importuno accusatore di se stesso, e tacendo anco i Giudici, essa continuamente parla nel cuore del colpeuole. Tutum 1bidem. aliqua res in mala conscient ia prostat, nulla securum, & putat nocens, se, etsinon deprehenditur, posse deprehendi, & si habuit aliquando latendi fortunam, nunquam fiduciam. Denonsi per tanto suggire le cose mal satte, e procurare la sicurezza della conscienza, che all'hora si viuerà co tranquillità, e sen- Tachi, 3. za quella inquietudine, che è propria de maluiuenti, de quali. Nimius pauor conscientiam arguit. Chi vine bene non teme d'essere scorto: non si cura che tutti sappiano ciò che fà, che tutti veggan o le sue cose, & cum bonesta sint qua facit, non si cura che omnes sciant, si enim turpia essent, quid refert neminem scire cum ipse sciat? Da questo veridico, e giusto Giudice della coscienza, nacque la sentenza, che questi soldati, veduti à comparere i Legati del Senato, diedero contra se stessi, perche sapendo che i portamenti loro erano stati, non quali conueniuano à buoni soldati, mà pieni d'insolenza, & di sfacciattaggine, e che quello c'haucuano accordatogià trà loro, e'l Capitano, era stato ottenuto più tosto per violenza, che concesso per gratia, giudicarono che douesse tutto essere da loro reuocato. Nel che non s'ingannaron ponto, perche, se non da essi, da Tiberio almeno, fù il tutto irritato, che volse che, Proxima seditionis Tar, an, t malè consulta, quibus sex decim stipendiorum sinem expresserant abolita essent in posterum. E. veramente, se i Ministri, per mala congiontura di cose, ò perche non possano fare altrimente, permettono, ò concedano graticingiuste, ò repugnanti alla Maestà del Prencipe, e si riducono à patri con quelliche non deuonopretendere altroche l'obedire, deue egli con la prima commodità rescinderle, etagliarle, non tanto per mostrare la sua auttorità viua, quanto per conseruare la Maestà & la riputatione, della faluez-

faluezza, della quale dependeanco la conservatione dello Stato, & per abbassare anco, e reprimere l'insolenza de seditiosi sudditi, come vediamo al presente, che và gloriosamente facendo il vittorioso Rèdi Francia, reuocando à se il possesso delle suepiazze, che nei tumulti passati s'haucuano vsurpate gli Vguenotti.

## CONSIDERATIONE CLXIV.

Cadem parant Planco maxime, quem dignitas suga impediuerat.

I qui cauo io vna Massima, chesia obligato, sedele, e prudente Ministro di Prencipe, auenturare più tosto la vita, che commettereatto d'indignità, il che si vede hauer intrepidamente satto questo Planco, perche si come forastata cosa indegna, ch'egli, ch'era huomo Consulare, & che come Legato rappresentana il Prencipe, si fosse dato à fuggire, così volse più tosto esporsi al pericolo d'essere ammazzato da questi, che dar sospetto di stimar puoco il decoro della sua persona, ilche può seruire per essempio à gli Ministri de Prencipi, e massime à gli Ambasciatori, i quali non denono mai pregiudicare alla grandezza, & alle prerogatiue del suo Signore, per qual si sia pericolo. Deucanco seruire per Massima al Prencipe, di torsi appresso Ministri, che portino la dignità, & il carico con decoro, & che rappresentino la sua persona con Maestà, non bruttandos con bassezze, ò viltà, perche recordana Mecenate ad Augusto. Quiequid bi rette vel segnius egerint, Dioli, 52 id tibi ascribetur, talemque te cuncti censebunt, qualia eos sacta exerceres permiseris .

CONSIDERATIONE CLXV.

Rarum etiaminter hostes: Legatus Populi-Romani, Romanis in castris, sanguine suo altaria Deum commacul auisset.

Abbiamo detto altroue, che gli Ambasciatori, per legge accettata da tutte le geti anco barbare, sono inuiolabili, di che su anco portata la causa, onde non occorre adesso à replicare altro intorno à ciò, se non mettere in consideratione à qual grado di sceleraggine arrivano que soldati, che scuotono il giogo dall'obedienza, per che diuetano più fieri verso li suoi; che no sono i Barbari istessi verso li stranieri. Vna sceleraggine simile à questa volsero sare anco li soldati di Vespasiano con Aruleno Rustico, che era mandato da Vitellio, per vedere di trouar temperamento alle cose, il quale mal riceuuto, mal trattato, e ferito, Ni dato à Duce prasidio desensus foret, sacrum etiam inter exteras gentes legatorum ius antè ipsa Patria mania ciuilis rabies vsq; in exitium temerasset.

Tanto

Tanto sono scelerate le armi, ò de soldati amotinati, ò quelle che si maneggiano nelle guerre ciuili.

#### CONSIDERATIONE CLXVI.

Ingressus castra Germanicus, perduci ad se Plancum imperat , recipitque in Tribunal.



Auttorità de'Ministri rappresentanti il Prencipe, deucessere conseruata, e mantenuta, perchenon si può fare ingiuria à loro, che nonsi ingiurij il Prencipe; & anco perche douendo essi defendere i Tribunali, accioche liberissano i giudicij, ciò non potrassida loro effettuare, tuttauolta ch'essi non

siano sicuri da ogni pericolo, Dum enim vi agitur in iudicio, nihiliustum Tholo. de aquumque decernitur, & leges Principum, & Rerumpublicarum ludibrio haben- Rep. li. 2. tur, & accaderebbe delle leggi quello che dicena Anacarsi, similes telis cap.6. arenearum esse, qua capiunt paruas, sed non magnas muscas. Quindi segue che grauissimo errore commettono quelli, che si muouono contra la per-Iona loro, & qui homini Magistratu prædito maledixerit, graviter debet mul-Etari, quamuis qui priuato, nullo affici debeat impedimento. E per ciò prudentemente fece Germanico, volendo mostrare à questi soldati l'error graue C'haueuano commesso, ingiuriado questo Ministro, à tirarselo appresso nel Tribunale, accioche mentre lo vedeuano tanto honorato da lui, ch'era loro Capitano Generale, conoscessero d'hauer commesso vn eccesso granissimo strapazzandolo, e percuotedolo, come haucuano farto. Essempio da essere da tutti i Ministri de'Prencipi imitato, Perche così si rintuzza l'orgoglio dei seditiosi, s'insegna loro il rispetto che si deue portare à chi rapresenta il Principe, si dà animo anco al Ministro di fare intrepidamente l'officio suo, e si defende, e conserua la Maestà dello stesfo Prencipe.

## CONSIDERATIONE CLXVII.

Tum fatalem increpans rabiem, neque Militum sed Deum ir a resurgere.



egli è vero come sappiamo esser verissimo quello che dicela Sapienza Perme Reges regnant, & legum conditores insta decernut, Prom.c.8? bisogna dire ancora, essere cosa certissima, che le felicità, e le sciagure che vengono, nascono ò dalla gratia, ò dalla disgra-

tia di Dio, perche non si può dubitare, ch'egli non habbia cura, e protettione della salute de gli huomini, e se de priuati, molto più de i Rè, e de'Prencipi, degli Imperij, & degli Stati: e fi come la felicità de Popoliè donodi lui; così le sciagure, & le disgratie, sono sue permissioni, ò per

castigarei popoli, e i Prencipi, ò per farli raunedere de lo ro errori, e per ciò dicenabene Germanico, che non tanto si doucua attribuire questa rabbiosa solleuatione à i soldati, quanto all'ira de Dei. Denono per tanto i Precipi nelle publiche calamità ricorrere à Dio, & ingegnarsi di pla-Press.e.7. carlo, con amarlo, e temerlo. Fili honora Dominum, & valebis, insegnò la Sapienza. E chi volesse con essempi dimostrare, quanto importialla felicità questo timor di Dio, questo honorarlo, sarebbe vn voler farevn volume, non vna consideratione. Osseruinsi le vittorie di Dauid, de Macabei, di Gedeon, di Sanfon, di Gionata, e di tanti altri, che trouassi essere Ad Heb. più che vero ciò che diciamo, & che Santti per fidem vicerunt Regna, opeeap. 11. rati sunt institiam, adepti sunt repromissiones, obturauerunt ora leonum, extinxerunt inpetum ignis, effugauerunt aciem glady, conualuerunt de infirmitate, fortes facti sunt in bello, castra verterunt exterorum &c.& però, è Reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram. Servite Domino in timore, & exultate ei cum remore, aprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus, & pereatis de via iusta, e deuesi credere fermamente, che quando i Principi haueranno questo timor di Dio, che le cose loro prospereranno, e passeranno bene, e questa Dottrina non solo è di noi Christiani, mà sii anco massima de Gentili. Diceua Aristotile. Deos promptiores in eos, qui maximè eos colunt, Aristotil. & ita promouere, & conservare eorum Principatus. e Ciccrone. Romanos non calliditate, autrobore, sed pietate, ac Religione omnes gentes, Nationesue supera-In orat, wisse. E Sant'Agostino attribuisce la continua selicità de Romanialle o-Reb. ad de Arus. pere buone, che moralmente faccuano. Quando donque à i Prencipi, Alex. responses, & à gli Stati vengono delle sciagure, cerc'hino di placar Dio, e conoschinol'ira sua. Non si deue anco in questo luogo, oltre la pietà di Germanico, tralasciar di dire vn bello artificio degno da essere imitato, & è, che nelle attrocità commesse da vna moltirudine, ò da vn'Esfercito, non potendosi diffimolar la colpa, è però bene il non aggrauarla, ò magnisicarla, per non indurrei delinquenti à disperatione, anzi si deue artisiciosamente estenuarla, & alleujarla, attribuendo la causa al caso, alla fortuna, alle congionture delle cose, è all'ira di Dio, & altro simile, se ben'anco più friuolo, perche parendo che con le cause remote vogliail Prencipe lasciarsi ingannare, dà co tal lentiu o, ò correttiu o qualche alleuiamento, e refrigerio alla confusione de i colpeuoli, e li ritira dalla difperatione, & dalle rissolutioni de disperati.

# CONSIDERATIONE CLXVIII.

Simul quantum dedecus adierit legio facunde miseratur.

A più ispedita strada per emendaregli errori, è quella che sà conofecre al delinquente la gravità, & atrocità della feeleraggine comessa, por tando seco questa cognitione vn' odio delle cose mal fatte tă-

to grande, che necessariamente chi non è più che stupido si riconosce. Initium est salutis notitia peccati, & qui peccare se nescit, corriginon vult, & la Sex. Esc ragione è, perche questa intelligenza sà nell'animo del colpeuole, in vn. 26. certo modo, l'vificio dell'accufatore, & del Giudice. Accufa se stesso, mentrefrà se dice, & è donque vero che io habbia fatta questa essorbitanza? Giudica quado conclude, & quale pena merito io per ciò? Non può non effere odiosa l'atrocità. Il punto stà à conoscerla, subito che è conosciuta, cade altresì in abominatione, e fà che colui che l'hà comessa si vergognidi se stesso. Et prima, & maxima peccantium est pana peccasse, & senec.ep. sceleris in scelere supplicium est . La onde bisogna dire, ehe non potena tro- 27. nare Germanico più acconcio modo, per emendare questi foldati, che il propor loro, e far loro conoscere la gravità della colpa comessa. E costa. 22º quindipotranno i saui Capitani cauare essempio, come possano in tale occasione portarsi, e sarà loro facile l'argomentare da questo luogo; quanto sia loro necessaria l'eloquenza, come altrouchabbiamo dimostrato.

## CONSIDERATIONE CLXIX.

Eo in metu, arguere Germanicum omnes, quod non ad superiorem exercitum pergeret, vbi obsequia, & contra rebelles auxilium.

Ono alcune rifolutioni che paiono facili in Theorica, e nel discorso, che poi nella pratica, e nel satto riescono disficili, e molti sono più pronti à dar consiglio che auito, e come dice Tac.hi. 35. il nostro A. Consilium ab omnibus datur, periculum pauci sumunt. Biasimando costoro Germanico, perche, lasciato questo esfercito tumultuante, non andaua all'effereito superiore, nel quale hauerebbe trenato obedienza, & aiuto contra questi soldati rubelli; mà non contiderauano ilmodo. Eglidoueun partire, ò scopertamante, ò cellatamete. Seall'aperta, chinon vede, che non gli fora stato permesso da questi toldati, e che l'hauerebbero impedito ? e se celatamente, à quale pericolo si esponeua egli? E se accortisi della suga, & del suo fine, l'hauessero impedito, come restana trà di loro? non correna pericolo d'essere ammazzato & quando non altro, non cilafeiana la riputatione? Non potena prender la fuga senza mostrare viltà, e paura, questa non hauerebbe accresciuta l'infolenza de soldatis Donque non sù schiocchezza mà prudenza quella di Germanico à non partire, & à torto il biasimanano, & erano di quella sorte di configlieri, Qui in vniuersum de rebus dicunt, sed vicec. nihil eorum qua fieri debent intelligunt, e rinfeinano i loro configli, speciesas verbis, re inania & subdola, e parc come dice il Morale, Consilia rebus aptan-Tuc.an. E da, equelli che vogliono dar consplio, è parere d'un fatto, non tanto sen. Ep. hanno d'hauer la mira à quello che pare più opportuno, quanto da 71. conficonsiderare, se per quella strada di partito ch'essi propongono sia facile l'arriuare alla meta, che si hanno nell'Idea proposto.

#### CONSIDERATIONE CLXX.

Eur filium paruulum, cur grauidam coniugem inter furentes, & omnis humani iuris violatores haberet.

Erche importa troppo alla Republica, & alla ficurezza degli Stati, ne successor sit in incerto, meritana qualche reprensione Germanico, vedendo quell'Effercito tanto arabbiato, perche non mandauail già nato pargoletto figlio, e con quello che stana per partorire la granida moglie. Perche riliena tã-

to la ficura successione ne gli Stati Monarchici, che con ragione, dice-Tac.bi.s. na Tito à Vespasino suo Padre, Non legiones non Classes perinde sirmas Imperij munimenta, quam numerum liberorum; Nam amicos tempore , fortuna, cupidinibus aliquando, aut erroribus imminui, transferri, definere, suum cuiq; sanquinë indiscretum, sed maxime Principibus, quorum prosperis, et alij fruantur, aduersa adiuntissimos pertinent. Perche adonque il Prencipe non tanto partorisce i siglinoli à se, & alla successione della sua casa prinata, quanto all'Imperio, & allo Stato, per ciò non deue, quasi scordatosi del debito, che haue alla Republica, metterli in pericolo della vita, dalla quale dependela salute d'essa, & chi può lasciarli in sicuro, non li vada ad auenturare ne i pericoli.

## CONSIDERATIONE CLXXI.

Din cunstatus aspernantem Vxorem, cum se Dino Augusto ortam, neque degenerem ad pericula testaretur.

Vesta Agrippina Mogliedi Germanico, sii siglia d' Agrippa, edi Gjulia figlia di Augusto; esti Donna di spirito elevato, che con impenetrabile pudicitia amò il Marito. Hebbe anano alquanto

Ibidem.

Tae.an. r feroce, che però per amore d'esso amollina. Asque ipsa Agrippina paulò commotior, nist quod castitate, en Mariti amore, quame is indoneitam, animum in bonum vertebat, dice dilci il nostro A.Fii odiata da Liuia Madre di Tiberio, accedebăt muliebres offenfiones nouercalibus Liuie in Agrippinam fimulis. Mofirò la grandezza, & per così dire, virilità dell'animo fuo, quando impaurite le legioni di Germania, per la falsa nuova della rotta hauuta dal resto dell'esfercito, da' Germani, volcuano indi partire, e ritirarsi in

Francia, & esta fece rompere il Pontedel Rheno, accioche non porestero andarfene, e la sua generosità, quando nel ritorno che facena l'esfercito Ibidem. mal condotto, Vt quis inops, and fancius, vestem, o fomenta largita est, il che

inter-

interpretato sinistramente, accese poi molto più lo sdegno di Tiberio contra di lei, che come geloso, e puoco amoreu ole di Germanico, prendeua tutte le attioni così sue, come della Moglie in mala parte, Et quasi Tac.an, non simplices eas curas, nec aducrsus externum militem quæri, accrebbe il suo sospetto. Mostrò l'amorech'ella portaua al Marito non solo in questa occasione, nella quale se bene in tanto pericolo, non volcua abbandonarlo, mà seguitadolo per tutto, fine in Oriente, edopò la morte aucora, con la cura ch'hebbe delle fue ceneri, e de i figliuoli, onde la descriue il nostro A. allo smontare di naue. Postquam duobus cum liberis, feralem pr- Tacan, 3 nam tenens, egressa naui, defixit oculos, &c. delle quali cose si vede che non era vanto d'ossentatione il suo dire di ricordarsi, Se Dino Augusto ortam, neq; degenere m ad pericula. E da questo quasi per corrolario, parmiche si Tac.an, x possa dedurre, e conoscere, quanto male facciano quelli, i quali stimando più la ricchezza, che la nobiltà, non si curano di torre per moglie vna plebea, che non degenerando da se stessa, produce loro non liberos, sed libertos, e pure

Fortes creantur fortibus: & bonis Est in inuencis, est in equis patrum Virtus, nec imbellem feroces

Horali.4 Ode 2.

Progenerant aquila columbam. Esicome Agrippina, ricordandosi d'essere discesa da Augusto, per non tralignare dal suo alto natale, e per mostrarsi di cuoregeneroso, e magnanimo, non fuggiua, mà incontratta i pericoli, che si faccua comuni col marito, così quella che sarà nata vile, strascinata (per così dire) dalla sua naturale viltà, e bassezza, non saprà solleuarsi mai da quella, non formarsi nell'Idea concetti, ò pensieri sublimi, non imparare mai per se, nè insegnare à i figli creanze, ò termini caualliereschi, mà quasi indegno porco, voltandosi nella lordura, e nel fango de'proprij Natali, contaminerà, & imbratterà ancora tutta la sua descendenza di viltà, e plebeità.

Scilicet expectas vt tradat Mater honestos

Aut alios mores, quam quos habet? E quindi segue poi che degenerano i sangui, che s'auniliseono le famiglie, e che nasce quel mostro, che Quinatura est seruus, imperet. E se questo è errore nella Nobiltà inferiore, penfino quale esforbitanza commettano i Prercipi, quibus pracipua ad famam dirigenda, maritandosi in gente bassa. Scriue Q. Curtio d'Alcsandro, (il quale inamoratosi di Rosana figlia curili.8. d'uno di que Satrapi di Dario, la prese per moglie) che, Pudebat Amicos, super vinum, & epulas, socerum ex deditis esse clettum. e parena loro vergognagrande, che, ex captinis geniturus esset, qui Victoribus imperaret, e sono Ibidem. lodatii Lacedemoni, perche punirono Archidamo loro Rè, in danari, opuse. de Quòd pufillam vxorem ducere non esset veritus, causa exposita, quod is non Re-lib. edue. ges, sed Regunculos ipsis statuisset generare. E però se si fà differenza nell'applicare imaschi alle bestie semine, perche non deue farla l'huomo anco-

Innen. Sa1.6.

ra nel maritarsi? Non nascono da i Conigli Leoni, ne dalle Colombe le Aquile, & così non possono con basso sangue generarsi spiriti alti, e generosi. Est præclarus libertatis thesaurus ingenuitas, cuius plurimam ducere debent rationem, qui legitimam liberorum affectant procreationem.

# CONSIDERATIONE. CLXXII.

Incedebat muliebre, & miserabile agmen &c.

Cöli. 16.8.

Ome che elegantissima, e piena di molta comiseratione sia la descrittione che sà l'A di questo satto, così non è meratiglia che muouesse à compassione anco questi seditiosi soldati, e destasse ne gli animiloro quella generosità Romana, che sù destasse ne gli animiloro quella generosità Romana.

fempre propria di quella magnanima Natione, e che co la fellonia, fe era sopita, li facesse vergognare di se stessi. E però diceuamo di sopra, non esfere la più ispedita strada, per emendaregli errori, che procurare la cognitione della brutezza loro nel delinquente. Non si ricordarono prima costoro de i meriti di Agrippa, non della grandezza di Augusto, no de gli oblighi c'haucuano à Druso, non delle cortesse di Germanico, no fi curarono delle qualità singolari diquesta Donna, non dell'amore che portanano al figlio, ch'all'hora quando videro, ch'ella se n'andana, senza decoro, senza guardia, senza compagnia, che se ne portaua il figlio da loro amato, & alleuato frà loro, & che doueua andare à mettersiin potestà de Barbari, la fede de quali era anteposta, e riputara piirsalda,e più sincera della loro. Questo sfregio (per così dire ) che si daua con questa mossa à tutte quelle legioni, le sece rauedere del loro errore, e come che ciò seguisse à caso, potranno però anco i saui Capitani, cauar quindi Massime, e regole digouernarsi in simili, od'in altre occasioni. Et si prateritorum recordabuntur, de suturis etiam restè iudicabunt. Et è somma prudenza il saper cauar regole dalle cose passate, per le presenti, perche da gli effetti di quelle, già seguite, si può anco se non demostrativamente, almeno probabilmente concludere, che cosa possa seguire nel-

Nicoc.

I foc. ad

1600, ad le coseche haueransi per le mani. E præteritis exempla pete rerum suturademon. rum, nam qua observa sunt, e manisestis sacillime indicantur.

## CONSIDERATIONE CLXXIII.

Non mihi V xor, aut filius, Patre, aut Republica cartores funt.

Sono così grandigli oblighi che ciascuno tiene alla sua Patria, come rorphiri. Sche anch'ella sit principium generationis, che non deue alcun Cittadino us in c.de hauer cosa tanto cara, che volotieri, per amor di quella, non prodigasse. Non lefacoltà, non li figli, non il sangue, non la vita isiessa, nullu enim est

peri-

persculum, quod sapiens pro salute Patria vitare debeat . E perciò vediamo tati huomini valorosi, hauere la vita propria puoco stimata, per saluare la patria loro, essendo cosa certa, che, Omnibus qui Patria conservauerint adiu- Cic. 4. de uerint, auxerint, certu esse in Celo, ac definitu locu vbi Beati auo sempiterno fruu- off. uerint, auxerint, certu elle in Ceto, ac desiniu tota bot Beuti aus sempretinos de la so tur. Sono di ciò piene l'Historie così fattamete, che chi è mediocremente m. Scip. versato in quelle, no hà bisogno che quì se ne portino gli essepi, perche, & li Codri, & li Mutij, & gli Appij, e i Curtij, e i Regoli, e tanti altri sono cotato famosi, che non v'èchi no sappia la Charità loro verso la Patria. Non debet quisq. Ciuis se sun existimare sed omnes Ciuitatis, particula enim Ciui- Aris.pol. tatis vnusquisque est, cura autem singularum particularum, respicere nata est ad li. 8.c. 1. curam totius. E da quì si vede che ogn'vno è obligato alla Patria della vita, nè v'è alcuno tanto barbaro, che non senta verso di quella certo affetto, e tenerezza, se ben'anco fosse in luogo puoco ameno; e si legge che Vlisse pregato da Circe à restar seco, gli rispose, Nibil sibi dulcius videconom. li. ri posse, quam patriam incultam, & asperam. E però dicena bene Germani- 2,c.3. co, che non gli erano nè il figlio, nè la moglie più cari d'essa, e questo pensiero magnanimo deuono hauere tutti gli huomini generosi, e di spirito, e tanto più singolarmente, quanto che sono più riguardeuoli, ò per nobiltà, ò per officio ch'essercitino, perche all'hora sono mirati da tutti, e sono come lo specchio del Volgo, dal quale aprende il modo del gouernarsi; & se personaggi tali non danno espresso segno di questo amore verso la Patria con fatti heroici, & apparenti, che faranno i Plebei, che misurano tutte le cose col peso del proprio interesse, e commodo? Resterà priua d'ogni sussidio, & agiuto,

#### CONSIDERATIONE CLXXIV.

Coniugem & liberos meos, quos pro gloria vestra, libens ad exitium offerrem, nunc procul à furentibus summoueo, vt quicquid istuc sceleris imminet, meo tantum sanguine pietur.

Ellissimo colore è questo. Mandò la Moglie, e i figli, per torli dalle manidi questi furiosi, e per metterli in sicuro, e nondimeno dice, che volentieri gli esporrebbe alla morte, per la gloria di questi foldati, e mostra di far maggiore stima della gloria loro, che della vita de'più cari pegni, & di se stesso; fu-

rono sempre i Romani auidi di gloria. Neq;enim illi otium sine decore, divitiasue ab omni periculo liberas, ante gloriam, magnitudinemq; Imperij posuerunt. Eperò accordando quasi il suono alla loro tarantola, volcua con questo stimolo loro proprio, prouocarlialla quiete. Così Cesareà suoi soldati tumultuanti, fotto Piacenza, & quod Pater liberis suis, velim vos, & Dio.li.41 saluos esse, secudis rebus affluere, gloriaq; florere. Ne però dobbiamo credere, che questo appetito di gloria fosse tanto peculiare de'Romani, che se ne

sen. Ep. habbiano ad escludere al tutto i moderni. Gloria vmbra virtutis est, et inuitos comitabitur, e però potrà seruire questo modo di fare anco al presete.

## CONSIDERATIONE CLXXV.

Quod nomen huic cetui dabo? Milites ne appellem?

💲 Ome che questa oratione sia contra i foldati tumultuanti, co-

sì è simile in molte cose à quella che fece Scipione in Hispagna à suoi soldati, che parimete s'erano amotinati. Quì Germani. Co, quod nomen huic cetui dabo, Là Scipione, Quos, ne quo nomine appellare debeam scio. Quà, milites ne appellem? Qui filium Imperatoris vestri vallo, or armis circumdedistis? Là. an Milites? Qui Imperiu, auspiciumq; abnuistis? Sacrameti Religione rupistis? Quà, An Ciues? Quibus ta proietta Senatus auttoritas? Là. an Ciues? qui à Patria vestra desciuistis? Quà. Hostium quoq; ius, or sacra legationis, or fas gentium rupistis. Là. Hostes? corpora, ora, vestitum, habitum Ciuium agnosco, fatta, ditta, cossilia, animos hostium video. Cesare parimente nell'oratione satta à soldati che pur s'erano solleuati sotto à Piacenza. Agedum igitur vos, quos, quo nomine appellem digno no habeo, missos facio. Simili colori ancora si veggono in altre tali orationi, come in quel-

la che fà Augusto cotra Marc'Antonio, che possono in sitre tali orationi, come in quella che fà Augusto cotra Marc'Antonio, che possono seruire in simili casi per essempio, e somministrare materia di essaggerare il loro missatto à soldati, all'accorto Capitano, che saprà valersene.

## CONSIDERATIONE CLXXVI.

Diuus Iulius seditionem exercitus, verbo vno compescuit, Quirites vocando, qui Sacramentum eius detre Etabant.

Acconta questa historia più disfusamete, e chiaramete Dione Calfio in questo modo. Hauendo Cesare debellato Pompeo, mentre
si preparaua alla guerra d'Affrica cotra Curione, e Catone, che in quella Prouincia s'erano satti sorti, ritornato à Roma, sece molti donatiui
a'soldati, che l'haueuano seruito, e che parimente doueuano seguitarlo,
e s'accontetauano, e cominciarono à strepitare, e maltrattarono Salustio
Pretore, che da Campagna oue essi si trouauano, andaua à Roma, per
auiso à Cesare di questo mouimento; ammazzarono due Senatori, &
altri che incontrauano, e fecero moltein solenze, Cesare ch'era vno di
quelli huomini, che, quacunque alia perpeti malunt, quam vt indignum quicquam patria animi altitudine, suoque instituto committant, pensò prima di
mandar contra di loro i soldati Pretoriani, mà dubitando poi, ch'ancor
questi, non si collegassero con quelli nella seditione, deliberò di lasciarli
venire

venire ne i Borghi della Città, e quiui madò egli à chiedere ciò che dimadassero. Risposero che volenano dirlo à lui stesso. Egli s'accotento ch'en trafferoin Roma, mà con la spada sola, la sciando ogni altra arma. Quiui commemorando essi à Cesare le fatiche, le battaglie, i pericoli passati, i premij c'haueuano sperati, e quelli c'haueuano riceuuti, mostrando quanto questi fossero inferiori à quelli, dimandarono d'esser licentiati, non perche lo desiderassero, mà perche sapendo che doueua egli passare alla guerra d'Africa, credenano, che non potesse fare senza loro, e che spinto dal bisogno, douelle intimorirsi, e ridursi à sare à modo loro, & à concedere tutto ciò che pretendenano. Mà egli dall'altra parte con animo generofo, e veramente Romano, non isbigottito punto rispose loro, Etenim, ò Quirites restè dicitis, nam & laboribus, & vulneribus exausti estis, e senza altra risposta diede lovo licenza, e come non hauesse alcun bifogno d'essi, li sciolse dal giuramento, e quindi seguì poi, che doue pesauano di metter paura à Cesare, restarono essimpauriti, Cum ob reli-thideme quam eius sententiam, tum eò maxime, quòd Quirites eos, non milites appellasset, ene segui, che essendo venuto per minacciare, si humiliarono à lui, lo pregarono à ritenerli, & hebbero, per così dire, à soma gratia di seruirlo, tanto può la magnanimità del Capitano.

## CONSIDERATIONE CLXXVII.

Dinus Augustus, vultu, & aspestu Attacas legiones exterruit.

L fatto passò così. Dopò la vittoria Attiaca contra Marc'Antonio, raccolfe Augusto molti soldati, c'hanenano seguito il detto Marc' Antonio, eli framise nel suo Essercito, il quale reflando per questa aggionta molto ingrossato, e gagliardo, rimandò in Italia molti de suoi Veterani, senza sar loro altro donatiuo, & altri ne diuise in dinersi luoghi, hauendo imparato dalla paura che gli fecero in Sicilia, ch' era pericolofo il tenerli tutti vniti, e che di nuono non tumultuassero. Li soldati, ch'erano stati mandati in Italia; fdegnatidi non hauer riccunto alcun donatino, cominciarono à strepitare, e perche Augusto dubitaua, che Mecenate, che in sua absenza reggena le cose, non fosse da loro, come semplice Canalliero, disprezzato, ò che non bastasse per reprimere la loro violenza, mandò in Italia, con pret sto d'altre facende Agrippa, accioche eglich'era huomo di guerra) con la sua auttorità, li tenesse in freno, & egli frà tato si retirò nell'Asia; aspettando, & osservado ciò che volesse fare Marc'Antonio, con penfiero, s'eglifuggendo si ritirana in qualche luogo, di voltarfi contra di Ini, & di opprimerlo. Ma frà tanto gli soldati, mandati in talia, vedendo ch'eglisstaua essente, cominciarono alla scoperta a tumultuare, & Augusto, temendo che non facessero qualche eccesso contra vno dei Ca-R P1.3

pi; lasciato in Asia chi ossrualsegli andamenti di Antonio, se neritoraò nel mezzo del Verno in Italia, e per la venuta sua, effectum est, venemo rem nouam tentare auderet, quasi che la presenza sua spauentasse questi seditioli foldati.

#### CONSIDERATIONE CLXXVIII.

Tu tot praliorum socia, tot pramijs aucta, egregiam Duci vestro gratiam refertis.

2.6.2.

Are che il ricordare i beneficifatti, fia vn'aceufare l'ingatitudine di chi gli ha riceuuti,& chelaceret animum, & pramat frequens ne di chi gli hà riceuuti & chelaceret animum, & pramat frequent benefilib. E veramente conte è cosà cara il ricenere sernigio in tempo di bisogno, così non si può pronare

cosa più stonzacosa, che il sentissi ognihora ad esprobare; e rinfacciarei. benefici da chi gli ha fatti, e viene ad vir huomo di spirito quella impatienza, che sece protompère colui, che era stato servato nella proscrittione, da vn'amico di Cefare, e che ognigiorno gillo rinfacciaua, con di-

Sen. loco IC, Redde me Cafari, quoufq; dices, ego te fernani, ego te cripui morti? Istud si meo citation a arbitrio memini, vita est, si tuo, mors est. Eper ciò pare che, non sit dicenduquid tribuerimus, perche qui admonet repetit. Main alenne occasioni è però lecito il ricordare a chi l'ha riceunto il beneficio, no per rimprouerarlo, ma per correggere, se si può, l'ingratitudine, come qui fece Cemanico a que sti soldati, i quali no ha dubio, che se hauessero tenuto memoria de i premij, & de fauori riceuntida Tiberio, non si sarebbero solleuati; Eseè lecito l'impedire qual si sia, che non faccia un picciolo errore, e che non. commetta vn mancamento leggiero, dourassi postacere so soldati, e permettere chaoffendano tanto grauemente il Principe, quanto è grauc, e grande errore la fellonia contra la sua persona? Ricordò per tanto prudentemete il beneficio recenuto dalloro, e con questa rimostran-

23; alterum illis beneficium dabat, dumillos ingratos effe non patisbatur, nes dude benef re illis exprobrabat prestita, sed potestatem referende gratie, faciebat . Intorno a questo, si deue però osseruare, che questa rimembranza si può ben fare dal superiore all'infériore; ma nongià da questi a quelli, perche foracofamolio pericolofa, effendo una facciedirinfacciamento, & un voler dar nota d'ingratitudine al Prencipe; quali eleccista icordato de i servigi riccuuti, e niuna cosa rosinò Silio, huomo per altro valoroso, & che haugua conseguite le insegne trionfali per la guerra felicemente terminata in Germania contra Sacrouiro, se non l'esfersi auantaro, sum militem in obsequio duranisse, cum alij ad seditionem prolaberentur, neque

Tac.an.4 mansurum imperium Liberio, si ijs quoque legionibus enpielo novandi suisset. Bisogna für seruigio a Prencipi, esporte la vita per loro, seruirli fedelmete; ma fatto il servigio, fà di mestieri lo scordarsene, perche ricordando loco, che habbiano in vn certo modo hauuto bifogno di vn fuo fuddi-

tO3

to maggiore sarà il benesicio satto, tato più douerà tacersi, perche, beneficia eo vsq; lata sunt, du videntur exolui posse, vbi multu anteuenere; pro gratia sildem. odium redditur. Doppo che sù accusata Agrippina madre di Nerone da Sillana, che macchinasse cose muoue contra di lui, mentre sù intorno a ciò interrogata da Burro, e da Seneca, ricordò nella risposta fatta a loro i servigi satti a Narone. Cum meis consilijs adoptio, es proconsulare ius; es desi. Tac.an. gnatio consulatus, es catera adipiscendo Imperio prapararentur; ma quando so poi s'aboccò col siglio, Nihil pro innocentia, quasi dissideret, nec pro benesi-tidem. cijs, quasi exprobraret, disservit. Il che credo hauer Tacito, accuratissimo scrittore notato, per dimostrare, come habbiamo detto, che non bisogna a i Grandi ricordare i servigi satti, massime quando sono rivelanti, se bene ciò si può sare dai grandi con gli inseriori, ò per farli vergognare, ò per correggerli della ingratitudine.

## CONSIDERATIONE CLXXIX.

Legissetis Ducem, qui meam quidem mortem impunitam sineret, Vari tamen, & trium legionum vleisecretur.

Ebbero i Romani tanta cura della riputatione della loro Republica, che tennero per massima irrefragabile della loro grandezza, il non lasciare inuendicata ingiuria che riceuessero, forsi perche credeuano, perferre contumelias, & suos negligere servile arif. eth. esse, e sono di ciò testimoni fedeli le desolationi di Cartagine, di Corinto, 4.c. s. di Siracufa, di Capona, di Numantia, e di tante altre Città, e la fogettione ditante Nationi, seguite la maggior parte, per ricompensa dell'inginrie. Vltio enim duas res prastare solet, aut solatium affert ei qui accepit iniuririe. Vitto enim duas res prastare solet, aut solution affect of quaecopit consistence. de am, aut in reliquim securitatem. Ne si potra mai riputar sicuro quel Prenci cle.lib.s. pe, che non fi facendo conofcere rifentito, darà anfa a i nemici di infultarlo. Nè però intendiamo di voler mettergli i coltelli in mano, per ogni picciola ingiuria, ma crediamo, che per quelle che offendono la Maestà sua, per quelle che tirano in consequenza la rouina, & il danno del suo Stato, & de'fuoi popoli, debba risentirsi. Suscipiendu enimin cos bellu est qui Ari. Rhe. Rempublica, aut eius, siue amicos, siue socios violare moliutur, pro iniurys ante no- ad Alex. bis illatis, aut ijs, qui aliàs nobis auxilio fuerunt, aut pro eo g pertinet ad gloria, ad vires, aut ad opes, aut ad aliud quippiam buiusmodi. Perche adonque con la morte di Varro, e delle tre legioni, restaua grauemente ingiuriato, e danneggiato il publico, perciò mostrana Germanico di desiderare più la vendetta della morteloro, che di temere della propria vita. Eperchei Germani insultauano gli Esferciti, eminacciauano di voler fare il simile con loro, che con Varro, quindi seguiua vna certa con ueniente necessità, e di vendicare i loro morti, e di risentirsi del danno; e perche la ven-

plut, in detta si rende più cospicua colla prestezza, e rincuora i popoli, e gli esseropufe. de citi, come che, Nullum aliud debitu perinde atque dilatio iusta vinditta miuijs qui se- ria affectorum spes eneruat, animosque eorum deijeit, perciò mostra Germaro à nu- nico di curarsi più, cheper la disobedienza di questi soldati si prorogasse, mine pu- e restasse impedita la vendetta publica, che se, essendo egli morto, hauesse. nuntur roben'eletto vn capo, che lasciando inuendicata la sua priuata ingiuria, hauesse vendicata la publica. Generoso pensiero, e veramente dagran Caualliero com'egli era.

#### CLXXX. CONSIDERATIONE

Neque enim Dij sinant vt Belgarum (quanquam offerentium) decus istud, & claritudo sit, subuenisse Romano nomini, compressise Germaniæ populos.

On farà mai fano configlio, volendofi ridurre all'ol edienza vn'effercito ribellante, il dar di mano a rifolutioni violenti, & il seruirsi contra di lui di gentegià debellata; perchevenendosi alle mani, ò si vincerebbe, ò si perderebbe. Se si vince, si dà troppo ardirea quelli che hanno soccorso, quasi che senza il loro aiuto, fosse stato l'Imperio per andare in rouina, e tata confideza in loro si deste-Tas, an, 1- forze, e come questi soldati si gloriavano, In manu sua sitam rem Romanam, Arisi.pol. viile, che assuescant animum summittere, per seruitutem continuam. Se anco si s.cap.11. perde, si farà tanto più difficile la cura del malore di quell'essercito, qua-

1/00. in Eung.

rebbe, che si metterebbero in grande opinione di se stessi, e delle proprie suis victorijs augeri Rempublicam, così persuaderebbonsi essi, che senzala loro opera, fora rouinato il Prencipe, per il quale non farebbe, ch'essi prendessero questa animosità, e baldanza, al cui seruigio comple più tosto il prinare questa sorte digente di tutto ciò che può accrescere lo spirito, el'ardire, che il fomministrarnegli materia, & occasione, e sarà più to che essacerbato dalla violenza del remedio, che non hauerà giouato, ingrosserà più gli humori, esi confirmarà più nella rebellione. Si potrà donque publicare l'offerta fatta da simili popoli, accioche sentendo l'esfercito che gli stranieri, e quasi nemici, si mostrano più pronti al seruigio del Précipe di loro, che sono da sui stipediati, e Cittadini s'accendano di quella emolatione, Que ad sapientie studium, aliorum laudibus propositis excitatur, ot earum laudum amulatione incitati, earundem etiam virtutum desiderio instammentur, in maniera tale, che si riducano poi all'obedieza. Ma non farà beneil fernirsi di simili offerte, come si vede in questo luogo haner fatto prudentemente Germanico.

## CONSIDERATIONE CLXXXI.

Irasque ciuiles in exitium hostibus vertant.

Ono tutte le guerre ciuili ripiene di calamità, di sceleratezza, di crudeltà, perche in esse i figli, non che altri, scordatisi l'affetto materno, incrudeliscono contra la Patria loro, s'inuiperiscono cotra i proprij cocittadini, sifanno rapaci cotra il

Pacse, & empij contra le Prouincie. Sed repetita belloru civiliu Tac, bir co memoria (dice il nostro À.) captamtoties suis Ciuibus V rbem, vastitatem Italia, direptiones Prouinciarum, Pharfaliam, Philippos, & Perufiam, ac Mutinam, nota publicarum cladium nomina loquebantur. E per ciò ricordaua bene Germanico a questi soldati, che rinoltassero l'ira, c'hora mostrauano pronta alla rouina della Patria, in danno de nemici, non fi potendo mai veni- Tac.an. i re a guerra civile, senza iniquità, & arma civilia nec parari possunt, neque haberi per bonas artes. Edinolghino puregli Auttorid'esse quanti titoli speciosi, che all'vitimo, Bonum publicum simulantes, pro sua quisque potentià certant. E chi può soffrire di leggere la barbarie, e la crudeltà delle proserittioni del Triumuirato, neque ijs, qui eas fecere, laudatas? Chi d'intendere la Tac.an. ferocità, & immanità di Lucio Silla? Qui M. Mario, cui vicatim populus sta- sen. de ituas posuerat, perfringi crura, erui oculos, amputari manus iussit, & quasitoties rali. 3.c. occideret, quoties vulnerabat, paulatim, & per singulos artus lacerauit? Non si può descriuere, nè pensare l'atrocità delle guerre ciuili. Si è visto il padre ammazzato dal figlio. Iulius Mansuetus, oblatum forte patrem, è vulnere stratum, dum semianimum serutatur, agnitus, agnoscensque, & exanguem amplexus, voce flebili pracabatur placatos patris manes, ne ve se, vt parricidam aduersarentur, hinc per omnem aciem miraculum, & quastus, & sauissimi belli execratio. I fratelli ancora si sono ammazzati trà di loro. Sentasi il nostro A. che parla de soldati di Vespasiano. Tantam victoribus aduersus sas, nesasque irreuerentiam fuisse, vt gregarius eques, occisem à se proxima acie fratrem professis, pramium à Ducibus petierit, & aggionge l'A. Nacillis aut honorare eam cadem, aut vleisei ratio belli permittebat. Dalle quali sceleraggini si può dedurre quanto si debbano detestare così fatte guerre, & che ogni huomo da bene deue aborirle, e starne lontano. Melioris medius sidius Cinis, es Cie. in viri puto, quouis supplicio affici, quam illi crudelitati non solum præesse, verum Arie, li. etiam interesse. Fuggansi donque come pesti da'buoni Cittadini, e se pure 4 ep.9. si vuolesfogar l'ira, sfoghisi sopra i nemici, er privata odia publicis viilitatibus remittantur. Così fecero gli Spagnuoli, quando trouando si in arme, vilo, folleuati contra i Ministri Fiamenghi, la sciati al lorogouerno dall'Imperatore Carlo Quinto, furono assaliti dalle armi Francesi, che sperauano con quella occasione di far bene i fatti loro che scordatisi gli odij cittili, si riuoltarono cotra i nemici, e gli scacciarono suor della Spagna. Così

#3.

Camp. & parimente i Francesi, visto, che alcuni della lega s'intendeuano co'l Rèdi altri mo- Spagna, e che questi mirana alla depressione di quel Regno, scordatisigli odij, si fecero partegiavi del Rè di Nauarra, e scacciarono gli Spagnuoli, derni. e ruppero la lega. & così deue fare ogni buon Cittadino, Quia prinatim

Dio.li. +3 quidemnemo potest rebus latis vti, vt non idem cum Republica corruente ruat, Respublica si prospero successi vtatur, etiam privatorum omnium potest calamitates subleu are.

### CLXXXII. CONSIDERATIONE

Discedite à contactu, & dividite turbidos.

Necessario il cassigo de delinquenti, massime di quelliche si fanno capidelle feditioni, come altroue si è anco accennato, & per dar'essempio a gli altri, & per intimorire gli audaci, accioche, vedendo impunita l'altrui sceleraggine, non prenda-

no anch'essi ardire di cometterne vna simile. Nam apud quos nemostudium Ffoc.in o- habeat flagitia vel cauendi, vel puniendi, vbi nulla senera indicia exercentur, ibi ra. Areof etiam bona ingenia corrumpi, vbi autem dilinquentes, neque facile delitescant, neque conuicti, venix spem habeant, ibi demum natura, morumque pravitatem paulatim aboleri. E' ancovtile il castigo, perestirpar dal Mondo questa

forte d'huomini perniciosi, che maggior danno arrecano al genere humano, che i lupi, & altra sorte d'animali velenosi, ò rapaci non fanno, & accioche, Dum mali timent, optimus quisque iussis pareat. E per ciò vedia-

mo che in tutte le feditioni occorse, e che si leggono nelle historie antiche, sempre i capi sono stati tolti di mezzo Quoniam (dicena Cesare) ac si suppliciorum remissione, licentia, omnia pro libidine sua agendi, adepti esset, auda

cia efferutur, reliquosq. etiā innocētes ad seditione concitare conatur, mederi huic malo, o animaduertere in auttores opus habeo, e poco dopò, sorte eos ad morte delegit, audacissimisq; vita multatis, reliquos dimisit. Così Scipione alla tate volte ricordata seditione occorsa al Sucrone, Albius Calenus, & Atrius

Liu. dec. Vmbrius, & cateri nefaria seditionis auctores, saguine luent, q admiserunt. Così 3. 11.8.

Ottone nella seditione de'soldati Pretoriani, occorsa in Roma, Pauco-Tachi.4. rum culpa fuit, duorum pana crut. Così nella seditione seguita trà il Senato,

Tacan. ela plebe in Pozzuoli. Paucorum supplicio redit opidanis concordia. Così nella feditione d'Vngheria, come habbiamo visto, Druso, vocatos Vibule-

num, & Percennium interfici iubet. Così Valete in quella de gli Hollandesi, Tacan. 1 Tac.bi.i. animaduersione pauco rum, oblitos iam Batauos imperijadmonuit. E finalmente

non si trouerà quasi seditione alcuna, nella quale i capi almeno non vi habbiano lasciata la vita; onde douranno i Capitani, hauere per massima di non le lasciare mai impunite, se non vogliono perdere affatto l'obedienza; & li soldatidi non se ne faremaiauttori, ò capi, senon

vogliono esfere i primi a caminare per li ferri'.

CON-

#### CLXXXIII. CONSIDERATIONE

Idstabile ad panitentiam, id sidei vinculum erit.



Y Iuna cofadene muouere, ò rendere più facile al perdono il Capitano, ò il Principe verso i delinquenti, che la penirenza che mostrano del commesso errore, come che il pentirsene, sia vna specie disonfessario, alche deue succedere la compassione; e la misericordia. E perche questi s'oldatinon pote-

uano mostrarepin chiaro segno, d'essere veramente pentiti, che cercando di fuellere la radice, e l'origine del male, procurando che fossero cafligati que'seditiosi, c'haueuano infettati gli altri, e tiratigli alla ribellione, perciò prudentemente ricordana loro Germanico, che separandosi dalla praticaloro, e dividendogli dal resto dell'Esfercito, haurebbero dato certo, e sieuro pegno d'esfersi petiti, e rimessi alla dounta sede. Cosssella fede, come dicena Ciro, No modò in animis nostris, sed etia in manibus; e però, de ped. Ci se volcuano mostrare il loro pentimento apparente, era non solo ne-ri.li.4. cessario il piegare i cuoriloro alla fede, ma anco operare con le mani, maneggiandole alla separatione di questi maluagi, e freome ingannati per lo passarodalle loro salse persuasioni, s'erano lasciati tirar suori dalla diritta via; così volendo hora mostrarsi sedeli, era necessario il venire a questa risolutione, side serum perfacilis est, quam testimonium secerit, enon Aris proviè più bel testimonio delle vine operationi.

ble. feet. 17.0.10 ..

#### CONSIDERATIONE CLXXXIV.

Orabant, puniret noxios, ignosceret lapsis, & duceret in hostem ..

Coo come è vero quello che habbiamo detto altroue essere, cioe, pericolosa cosa il farsi capo di solleuamento, poiche gli istessi solleus. dati, che gli hanno feguiti, per ritornare in gratia, fono quelli, che pregamo per lo castigo loro. E' la moltitudine vua bestia volubile, & inconstate, la qualcin tanto fi piega a fanorire vno, in quanto vi troua il fuo in teresse, cestato questo, e chiaritasi che non rispondeuano i successi alle concepute speranze, subito volta mano, & abbandona quelli, che ha inalzato; & però, Quisquis tutam agere vitam volet, quantum plurimum potest, vulgi viscata beneficia devitet, in quibus hoc quoque miserrimi, fallimur, quod haberenos putamus, habemur. Fú dició manifellissimo, & irrefragabile testimonio, Tiberio Gracco, il quale, quanto mai alcun'altro, fauori, e s'affaticò per la plebe, non si curò di irritare contra di se la Nobiltà, di prowocarsi lo sdegno del Senato, e de più potenti, per accreseere auttorità, ericchezze al popolo, e nondimeno affalito da i Nobili, che non potena-

ccornem.

no soffrire di restar tanto depressi, non solo non sù diffeso dalla Piebe, mà sù gli occhi suoi, in mezzo Roma, sù con trenta altri, a suria di bastoni, a guisa d'vn cane miserabilmente ammazzato, e strascinato igno-Plut, in miniofamente nel Teuere. Vobis spectantibus (diceua Caio suo fratello) viua Gra Tiberium mactauerunt, & per mediam Vrbem ex Capitolio in Tiberim proiecerunt. Ma che diremo dello stesso Caio? il quale affaticatosi anch'egli a fauore della stessa Plebe, quanto il fratello, ecaduto per ciò parimente in disgratia del Senato, & de'Nobili, fù da loro perseguitato sin'alla morte, e vedendofi da tutti abbandonato, non trouò altro refrigerio in così grane accidente, se non che entrato nel Tempio di Diana, Ingenu procumbens, & manus ad Deam tendens, precatus est, vt populus Romanus pro tanta ingratitudine, ac proditione, nunquam à servitute eximeretur, palam enim cuneti ipsum deseruerant, quam primu suit eis per præconem impunitas, si inde di-Vedi Lis scederent concessa. E se vorremo riuoltar le historie antiche, troueremo wie, Plat. i Scipioni, i Ciceroni, gli Aristidi, i Cimoni, i Focioni, gli Alcibiadi, e tauti

Ebidem.

Dio. Hero altri, doppo vn grande applaufo Popolare, essere stati, o sbanditi, o perdoto, Tu- seguitati, ò mal tratati, ò ammazzati se non dagli istessi, che haucuano eidide, et fanoriti, certo almeno con loro permissione, à dissimolatione, per non direproditione.

Senec, in Her, oft.

altri.

Quos felices Cynthia vidit, Vidit miseros abitura dies, Rarus felix, idemque senex.

E però non si deue molto curare hnomo sauso per molto applauso chesi vegga hauere dal popolo, ò vn'Essèrcito, di farsi suo Capo, ò di operare in seruigio della moltitudine cosa, che gli possa portar rouma, perche al tempo del bifogno, farà non folo abbandonato, ma quelli che gli facenano animo, escorta, saranno i primi per rimettersi ingratia del Prencipe, à procurare la fua morte, e la fua rouina, e creda questo essere vn'Oracolo.

#### CONSIDERATIONE CLXXXV.

Catera ipfi exequerentur.

L regnare, & il comădare è cofa che portasseco molta muidia, & in confequeza grand'odio, perche effendo nato l'huomo al comandares & dominamini universis animantibus, gli disse Dio) non Gam. c.1. può restar sogetto, & obedire, senza granditima repugnanza, equindi fegue verso quello che comada, e regge, odio in colni che dene obedirgli.

Senec. in Theb.

Simul ista Mundi conditor posuit Deux Odium z atque Regnum .

E però essendo cosa in se stessa odiosa, denono i Prencipi, ò quelliche comandano, procurate di non renderlo più grande con le loro attioni,

che

che non è il naturale, il che succederà loro, se non si faranno auttori, ò ministri delle essecutioni odiose; eperò quando si hauerà da venire a qualche seuera dimostratione, non doueranno essi darne la sentenza,ma rimetterla a i Senati,ò ad altri Magistrati, e ributarla nella scuerità delle leggi, ò fare come si vede in questo luogo hauere prudentemente fatto Germanico, che gli stessi colpeuolisiano i Ministri, & gli Eslecutori del castigo, e della scuerità: onde dice l'A. poco a basso, Penes eosdem Tac.an.u seuitia facti, & inuidia erat, così Tiberio, Omnia crimina ad Senatum deferri iussit, vt ipse omni culpa vacare videretur, Senatus autem iudicijs faciendis se ip... Dio.li. 💰 sum damnaret. Sarà ancora beneil publicare nel popolo, ò negli Esserciti,e fare con arte nascere opinione, che il Prencipe sia di sua natura mafueto, e che venga mal volotieri al fangue, come si legge hauere nel principio del suo Imperio fatto Nerone, il quale richiesto da Burro Capitano delle Guardie, che sottoscriuesse v na sentenza di morte di due ladroni, doppo hauer molte volte tergiuersato, e differito, al fine necessitato, sence. de Cum cartam protulisset, traderetque, exclamauit, Vellem nescire literas. La cle.lib.z. qualvoce dinolgata poi, su causa, e gli recò tanta opinione di bontà, e di ent. 1. mansuetudine, che per cinque anni continui sù tenuto altr'huomo di Tac.bi. 40 quello ch'egliera; Et nouum împerium inchoantibus vtilis clementi e fama; e per il contrario Caligola, che si dilettana, non solo di comandare, ma di comettere delle arrocità, fù come bestia crudele aborrito, Quod animaduersionibus, panisque ad supplicium datorum cupidissime interesset, & alla sinc fii con trentatre ferite crudelmemtesì, ma meritamente ammazzato. Perciò Mecenate quel sauio Consigliero d'Augusto, trouandoss presen tein tempo, ch'egliera per condannar molti alla morte, nè potedo (per la moltitudine che v'era) aunicinarsi a lui, tolta vna carta, vi scrisse queste parole, Surge verò tandem carnifex, epicgatala a mododi memoriale, gli la buttò inanzi; Augusto credendo che fosse ogni altra cosa, la tolse, e lettala, si leuò subito, senza codannar alcuno, e non si sdegnò dell'auiso, Sed impensius gauisus est, tam salubriter Amici libertate corrigi. Sia don-tbidemi que massima al Prencipe, & à chi comanda ad Esserciti, il non farsi auttori de'castighi, ma ò si cometta la cura di questi a i Ministri, come a Senati, ad Auditori, ò altra gente simile, ò si trouino altri mezzi, mediante i quali, sopra di lui non habbia à caderel'odioche portano le cose odiosc. Honores ipsemet tribuere debet Princeps, panas verò, & animquersiones, per Arist. pol. alios infligere, per Magistratus videlicet, & iudicia, etenga per regola ferma li.s.c.11. il buon ricordo che sii dato à Hierone. Quòd si quis eget correctione bunc Xenoph. alijs puniedum tradat; Cæterum cum præmia reddenda funt his qui rem bene gef- in Hiero; serunt, id per se ipse faciat, ita protinus siet, vt in his quod gratiosum est, per Principem sit factum, quod verò contra per alios.

## CLXXXVI. CONSIDERATIONE

Discurrunt mutati, & sediticsissimum quemque vinctos trabunt ad Legatum?



Ibidem.

Ibidem.

Cco come è vero quello che habbiamo detto poco auãti, cioè, chenon deue huomo sauio sidarsi molto della moltitudine, & estere pericoloso il farsi capo di solleuationi, ò di tumulti, ne gli Esserciti, poiche gli istessi soldati, de quali nell'amotinamento s'erano fatti capi costoro, non solo gli abbandonarono col fauore, ma riuol-

tatolo in odio, li perseguitarono, si secero Ministri della giustitia, li presero, li condussero al Legato, nè di ciò contenti, secero il giudicio, si no-Tac. ... centem adclamauerant, praceps datus. Ma che più? fanno i carnefici ancora. Trucidabatur. E per compire l'iniquità, faceuano festa di questa loro beccheria. Et gaudebat cadibus miles. É perche? Tanquam semet absolueret. Que sto era l'interesse, che faceua loro scordare l'amicitia, e la beneuolenza, e si come s'haueuano presi costoro per capi, e s'erano infelloniti contra il Prencipe, per il solo interesse, prætia vacationum, angustias stipendy, duritiam operum incusantes, così adesso parimente, per lo stesso interessessi riuoltano contra i capi, che s'haueuano eletti, per ritornare in gratia del Prencipe. Et gaudebat cædibus miles, tanquam semet absolueret. No è donque dubio alcuno, che non è mai da fidarfi del volgo, nè sotto la sua scorta da commettere sceleraggine, perche non solo ti abbandonerà nel me glio, ma si farà auttore, e ministro del tuo castigo, e precipitio.

## CLXXXVII. CONSIDERATIONE

Nec arcebat Casar, quando nullo ipsius iussu, penes eosdem sauitia fa-Eli, & inuidia erat.

Vesto era vn bel fare. Veder a purgare quel corpo infermo, & infettoda quegli humori grossi che l'haueuano tanto agitato,e tranagliato, senza correre pericolo di parere egli Medico senero, ò senza prendersi egli altra cura d'adoperar ferro, ò suoco; quando senza pure sfoderare la spada, non che insanguinarla, cuacuauasi tutto quell'humore peccante in maniera, che non era per esserne più conturbato tutto il corpo. Si è detto che farà sempre bene il Principe a non farsi auttore di cose odiose, ma lasciarne l'essecutione a i Ministri; & però no staremo a replicare qui altro, se non commendare la prudenza di Germanico, che seppe così ben valersi di questo precetto.

## CLXXXVIII. CONSIDERATIONE

Veterani non multo post în Rhetiam mittuntur, specie defendenda Prouincia, ob imminentes Sucuos, caterum vt auellerentur castris.

I è discorso altroue, che si come ninna cosa può rendere più animosi i tristi della vnione, così non è la più ispedita maniera, per acquetarli, che il diuiderli. Non volse mai Augusto, che fossero in Roma, per guardia della sua persona più di trè cohorti, e queste non lasciaua, che habitassero insieme vnite, ma sparse per tutta la Città, accioche i foldati non si facessero con l' vnione infolenti. Neque plures, quam tres cohortes in Vrbe esse passus est, easque sine castris, suet. in reliquas in hiberna astina circa finitima oppida dimittere asueuerat. Il resto Augusto poi delle guardie (che arriuaua a diece milla huomini) teneua pur divise per le vicine Castella. Stipatores autem corporis Imperatoris sunt decem millia, in decem diuifi partes . V rbis præfidio destinati , sex millia , quadrifariam diuisi, come che conoscesse anch'egli quel che volesse dire il tenere vnita tanta gete. Quel tristo di Seiano ch'era Capitano delle guardie sotto Tiberio, fù il primo, che le radunò, e questo fece egli per aggrandire se stesso, per assicurarsene meglio, per hauer più agio di captinarseli, e per rendersi più formidabile. Vim prefesture modicam antea, intendit, dispersas per Vrbem Tacana cohortes, ma in castra conducendo, ut simul Imperia acciperent, numeroque & robore, & visu interse, fiducia ipsis, in cateros metus crederetur. Per far questo si serui di pretesti speciosi, come fanno d'ordinario tutti quelli, che intraprendono qualche sceleratezza, come a dire, che lo stare così separato, rendeua il soldato indisciplinato, che se fosse occorso vn'impronifo bisogno, era più facile il soccorso, trouandosi vnito, che disunito; che riducedolo nel capo, e lontano dalle lascinie della Città, si potena meglio tener in freno, & addisciplinarlo. Ma in fatti i più reconditi fini erano di volersi acquistaregli animi loro, di deputare i Ministri inferiori a sua denotione, & in somma di farsi assoluto Padrone di quella gente. Irrepere Ibide. paulatim militares animos, adeundo, appellando, fimul Centuriones, ac Tribunos ipse deligere, e da tutte queste cose si può chiaramente vedere, che l'unione de'foldati, massime quando sono in otio, è causa (come si è detto tãte volte) digran mali, non tanto per le folleuationi che possono fare, ( come habbiamo veduto) nua anco perche i Capitani possono più facilmente farsene Padroni, come sece il detto Sciano, il quale si rese con così fatta scorta tanto insolente, che hebbe ardire di volersi vsurpare l'Imperio, oltre el e, si fecero col tepo quei soldati tanto temerari, che sprezzata la Maestà del Senato, s'arrogarono l'auttorità d'eleggere l'Impera-Vedi Ta tore a voglia loro, onde seguirono poi leguerre ciuili d'Ottone contra disse s'i

Galba, di Vitellio cotra Ottone, & di Vespasiano contra Vitellio, e tante etonio, altre, Dione.

altre, & in fine. Suscepere duo Manipulares Imperium Populi Romani transserendum, & translulerunt, il che non sarebbe seguito, quando gli Efferciti fossero stati divisi. S'è veduto ancora nel principio dell'amotinamento delle legioni d'Vngheria, che di trè che crano, vollero farne vna sola, per J'ac.an. 1 aggrandire con l'unione le forze, & eo furoris venere, ut tres legiones misce. re vnam agitauerint; onde non ha dubio che l'vnione d'Esserciti, cagionerà sempre le folleuationi, & cheil meglior remedio per afficurarsene, sia la divisione, perche si come corriuando in più ruscelli vn gran siume non più corre furibondo, precipitofo, espauentoso come prima; così vn'Essercito diviso in più parti, sarà più facile da reggersi, e manco perico. loso, e più mansueto, & obediente al comando.

#### CONSIDERATIONE CLXXXIX.

Centurionatum inde egit .

Auendo conosciuto Germanico che i passati tumulti erano nati in gran parte per l'auaritia, e crudeltà de Centurioni,& essendone perciò stati ammazzati molti da i soldati, nella furia delle loro riuolutioni, era costituito in necessità di prouederne di nuoui; perche non può stare vna moltitudi-

drift.pol. 116.4.0.4.

Ibidem.

Lip. ne i 70,00 PO-Lib. li.6.

ne vnita, se non v'è chi la gouerni, & Ciuitas absque Magistratibus esse non potest, e perche ogn'vno ha buona opinione di se stesso, e pensa d'essere atto al gouerno, & arrogant fibi virtute vuncti, & multifaria fe idoneos existimant ad gubernandum, trouò a mio giudicio vn'ottima maniera, e dino dispiacere à quelli che restassero esclusi, e di far scelta de'migliori, & de' più valorosi, in questo modo. Cittana tutti per ordine, e comparendo il cittato, daua il nome, la patria, l'ordine suo, il numero de'Aipendij, le Coment, e prodezze fatte in guerra, i premij ricenuti, come le collane, le corone, ò ne i libri murali, ò vallari, ò obfidionali, ò ciniche, le haste, gli abigliameti de'cadi mili- ualli, cose tutte che si concedenano a i foldati, in ricognitione di qualche tia Roma fatto egregio nellaguerra. colui donque ch'era cittato, manifestana in quale occasione haueua questi honoriacquistati, e se questo tale era dalla moltitudine approbato, fi mantenena, ò pronedena dell'officio, se anco era acensato, ò di crudeltà, ò d'anaritia, era cassato, e reietto. Maniera veramente (per mio parere) molto giudiciofa, edegna da essere imitata, perche ne seguinano trè effetti essentialistimamente broni; prima venina a dare il carico a persona benemerita, & atta à portarlo, secondo, dandoloin certo modo di consenso della moltitudine, leuaua con gran prudenza a quellegenti ogni occasione ditumultuare di nuono, sotto specie di crudeltà, ò d'altro vitio, perche potcua sempre dire, voi ve lo sete ellerto à voglia vostra; terzo, mostrana modestia grande, e fuggiua l'occasione di disgustare imal contenti, come sarebbe facilmete fegui-

seguito, se gli hauesse eletti di propria auttorità. Nel che si come egli si portò con prudenza, così è da credere che questo suo modo di sare possa servire per essempio di buon gouerno ai Prencipi, non solo per quello che spetta il maneggio de gli Esserciti, ma degli Statiancora. Perche da quì sipuò dedurre, che non sidebbano dare i carichi, & i Magistrati così alla cieca, come si fà, ò a chi ha più da spedere, ò più fauori, ma che si cerchi con diligenza, se quelli che pretendono i carichi, hanno le conditioniproportionate, per portare il peso, & in fine che si diano a misura dimeriti, non a contemplatione dibenenolenza. In cuiuscunque enim animo virtus insit, ei plurimum tribuendum. S'ha d'hauer considerationeancora alle persone, alle quali l'eletto hauerà da comadare, e se sarà di conditione, ò di natura tale, che i sudditi, a quali sarà proposto, siano per sop portare patientemente il suo comando, perche vn superbo non sarà atto per comandare a persone mezze libere, & il Duca d'Alua, co' Fia- Conestas menghi, potrà seruire per essempio, & Cantabri rebellionem fecerunt, pro- Dio.li.55 pter factum, & crudelitatem Carisij. Se sarà auaro, non sarà buono per comandare ad vna Pronincia ponera, e Batto capo della rebellione de Dalmatini, al tempo di Augusto, daua di ciò la colpa a' Romani, dicendo, Vos culpa estis, qui ad vestros greges custodiendos, non canes, Pastoresue, sed Ibidem. lupos mittitis; e però è necessario considerar bene il genio, e l'inclinatione della persona, che si ha da mandare, e conforme alla capacità adope- Tac, an. 6 rarla, accioche pares negotijs, neque supra sint, & vna veste d'vn Gigante, non starà mai benead vn Pigmeo, nè il vestito di questi potrà seruire a quelli, e pure si vede in molti Stati, e Republiche, che non si sà alcuno discernimento da huomo a huomo, come che fossero tutti satti con vno ftampo, il che quanto danno arrechi, gli strilli, ch'ognigiorno s'odono de poueri popoli, i disordini, che di continuo seguono, lo dichiarano. Ma perche la bontà de'Magistrati è tanto essentiale, che Platone antepone questa alle stesse leggi, e la causa è, che, Absque Magistratibus leges videntur inutiles, non enim eius, & legum auctoritas consistit in literis, & in scriptura, cum de legib. nihil hac possint, sed in co g. Magistratus eas consirmet aquitate, e questi seruono per vna legge viua; Perciò si denono cercare i buoni Ministri in ogni luogo, e non solo offerir loro, masforzarliancora ad accettare i carichi, seben nongli volessero, & à Ciro Sophonetus, quòd Dux declaratus munus re- del Ciri cusasset, decemminis mulctatus est. E perche non può il Prencipe esserein min. exogni luogo, e souraintendere a tutte le facende del suo Stato, & ha biso-pedit. li. gno d'aiuto, e trouarlo proportionato alla necessità, consigliaua il bel- 3licoso Imperatore Carlo Quinto il Rè Felippo suo figliolo, che non potendo egli trouarsi in tante Prouincie Iontane, e separate, procurasse di insvita. faruifi vedere con l'auttorità, e con la giustitia, dandola da amministrarea persone di tanta innocenza, e virtù, che non hauessero occasione i sudditti di ramaricarsi della sua lontananza. Ma quando poi arriva il Prencipe ad hauere yn Ministro tale, deue farne molta stima, & honorarlo,

rarlo, sapendo, Nullum maius boni Imperij instrumentum, quam bonos amicos. Deue anco dar facoltà a questi tali, di poter dire liberamente il loro Dio, li. 53 cocetto, ela causa è portata da Mecenate ad Augusto. liberam dandi tibi, ex animi sui sentetia consilij, potestatem omnibus facies, proposita securitate, nam etsi cuius sermo tibi probabitur, multum inde viilitatis ad te, & si non placebit, nibil incommodi redibit. e così potrà facilmente sapere i bisogni de' Stati, e rimediare conforme alla prudenza. Non deue però mai fare tato grade vn Ministro il Prencipe, ò dargli tanta auttorità, che habbia, ad haue-Aris,pol. re col tempo occasione ditemere, ò di hauer sospetta la potenza. Communis enim custodia vnius dominationis est, neminem vnum præ cæteris magnum facere, sed plures, nam se inuicem custodient. Ricordisi di Sciano, & di qualchealtri moderni, eche hauendo Augusto, per parere pur di Mecenate, aggrandito troppo Agrippa, le disse: Tantum Agrippam iam fecisti, vt vel Dio.li.54 gener tuus fiat, vel occidatur necesse sit . Oltre che, se questo tale si metterà a commettere delle essorbitanze, sarà necessitato il Prencipe con sua vergogna à tollerarle; e così accade allo stesso Augusto, il quale hauendo dato il gouerno della Gallia à Licino, che ingordamente, & auaramente l'haucua amministrata, andaua però coprendo molte delle sue colpe, Verecundia affectus, quòd tali vsus esset Prafecto. Ricordisiil Prencipedi quell'Oracolo, Ab optimis periculum sibi, à pessimis dedecus publicum Tacan, metuendum. Ese bene non merita biasmo quel Prencipe, che honora, accarezza, e fà seruigio a suoi Ministri, deue però farlo in maniera, Ne nimia indulgeatur potentia, sed ita moderandum omnibus, pt ne in aliquam. Principem repræhensionem conijciant. Nam quæcunque vel restè vel secusegerint, omnia sibi imputabuntur, talemque ipsum omnes iudicabunt, qualia eos facta exercere permiserit. Nell'aggrandire ancora i suoi deue auertire, si Arist.pol. quem extollere oporteat, non tamen eum qui sit moribus audax, nam huiusmodi 11.5.c.11. homines aptissimi sunt ad inuadendum circa res omnes. Main somma la vera ftrada, e la vera norma per hauer buoni Ministri, è il sernir lorocome per modello, e per estempio. Ea autem dices, ac ages, que sentire, ac agere Præfectos tuos velis, idque facilius eos officium suum docebit, quam metus legum, cum alterum imitatione constet: alterum timore, ac facilius Dio.1.53.

meliora imitentur homines, quum ea re ipfa conspiciunt, quam peiora vitent, verbis ea prohibita audientes. E tanto ci basti per hora di hauer toccato in materia de' Ministri, per l'occasione che ce n'ha dato il modo tenuto da Germanico, nel fare i suoi Centurioni, riseruandocialtri ricordi intorno la stessa importante materia in altri luoghi

opportuni.

CON-

#### CONSIDERATIONE CXC.

Atrocissimum quodque facinus horum manibus patratum, nec pæna Commilitonum exterriti, nec penitentia conuerfi, iras retinebant.



Gli è proprio de'maluagi il caminare di male in peggio, & il precipitarfi in ogni forte di sceleratezza, & in vece di prendere essempio, ò dal castigo, ò dal pentimento altrui, quali che i rimedij irritassero la loro maluagità, il farsi sempre peggiori, per autenticare quell'Oracolo facro, Impius cum in profundum malorum venerit, cotemnit. poruerb.

Eperò, come che souverchio, e frustatorio sia lo sperare, che Mostritali 18. habbiano mai da cangiar natura, e da rauuederfi de'loro errori, così è fomma iniquità il procedere con essi con termini di pietà, & di misericordia, ma è necessario il metter mano alle pene, & al cassigo ben seuero, che questo solo potrà emendargli, e sarà il vero antidoto, e la proportionata medicina al loro male.

Nam Natura queis

Matrem dedit mentem malam,illa sic suos

Instituit, vt similia cogitatis Scelera semper perpetrent.

Sopboc. Philod.

Eperò con questi tali è inclemenza l'vsar clemenza, e crudeltà l'esser pictoso. Feliciores enim sunt improbi supplicia luentes, quam si eos nulla iusti- Boet.li.4 tia pana coherceat. Sono le pene, & il castigo il sondamento, e la base di de conso. tuttigli Imperij, la catena che lega, & che vnisce l'humana società, e tolta phia praquesta dal Modo, che sarebbe egli altro, che vn mero nido di pessimi la- sa 4. droni, vna selua oscura piena di lupi, d'orsi, e d'altrebestie rapaci, e feroci, vna immonda fentina, & vna sporca cloaca, e recettacolo d'ogni più

infame bruttezza, e lordura? Sono i vitij, e le maluagità della qualità del fuo co, il quale hauendo esca sufficiente, non si scema, nè si estingue, ma più tosto và tuttauia crescendo, e dilatandosi; e perche è tale la natura dell'huomo, che cum sit pronus ad malum ab adolescentia sua, non mancherebbe mai l'alimento al male, & anderebbe sempre crescendo in infinito, se non si fosse trouata l'acqua delle pene, per estinguere questo suo-

co, & il ferro del castigo, per tagliare questa radice perniciosa, e però non è merauiglia se tutti i legislatori, e li sondatori di Republiche hano più atteso à far le leggi che punischino i delitti, & che mirino à reprimere i misfatti, che al premiare, e guiderdonare le operationi virtuose. Duas

enim crediderunt efferationes, que & ad iniurias incitarent, & à sceleribus reuo- 160c. in carent . Nam apud quos nemo studium habet flagitia vel caucndi , vel puniendi , Areopag. vbi nulla seuera iudicia exercentur, ibi etiam bona ingenia corrumpi, vbi autem delinquentes, neq; facile delitescant, neq; conuicti spem venia habeat, ibi demum

natura, morumque prauitatem paulatim aboleri. E però se Germanico, arme Tac.an. 1 classem, socios demittere parabat Rheno, si imperium detrectaretur bello certaturus, egli si portaua molto sauiamente, perche erano costoro arriuati à tanto colmo d'iniquità, che non si poteua sperare l'emendatione, nè si Tac.an.3 poteua dissimolare l'ingiuria del Prencipe, il quale, se può lentus esse in suo dolore, Reipublica iniurias no debet largiri, e se hauesse trascurato il cassigo, Senee.de si daua campo aperto alla rebellione. Serpunt enim vitia, & in proximum tranqui quemq; transiliunt, & contactu nocent, e però deuonsi estirpare colla zapmini c.7 pa del castigo, & abrusciare col suoco del rigore, e delle pene.

## CONSIDERATIONE

Trepida Ciuitas incusare Tiberium, quod dum Patres, & plebem, inualida, & inermia cunctatione ficta ludificetur, dissideat interim miles &c.

Armi che in questo luogo, rimprouerandosi dal Popolo Romano à Tiberio, che non andasse in persona ad acquettare questi soldati tumultuanti, faccia à proposito il cercare, se sa necessario ò nò, che'l Prēcipe vada in persona alle guerre, perche molti sono di parere, che la sua presenza possa portare molta vtilità à gli Esterciti, & allo Stato, & altri vogliono per contra, che anzi siaper reccare molte incommodità, e danni, e come cosa pericolosa la detestano. Li primi fi fondano ne gli accidenti, e ne gli essempi delle cose passa-Vedi 16 te,e s'ingegnano da quelli, di cauar Massime, e regole vniuersali. Epri-

er. nella ma portano l'vso antico di non si essere quasi fatte guerre senza l'inter-Epif. 2. a uento de' Prencipi, il quale pretendono che habbia tanta efficacia, che Filip.Rè. possa, & inanimare i soldati, e renderli di perdeti, vincitori; perche quel sentirsi à pregare, à riprendere, ad esprobrare dal proprio Prencipe, vogliono che sia vno sprone molto acuto, per farli cobattere più animosamente, e che vedendo presente quelli, chegli hà da premiare, e dal quale possono aspettare degna ricompensa, sia vuo slimolo molto efficace, per renderli sprezzatori d'ogni pericolo. Nemo verum est (diceua Anni-

List, dec. bale à suoi soldati) cuius non idem ego virtutis, spettator, & testis, notata temporibus, locisq, referre possim decora. Aggiongono che il pericolo del Precipe mette in maggior necessità i soldati di combattere più valorosame te, e di non stimare, per saluarlo, la vita istessa, e questo si vide nell'Essercito d'Alessandro Magno, il quale con maggior temerità, che brauura, mentre affediava il Castello Oxidracaro, essendosi solo slanciato nella Terra, estando à mal partito, come che circondato da' Nemici, ferito, e folo, non poteua hormai più reggerfi, non che cobattere, gio nfe la nuo-

curilio. na à snoi soldati, Regem cecidisse, o quod terruisset alios, illos incitavit, namq; periculi omnis immemores, dolabris perfregere murum, & qua moliti erant aditu irrupere in Vrbem, Indosq; plures fugientes quam congredi ausos, caeiderunt, non fenibus,

3.14.1.

senibus, no faminis, non infantibus pare itur, quisquis occurrerat, ab illo vulneratum esse Regem credebant. Tandemq. internecione hostium, iusta ira parentatu est. Dicono che Hettore remise l'Esercito de'Troiani, che suggina, che Sil-Ditis la benche non susse Prencipe, che però come Console rappresentaua la Cretensis Maestà del Popolo Romano) combattendo contra Archelao Capita-Troiano. no di Mitridate, essendo abbadonato da' soldati, tolse vn'insegna di ma- lib.3 no ad vn' Alfiere, e la buttò nel campo hostile, dicendo loro; Sciscitantibus vbirelictus sim Imperator, respondete, nihil fallentes solus in Boetia, pro om- Am. Mar nibus nobis, cum dispendio sanguinis sui decernens, e che questo rimprouero puote tanto co que' foldati, che rincorati, e vergognofi della passata viltà, di perdenti si fecero vittoriosi. L'istesso quasi occorse à Ceriale Capitanodi Vespasiano, l'Essercito del quale in sua absenza su assalto da Germani, da Francesi, & da Hollandesi, che nelle occasioni dell'interregno, & delle guerre ciuili, frà Ottone, e Vitellio, e frà questi, e Vespasiano, s'erano ribellati, & essendosi spauetati i soldati suoi, e dattisi alla suga egli ritornato all'Essercito, e vededo, rarum apud signa militem, ac propè cir Tachi. 4 cumuentas aquilas, cominciò ad esclamar dicendo, Ite nunciate Vespasiano, relictum à vobis in acie Ducem. Venient legiones, que neq; me inultum, neque vos impunitos patiantur, e ne segui che mutatis repente animis, terga vistores dedere, & secutus fortunam, castra hostium eodem die capit, excinditque. E se tata mutatione di fortuna puote fare la presenza d'vn semplice Capitano, Regum 1 che farà poi quella del Prencipe? Aggiongono che il Rè d'Israelle, primi ducebant acies, & manu sua pugnabant. Che l'Essercito d'Alessandro Magno non haurebbe fatte tante prodezze, se egli non cifosse stato in persona, & ch'egli, Non Ducis magis, qu'ammilitis munera exercebat, che Dario Rè de' curt.li. 2 Persi, & dallo stesso Alessandro debellato, nel suo Esfercito, curru subli- tbidem, mis eminebat, & suis ad se tuendum, & hostibus ad incessendum incitamentum, e non senza causa hauer detto il Comico,

V bi fummus Imperator non adest ad exercitum

Citius, quod non facto est vsus, sit, quàm quod facto est opus. Portano l'essepio de Macedoni, i quali dopò la morte di Filippo Argeo rio. loro Rè, affaliti da gli Illirici, che gli sprezzauano, per hauere il Rè loro infante, e nelle fasce, furono nel primo conflitto dissipati, mà venendo alla seconda battaglia, nella quale tolto il Rè sanciullo, epostolo così nella culla frà le prime schiere, attaccato il satto d'Arme, Tanquam ideo Inf. li.7. vieti fuissent antea, quod bellantibus ipsis, Regis auspicia defuissent, ita conferto prelio, magna cade Illiricos vicerunt, & ostenderunt, Regem Macedonibus non virtutem defuisse. Li Francesi parimente combattendo per Clotario loro Rè, contra Childeberto, lo superarono, Cum viderent Clotarium adhue in cunis, & ab vberibus Matris Fredegundis pendentem, agmen & exercitum pra- fis Fran 'cedere, quasi che la presenza del Prencipe, ben che imbelle, & incapace, portiseco la buona fortuna, & la vittoria del Nemico. Aggiongono che 6.82. il Prencipe nell' Essercito è come vn Nume, e come vna certa Deità, assi-

Plant, in

Amplia

stente, dalla quale trahono lo spirito, e la brauura i soldati, e che quando Alessandro, sendo stato ferito, come si è detto di sopra, & hauendo versata gran quantità di sangue, onde sù tenuto per morto, Toto eo die, Curt. 11.9 ac nocte qua secuta est, armatus exercitus Regiam obsedit, confessus omnes vnius spiritu viuere. Di più che occorredo qualche accidente strano, trouandosi presente, può in vn subito rimediare, & impedire che non prendano l'vitimo crollo le cose dello Stato, riparando le forze, e restituendo gli Esferciti, così Dario dopò la rotta hauuta nella Cilicia, disperata pace, Cur. li.4 quam per litteras, legatosque impetrari posse crediderat ad reparandas vires, bel lumque impigrè renouandum intendit animum. Che niuno hauerà ardire pre sente il Prencipe di solleuarsi, ò di commettere atto di ribellione, quando che, Diuus Iulius seditionem exercitus verbo vno compescuit, Quirites vocado, qui sacramentum eius detre Etabant . Et Diuus Augustus vultu, & aspettu Aétiacas legiones externit. Che con la presenza del Prencipe cessano i tanti Tacan : dispareri, che sogliono nascere trà i Capitani, perche, Emulatio inter pares, & ex eo impedimentum oritur, mentre ogn'vno vuole che prenaglia la sua opinione, & in questo mentre nevà la Republica in mal'hora. Mà se egli è presente, à lui tocca il comandare, & il sare essèquire, e si suggono le risse, e le discordie. Che se il Prencipe và in persona, mette il suo Essercito in maggior riputatione, dà ardire à i suoi, e spauento al Nemico, tira la nobiltà, & il Popolo à seguirlo, & ad accompagnarlo, & ogn' vno farà à gara per feruirlo bene, sapendo d'essere da lui visto, & osser-Tac. de uato, & ve turpe Principi virtute vinci, ita turpe comitatui, virtutem Principis non adaquare. Soggiongono con ragione più demostrativa, che molte volte occorre à combattere, per diffésa dello Stato, la conseruatione del quale è di tanta importanza, e consequenza, che non deue permetrere che i suoi sudditi debbono hauere questo obligo ad altri, che à lui, perche altrimente facendo, farebbe più stimato, chi hauesse combattendo saluata la Patria, che lo stesso Prencipe, il che si vidde in Carlo de gestis Martello, il qualchauendo incontrato valorosamente Abdimaro Rè Franc.li. di Spagna, che con quattrocento milla Saraceni haucua inondata la Francia, emessala in grandissimo spauento, attaccò la battaglia, e tagliato à pezzi il Rè contrecento settanta cinque milla de suoi (cosa quasi incredibile, mà affermata da tutti gli Scrittori) s'acquistò tanto credito appresso i Francesi, che trasportò la successione del Regno ne' suoi figli e mentre visseil Rè, haucua solo il nome, & il Martello era obedito da' Popoli, e l'istesso quasi si vide à nostri giorni nel Duca di Guisa, sebene con fine tragico. E nelle facre lettere, dopò hauere Dauid ammazzato Golia, non si sentì il Popolo à cantare, Percussit Saul mille, & David decem millia, & abstulit opprobrium ex Ifrael? Eli Rè di Castiglia cacciarono Reg. I. i Mori dalla Spagna, più col fauore della loro presenza, mediante la quale que' Cauallieri faccuano prodezze incredibili, che con l'apparato delle forze. Aggiongafi in vltimo, che non andando il Prencipe in campo,

farà

sarà necessitato à seruirsi di terza persona, che comandi, e questi, è sarà huomogrande, & di valore, ò vile, & da puoco, se è vile non sarà il ons in Prencipe seruito da lui, se non malamente. Ignobilis enim Ducis principa- firat.e.t. tum ægrè ferre Populus solet, & vix est, vt illius Imperio, dictioniue subijei veltt, & Agrippa configliando Augusto, era dello stesso parere. Nam si parui prety hominibus Rempublicam committas, mox Nobilium iras, propter contemptam corum fidem, in te prouocabis. Quidenim præclari homo ignauus, aut ignobilis gerat? Quis eum non despiciet hostis? Quis eis socius obtemperet? Quis militum non dedignetur sub signis eius esse ? Mà sedall'altra parte sarà huomo di gran Nobiltà, e di gran seguito, ò di molto valore, il Prencipe corre pericol o, che costui captinatisi co'donatini, e con quella gratia che naturalmentepartorisce il valore, e la virtù, gli animi de'soldati, non contento della sua fortuna, non si solleni contra di lui, e valendosi della beneuolenza dell' Essercito, non si ribelli, e non si metta ad occupargli lo Stato, od' à rouinarlo, e quà tendeuano le paure, che haucua Tiberio Tacans di Germanico, in cuius manutot legiones, immenfa fociorum auxilia, mirus apud Populum sauor, habere Imperium quam expectare mallet. Così Cesarcesiersifatto Signore della Republica, così Ottone, In itinere, in agmine, in stationibus, vetustissimum quemque militum nomine vocans, ac memoria Neroniani comitatus, contubernales vocando, alios agnoscere, quosdam requirere, & pecunia aut gratia iuuare , inferendo sapius querulos, & embiguos de Galba scrmones, quaque alio turbamenta vulgi, essere finalmente venuto à tale con fimili artificij, che, Postquam sermone callidos, audacesque cognouit, pretio, ibidem. & promissis onerat, data pecunia ad pertentandos plurium animos, che anumaz zato Galba, e Pisone, adottato da lui nell'Imperio, si sece Imperatore. Così Vitellio, così Vespasiano, e tantialtri che longo sarebbe il dirli tut- vedi Ta. ti, scordatisi della sedeltà giurata, essersi solleuati contra la Republica, nelle bi-& hauere vsurpatosi l'Imperio. Onde douendo il Prencipe. Ex optimis stor periculum sibi, à pessimis dedecus metuere, con l'andare egli stesso in campa-suennelgna, si liberarà, e dal pericolo della perdita dello Stato, & dalla vergogna, te loro vi e dal danno. E con tali ragioni, pare che i seguaci di questa opinione, vo Tac.an.1 gliano concludere, ESSERE necessario, che il Prencipe interuenga personalmente alla guerra. Mà non mancano però ragioni, e ben' efficaci in contrario, & che dissuadono questa necessità. E prima, ricercandosi nel condottiere d'Esserciti, eccellenza di virtu, come quello, cuius sidei, Veget.li. atque virtuti , possessorum fortuna , tutela Vrbium , salus Militum , Reipublica 3. creditur gloria, può essere che il Prencipe, ò per insermità corporale, ò per incapacità intellettuale, manchi di questa qualità tanto necessaria, e per confequenza, che non sia habile, ò capace à maneggiar l'armi,& in tal caso, s'egli andasse, non solo non recarebbe vtile alcuno alle impre se, mà le rouinarebbe. Può essere ch' eglissa vecchio, & cum in sene vix salust. vmbra, nomenque hominis relictum sit, vires corporis effet e, sensus oculorum, atque aurium hebetes, memoria labat, vigor animi obtusus, & denique senio cofeetus

fectus parum animo valeat, dourafsi vn'huomo tale mandar alla guerra? Illiad. + Potra ben'estere come il Nestore di Homero, In confilijs pracipuus, mà sa rà poi, Bello inutilis, e nuocerebbe più tosto cagionando confusione, e ritardando, ò impedendo le essecutioni, e si potrebbe dire di lui quello Plut, in che diffe Cesare andado in Spagna contra Petreio, che no stimana molto quella guerra, Quòd rem eum exercitu sine Duce haberet, nè s ingannaua Cal. molto, Vt enim remiges sine Gubernatore, ita milites sine Imperatore nihil va-Quintil. 13.5. lent. Si aggionge che molti saui Prencipi hanno fatte imprese importan tissime, con l'opera de'Legati, senza trouaruisi in persona; così Augu sto dopò hauer superato Marc'Antonio nella battaglia Attiaca non esfere mai più vscito alla guerra, & hauer nondimeno domatehor con l' agiuto d' Agrippa, hor di Tiberio, hora di Druso bellicosissime nationi, così Tiberio, così Caio, così Claudio, così Nerone, e quasi tuttii Vedi pro primi Imperatori, hauer più per altri, che per se stessi essercitata la guerra. Così Giustiniano hauer liberata l'Italia da' Gotti, l' A ffrica da' Vanda-T'edi il li, & hauer raffrenato l'ardire d'Perfiani, Così Carlo Sesto Rè di Fran-Gagui. cia hauere scacciati gli Inglesi dal suo Regno, e così il Rè Filippo Secondo d'Austria hauere à i nostrigiorni domati i Fiaminghi, e s'oggiogatii Portoghesi. Di più, che essendo il Prencipe come l'anima, e lo spirito del suo Stato, & de suoi Popoli, e come mancata l'anima ne' corpinostri, restano le membra d'essi morte, & inutili ad ogni impresa, così se esponendosi il Prencipe à i pericoli delle battaglie, viene insieme à zarare onof. in la propria vita, mostra di curar puoco la salute dello Stato, & de Popoli, streteg.c. e li rende imbelli, & inhabili ad ogni impresa. Quia scilicet eius in quo omnium salus versatur exitium parui facit, & come dice il Tragico. Sen. ins Vitam sibi ipsi sinegat, multis negat. Theb. E però non douere il Prencipe esporsi à tanti pericoli, anzi essere in obligo di sottrarsene, per non prinare il suo Popolo in certo modo dell'a-Sen.li.I. nima. Ipse enim est spiritus vitalis, quem hac tot millia trahunt, nihil per se su. de Clem. tura, nisi onus, ér preda, si mens illa imperij subtrahatur, e perciò Raimondo

Goff.cat.

Deh che ricerchi tu? priuata palma Di falitor di mura? altri le faglia, Et esponga men degna, & vtil alma (Rischio debito à lun) nella battaglia; Tu riprendi Signor l'vsata salma E di testesso à nostro prò ti caglia, L'anima tua, mente del campo, e vita Cautamente per Dio sia custodita.

Aggiongono che essendo il Prencipe sottoposto à i pericoli, & alla mor te, come gli altri.

nell'Essercito Christiano sotto Gerusalemme visto Gosfredo il Generale, mentre si volcua dar l'assalto alla Città, essersi apparecchiato in habito di fantacino, per volcr anch'egli fraporsi ne gli assalitori, esclamò.

Scilicet

Scilicet omne sacrum, mors importuna profanat, Omnibus obscuras injet illa m inus.

Osid. 3. An.eleg.

Se trouandosi in campo, restasse morto, può far perdere vna vittoria & intiera, perche i già vinti intendendolo, ripigliano animo, e sapendo che i Nemici restano senza capo, e che malamente potranno combattere, mancandoui chi comandi, si rimettono, e riattacano la battaglia, e i già Vincitori, perduto l'animo, irrefoluti, non sanno che si fare, & in vn tratto si cangia la fortuna, & i vineitori restano vinti, ilche si vidde nel campo Christiano sodetto, essendo restato ferito Gosfiredo, e necessitato per curarli à partirli.

Al dispartir del Capitan si parte, E cede al campo la fortuna franca, Cresce il vigor nella contraria parte Sorge la speme, e gli animi rinfranca El'ardimento col fauor di Marte Ne cuor fedeli, el'impeto già manca, Già corre lento ogni lor ferro al sangue, E de le trombe istesse il suono langue.

Gof. car. 11.ft.57.

L'istesso si vidde in Epaminonda Imperatore de Tebani, cum quo vires Trog. & quoque Reipublica ceciderunt. Si vidde parimente in Spagna in Pub. Scipio- plui. ne, il quale mentre si combatteua, ferito in vn fianco, e caduto da cauallo, sù causa, che diuolgatasi la morte ne' due campi, Vt hostes pro Victoribus, & Romani pro victis esent, fuga confestim ex acie Duce caso, fieri capta est, 3.lib.s. e non hà dubio che la morte del Prencipe non fosse anco per portare maggiori inconuenieti, percioche fi come chi leuasse la punta ad vn puguale, ò spada, quell'arma resterebbe inutile, & incapace al nuocere; così leuato ad vn Esfercito il capo, è necessario parimete che il resto delle forze restino ammosciate, siacche. Soggiongono, che essendo saluo il Prencipe, quado bene tuttele cole and assero simistre, si possono ripigliare le forze, resarcire gli Esserciti, e riparare i danni, e che mancando lui ogni cosa rouina, etenim Duce illaso, ac saluo, etiamsi aliquando reliqua cun- polib. li. Eta cadant, multas tamen occasiones fortuna subministrat, quibus detrimenta, ex 10. calamitosis euentibus accepta, resarciri possunt, si ille verò, perinde, ac in naui gubernator, ceciderit, etiamsi reliquæ multitudini fortuna aduersus hostes largiatur nihil tame inde commodi prouenit, propterea quod omnis spes à Principe pendet, ilche si vidde nell'Essercito di Ladislao Rè d'Vngheria, che macato lui, fu tutto tagliato à pezzi, & in quello di Sebastiano Rè di Portogallo, il quale non hauendo saputo raffrenare il souerchio ardire del suo cuore Bonfin. martiale, stimolato da chi puoco s' intendeua de gli interessi de'Stati, & Conesta. delle guerre, andò a perdere se stesso miserabilmente in Affrica, e con l'-Essercito suo tagliato à pezzi, si perse poi anco in consequenza tutto lo Stato. Onde bisogna concludere, che non può esserche mancato il Pre Egistip.li. cipe, non segua molta alteratione, e mutatione nello Stato, In milite enim 5.0,30.

Veds it Vedi il

vnius fors est, in Imperatore vniuersorum periculum S'aggiongealle souradette ragioni, che se mai douette il Prencipe star Iontano dalla guerra, senza dubio deue starci al presente secolo, nel quale essendo stato trouato per opera diabolica tante macchine, e tanti istromenti infernali per ammazzare più facilmente gli huomini, e per abbattere, e roninare qual si sia rocca, si è fatto il combattere vn mestiero pericolosissimo, e quali sottoposto al caso, perche con lebombarde, colle colubrine, co' i sagri, co'i falconetti, co'moschettoni, con gli arcobugi, co'terzaruoli, colle pistole, e con altri istromenti tali, può da vn vilissimo ragazzo essere tolto Tac.bi. 1 dal Mondo il più valoroso huomo che sia. Et cum etiam ob ignavis bellum suscipiatur, strenussimi cuiusq; periculo geritur. Di più può ne i conflitti il Precipe restar prigione, & oltre al danno che ne sentirà l'essercito, sarà incredibile quello dello Stato, che sarà necessitato à suiscerarsi, & à cauarsi il sangue vitale, per così dire, per redimerlo, e riscattarlo, ilche si ved-Vedi il de nella Francia, quado il Rè Francesco Primo su fatto prigione nel fat-Giouir, e to d'arme sotto Pania, poiche oltre all'essercitato tutto il suo Essercito miserabilmente tagliato à pezzi, oltre al gran bottino che si sece ini, il Guicibisognò poianco pagare due millioni d'oro, per riscattare i figli, che suardino. rono dati per ostaggi, e venire à patti, e conuentioni disauantaggiosissime. Che per mantenere anco la riputatione sua, non deue il Prencipe essere prodigo della sua vita, la quale si deue guardare come cosa sacra, poiche da quella (come si è detto) depende la salute di tutto il suo Popo lo, e che non senza causa Dauid sù impedito da' suoi sudditi, che no an-Reg. c.2. dasse alla guerra contra Absalonne; Non exibis, sue enim sugerimus, non magnopere ad cos de nobis pertinebit, sue media pars de nobis ceciderit, non salib.z. tis curabunt, qui a tu vnus solus, pro decem millibus coputaris, melius est igitur vt sis nobis in Vrbe presidio. S'aggionge che non deue il Prencipe assettare il titolo di vana brauura, perche quella declina più alla temerità, che alla sen. ep. prudenza, e pure questa falua, e quella rouina gli Stati, e se, Magni animi est, magna contemnere, prudentis est, mediocria malle, quam nimia, ista enim vii-39. lia sunt, illa quòd superfluunt, nocent. Sic segetem nimia sternit obertas, sic rami onere franguntur, sic ad maturitatem non peruenit nimia facunditas. Che dene il Prencipe imitare le Republiche, le quali mandano fuori gli Efferciti, e resta il Senato; Vnde id euenit, vt si qua plaga fuerit accepta, non tamen vnà vires omnes amittant, sed & multas clades perferre, & opes suas recuperare possint, il ep.od Ph ilippum. che si vide nella rotta riccuuta dalli Venetiani alla Ghiara d'Adda, con la GHICC. quale, se bene perdettero tutto il Dominio di terra ferma, lo ricuperaro no però in breue con somma riputatione della prudeza di quel glorioso Senato; Econ queste ragioni, pare non douersi il Prencipe auuentu-Curi.l.g. rare negli Esserciti, nè esporsi à pericolo, come che seco, tot cinium animas trabat in casum. Che dourassi donque concludere in questione così intricata, e frà tante ragioni efficaci? e frà di loro contrarie? A me pare, che se volessimo ò affermare, ò negare assolutamente, ciò sarebbe impertinenza

pertinenza, per le ragioni efficaci, che si addurrebbero in contrario, e però essere necessario il sciogliere la questione con varie distintioni, come che varij accidenti possano occorrere che persuadano, altri che disfuadano l'andata, e però diciamo così. O il Prencipe farà giouane, ò farà vecchio, ò hauerà successione, ò nò, ò sarà essercitato, & intelligente di guerra, ò nò, ò la guerra sarà offensiua, ò desensiua; ò si tratterà di tutto lo Stato, ò d'una parte d'esso; ò sarà il nemico debbole, ò potente; ò sarà suddito, ò estraneo; ò sarà il Prencipe nuouo, ò stabilito nello Stato. Se il Prencipe sarà giouane, potrà auuenturarsi per acquissare nel principio del gouerno riputatione, perche la fama, in nouis exptis validissima est Tac. and & nouum Principatum inchoantibus vtilis, mà se sarà vecchio, perche ne' 13. vecchi si scema il calor naturale, e mancano que'spiritiche sono necessari, per trouar partito à gli accidenti inopinati, che nascono à tutt'hore nelle guerre, & anco perche

Turpe senex miles, turpe senilis amor.

Potrà far la guerra per altri, & dubijs praliorum exemptus summa rerum, de eleg. 1. imperij se ipsum reservare. Se parimente il Prencipe haurà successione, e che Tac. hi 2 il bifogno lo ricerchi; potrà vscire alla guerra, perche così, per accidente strano che nasca, non potrà soprastrare molto pericolo allo Stato, perche essendoui successione, potrassi dire, come del ramo d'oro. V no auniso non deficit alter, & il Prencipe che pericolasse, non sentiretur amisus, cui non succederet extraneus. Mà se non hauesse successione, io lodarei, ch' eglizarasse la propria persona, & che obiestaret se periculis, perche con lui si perderebbe lo Stato, ilche si vide nella morte d'Alessandro, nella qua le il vasto Imperio acquistato da lui con tanta virtù, su stracciato, ediuiso da suoi principali, con altretanta auaritia, in molte parti, & difficile erat eo contentos esse, quod obtulerat occasio, quippe sordent prima, cum maiora queq; sperantur. L'istesso si è visto, come habbiamo già detto à nostri giorni in Schastiano di Portogallo, il quale con la sua morte portò al suo conesta-Stato la guerra prima, e poi la sogettione aborrita da Portoghesi, à Ca-gio guerstigliani. Similmente se il Prencipe sarà essercitato, e pratico nella guerra radi Por potrà per se stesso essercitarla, mà altrimente, douerà darneil carico à togallo. Persona isperimentata, perche è molto differente la pratica dalla Theorica. Tutti vogliono discorrere della guerra, & in circulis omnibus, & in Lin. dec. conuiuis sunt, qui exercitum ducant, obi castra locanda sint, sciant, qua loca 4lib.4. prasidus occupanda, quando cum hoste manus conserenda, quando quiescendum sit, e nondimeno molte cose riescono nel discorso, che non succedono nel fatto, e nell'essecutione, & però, perche, Imperator debet prius multum & diù in bello periclitatus esse; Nullumque genus belli esse,in quo illum non exer pan. Cic. cuerit fortuna, se il Prencipe non sarà essercitato, non hà dubio, che la sua pro lege presenza apporterà confusione; e tardanza, e cagionerà perniciosi effetti man. & in tal casodouerà, come siè detto, valersi dell'operad' huomini isperimentati, & valorosi, come sece Nerone, che douendo desendere l'-

Quid. Amli. I.

Vir. Acr. Cassio. 3.

Tac.bi.z.

Curt. lib.

Armenia

L\_ UTSI = \$ L

Armenia da i Parthi, che cacciatone Radamisto Rè, s'haucuano occupa ta, elesse per Capitano dell'Impresa Corbulone, huomo d'isquisito valo re, & in altre guerre fortunataméte adoperato, col quale volse supplire alla sua incapacità per l'età ancoragionanile (no eccedena i sedecianni ) e turare la bocca à queli, che cianciando più delle facende publiche, Tac. an. che non doucuano; andauano dicendo, Daturum plane documentum, honestissan seeus Amicis vecretur, & si ducem egregium, amota invidia, quam si pe-13. cuniosum, & gratia subnixum, per ambitum deligeret. Equando poi viddero la rissolutione, restarono sodisfatti, econtenti quòd Domitium Corbulone retinenda Armenia praposuerat, videbaturq; locus virtutibus patesactus. Se la guerra sarà offensina, potrà farla per Ministri, e la causa è che non si può guerreggiar fuori, senza eneruare lo Stato di gente, e d'huominida comando, & però all'hora hà bisogno d'essereben guardato, e custodito, accioche mentre si và cercando quel d'altri, non siperda il proprio, & in fimile congiontura è facil cofa che, ò l'inimico, ò qualehe suo confedera to l'assalisca in casa propria per diuertirlo dalla guerra principiata, e se il Prencipe fosse absente, le cose del suo Stato anderebbero in costusione, & periculum foret,ne aliena appetendo, propria quoque amitteret. E questo si è visto essere occorso a molti Prencipi, e però per non lasciarelo Stato sfornito d'ogni presidio, potrà il Prencipe nelle guerre offensine valersi de'Ministri, & egli starsi alla cura dello Stato, & intento al somministrare i bisogni al suo Essercito. Se anco la guerra sarà descussiua (supposta la sua capacità, & habilità alle armi) dour à farla in persona, per la ragione detta di sopra, massime sesi tratterà di tutto lo Stato, nel qual caso dourà egli ad ogni modo trouarsi presente, che se si tratterà d' vna parte sola d'esso, potrà supplire con l'opera de Ministri; Non enim decora Principi, si vna, alterane Civitas turbet omitti Vrbem, vnde in omnia regimen. E Muciano, hauendo inteso che i Popoli di Germania, che s'erano ribellati, erano stati rotti da i Capitani minori, sermò Domiciano, che s'era mosso contra loro, in Lione; e lo persuase a non andar più oltre; Quoniam fracta vires hostium forent, parum decore Domicianum, confecto prope bello, aliena gloria interuenturum. Si status Imperij, aut salus Galliarum in discrimine verseretur debuisse Casarem in acie stare. Caninesates Batauosque minoribus ducibus delegandos . Ipse Lugduni vim, fortunamque Principatus è proximo oftentaret, nec paruis periculis immixtus, & maioribus non defuturus. Il che può seruire per regola, e per essempio. Se il nemico sarà gagliardo, e potente, potrà egli andare, perche vincendo acquisterà tanto maggior riputatione, quato era il nemico più formidabile. Dicena Alessandro quado incontrò Poro Rè dell'India . Tandem par animo meo periculum video . Curt.li.8 Cum bestijs simul, & cum egregijs Viris res est. perche menana nell'Essercito gran copia d'Elefanti. Ma se il nemico fosse debbole, lascierebbe di riputatione, quando andando in persona mostrasse di prezzarlo, e quando Tac, hi. 4 Tacfarinato volcua venire a patti con Tiberio, Non alias magis sua, Popu-

lique

lique Romani contumelia indoluise Casarem ferunt, quam quod desertor, & predo hostium more ageret, come che si sdegnasse della viltà, e bassezza del Nemico, e con questi tali il maggior cassigo è il vilipederli, e come i Romani contra i seruiche s'erano ribellati no armi, ma bastoni adoperarono, per domarli, così contravn nemico vile, non il Prencipe, mà i suoi Capitani doueranno muouersi, tanto più se fosse suddito. Nell'occasione di quel seruitore d'Agrippa Posthumo, che singendosi il Padrone, cominciaua à muouer humori ne'mal contenti, Tiberium anceps cura distra- Tacan. hebat, vine militum seruum suum coherceret, an inanem credulitatem, tempore ipfo vanescere sineret; modò nihil spernendum, modò non omnia metuenda, ambiguus pudoris, ac metus reputabat. Et al fine, dat negotium Saluftio Crispo, che da valent' huomo, con aftutia lo prese, e lo condusse in Roma. Con lo straniero poi, che fosse potente, & che assalisse lo Stato, potrà il Prencipe cimentarsi. Se poi eglifosse nuono nell'Imperio, e non bene stabilito, massime se fosse Signore di Stato che già fosse libero, come cra Roma al tempo di Tiberio, egli non dourà mai abbandonare la Città principale, nella quale consista la somma delle cose, per qual si sia accidente, ne per voler acquistare quel d'altri, zarare il proprio, nec noua moliri, nisi Tac, mi prioribus firmatis, e così Tiberio sauio, lasciò abbaiare quanto volenano i 12. Romani, che mormorauano, perche no andasse in persona ad acquettare le legioni sollenate, ire ipsum, & opponere Imperatoriam Maiestatem de- Tac.an. buisse, perche Immotum aduersus eos sermones, sixumque ei fuit, non omittere caput rerum, neque se Remquepublicam in casum dare, & all' hora bisognerà maneggiare le guerre per li Ministri, con che credo che resti chiaro in qualicasi debba, ò nò, mettersi personalmente il Prencipe alla guerra.

## CONSIDERATIONE CXCII.

Ire ipsum, & opponere Maiestatem Imperatoriam debuisse, cessuris, vbi
Principem lunga experientia, eundemq; seueritatis, & munisicentia summum vidisent.

Glièpiù che vera quella sentenza, Vulgus cum veritatem igno-Isoc. Al ret, ex opinione iudicat; Imperò non deue di leggieri il Prècipe lasciarsi muouere da ciancie del volgo, perche molti parlano, e no sanno ciò che si dicano, ne s'intendono di gouerno, benche ogn' vno presuma di tacciare colui che regge, e ciascuno ardisca di discorrere intorno alle attioni del Prècipe, e benche tutti vogliano dire la sua, pochi nodimeno, ò forsi niuno arriua à que'sini reali, che si deue proporre il gouernante; è la prima massima di Stato la conservatione d'esso, e trouandosi naturalmente nelle cose humane la vicissitudine, e la correttione, è visicio di persona che habbia quasi soprahumana intelligeza, il conservare in maniera lo Stato, che per sua incuria.

one-

ò negligenza, non si scemi, ò non precipiti, e però à questo più, che ad ogni altra cosa deue inuigilare il Prencipe.

Ouid de Nec minor est virtus, quam quarere, parta tueri. arteli.z. Latrauano donque malignamente i Romani contra Tiberio, e bene, e prudentemente lasciauali egli abbaiare; non derelinquens caput rerum. Era il suo Imperio ancor nuouo, nè si era per anco totalmente bene impos-Tac. an sessato di quello, viucuano ancora gli antichi humori della libertà, no haueuano anco per longo vso imparata i Romani la total sogettione, e per acquettare quattro soldati inquieti, no doueua in simile cogiontura lasciare la Città principale, vnde in omnia regimen, quasi in bilancia, sì perchenon era al tutto sicuro, che mentre andaua per acquettare vn humore, non se ne suscitasse vn'altro più grande, e più pericoloso, si perche non era certo, che i soldati alla sua presenza douessero così subito sottomettersi, & obedirlo, e così veniua in vn punto a zarare, e la riputatione, elo Stato, perche chiaritisi che i soldati non lo stima (sero, manco l'hauerebbero prezzato i Cittadini, e però cattiuo era il discorso del volgo, e sece prudentemente Tiberio a non prezzarlo, & di quà mi pare che si possano cauare due ammaestramenti, vno che non debba mai il Prencipe in cose dubie zarare la sua riputatione, l'altro che no s'assicuri punto delle volotà de' sudditi d'vno stato miono, e già auezzo a viuere in libertà, e si può anco aggiongere il terzo, che non faccia molta stima delle ciancie del volgo. Lasciò per ricordo Tiberio a Caio che Dio.1.50 gli fù successore Ne cogita quid ipsis (cioè a i popoli) gratum agas, neque eo-

rum de te sermones cura, sed voluptatem modò, ac securitatem tuam, tanquam iustissimam omnium rerum, considera, Ita enim & nihil patieris, & omnibus

incundis rebus perfrueris, & ab ijs velint, nolint honoraberis.

## CXCIII. CONSIDERATIONE

Tiberium vigentem annissedere in Senatu, verba Patrum cauillantem.

E Ssendo il canillare vn besfarsi di colui col quale si tratta, ò vn volere ingannarlo, ò come dicono i Gramatici, dolo, er fallacia vii, pare a Calep.in me che in tuttidue i modissi portasse male Tiberio, & che no senza causa di ciò sidolessero i Romani, perche se voleua beffarsi del Senato, egli in sieme si bessaua di tutta la Republica, rappresentando il Senato, lo stawillor. to, & ancolo stesso Prencipe. Diceua Ottone. Senatus nobiscum est, hinc sit, vt hinc Respublica, inde (cioè dalla parte di Vitellio) hostes Reipublica co Stiterint, Di maniera che l'inginia che si fa al Senato, si fa a tutta la Republica, & ancoallo stesso Prencipe; poiche con la Maestà del Senato, e con la sua auttorità si conseruano gli Stati. Aeternitas enim rerum, ér pax gentium, or mea eum vestra salus (dicena lo stesso Ottone) Senatus incolumitate seruatur. Se adonque la conseruatione de gli Stati depende dalla sa-

lute, e grandezza del Senato, mostraua, Tiberio con dileggiarlo, di far puoca stima edell'vno, e dell'altro, e quel ch' è peggio daua mal'essempio a sudditi, e insegnana loro a perdere quella rinerenza a quell' ordine Venerabile, che gli suole tenere in freno: mentre deuono i Prencipi vsare ognidiligenza, perche i loro Tribunali, e Ministri siano rispettati, perche al fine sprezzati che siano questi, viene anco in consequenza vilipefo lo stesso Prencipe. E perciò Claudio Imperatore, che conosceua quanto importi il tenerli in riputatione, voleua, Parem vim rerum habendam à Procuratoribus suis indicatarum, ac stipse statuisset; e volse che di ciò fosse dal Senato formato decreto, & al tempo de nostri Aui il sauio Imperatore Carlo Quinto volse più tosto zarare il Regno di Napoli, e permettere che tumultuasse quel popolo, che leuare a sua instanza da quel la sua vi gouerno D. Pietro di Toledo; che n'era Vicerè, benche no fossero le que ta rele del popolo senza qualche fondamento di verità, e di giustitia, e però frà le molte lodi che dà Plinio al suo Traiano quella è molto insigne, Prædicanda, quod pateris Confules effe,quos fecifti,quippe nullum periculum,nul lus ex Principe metus confulares animos debilitat, & frangit, manet, manebitq; Plin. in honori veneratio sua. Ma se anco Tiberio voleua ingannare il Senato, con Pun. le cavillationi, e co' sofismi, faceua peggio, perche cometteua errore detestabile contra se stesso. Nihil est enim, quod magis Principem deceat, qua vt verbis suis sidem prestet, se veramente vn Prencipe che non sia veridico, Leo Ner spoglia la sua corona della più bella gioia che vi si possa inferire, & chi pel. cost. non sà ? Nisi in fide stet Respublica opibus non staturam. Equale altra virtit Liu.li.3. fece più grande la Republica Romana, che la fede? Questa gli fece aprir le porte da i Falisci, sece partir d'Italia Mitridate, dalle Mura di Roma Vedi Li-Porsenna, rese mansueti i Parthi, sogetti gli Spagnuoli, & in fine chi at- nio, e Di tétaméte leggerà le historie Romane, trouerà che questa ha dato a quel one. popolo più Vittorie, che le tante spade maneggiate dalle forti destre loro, e c'haue aperte più porte di Rocche inespugnabili, che non faranno, maiin questo nostro secolo le tremende bombarde. Ne sò vedere perche Tiberio il quale aquabat se priscis Imperatoribus, qui venenum in Pyr- Fac.an. 1 rhum Regem vetuerant, per essere stato al tempo del suo gouerno risposto dal Senato ad Angandestrio Prencipe de' Catti, che si era offerto di anue Ibidem. lenare Arminio, se gli fosse statomandato il veleno, NON fraude, neq; occultis, sed palam, & armatum Populum Romanum hostes suos vicisci, tralignasse poi in certa maniera da se stesso, e volesse con sofismi, e cautele ingannare il Senato, se no seforse, per essersi accorto, che ancoi Senatori caminassero seco dello stesso passo, e credesse,

Fallere fallentem, fraudemque repellere fraude,

Exemploque licet ludere quemque suo.

Mà ad ogni modo è brutissima nota in vn Prencipe il procedere in que- §. offerri stomodo, ne io seguiro mai l'opinione de que'maluagi, che sbandisco-de art. eno la fede dal cuore del Prencipe, anzi che io credo, che sesbandita da tut "p:.2.

Qui fine de trafa.

tigli

213.

tigli altri huomini non hauesse altro ricouero, che douerebbe trouarlo ne i petti generosi, e magnanimi de'Prencipi, & si enim sides toto orbe exunu Fraci let , Regibus tamen & Principibus tenenda est , qui nullo metu , nulla pana, nist Git.Gal virtutis, & fidei reuerentia, vt eam praftent, cogi, obstringiq; possunt. Liera Re

### CXCIV. CONSIDERATIONE

Militaribus animis adhibenda fomenta; vt ferre pacem possint .

Iuna altra cosa può meglio rouinare vna Republica, od vno Stato, per grande, e potente ch'egli si sia, quanto la discordia, massime ne gli Esferciti. Tralascio di raccontare infiniti essempi,che confermano questa massima, perche la fola Republica

Romana ne fa sufficiente testimonio, la quale doppo hauere soggiogato gloriosamente combattendo tutto il Mondo, precipitatasi, per il souerchio lusto de suoi Cittadini in vna miserabile guerra ciuile, doppo hauer empiamente stracciate le proprie viscere, cadette al fine nelle mani erudeli de Goti, Vandali, Oftrogoti, Eruli, Longobardi, & di altre barbare Nationi, che la finirono di rouinare, onde si può quasi dire, che quel suo Cittadino profetasse di lei, quando disse. Ego sic existimo, quonia orta omnia intereunt, qua tempestate Vrbi Romanæ fatum excidij aduentauerit, Saluft.in ciues cum Ciuibus manus conserturos, ita defessos, er exangues, Regi, aut Nanà Caf. tioni predæfuturos, aliter non orbis terrarum, neque cunsta gentes conglobata, mouere, aut contondere queant hoc Imperium, e non hà dubio che niuna Natione fora stata sufficiente à debellare, e rouinare vn tanto Imperio, se la discordia, e leguerre ciuili degli stessi Romani, non hauessero aperte le funeste porte alla loro propria rouina, e perciò Nicoele ricordana à i 110c. in issuoi Cittadini; Hunc rerum statum tuemini, neque vilam requirite mutatione,

non ignari, sieri non posse, quin per huiuscemodi tumultus, & Vrbes intereant,& priuata domus enertantur. Non discorrenano donque male i Romani, ch' Lin li. 2. era necessario il procurare che i soldati stassero queti, perche, opulentis

Ciuitatibus venenum seditio, magna Imperia mortalia reddit, ne alcuno si met-Arist. pal. te à muouere humori, che non pensi ditentare cose nuoue. Vt quòd quiiib. 5. c. 2. dem disponantur ad res nouas appetendas, illa est seditionum potissima causa. De-

ne per tanto il Prencipe vsare ogni industria, & adoperare tutta la sua auttorità, accioche nello Stato suo stiano i Popoli in pace in maniera, che ogn'vno possa godere il suo tranquillamente, nou habbi per poter viuere quicto, occasione di desiderare cose nuoue, ò che si perturbi lo Sta to; e deue inuigilare che ne gli Esserciti si mantenga buona disciplina, e si conferui la pace, e l'vnione de foldati, e quando i remedij piaccuoli no gionino, metta pur mano à ipiù seueri, & adoperi il rigore così fattamente che, ferre pacem velint.

CON-

Boemia.

# CONSIDERATIONE CXCV.

Immotum aduersus eos sermones, fixumque Tiberio fuit non emittere caput rerum, neque se, Remque publicam in casum dare.

Erche habbiamo detto altrone, quando debba, ò nò, il Prencipe and are in persona negli Esserciti, non staremo quì, intorno à ciò, à replicar altro, rimettedo il Lettore à quel luogo. Solo diremo due cose notabili, che in queste parole ci insegna l'A. Vna è, non derelinquere caput rerum, l'Altra neque se, neque Republicam in casum dare. Che sono due ricordi molto degni di consideratio ne à i Prencipi. E quato al primo, essendo la principale massima di Stato, la conservatione d'esso, e douendo il Prencipe, che è come assistente intelligenza d'essi, attenderui con ogni vigilanza, ha d'hauer principal cura di quella parte in particolare, nella conservatione della quale, come di anima sensitiua, & vegetatiua consiste il mantenimento del tutto, e perche tale è la Città Matrice, dalla quale come dall'anima si disonde nel resto dello Stato, lo spirito del gouerno, & è come il cuore, onde gli altri membri prendono il vigore, quindi segue, che non deueper ogni lieue accidente essere dal Prencipe abbandonata, nè egli hà da curarsi di andare ad ogni impresa, perche à lui basta assicurare se stesso, e lo Stato. Dicena Nicocle à suoi Cittadini, Quò ego tutior fuero, eò ctiam vos securio- 1soc. in res putate, nam rebus meis probè constitutis, eadem quoque rerum vestrarum Nicoc. ratio futura est. Mà molto più accurato in ciò deue essere il Prencipe, quãdo essendo nuono nell'Imperio, ò non hà così bene in esso fondato il piede, che vi si possà tener sicuro, ò le cose non sono tanto quiete, che stando egli assente, habbi occasione di temere di rivolutione. Il che quato sia necessario si è visto, e ne i passati, e ne i presenti tempi. Fù biasmato Pompeo, per hauer abbandonata Roma, ela Republica, quando era affalita da Cesare, e quando hauena bisogno di maggior riparo, & di più accurata disfesa. Et incusat ipsum Cicero, quod Themistoclis militiam magis imitatus effet, quam Periclis, perche, nè saluò la Republica, nè se stesso, abbandonandola, e fè miseramente morire il suo Essercito. Fù parimente stimata imprudente l'vscita che se di Roma Ottone, per andare ad incontrare Vitellio, onde à lui, & al suo Essercito, ne seguitò la rouina, e morte, & all'infelice Città, miserie, eguai. Magna, & miseria Civitas, eodem anno Othonem, Vitelliuma; passa, inter Iunios, Fabios, Icellos, Asiaticos, varia, o pudenda sorte agebat. Fece errore notabile parimente Ladislao figliuolo di Carlo Terzo Rèdi Napoli, il quale non essendosi ancora be-Bossini. ne assicurato nel Regno paterno, andò per prendere il possessio quello d'Vngheria, al quale era chiamato, egioto à pena à Zara, hebbe nuoua che gli Vngari, voltata bandiera, s'erano dati à Sigismondo Rè di

Boemia . Similmente Vualdemaro Rè di Sucuia, non ancora benefermatofi nel Regno, andò peregrinado in Terra Santa, e Magno suo fraun.4 sueno. c. tello, valendosi dell'occasione, e sapendo, opportunos magnis conatibus trãsitus rerum, occupò il Regno, e trouò seguaci nella sua sceleraggine, e be-Tac, hi. 1 che Vualdemaro ritornato predesse l'armi, e cercasse di cacciarlo, ad ogni modo egli si disses, e si matenne in possesso, e ne scacciò lui. Ma che occorre andar cercando le coseantiche? Quanto dano apportò alle cose sue, & al Regno di Francia la retirata che sece di Parigi Arrigo Terzo, non vi si tenendo sicuro, per il souuerchio sauore che vi haucua il Duca di Guisa? edall'altra parte in quanta riputatione rimise le cose sue Car-Thusnus lo Nono suo fratello, quando trouando sene absente in Tuors, perseguitato dall'Ammiraglio, e dal Prencipe di Condè, con la scorta de'Sguizzeri, che l'empito d'nemici coraggio samente sostennero, vi si conduse? Eli Venetiani, al tempo che contra di loro eranfi congiuratitutti i Precipi della Christianità, con hauer conseruata Venetia, no ricuperarono tutto il loro Dominio di terra ferma, che quastin vn subito haucuano dino. perduto? Egli non ha donque dubio della verità di questa Massima, cioè che non deue mai il Prencipe derelinquere caput rerum, nè lasciarsi persuadere da ciancie del popolaccio, ò da vana apparenza d'intrepidezza, di abbandonare il cuore del suo Stato, ma come diceua Demetrio, Eode loco ducat voces Imperitorum, quo ventre redditos crepitus. anzi come è Massima vniuersale nella medicina l' v sare ogni diligenza, & l'applicare ogni rimedio più efficace, per preseruare il cuore; così ne'gouerni il Prencipe, che è Medico dello Stato, deue affaticarsi di conseruare quella parte d'esso, che è come il cuore nel cotpo, e non deue di leggieri abbandonarla, per appetito di gloria, ma stimare più la sostanza che l'apparenza, più la sicurezza che l'applauso, non essendo cosa più sconueneuole ad vn Prencipe sauio, la done si tratta di consernare il suo, e di mantenere l'acquistato, che l'arischiare, & il zarare, perche maggiore sarebbe ildanno nella perdita, che l'vtile nell'acquisto. E dalle cose dette, si vede ancora l'euideza della secoda propositione, cioè neq; se, neq; Rempublica in casu Tac.bi.2 dare; perche no si può fare cosa più lontana, e più indegna d'vno che vo glia essere tenuto Précipe prudente, & accorto, che il comettersi alla diseretione della fortuna, & del cafo, douendo egli sempre abbracciare canta potius confilia cum ratione quam prospera ex casu, e la ragione è, Quoniam Sen.epif. quisquis se multum fortuitis dedit, ingentem sibi materiam perturbationis, & inex 73. plicabilem fecit. Nasce la perturbatione dall'inconstanza della fortuna, la quale con la sua volubilità, e varietà, porta accidenti impensati, e casi no 1bid ep. antenisti, Ginexpectata plus aggrauant. E quindi deriva la necessità al Precipe di non sottoporsi mai al caso per trouarsi sempre pronto al porger rimedio proportionato al bisogno che nasce, e perciò, Nibil illi impro 21. uisum esse debet, in omnia præmittendus animus, cogitandumque non quiequid solet, sed quiequid potest sieri, e chi non camina con questa antinedenza, cade facilmente

facilmente in inconuenienti graui, & in danni irreparabili, ne'quali per ricuoprire la vergogna, che gli ne risulta, non sà trouare altra scusa, che quel vile, & infame, NON PVTARAM, che come è sbandito da tutta la scuola della prudenza, così non è medicina, che euacui il male; ma esca, che accresce il dolore, e tardo stimolo checi prouoca al pentimento. Bellum in media pace consurgit, & auxilia securitatis in metum transeunt, ex amico inimicus, hostis ex socio. Quindi si vede se deue maiil Prencipe comettere se stesso, e lo Stato alla fortuna, & al caso, perche Nihil inausum fortuna, & mala vnde minimum expectabantur crumpunt. Que domesticis bellis Ibidem. steterant Regna, qua externis, impellete nullo, corruunt; e però lasciato il caso, e la fortuna a' scioperati, abbracci il nostro Prencipe il sodissimo scudo della prudenza, e della ragione, ese, Nullus contra fortunam inexpugnabilis tbid.ep. murus, amet rationem, buius enim amor, ipsum contra durissima armabit, quanto-74. que Fortuna fortior, ratio est tantò constantior, tantoq; vehementior, & per metus ipsos, & pericula exibit, e concludiamo, che Tiberio su molto prudente, e sauio à lasciar' abbaiare il volgo, e non abbandonare quello che importaua più, e che era caput rerum.

## CONSIDERATIONE CXCVI.

Multa quippe, & dinersa augebant &c.

Vanto in tutte le sucattioni debba essere circospetto, e considerato il Precipe, si può vedere da questo luogo, nel quale Tiberio si mostra accorto altretanto, quanto prudente, potendo il proceder suo seruire per norma, eper regola à gli altri Prencipi, egli benche hauesse determinato di nonvoler abbandonare la Città di Roma, per non sottomettersi al caso, come habbiamo veduto, era però anco à così fare stimolato, e persuaso da vari pensieri, che lo agitauano, e combatteuano. Consideraua di hauere due Esserciti, vno in Germania, l'altro in Vngheria. Quello era maggiore di questo, e poteua promettersi dalla Francia in ogni occasione molti aiuti, e questi era vicino, e quasi imminente all'Italia. Se andaua prima à quello, questo hauerebbe poruto reputarsi offeso, quasi che minor coto si fosse fatto di lui; e mentre si tratteneua Tiberio în Germania, poteua voltarfi à conturbare l'Italia. Se anco andaua prima da questo, quello si fora riputato vilipeso, edandosi mano con Francesi, poteua riuoltar sossopra, e conquassare l'vna, e l'altra Prouincia, e però mandando il figlinolo, si liberana da questi inconuenienti, e pericoli, e quello che più importaua, non metteua à rischio la Maestà, la quale importa tanto, che conmantenerla si conserua anco lo Stato, e con perderla, si mette in pericolo quello insieme, perche come 1.1 \$. sed dice Vulpiano, Quando cuique concessa iurisdictio non seruatur, ordo confundi- essi serutur, & interest Reipublica, vt ordinum dignitas seruetur, e per cosernare que- me inspi-

tenere.

Mordine, e questa armonia, cheè l'anima del Mondo, non deue mail Prencipe trascurarla, anzi ha da ingegnarsi per mantenerla à tutto suo potere, accioche non si possa dire di lui, Homo cum in honore esset non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus, & similis factus est illis. E' la riputa-Tholo. de tione, Auctoritas Principis, nata ex admiratione, & metu, & opinio reverens Repub.li. concepta in mente subditorum, vel extraneoru de Principe, & eius statu, potesta; 8.c.3.n.1 Imperij dici tutela. Con questa si rintuzza l'ardire, e l'insolenza del popolaccio, con questa s'abbassano gli spiriti troppo ambitiosi de'sudditi, con questa si mettono in timore i nemici, & in fine con questa si conservano gli Stati, perche da questa depende l'auttorità, dall'auttorità l'obedienza, dall'obedienza l'offeruanza delle leggi, dall'offernanza delle leggi il ben publico, la quiete, la tranquillità, e la pace; onde si verifica quella nostra propositione, che conseruandosi la riputatione, si conserua insieme anco lo Stato, eper ciò tutti i Prencipi hanno sempre fatto di quella grandissimo capitale, onde ricercato Alessandro ancor fanciullo, s'egliera p correre nello stadio conglialtri della sua età, che vi correuano, rispose, Plut. in Perlibenter, si certaturi secum Reges essent, e questo perche giudicana discon uenirsialla sua riputatione il correre altrimente. S. Paolo ammaestrado Apoph. Timotheo suo discepolo satto Vescouo ancor giouane, frà gli altri ricor di aggionge questo. Nemo adolescentiam tuam contemnat. & Isocrate così In epi. 1. 1 soc. in configlia il suo Nicocle. Austoritatem tuere Imperij, non asperitate, nec sauitia cap. 4. pænarum, sed excellenti sapientia, e chi meglio vuol conoscere quanto im-Nic. portiil conservare la riputatione, consideri quei Prencipi che dopò hauerla perduta perdettero insieme lo Stato, & anco la vita. Sardanapalo, per le sue libidini, e viuere effeminato, disprezzato da Arbace, chegli sollenoil Regno contra, fu costretto ad abrusciar se stesso, per non cadere nelle mani de'nemici. Xerse hauendo infelicemeteguerreggiato co'i Gre ci, etiam suis contemptui esse capit, & desiciente in die Maiestate, sii da Artaba Ibid.li.3 no veciso, esi trasportò da i Persi la Monarchia ne' Medi. Ma che più? odansi le parole generose rinfacciate da Subrio Flauio à Nerone, vno di quelli c'haueuano congiurato contra di lui mentre interrogato, perche si fosse scordato delgiuramento, rispose, Oderam te, nee quisquam tibi side-Tae. an. lior militum fuit, dum amari meruisti ; odisse cæpi postquam parricida Matris.& V xoris, auriga, histrio, & incendiarius extitisti. Da che si vede, che hauendo 15. per le sceleraggini perduto l'amore, ela riuerenza, si cocitò contra i congiurati. Ma per ischiffare la prolissità no portaremo altri essempi per ho ra, come che infiniti se ne potrebbero ricordare, solo replicheremo, che essendo necessaria (come si è visto) la conservatione della riputatione, e questa acquistandosi con eminenza di virtù, esforteremo il Prencipe à farsi amatoredi essa quanto più potrà, & à non zarare la sua riputatione, come prudentemento facena Tiberio, andando in persona ad vna impresa, nella quale non sia sicuro dipoterla conseruare, e man-

CON-

## CONSIDERATIONE CXCVII.

Maiestate salua, cui maior è longinquo reuerentia.



Armiche questo luogo ricerchi, che si tratti, se sia bene, ò male, che il Prencipe sia assabile, e cortese, e facile nelle audienze, ò che sia austero, rigido, e seuero, perche apparendo quà, che si porta maggior riuerenza al Prencipe da lontano, pare che co lo star ritirato, possa meglio conservarlasi, e dall' altra parte essendo molti Prencipi

celebrati, e comendati, per l'affabilità, pare che meglio fia l'effere cortese. Per l'affabilità habbiamo Aristotele, che comanda al suo Prencipe, Nolle videri asperum, sed cum gravitate honestum, vt eum non timeant obuij, sed magis 11.5.c.11. vereantur. Habbiamo Rabano, che così configlia i Prencipi. Qui prasunt Rabanus populis, si volunt firmum esse solium, hilaritate semper, & gratia plenos vultus exi in gloss. beant, ne per arrogantiam rigidi, plebis odium incurrant. Habbiamo Aufonio Prou 25. chevnole. Imperatorem interpellantibus faciles prabere aditus, nec de occupa- Aufon in tione causari Habbiano Dlinio che consenda Traine aditus, nec de occupa- paneg. tione causari. Habbiamo Plinio che comenda Traiano, perche, Nulla in au Grafiani diendo difficultas, nulla in respondendo mora, audiuntur statim, dimittuntur sta- plin. in tim. Habbiamo Ifocrate, che configlia il suo Nicocle. Moribus tuis adsit Pan. affabilitas, verbis vrb anitas, est autem affabilitatis obuios salutare; vrbanitatis, Isoc. incomiter eos appellare. E l'istesso pure consession de Donorios. Comis in Nic. comiter eos appellare, El'istesso pure configliando Demonico. Comis, in- 1sec. ad quit, erga eos esto, qui te conueniunt, non superbus, nam fastum, & arrogantiam, Demon. vel serui Dominorum ægrè ferunt, comitas verò grata, & incunda est omnibus. Sc- senec de neca parimente animaestrando Nerone, glidà questo auertimento, Esto ele, li. J. sermone affabilis, accessuq; facilis, vult qui maxime populus demereatur amabilis, aquis desiderus propensus, nec iniquis acerbus. E il Padre della Romana eloquenza Cicerone, scriuendo al fratello come debba portarsi nel go-cic.epist. uerno, così gli ricorda. Facillimos esse aditus ad te, patere aures tuas quarelis 1. ad Q. omnium, nullius inopiam ac folicitudinem, non modo vllo populari accessu, ac Tri-Fratrem. bunali, sed ne domo quidem tua, & cubiculo exclusam tuo, toto deniq; in Imperio nihil acerbum esse, nihil crudele, atq; omnia plena clementia, mansuetudinis, hu- Gregoras manitatis. Habbiamo Gregora, che afferma, Comitate, ac suauitate morum 116.6. omnes favillime adamantinis tibi vinculis obligabis. Ma chi in ciò volesse cercare auttorità, si formarebbe vn giusto volume, e se vorremo, non mãcheranno essempi. Artaserse fratello di Ciro era non solo per se stesso af- plut. in fabile, ma volte ancora, che andado intorno sua Moglie, contra il costu Apoph. me del paese, leuate le cortine del cocchio si tenessero, accioche voledo al cuno valersi di lei p mediatrice appresso il Marito, potessero dirgli i loro Xeno, de bisognianco nelle strade. Agesilao Rè de Lacedemoni, impense gaudebat, lau. Age. cu celerrime desiderijs adeutiuse satisfactu esse cerneret. Augusto, tata comitate sue,i au a deutiu desideria excipiebat, vt queda ioco corripuerit, q sic sibi libellu porrigere 34. n.53. Suer. in dubitaret, quasi elephanto stipem. Tito che sii chiamato per la sua dolcezza, Tito n. 8 & affabilità, amore, e delicie del genere humano, ne quid popularitatis pretermitteret non nunquam in thermis suis admissa plebe lauit. Traiano essendo vn giorno ripreso da gli amici, che poco ricordenole della Maestà Imperatoria, concedesse troppo facile entrata ad ogn'vno, tispose. Talempre-Dio. Caf. plin. in stabo me Imperatorem prinatis, quale optarem ipse prinatus, il che attese in maniera, che con verità diste Plinio di lui, liberum est ingrediente per publicum P.171. Principe, subsistere, occurrere, comitari praterire. Ambulas inter nos, non quasi conting as, & copiam tui, non ot imputes, facis . hæret lateri tuo quisquis accessit, finemą; sermonibus, cuiq; pudor, nen tua superbia facit. Hadriano, vt affabilis, & comis erat, îta eos detestari folebat, qui hanc facilitatis, & humanitatis volup tatem ipsi inuiderent, hoc colore, quod dicerent Principis Maiestatem vbique ob-\$14710 . feru.inda. Ma che? se noi volessimo scorrere tutte le historie antiche, trouaressimo la maggior parte de Prencipi hauere mirabilmete abbracciata l'affabilità, e forsi che da quasi tutti i Prēcipi de'tempi nostri non s'osserna l'istesso ? Io ho veduto per prona nella Cotte di Francia, che quato maggiori erano i Perfonaggi, cominciando dal Rè, e descendendo à tutti i Prencipi, Signori, e Ministri così Ecclesiassici come secolari, tanto erano più cortesi, e più affabili; l'istesso ho parimete ossernato nella Cor te di Roma, & in altri Prencipi, co' quali mi è occorso di trattare, e credo che ciò facciano perche, Solet benignitas morum in altiore dignitatis gradu,facile omnium animos sibi reddere obnoxios, quemadmodum verno tempore splendidi flores prætereuntium oculos in se trahunt, hoc est illud Indorum sapientū præceptum, Principem quo natura sublimior sit, & humaniorem si se præbuerit inferioribus, carissimum populo suturum. Onde mi pare che resti assai chiaro, l'affabilità, e la cortessa essere virtù da Prencipe, e dottersi da lui abbracciare. Ma dall'altra parte pur anco ci sono ragioni per la seuerità, e di qualche consideratione; E quelli, che vogliono che il Prencipe sia seuero, dicono, che il popolo è indifereto e no confidera la grauezza del regnare,i molti negotij, i trauagli, le cure, i fastidi, che ha il Prencipe, & che s'egli vorrà esser facile, ò resterà oppresso dalla mole delle cose, ò non potrà dar quella sodisfattione che si presuppone. Che non conuiene ch'al Prencipe sia portato ogni negotiuccio, & ch'egli per isgrauarsi delle cose minime, fàgli suoi Officiali; Che non vi è cosa che più abbassi, ò auuilisca la Maestà del Prencipe, che la troppa facilità, & che però disse quel Poeta.

Minuit præsentia famamo. Che perciò Velleida, che reggeua i Germani, come habbiamo dal nostro Tac. bi. 4 A. no gli ammettena alla sua presenza Arcebantur aspettu quo venerationis plus inesset. Che no è cosa che aunilissea più il Prencipe, che l'ammertere calil.19 alla sua conversatione ogni sorte di per sone, & ex aquali conversatione, co ff. de offi. temptionem dignitatis nasci. Che essendo la Maestà l'ancora sacra, alla qua Prasid. le viene appoggiato l'Imperio, non deue così trascurarsi, Che l'affabili-Tuc, an, 2 tà fece perdere il Regno à Vonone. Sed prompti aditus, obuia comitas, igno-

ta.

tæ Parthis virtutes, noun vitia, & quia ipsorum Maioribus aliena, perinde odiñ prauis, & bonestis. Che molti saui Prencipi, stati affabilissimi auanti il Precipato, mutarono in esso natura: così Pericle stato famigliarissimo co plue, in gli Amici, nel gouerno fi ritirò, e da loro, e da bagordi, e da altre ricrea- Pericle, tioni, persuadendosi forsi che, Comitas facile fastum omne atterit, & in fa-Hero.l.i miliari consuetudine ægrè custodias illud opinionis de te augustum . Che i Rè di Persia rarissime volte si lasciauano vedere, percheforsi stimassero, che pariat conversatio contemptum, & raritas conciliet ipsa rebus admirationem, & suct. in che per questo forsi Tiberio altempo di Augusto si ritirò a Rhodi, vevi- Tib. n. 10 tato assiduitatis sastidio, auctoritatem absentia tueretur. Che conservandos nella Maestà del Prencipe in vn certo modo la Maestà anco di Dio, Prin-Tacan, 2 ceps enim instar Deorum sunt, non si deue per vano, & affettato titolo d'affa bilità trascurare, & che è tritissimo pronerbio, Nimiam familiaritatem parere contemptum. Che Alessandro Magno Prencipe molto affabile seppe nondimeno ciò conoscere, e però disse, V bi reuerentia excessit animis, & su- Cur.li.3. ma imis confundimus, vi opus est, vt vim repellamus. Che se mai si necessario il servare gravità al Prencipe, certo che necessari ssimo egli è in questo te po, nel quale il popolo è fatto insolentissimo, e nel quale è necessario valersi di quel consiglio, Aut babendum, aut faciendum metum esse. Che saluft.in dene più tosto stimare melensaggine, che dolcezza quella del Prencipe, ora. Lep. che, Patitur bebescere aciem sua auctoritatis. Che si dene tenere per massima Cicinoirrefragabile quella sentenza del Filosofo, Vnum solummodo custodiendum rain Ca. (scilicet à Principibus) pt potentiam retineant, per quam non modò volentibus, 5.c.11. verum etiam nolentibus dominari possit, e s'aggionge, che dal troppo dolce freno di chi comanda, si fanno insolenti i sudditi, i quali stimando viltà la dolcezza cascano facilmente in dispregio del Prencipe, & ex contemptu Arist.ik plurima fiunt euerfiones. Hora in tanta abbondanza di ragione per l'una, e cup. 2. per l'altra parte portate, à quale doueremo noi appigliarsi? Dourassi sor mare il Prencipe da noi affabile, ò seucro? Crediamo nè semplicemente l'vno,nè semplicemente l'altro, ma essere necessario per mantenere la Maestà, e l'amore de popoli, ch'egli s'ingegni di formare in se stesso vn misto tale, che la dolcezza no resti scompagnata dalla Maestà, e dalla seuerità, & che questa sia altresì accompagnata da quella. Non sempre il Prencipe deue essere facile, nè sempre seuero, mà hà da contemperare à luogo, e tempo queste due qualità contrarie insieme in modo tale, che appaia mansueto si, mà così fattamente però, che conserui la riuerenza ne'sudditi, e che conoscano ch'egli saprà essere seuero quando bisognerà, e sarà il suo portamento così temperato, che, aut facilitas auttoritate, aut seueritas amorem non diminuat. Si deue anco considerare la natura, & il Arg. genio de'fudditi, fe fiano d'animo abieto, e vile, ò elenato, e libero, fe auez zi alla totale seruitu, ò ad vna mezza libertà. Co i primi starà bene vsare seuerità, co'i secondi sarà necessaria l'affabilità. Per hauer volutogli Spa- cap. & gnuoli vsar seuerità in Fiandra, hanno perdute molte di quelle Prouin- il Cones.

cie, e comprate quelle, che tengono ad ingordo prezzo di sague, e d'oro. Perhauere i Fracesi vsato in Italia troppo gran dimestichezza, sono stati il Guice, scacciati da i molti Stati, che vi possedeuano. Trouandomi in Parigi nella Camera del Rè, per vederlo à magiare, mi meranigliau o ch' entrasse ogni forte di mascalzone, sino a i Lacchay, e no potei tener celata questa mia meraniglia ad vn principale Canalliero, che mi haucua introdotto, il quale mi rispose. Noi Francesi vogliamo veder'il nostro Rè, es egli staffe ritirato, ò tenesse maggior grauità, ò non si lasciasse vedere liberame. te tumultuarebbe al ficuro il Regno. Seadonque il Rè di Francia non vsasse la consueta affabilità con quella Natione, farebbe male, si come credo altresì, che farebbe male il Rè di Spagna se co la natione Spagnuola volcise viare la dimeffichezza Francese. Perche quella Natione, ch'è auezza nel sussiego, dispreggiarebbeil suo Rè, quando non lo seruasse. Non si può donque dare certa regola intorno a ciò, ma è necessario che il Prencipe sappia accommodarsi al genio delle Nationi, & alle loro vsaze, perche non l'hauendo ò faputo, ò voluto far Vonone sopradetto, su scacciato dal Regno. Accedebat .n. dedignantes, & ipse, diversus à maioru institutis, raro venatu, segni equoru cura, quoties per Vrbes incederet, lestica gestamine, fastuq; erga patrias epulas, irridebātur, & Greci comites, ac vilissima vtēsilium anulo clausa. Deue considerarsi ancora il luogo, e'l tepo, se sarà verbi gratia alla caccia, & in capagna, potrà vsare maggior dimestichezza, se sarà in publico maggior Maestà, che in prinato. Deucsi anco hauer cosideratione alle persone, perche altro termine si tiene co'gradi, altro co' plebei, con quelli si può escre alquanto più rimesso, con questi sempre magnifico. Altra maniera douraffi anco tenere se il Prencipe sarà nuouo nell'Imperio: altro se per longa serie d'anni sarà stabilito in esso: altro se sarano i sudditid'acquisto, e nuoui: altro se naturali, & già auezzati al suo dominio, Co'primihà da mettere grande industria, & da y saremolto artificio, per conciliarfigli animi loro con la mansuetudine, e con l'affabilità, perche

Ouid. de arteli.3.

Nec minus in vultu damnosa superbia vestro Comibus est oculis alliciendus Amor. Odimus immodicos (experto credite) fastus Sape tacens odij semina vultus habet.

Se ancoè stabilito nello Stato, e sono gli sudditi naturali, può tenere maggiore Maestà. In fine nè sibiasma la dolcezza, nè la seuerità, masi ricorda esfere necessario vsar l'vna, el'altra a luogo, ea tempo, e con le persone giudiciosamente, perche così potrà il Prencipe eller tenuto affabile senza dispregio, & essere seuero senza incorrerenetl' odio de'suoi sudditi.

# CONSIDERATIONE CXCVIII.

Simul adolescentibus excusatum, quedam ad Patrem reijcere, resistentes q; Germanico, & Druso, posse à se mitigari vel infringi.

È i negotij graui, difficili, e pericolofi, non deue mai il Prencipe cimentare la sua auttorità, trattandoli per se stesso, ma dourà commetterli à Ministri, con l'opera de quali, per molte cause, meglio farà i fatti suoi. Prima non metterà a pericolo la sua riputatione, che patirebbe gran crollo, quando abbracciando vna Impresa, massime come era questa, nella quale si trattana di fare obedire i sud diti, non ne riportaffe il fine desiderato, e la può saluare per vltimo rimedio, doppo lo sforzo de'Ministri, come nel tumulto suscitato da Ottone, configliauano Galbai suoi. Placuit tentari animos cohortis, qua in Palatio stationem agebat, nec per ipsum Galbam, cuius integra auctoritas maioribus remedijs servabatur. Secondo, no intraprenderà negotio, che sia inferiore della sua Maestà, non essendo conueniente al Prencipe l'intromettersi in tutti inegotij, & se negotiorum omnium iudicem esse. E perciò, quan- Tac. an. do solleuata la Germania, per opera di Sacrouiro, & intendendosi seco 13. collegata anco la Francia, e vacillante la Spagna, & che increpabant Tibe- Inc.an.3 rium quòd in tanto rerum motu, libellis accusatorum insumeret opera, egli lasciò che abbaiassero quanto voleuano, Tanto impensius in securitatem composi- tbidem. tus,neq; loco,neq; vultumutato, sed vt solitum per illos dies egit, altitudine animi, an compererat modica esse, vulgatis leuiora? E tutto ciò sece egli, perche non giudicaua, essendosi vn vassallo solleuato, che conuenisse alla sua persona, e dignità il muouersi subito & andar contra. Terzo, si serue così facendo, prudentemente del beneficio del tempo, il qualegiona mirabilmente ne i negotij grandi, edifficili.

Tempore difficiles veniunt ad aratra iuuenci, Tempora lenta pati frena docentur equi . Ferreus assiduo consumitur annulus vsu,

onid, de arte am,

Interit assidua vomer aduncus humo.

Porta il tempo abbondanza de partiti, insegna a scegliere il migliore, supera molte difficoltà, ralleta gli sdegni, e l'ire, e placa gli animi perturbati.

Ibidem.

Vt fragilis glacies, interit ira mora.

Quarto, commettendo questa sorte di negotija i Ministri, egli haurà comodità di correggere gli errori, ch'essi potessero commettere, ò per imprudenza, ò per violenza, ò per altri accidenti, come vedremo nel fine di questo libro, hauer Tiberio corretta l'immatura missione de soldati, che haucua loro nel bollore della seditione, per acquetarli, concessa Germanico, Proximi seditionis malè consulta, quibus sexdecim stipendiorum sinem expresserant abolita in posterum. Quinto; col rimettere, che possono sare i Ministri

Ministri le cose più gratisla confirmatione, & approbatione del loro negotiato al Prencipe, coll'allegare di non hauere tanta autrorità, di no hauere ordine di ciò che si propone nelle sue instruttioni, e col temporeggiare per ciò, fanno nascere i mezzi di poter megliorare la sua conditione, e frà questo mentre molte cose s'acquetano, nascono nuoui accidenti, che fanno mutar faccia al negotio; Ma se il Prencipe và in persona, manca di tutti questi refugij, ese non ottiene l'intento, perde (come Tre ano 3 sie detto) la riputatione, indecorum enim atrectare quod non obtineatur, & però in questa sorte di negotij farà bene à valersi dell' opera de suoi Ministri.

### CXCIX. CONSIDERATIONE

Caterum vt iam iamque iturus, legit comites, conquisuit impedimenta, adornauit naues, mox hiemem, aut negotia varie causatus, primo prudentes, dem vulgum, diutissimè Prouincias fefellit.

'Necessario al Prencipe l'ingannar tal volta i sudditi, nè parlo hora di quello ingano, che sia accompagnato dalla fraude, perche quefto deue sempre essere suggito da tutti, ma di quello che consiste nella fallacia, simile a quello che vsa il Medico coll'infermo, per sua salu te, e ciò, perche il volgo è vn certo animale, che s'inamora volentieri del vua bea. proprio parere, & essendo egli, Veritatis pessimus interpres, da per lo più in concetti firauaganti, e lontani da ogni prudenza, e no può nondimeno Tholo.de credere d'errare. E'il volgo instabile, iudicij expers, & cum opinione plurimum ducatur, pauca ex veritate indicat; mutabile aut ad misericordiam, aut ad iram, quia affectibus mouetur, fine confilio, inuidum, credulum, suspicax, multitudinis sequax, & essendo così sottoposto, & agitato dal senso, e da gliassetti, qual parere, ò qual consiglio si può aspettare da lui, che nonsia vuoto d'ogni prudenza, e pieno di mille pericoli? Per ciò è necessario, che I Pre cipe l'inganni tal uolta, perche presumendo di giudicar tanto bene, che non si possa far anco meglio di quello, ch'egli stima vtile à farsi, e pure ab bagliandosi spesso all'ingrosso, nè trouandosi ragione, che possa conuin cerlo, come che ex opinione, es fama indicat, fà di mestiere (come prudentemente fece Tiberio) dargli à credere ciò che non si vuol fare, perche no si poteua persuadere al Popolo Romano; ch'egli non douesse andare in persona ad acquetare questi soldati. Ma egli el era buon cozzone, e che haueua determinato di non volerne far altro, per non essacerbarlo, mostrando di sprezzare i suoi discorsi, sparse artificiosamente voce, di volcr pure andare, e p dar maggior credito al negotio, scelse i compagni, prouidde cariaggi, fornì le Naui, e fece in fomma tutte quelle dimostrationi, che potessero far credere la sua andata in breue, sapedo, grata esse multitudini non vtilissima, sed fabulosissima, & al fine, hora sotto pretesto della stagione

tac.2. 6.4.11.12

I foc. ad Demon.

Ifoc. Ad Nicoc.

gione contraria hora d'altri negotij più grani, inganò tutti, e senza la sua presenza s'acquetarono i tumulti. Così habbiamo veduto a nostrigior ni, nel principio delle riuolutioni di Fiandra, che il Re Filippo, vedendo conest. che la maggior parte de'suoi inclinaua ch' egli andasse colà in persona, tib.2. per acquerarli, s'ingegnò di far credere al Mondo, di volerui andare, e fu rissoluto nel consiglio, che la sua partenza fosse il Febraio prossimo del 1567. Ne scrisse alla sorella, che gouernaua, ordinandogli, che frà tanto si studiasse di trattener le cose nel megliore stato che potesse, sece anco con gran dispendio preparare vn'armata de Naui in Biscaglia, e pure nè inclinò mai all'andare, nè finalmente ci andò. Sono donque necessarie queste dissimolationi, le quali potranno seruire per norma a i Prencipi, quando per no disgustare i sudditi, vogliono dar loro a credere di voler far ciò che desiderano, e ciò che giudicano ispediente, se bene ogni altra cosa pensano, accioche no nasca qualche tumulto, ò seditione, ma in ciò fono i Prencipi buoni Maestri, e non hanno bisogno di mio ricordo.

#### CONSIDERATIONE CC.

At Germanicus quamquam contracto exercitu, & parata indefectores vltione, dandum adbuc spacium ratus, si recenti exemplo sibi ipsi consulerent.

Ssere necessario il castigo ne'delittigraui, si opinione di tutti i legis latori, e però disse il Filosofo, Magnis delictis, magna supplicia statu- Arist. pol. ta sunt, perche, vbimetus suppliciorum aufertur, vbi spes præmioru præ-sec. 29.c. ciditur, ibi nihil boni, mala autem plurima existere necesse est, e perdonando il Dioli. 41 Prencipe a i colpeuoli, altro no fà che accrescere il male, e procurare a se stesso, & allo Stato danno, e rouina.

Plus sapènocet patientia Regis Quam rigor . ille nocet paucis; hæc incitat omnes,

Gruthe= THE lib. 80

Dum se ferre suos sperant impunè reatus, Eperò è necessario vsare la seuerità co'delinquenti, massime quando il delitto no ha rimedio, e che già è commesso, ma quado siamo in termine di poter rimediare, e che col differire il castigo, si può sperare l'emenda, & impedire il male, all'hora deue il Prencipe non iscordarsi la misericordia, e la clemenza, e come egli rappresenta Dio nell'auttorità, così deue anco imitarlo nella mansuetudine. Non fulmina egli subito dopò il commesso delitto sopra i malfattori, ma lentamete procede nella vedetta, e con la patienza dà tempo al peccatore di rauuedersi, e perche nondeue fare lo stesso anco il Prencipe? perche non suggire il precipitio nel castigo? Potest pana dilata exigi, non potest exacta reuocari, massime qua- senec. de do si tratta della vita degli huomini, e perche nella prestezza della pena ira. molte volte si commette errore; il nostro veramente Magno Sant'Ambrosio, per l'occasione della precipitata vedetta, satta da Theodosio Im-

peratore

peratore contra i Tessalonicensi, molte migliaia de quali crano stati di sumeno. fuo ordine tagliati a pezzi, perche in certo tumulto haucuano ammazzato vn suo Mastro di campo, volse prima che assoluerlo, & admetterlo all'ingresso della Chiesa, dalla quale per il missatto l'haucua interdetto, che, Postquam que sacta erant, infecta reddere nullus omninò mortalium poterat, sont saltemid quad praximum videbatur, inuceretura: tale vinculum humane.

tius hist, sieret saltem id, quod proximum videbatur, in geeretur q; tale vinculum humana Eccl. Me menti, ne ad eiusmodi crudelitatem erumpere vnquam in posterum poset, e però diol.li.4. procurò che si facesse vna legge, qua decerneretur irritam sore sententia quatunq; perturbato iudex animo tulerit: sententias capitalium rerum no aliter haberi ratas, quam si spacio triginta dierum interiesto, suam, quasi nasta, maturita-

suet. in tem fuerint, e Tiberio ordinò, Vt pana damnatorum in decimum semper diem Tib.n.75 differretur, e questo per hauer il Senato condannato a morte Clutorio Prisco Caualliero Romano, per causa friuola, come racconta il nostro

Tacan.3 A. Factum S.C. ne decreta Patrum ante diem decimum ad serarium deferretur, idá; vita spacium damnatis prorogaretur; sed non Senatui libertas ad panitedum erat, perche il pouero Prisco eragià morto. Onde bisogna concludere, che si come non bisogna essere corriui là doue si tratta del sangue, edella vita de gli huomini, che così prudentemente si portaua Germanico, dando tempo a questi soldati di rauedersi, accioche non haueste poi da pentirsi d'hauere precipitato nel castigo, e così deuono fare i buoni Precipi, e Generali d'Esserciti.

## CONSIDERATIONE CCI.

Præmittit literas ad Ccoinnam, venire se validamanu, ac ui supplicium in malos præsumant, vsurum promiscua cæde.

DDIO benedetto fà strepito co' tuoni, ma non subito manda il fulmine, & così desideraua di fare Germanico. Minacciaua d'an dare con grosso Essercito contra costoro, ma non haueua però animo di venire al ferro, ò di castigarli come meritauano. Voleua che da se stessi prendessero il castigo de' colpeuoli. Vt apud eosdem sauita fatti, o inuidia esser. Non odiaua essi i soldati, ma detestaua illoro errore, e desideraua, che si emendassero, troncado da quel corpo quelle mebra putride, e corrotte, che tendeuano a corromperlo, & infracidarlo senec de tutto. Essenpio da imitarsi da ogni Prencipe. Nulla enim Regi gloria est ex clem lib. saua animaduersione. Quis enim dubitat posse? At contra maxima, si vim sum continet, si multos ira aliena eripit, neminem sua impendit. Fuggansi donque le occasioni d'incrudelire, e quando ci si offeritcano, cerchisi più tosto l'emendatione, che il castigo.

#### CONSIDERATIONE CCII.

Eas Cecinna aquiliferis, signiferisque, & quod maxime castrorum sincerum crats occulte recitat, vique cunctos infamia, se ipsos morti eximant hortatur.



I scriuono, e si leggono le historie, e per dilettare il Lettore co la narratione, e con la varietà de'successi, & anco accioche da quelli s'insegni, e s'impari la prudenza necessaria per go- Diod. Sinernarsi. Ostendunt enim legentibus præteritorum exemplis quid cul. in.

nobis sit appetendum, quidue sugiendum. e però a me pare che da questo probem. luogo habbiano i Capitani vna vera norma, e regola per saper acque- Biblioth. tare vn'Essercito tumultuante, e che da quella possano imparare come portarsi in tale occasione, che se è vero che, optima ad veram vitam insti poli. l. i. tutio sit experientia. Gr quod hac fiat ex commemoratione rerum ab alijs gestarū, deuono da quello che è successo a gli altri, e temere à se stessi lo stesso, e cauar Massime di prudenza per il buon gouerno.

#### CONSIDERATIONE CCIII.

Nam in pace causas,& merita spectari, vbi bellum ingruat, innocentes & noxios iuxta cadere.



Ometrouadosi il Mare tranquillo in molti luogi si scorge sino al fondo d'esso, si scuoprono da lotano gli scogli, e si posfono di leggicri schiffare, e si nauiga selicemente, e senza timo

re, e s'arriua co sicurezza al destinato porto; Ma se egli è torbido, e procelloso, ne si può vedere la profondità, ne scansare gli scogli, ma si stà in continua paura di non vrtare disgratiatamente in essi, e nelle sirti, e di fraccassare, e sommergere la suenturata naue, così questo vasto mare della nostra misera vita, se dalla pace è reso traquillo si scor gono i meriti, sono conosciute le virtù, & apprezzato il valore, e possono i meriteuoli sperare di giongere al porto delle loro fatiche, riportădo il premio delle virtù loro; Ma se dall'arrabbiato veto delle seditioni, ò delle guerre, egli è comosso, & infuriato, non si sà discernimento da vitij a virtu, no differenza da vn generofo ad vn codardo, no da vn coraggio so ad vn vile, e timoroso, no da nocete ad innocete, ma tutto è vgualme te assorbito da qual voraggine di confusione, che cagiona la guerra, & indifferentemente và in rouina così chi merita, come chi demerita; Quippe homines, qui in perturbatis fluctuantibusq; rebus versantur, parum, aut nihil potius, ab ijs differunt, qui tempestate iactantur, codem enim modo sus, deq; & in omnes partes abripiuntur, ac si quid eos, vel minimum fefellerit submerguntur. Perciò fauiamente ricordana Cecinna a questi soldati, che volessero più

tosto abbracciare la pace, in cui si sà discernimento delle virtà, & de vitij che la guerra, nella quale, e gl' innocenti, e li colpeuoli egualmente ca-Plut. de dono. Maximum quod Ciuitatibus contingere possit bonum, est pax, e chi lascia la pace per la guerra, ò non è huomo, ò ha più della bestia, che del ragiogerenda. neuole, perche per naturale instinto ciascuno cerca sempre il suo maggior bene, e fugge il maggior male, e se la pace è il maggior bene, per la regola de contrarij la guerra farà il maggior male, e lasciando il bene per Tac, bi. 4 abbracciar il male, resta chiaro che si opera più da huomo irragioneuole e maluagio, che da huomo prudente, e buono. In turbas, & discordias pefsimo cuiq; plurima vis, pax & quies bonis artibus indigent. Non deue donque persona sensata, essendogli proposta ò la guerra, ò la pace, attaccarsi più Tac. bi. 4 a quella, che a questa, ricordandosi che, Sumitur bellum etiam ab ignauis, sed strenuissimi cuiusq; periculo gerutur, e però in casi simili non si lasciano i squi tirare da i pazzi, nè i buoni affascinare da i maluagi.

#### CONSIDERATIONE CCIV.

Illi tentatis quos idoneos rebantur, postquam maiorem legionum partem in officio vident, de sententia legati statuunt tempus, quo fædissimum quemque, & seditioni promptum, ferro inuadant.

Oi habbiamo detto altrone, che la maggior pazzia, che possa

Prc-

fare vn soldato, è il farsi capo de'seditiosi, perche oltre che comette vna secleraggine essorbitantissima, mancandoal suo Signore a cui hagiurato di seruire fedelmente, aduersus enims Republ. naturam, & vtilitatem societatis peccant, qui dominationem spernunt, & lib.6.c. 2. Principatus, & Principes, e pare che voglia effere di peggior conditione, che non sono gli animali brutti, alcuni de' quali amano i loro Pastori, e gli seguono volentieri, altri si formano da se, e della stessa specie loro, vn Rè, à Capitano, come le api, e le grue, alquale prontamente obediscono. Arift.1.1 Ma oltre di ciò può essere sicuro che porterà il castigo condegno al suo de hist.a- mancameto, parendo che, si come Dio istesso ha in abominatione quenimal. e sta sorte d'huomini, come mostrò in Datan, & Abiron; così anco tutti nel Gen, gli huomini siano naturalmete tirati, & inclinati alla loro destruttione, come di animali velenofi, e rapaci, e non che gli altri, gli istessi soldati de' qualifiranno capi, sono per so più i primi a procurare illoro castigo. Noi habbiamo visto nelle legioni d'Vngheria, oltre Percennio, e Vibule-Tac.an. 1 no, che furono come capi della seditione amazzati, che, vt quique pracipuus tu bator, conquisiti, & pars extra castra palantes, à Centurionibus, aut pratoriarum cohortium militibus casi, quosdam ipsi manipuli, documentum sidei tradidere. Habbiamo veduto parimente quelle di Germania hauere da se stelse presa vendetta de seditiosi. Discurrunt mutati & seditiosissimu quemque trahunt ad legatum, qui iudicium, & panas de singulis exercuit. Li soldati

Tholo, de

Vedi pli nioli.11.

Ibidem.

Pretoriani parimete, che si solleuarono in Roma, nel principio dell'Inperio di Ottone, accortisi dell'errore, Sensit inuidiam miles, & compositus obsequium, auctores seditionis ad supplicium vitrò postulabat. El'istesso pure fanno questi soldatiancora, onde non è da dubitare, che non siano paz zi da catena quelli, che si mettono ad esser capi di soleuatione, perche al fin fine, la loro fellonia porta il meritato castigo, e però ricordinsi di obe dire. Decet enim eum qui alijs præfectus est, excogitare quæ vsui sunt, eaq; mandare, qui verò subditus est, absque omni excusatione obtemperare, inq; exequendo mandato elaborare.

#### CONSIDERATIONE CCV.

Clamor, vulnera, sanguis palam, causa in occulto, catera fors regit, & quidam bonorum cæli.

'Stato detto altrone, che la secretezza è Madrede'negotij, e lo steso ricordiamo ancora quà, perche se nel deliberare questa seuera essecutione, non si fosse caminato secretamente, al sicuro nè si sarebbe effettuata ne purgato quell Essercito da tati inquieti, che lo perturbauano, onde appare la necessità del silentio ne i negotij grandi, e la causa perche appresso i Persiani, Nemo consilij Regis esset particeps prater Am. Ma. Optimates taciturnos, & sidos, apud quos silentin quoque numen coleretur, e per-re.li. 21. che gli Egiti) tagliassero la lingua à quelli che reuelauano i secreti della sic.li.21 Republica, e tra i Romani fosse talmente custodito il siletio, che troua- e.z. dofi così gran numero di Senatori in Senato, erano nondimeno tenuti i negotijin modo,Vt non dicam vnum,sed neminem audisse crederes, quod tam val. Ma. multorum fuerat auribus commissum, era, percheconoscenano, niuno grane r.l.2 c.2. negotio potersi trattare, ò concludere, se non è aintato, esomentato dal filentio Eperciò è necessario, che quelli, che gouernano, sappino tacere quado hanno negotio graue per le mani, massime quando non si può così circoscriuere con la preuidenza, ò regolare in modo, che vna parte d'esso non habbi à restare esposto alla discretione della fortuna, come fù questo accidete, nel quale se seguì qualche disordine, e se quale vno de buoni restò morto, merita però scusa l'Auttore del fatto, perche Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum, quod contra singulos publica Tac. an. vtilitate rependitur.

#### CONSIDERATIONE CCVI.

Permißa Vulgo licentia, atque vltio, & fatietas .

C Ogliono i Medici in alcune sorti d'infermità, ò sprezzare, ò anco nudi trire vn male, che non sarà di molta cossideratione, per poter più facilmente

cilmente fradicarne vn peggiore, e più importante, non perche non sia loro intentione di rendere pienamente sano il corpo infermo, mà perche ò non possono insieme curarli entrambi, ò i rimedij dell' vno siano contrarij all'altro, ò percheanco vn male sia remedio all'altro. L'istesso anco auniene nelle attioni humane, a'Prencipi, & à quelli chegouernano, perche volendo essi leuare vn'abuso, sono costrettià disfimularne vn'altro, ò perche sia impossibile il remediare à tutto, ò per ischiffare maggior male, ò perche vn'abuso caggionerà al fine qualche buono effetto, & come si dice in pronerbio, vn disordine racconcierà vn'ordine, e questo au uenne à Cecinna, il quale hauendo permessa à questi foldati la vendetta, che in se stessa parue hauere no sò che dell'orribile, e del crudele, venue nondimeno à liberare tanto più quell' Essercito dalla fellonia, quanto maggior fuil numero di quelli che vi haucuano appicciata cotal peste, che vi morirono. In accidenti simili non bisogna fare gran caso, od'haner la mira à i mezzi, mà al fine. Il fine di questo Capitano era di rendere quiete quellegenti, non si poteuaciò conseguire, se non col torredi mezzo gli inquieti, e chi voleua lcuarli tutti (accioche restando qualche radice d'essi, non repullulasse la seditione) non si poteua sare con così buon' ordine, che no vi seguisse qualche disordine. Nè voglio io perciò dire, che si debbia far male per conseguire il bene, mà che frà due mali si fugga il maggiore, e perche in questo caso ò era necessario venire all'armi, nel furore delle quali, innocentes é noxi juxtà cadebant, che era malgrande, fece bene il Capitano à sciegliere il minore, e permettere che questi cattini trà di loro si facessero la barba. Trouandosi Suetonio Paolino al gouerno d'Inghilterra, era ito per prendere l'Ifola di Mona, e ipopoli d'Inghilterra tolta l'occasione della sua abseza, s'erano ribellati & assaltata all'improniso vna legione, la tagliarono à pezzi, & volcuano far del resto de'Romani, che vi restauano, ilche inteso da Paolino, tornò fubito in Inghilterrase raccolto quel maggior numero digente che puote, si ritirò in Londra, pensando di voler sar ini la piazza d'arme. Ma vistopoi, e considerato, che non era quella terra munita, nè forte per soslenere lo sforzo de Nemici, ne atta à riceuere in breue la fortificatione necessaria, si rissolse d'abbandonarla, & vnius Oppidi damno seruare vniuerfastatuit, neque fletu, & lachrymis auxilium eius implorantium flexus est, quin daret profectionis signum. Il che parue cosa veramente barbara, haucdo abbandonato, e dati quasi in preda tanti innocenti alla crudeltà, e fierezza di quelle arrabbiate geti, poiche ne segui, che si quos imbellis sexus, aut fessa atas, vel loci dulcedo attinuerat, ab hoste oppressi; Partie ciò dico a prima faccia cosa veramente in humana, mà dall'altra parte si vidde, che quell'esferfidilà partito, e non hancre fimato il danno di que' particolari, apportò la salute, e la vita al resto dell'essercito, poi che restarono, con l'aiuto del luogo auantaggio so che prese, debellati i Nemici, e si mantenne il Dominio dell'Isola al Popolo Romano, il che hò voluto dire per mo-

ftrare,

Tacan,

Tac.an.

strare, che se tal volta si commettono delle cose à prima vista crudeli, no tanto si deue considerare à quelle, quanto al fine che si propone colui che le essequisse, che si conoscerà che la crudeltà, è bene spesso pietà. Et Dio.li.56 hoc cogitandum, quum nullum bonum habemus, cui non aliquid acerbi admixtum sit, tum plurimis, & maximis bonis adnata esse plurima, etiam ac maximè tristia, qua si declinare velimus, ne bona quidem nobis appetenda erunt, quoniam ad virtutem, ac voluptatem nullam sinceram peruenire potest, nisi in ea paranda, obtinenda, ac seruanda labor impendatur. Et si come le cose cattive copaiono nella scena di questo Modo mascherate, e co la sopraueste del bene.

Fallit enim vitium specie virtutis,& vmbra, Cum sit triste habitu, vultuque, & veste seuerum, Nec dubie, tanquam frugi landatur auarus, &c.

Тинеп. Sat. 13.

Così è quasi impossibile, che il bene non venga anch'egli spesso trasformato dal male,

Et mala tune vicina sunt bonis, errore sub illo. Pro vitio virtus crimina sepè tulit.

Ouid, de remed.s.

Onde ad vno, che sarà animoso, sidarà titolo di temerario, al magnanimodi superbo, al parco di auaro, al seuero di crudele: il che nasce, per li confini che hanno le virtù co'vitij, e questi con quelle, e per la vicinanza è necessario, che

Et lateat vitium proximitate boni. Quoniam pluribus ita videtur, et apparentem ex causa potest habere rationem. E arte am. perciò come habbiamo detto, chi vuole esfereginsto, ebuo giudice nel- 11.2. le attioni humane, non deue folo attedere l'apparenza, e la scorza, mà la Arif Rha natura intrinseca, & il fine delle cose che gouernandosi, con questa pru- et.l.1.c.9 denza, non prenderà granchi, e senza errare conoscerà il bene dal male.

#### CONSIDERATIONE CCVII.

Ingressus castra Germanicus, non medicinā illud, plurimis cum lachrymis, sed cladem appellans cremari corpora iubet .

Onpuò meglio vn Capitano obligarsi, ò più facilmente captiuarsiglianimi de soldati, e farseli obedienti, e pronti à tutre le imprese, che mostrando d'hauer cara la vitaloro, onde non è merauiglia se legiamo Alessandro, Cesare, & altri essere stati prontamete obediti, poiche essi se ne mostrarono zelantissimi. Alessandro nelle ispeditioni dell'Asia, hauendo caminato per luoghi aridi, ne'quali hauena il suo essercito patito estrema sete, incontratialcuni, che ne i muli portauano vtri pieni d'acque, che gli offersero vn'elmo pieno d'essa, preso l'elmo in mano, mirando i foldati circoftanti, abbassato il capo, egli occhi nell'acqua, quasi volesse berla, non però l'assagiò, ma riuoltoss à quel li chegli stauano intorno, s'io beuo solo (disse) questi staranno di mala voglia,

voglia, e fenza pur bagnarfi la bocca, refe l'elmo à coloro che gli l'hauenano recato, onde meranigliatifi tutti i suoi foldati della continenza, e della stima che mostraua di far di loro, quando perche non restassero di mala voglia, s'era eletto di soffrire ardentissima sete, quasi anch' essi si fcordaffero il difaggio, cominciarono à gridare che fi andasse inanzi, or plut. in se non sentire laborem, non denique mortalitati sese existemare, donec talé eis Re-Alex. gem adesse contigerit, profess sunt. Cesare era talmete amato da'suoi soldati, che non che altro, contra la propria Patria, contra i proprii fratelli gli puote spingere à combattere, & haueuasi conciliata tâta gratia appres-Dio.l. 12 fo loro, per la gran curache teneua della loro salute, en ut erat animo mansuetissimo, ita Militibus præ cæteris mortalibus gratisicandi studiosus. Et Agrippina moglie di Germanico, per conciliare gli animi de foldati al Marito, mentre tornauano da certa fattione mal condotti, vt quis mops, aut Tac.an. 1 saucius, vestem, & somentalargita est, el'istesso Germanico dopò il graue naufragio, che scorse nell' Oceano, e dopò la Vittoria, che riportò de i Germani, riducendo alle stanze il suo Essercito, lieto per hauer com-Tac, an, 2 pensatoil danno del Mare, con la Vittoria terrestre, addidit munificentiam quantum quis damni professus erat, exoluendo. Se adonque sino con le lagrimemostraua al resto di questi soldati di derestare la crudeltà di quel castigo, non medicinam sed cladem appellant, poi che n'erano morti tanti, che pareua vna rotta riceuuta in battaglia, faceualo con molta prudenza, accioche quelli che restauano, conoscessero che erano cari, e che stimaua le vite loro, e questo per redersegli beneuoli, e ben'affetti, e per poterfene poi feruirein ogni occasione senza repugnanza; essempio da essere Confid. imitato da' faui Capitani, come parimente fu l'hauere procurato che si 307. abbruciassero i corpi, e che si sepellissero, perche come habbiamo detto altroue, è sempre stato haunto in molto pregio quel supremo hono. re della sepoltura dalla nostra humanità, onde habbiamo visto Vibuleno capo della seditione d'Vngheria, che esprobrana al Capitano, Ne ho-Tac.an. 1 Stes quidem sepulturam inuident, e però ricorda il Maestro della militare disciplina, che, Imperator militum occisorum funeribus & exequis prospiciat, neonos. in que incuriam, aut occasionis, aut loci, aut metus nomine pratexat, e la ragione fira.c. 36 è perche la cura che si hà de i morti, dà animo à i viui, mentre veggono che i compagni c'hanno lasciata la vita per il Prencipe, non sono come animali bruti lasciati per cibo d'auoltoio, ò da sbranarsi à cani, & à lupi mà che il Capitano hà qualche pensiero, di pagar loro quelli estremi vffici, che fono desiderati da tutti, e sperano quando toccarà à loro la sorte, di confequire altretanto; che se si trascura questo pietoso vificio, il soldato, Insepultum se remansurum prasagiens mortisq; honore carere, non feren-Ibidem. dam putat contumeliam. Perciò Antioco il Magno, volendo farsi beneueli i Macedoni, e render loro esfoso Filippo il proprio Règionto à Cino-App. Ale. cefala, oue erano stati rottida i Romani, reliquias casorum, insepultas etiam debellis tum, supilit magnifice captans fuorem Macedonum, & Philippo inuidiam fu-Strineis. ciens,

ciens, quod stratos sepelire non curauerit. E per conclusione di questa consideratione, due Massime si deuono cauare da questo luogo, vna di non slimar puoco la vita de i soldati, iastantis enim, & lauissimi ingenij est, in discrimen, per incertos euetus certaminum, vitam Ciuium pracipitare, l'altro d'essere pietoso nel procurare la sepoltura à i soldati morti, come vediamo hauer fatto Germanico, & in questo luogo co'i suoi, mà anco vederemo più inanzi, ch'egli fece co le legioni, che sei anni prima sott' Augusto, furono con Varro loro Capitano da i Barbari miseramente tagliate à pezzi, e state sin' all'hora insepolte. Sextum enim post cladis annum triu Tac.an. 1 legionum offa nullo noscente, ali en as reliquias, an suorum humo tegeret, omnes vt coniunctos, vt confanguineos mesti simul, & infensi condebant.

#### CONSIDERATIONE CCVIII.

Truces etiam tum animos cupido involat eundi in hostem, piaculum suroris, nec aliter posse placari Commilitonum Manes, quam si pestoribus impijs, honesta vulnera accepissent.

Abbiamo altrouc dimostrato la superstitiosa opinione, c'haueuano gli antichi, che col sague humano si placassero que spiriti cossa.40 inferiori, che chiamauano, Manes, & che placati questi, trouassero poscia le anime de mortipace, e riposo, e che per questa

causa sossero introdotti igiochi de'gladiatori, accioche col sangue loro si soddisfacesse à questi spiriti, e però fora souerchio il replicare in questo luogo altro intorno à ciò. Ammireremo solo la grandezza, e magnanimità Romana, la quale non craanco estinta ne gli animi generosi di questi soldati, poiche commessa vna atrocità tale ne compagni, come habbiamo veduto, quafi rimorfi, e stimolati dalla conscienza, andauano studiando il modo, col quale potessero sar trouare la pace, & il riposo alle anime di que'foldati, ch'essi haucuano ammazzati, enon risiutauano di esporrei proprij petti alle ferite, e di versare il proprio sangue, pur che potessero questo loro intento conseguire. Stimolauano per ciò il Capitano che si vscisse à combattere, e poiche, Magni & excellentis animi est non ea suscipere, que prestare quiuis è Populo possit, sed ea que nemo alius Isoc.in.o.

rasio, ad Philippie

conari audeat, bisogna concludere, che si come l'esporsi alla morte per sar seruigio ad altri, massimegià morti, non sia cosa ordinaria, & da ogn' vno non così facilmente da intraprendersi, così che hauendolo satto questi soldati volontariamente per la causa detta, hauessero animo grande, e magnanimo, e degno veramente della generosità Romana.

#### CONSIDERATIONE CCIX.

Sequitur ardorem militum Cafar.

Gensid. 112.

Erche in tutte le cose tanto importa l'occasione, ch'ella no senza caufa è chiamata l'anima delle grandi Imprese, non ostante, che d'essa habbiamo altroue parlato, ne diremo però qualche cosa ancora quà, poiche essendosi Germanico così be va-

luto dell'occasione, che col feruore c'haueuano questi soldatid' vscire à combattere, gli haueuano sporta, potrà seruire per essempio à gli altri Capitani . Altro non è l'occasione che una giudiciosa elettione di congiuntura di tempo, e di modo di operare, che è chiamata opportunità, e Aem. Pr. però consiste il sapersi valere dell'occasione, in sar scelta del tempo opportuno di operare, nel che fù eccellente Epaminonda, di cui si legge, us vita portuno di operare, nel che fu eccellente Epaminonda, di cui il legge, Isoc. ad erat temporibus sapienter vtens, & in conoscere il modo dell'operare. Non enim in ridiculis seriæ res agendæ, neque in serijs nugis gaudendum; intempestiua enim obique molesta. Chi donque nelle cose grandi vorrà sapere seruirsi di questo auantaggio, hà da caminare con molta prudenza, perche ò coll'anticipare, ò col posporre, ò coll'operare più in vn modo che in vn'altro, siguastano i negotij, e se questa consideratione si hà d' hauere

Plut, in in niuna cota, certo che farà nella guerra. Dominatur enim occasio in cuneius vita Elis rebus humanis, maxime verò in bellicis. Catone col far caminare in duc giorni al suo Essercito il viaggio di quattro, secenascere l'occasione di ottenere in Spagna v na Fortezza, ch'era stimata inespugnabile, seza pure versare vnagocciola disangue de'suoi, ilche gli riusci, per hauer coll' accellerare il camino tronati li Nemici spronisti. Altridall' altra parte col temporeggiare hanno fatto bene li fatti loro, come Fabio contra Annibale, onde Ennio.

Ennins.

Vnus homo nobis cunctando restituit rem Non ponebat enim rumores ante salutem .

Altri coltroppo accellerare si sono perduti, come su per seguire al trop po arrischiato Minutio, che vosse intempestiuamente attaccarla con lo stesso Annibale, se il buon vecchio di Fabio, che preuidde la temerità, e

Plut. in che conobbel'occasione che daua al Nemico, come mostrò dicendo. Proh Hercules, citius quidem quam sperabam, sed tardius quam ipse maturabat, Fabio. Minucius se ipsum perdidit, e che perciò tenne le sue genti in armi, e lo soccorse in tempo, non lo saluatia, e però Pitraco vno de sette Sauij della Grecia diceua,

Anfon.

Reputate cunti, quoties offensam incidat Spectuta cui non fuerit opportunitas.

Tac. bif. Deuesi donque attendere, e quando sà bisogno della prestezza, inutili cu-Etatione agendi tempora, consultando non consumenda, e quando è necessario

il dif-

il differire; Seruali del configlio di quel Sauio Kaspor monoque ve, cioè occasio- Periand. nem expecta. Sarà donque necessario il conoscere quel punto, e quel momento di tempo, nel quale si deue operare, perche, Turpe fuerit occasione Mac. ini dum adest, non vti, elapsam desiderare, e tegasi per oracolo quella Massima Pan. di Augusto, Plura negotia opportunitate occasionum, qua viribus rectè esse co. Dinhas. fecta, come qui fece prudentemente Germanico, che oltre al vincere i Nemici, acquettò, coldar loro materia di sfogare i mali humori col cobattere, questi soldati tumultuanti.

#### CONSIDERATIONE CCX.

Leti, neq; procul, Germani agitabant, dum Iustitio ob amissum. Augustum, post discordis attineremur.

A maggior occasione d'allegrezza, che si possa dare à i Nemici, è la discordia degli Auersari, onde il nostro A. parlado de i Germani, disse. Maneat quaso, duret que getibus, si non amor nostri, at cer tè odium sui,quando vrgentibus Imperij satis, nibil iam præstare fortuna maius potest, quam bostium discordiam, Parimente parlando de gl'Inglesi, Nec aliud aduersus validissimas gentes pro nobis vtilius, quam quod in comune non confulunt. E però come non era merauiglia, che costoro stassero lieti, vedendo tante riuolutioni negli Efferciti Romani, così da questo accidente, deue il sauio Capitano prendere essempio, e procurare con tutto l'ingegno di mantenere l'vnione, ela pace trà i suoi, perche dicena Q. Fabio Massimo, che hauendo fatta la Censura, e due Consolati, expertum se esse nihil concordia sirmius ad Rempublicam tuendam, atque propagandam. onde per la regola de contrarij bifogna dire, che fe la concordia falua, che la discordia rouini la Republica, & che, si rebus turbatis, accedat malum extre- Tac, an. 4 mum discordia, non si possa aspettar altro di quell'Essercito, ò di quella Re publica, i cui sarassi appicciata, che l'vltimo esterminio, di che sono tutte le historie tanto piene, che stimiamo souuerchio il portarne essempio.

#### CONSIDERATIONE CCXI.

Castra in limite locat, frontem, ac tergum vallo, latera concadibus munitus.

HI è mediocremente versato nelle historie, hauerà osseruato, che i Romani, comolta accuratezza, e diligenza fortificauano fempre gli alloggiamenti del campo, e faccuano con molto giudicio scelta del luogo più sicuro, e più auataggioso, per formare il vallo, e no solo con sosse trapieni, e trincere s'ingegnauano di assicurarsi, mà in molti luoghi ancora aggiongeuano torri, e fianchi, per poterfi più facilmente defendere, ilche si vede principalmente ne i Comentari di Cesare,

Ibidem.

116.6.

1.0.21.

Capana.

mà anco nelle altre historie Romane. Imperator si in hostili loco castra po-Onof. in nat (dice vn gran Maestro diguerra) statim vallo, fossaque cingat, licet ibi ad firate, c. 8 breue tempus considere voluerit, e porta di ciò la ragione, hac enim castrensis ratio nunquam panitenda, semper tuta aduersus repentinas, & improvisas irruptiones. Io no starò à trattare come fabricassero il vallo, l'alrezza, la grosfezza, equalità de i muri, la maniera di colligarli insieme, di fortificarli, dipiantarui le palificate, di far le fosse, la profondità, e larghezza loro, le porte, le strade, & altre particolarità loro, perche leggendosi, come hò già detto, i Comentari di Cefare, Vegetio, Frontino, Lipsio frà i moderni, e Polibio potrannogli studiosi cauarsi la sete di questa curiosità, che à me basta il considerare in questo luogo, quanto sia accurato Scrittore Tacito, poiche non lascia mai di ricordare quelle cose che possono seruire per amaestramento, e per essempio à i posteri, & il muniregli alloggiamenti del campo è di tanta consequenza, che molti, per altro perduti, coll'esfersi munitibene nel Vallo, non solo si sono diffesi, & hanno saluati se stessi, e l'essercito, mà ancodopò, mutata sortuna hanno rotti li Nemici; così auttenne à Cicerone, cheper lo spacio di tette giorni fit Sef. com. assediato da innumerabile essercito nel campo, & in fine con somma gloria restò vincitore, e quando la fortificatione del campo no portasse anco secoaltra vtilità, certo che il non potere essere violentato à cobattere à voglia del nemico, non è di così puoca importanza, che douef-Vegec.li. secsiere trascurata, come si fà hoggidì. Si enim rette constituta sint castra, quasi Ciuitatem muratam videntur secum portare, e l'inuitissimo Alessandro Massimo Farnese Duca di Parma, quando andò in Francia per soccorrere Parigi, fece chiara questa vtilità, poiche prouocato al combattere, nè parendo à lui didouere in vna battaglia auuenturare la somma delle cose, fece intendere al Rè di Nauarra, che l'haueua ssidato, che non era venuto per combattere, mà per foccorrere Parigi, & che se egli hauesse hii sporta occasione, l'hauerebbe saputa prendere, che se dall'altra parte egli haueua questa voglia, che losforzalse: Mà non temeua di questo, pche cratalmente fortificato il suo capo, che potena sostenere ogni impeto; Da che si vede l'vtilità del fortificare l'alloggiamento, e quanto bene farebbero i Capitani moderni à pensarui, & à risuscitare l'antica Liu. dec. disciplina militare, perche (dicena P. Emilio) Maiores nostri castra munita, portum ad omnes casus exercitus dicebant esse, vnde ad pugnam exirent, quibus iactati tempestate pugna receptum haberent, e però fanno male quelli che possono nel pericoloso Mare della militia prouedersi di così sicuro

porto, e lo trascurano.

#### CONSIDERATIONE CCXII.

Confultat ex duobus itineribus, breue, & folitum sequatur, an impeditius, & intentatum, eog; hostibus incautum.



'Affaltare il Nemico all'improuiso, dà la vittoria quasi certa à chi l'assalisse, perche le cose impensate, che sono da pericolo accompagnate, portano secoil timore. Questo come che fia pessimo consigliero non lascia operare alla prudenza, &

il caso è semprescompagnato dalla Virtii, onde è necessario che l'assalito improuisamente si perda d'animo, e che non sappi valersi delle sue forze. Nam repentini impetus, quique prater opinionem de subito in- onos. in gruunt, aduerfariorum copias, etiam prastantiores, potiores que percellunt, e per ciò farà buon configlio il non confidarfi mai tanto d'hauer preso sito, benche per natura forte, che non vi si aggiongano ancora quelle fortificationi che infegna l'arte, e non vi si facciano quelle guardie, che ricerca la buona disciplina militate, come dicenamo nella consideratione superiore, perche il Nemico và sempre pensando il modo di opprimerci, e nel mestiero della guerra, s'inuentano ognigiorno nuoui ordegni, nuoue machine, nuoue oppugnationi, alle quali è parimente necessario il trouare nuoue diffese. Et sicut in Musicis noun queque, & florida habentur in xenoph. pretio, sie in rebus bellicis noua inuenta existimantur longè illustriora, quoniam de ped. hat querunt hostes magis decipere. E quanto sarà più forte vn sito, ò luogo Gri.l.s. per natura, ò per arte, tanto maggiore studio vi si mette per espugnarlo. Veggansi le nuoue machine, e le nuoue inuentioni trouate nell'assedio di Ostendan, colli nuoui nomi di salciccie, di dicchi, di cotradicchi, di Pomp. Gi granate, di gallerie, & altri. E famosa ancora appresso Polibio la presa di "fli. con. Sardio Castello punniti si pro preso da Lagora Crestis a avalle. SardioCastello munitissimo, preso da Lagore Cretese, e quella parimetedi Pietra, altra fortezza incipugnabile, prefidiata co 30. milla huomini, con prouisione per viuere per due anni, che in pochissimo tempo su da Alessandro espugnata, se bene Arimaze, valoroso Capitano, che la diffendeua, inuitato à renderla, respondesse, An Alexander volare posset, Cur.li.7. E questo perche si riputana tanto sicuro, per la fortezza del luogo, che stimana à punto, di non poter esser sforzato, se non hauessel' essercito d'Alessandro hauute l'ali per volarui, e nondimeno trascurando di fare la guardia dalla parte auuersa al campo d'Alessandro, nella quale era vna rupe inaccessibile, prouò che, Nihil tam altè constituit Natura, quo vir\_ Ibiden, tus non possit eniti, perche dalla dissicoltà, accresciutosi il desiderio I Alesfandro, chiamati 300-giouani, soliti à condurre gli armenti per le Mōtagne, li madò per quella parte no guardata, & oue non credeuano mai gli affediati, che alcuno potesse arriuare, questi vi arriuarono pure, e fatto con vna vela bianca segno ad Alessandro, egli si mosse col campo, &

Midem. essi frà tanto presa la terra da quella parte, insegnatono à gli assediati, pennas habere milites Alexandri, onde impauritifi, i difensori non attendendo il picciol numero loro (come accade ne'casi repentini, & impenfati) si arresero. Da che si vede, che si trouano sempre nuoue inuentioni nella guerra, che atteriscono mirabilmente il nemico, eperò essere necessario il fortificarsi con molta diligenza, & il non trascurare mai le guardie per tutti i lati, perche doue meno si pensa, viene à battere il ne-Xenoph, mico, e se ci troua sprouisti, ci abbatte facilmente, e però nunquam vigilia, in Hipar. & præsidia negligantur, sed itā paratos esse opportet, ac si hostes venturos esse, nūciatum esset. Nè bisogna affidarsi, ò perche sia lontano il nemico, ò perche

senec. in mostri di star quieto, perche

Ocdip.

Ab inquieto (apè simulatur quies, Aditum nocendi perfido prastat dies.

#### CONSIDERATIONE CCXIII.

Etenim attulerant exploratores festam esse Germanis no-Etem , ac solemnibus epulis Ludricam .

Ard. C. 10

VE documenti cauo io da queste parole. Vno, che sia necessario à buon Capitano l'hauere accuratissime spie, nihil enim bono Duci incognitum esse debet, quod hostis agat. Ilche hauere mirabilmete praticato Germanico, eda questo luogo, e più à basso, anco più chiaramente si vedrà, quado preparatiti i Germani per coglierloimprouiso, Nihil ex ijs illi incognitum confilia, locos, prompta, occulta nouc-Tac.an,2 rat, astusque hostium in perniciem ipsis vertebat, e però è necessario trouare huomini prudenti, sagaci, accorti, e giudiciosi, e quale su Vassrino pro-

posto da Trancredi, per mandarlo à spiare nel campo Egittio,

- Hò vn mio scudiero Ch'à quest' vessicio di propor mi piace Huom pronto, e destro, e soura i piè leggiero, Audace sì, mà cautamente audace, Che parla in molte lingue, e varia il noto Suon de la voce, e'l portamento, e'l moto.

O quale, finge il Prencipe de' Poeti essere stato Sinone

Virgil. Acn.z.

- fidens animi, atq; in ptrunque paratus, Seu versare dolos, seu certe occumbere morti.

Mà perchegli huomini ordinari non possono seuoprire senon cose ordinarie, e molte volte è necessario il penetrare le più recondite, & importanti, hanno i Prencipi fagaci, per reftar meglio informati de i difsegni del Nemico, de gli apparecchi, delle forze, e d'altriparticolari più rileuanti, trouata vna maniera più ficura, per ottenere l'intento loro, & è il mandare spie con più honorato titolo, e con maggiore commodità di spiare,

spiare, dando loto nome d'Ambasciatore, e così i Romani, conatum Ae- Polib.1.3 tolorum animaduertentes, legatos ad Antiochum miserunt, qui voluntatem Regis explorarent, & sub specie legationis apparatum eius specularentur. Ne An- App. Ale. tioco si più balordo di loro; perche anch'egli, Legatos Romam misit Lysia, de bellis Egefianactem, Menippum, vt Senatus mentem perserutarent, quamuis aliud si- Siriacis. mulabant. L'altro documento è, chei Germani, mentre attendeuano à conuiti, & à bagordi, furono quando meno se lo pensauano assaliti, rotti, e tagliati à pezzi, da che si deue cauare vna massima, che ricordaua Epaminonda à i Tebani, cioè, che, Paratur bello pax, & qui ea diutina frui & Prob. volunt, bello exerceri debent, Quare si Principes Gracie esse vultis (diceua egli) in Equm. castris est vobis vtendum non palestra. E se hauessero i Germani atteso à questo configlio, non forano stati coltivbriachi, e nel fonno sepolti, ne tagliati à pezzi come furono. Mà che? Non fora destrutta Troia, se dandossi Troiani al bere, & à i conuiti, quando sperauano che la guerra fosse, col voto del cauallo donato à Pallade, finita, non si fossero sepolti nel fonno, e non hauessero dato occasione à fraudolenti Greci di prendere, e d'abrusciare la loro Città.

Inuadunt V rbem somno, vinoque sepultam,
Ceduntur Vigiles, portisque patentibus, onines
Accipiunt socios.

Vingil.

E però sauio sarà quel Capitano, che cercherà d'essere sempre minutamente auisato de gli andamenti del Nemico, e che non lascierà che le sue genti si diano in preda alla crapula, & all'ebrierà, massime hauendo il Nemico vicino, mà che stando lesto, e vigilante potrà ad ogni incontro trouarsi apparecchiato alla dissesa.

## CONSIDERATIONE CCXIIII.

Circundatæstationes, stratis etiam tum per cubilia, propterq; Mensas nullo metio non ante positis vigilijs, adeò cuncta incuria discetta erant.

S

E mai da alcuno fosse stato dubitato della verità di quella pro positione, ebrietas inducit obliuionem rerum omnium, quas agere Xenosh. opportet, certo che dalla tra curaggine, nella quale surono col de occi, ti costoro, si potrebbe assai bene dimostrare, percioche, se no bana se con contrare percioche, se no bana se contrare percioche.

hauessero perduta la memoria di quello che coueniua di farsi, di ligiudicio necessario per operare, crediamo noi, che così sepolti nel
sonno così disarmati, de scioperati, gli hauesse colti Germanico? E chia
mata l'ubriachezza da un Santo Scrittore, demon voluntarius, morbus venam no habens, ruina excusatione carens, generis humani opprobium, malitia maz
ter, virtutis inimica. E qual'altra cosa si può egli vedere più miserabile d'vn'ubriaco? Egli è un morto animato, un vino sepolto, inutile al negotio, prino di ragione, ridicolo di chilo mira, pessimo gonernatore di

qualfi

Sen.cp.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem.

Ibid.

Thid.

Ibid.

83.

qual si sia cosa, tutto getta, tutto rouina, tutto precipita, ò sia naue, ò carro, ò cocchio, ò essercito; graue à sestesso, alla Republica dannoso, à tutti schifoso. Se nelle amministrationi publiche si hà da far scelta de i più faui, e de'più prudeti, bifogna escluderne l'vbriaco, perche, Nibil aliud ebrietas, quàm voluntaria insania. Se in esse vale mirabilmente, come altrone habbiamo detto la secretezza, è necessario cacciarne costoro, per che, onerati mero, quemadmodum non continent cibum, vino redundante, ita ne secretum quidem; quod suum est, alienung; pariter essundut. Se in quelle si deuono deliberare i negotij con molta maturità, e prudenza, non ne faranno costoro capaci, perche, Animus ebrietate deuinetus, non est in sua potestate. Se in quelle, colui che opera, hà molto bene da misurar se stesso, per non abbracciare temerariamente impresa, che non possa sostenere, non saranno costoro al proposito, perche, Ebrij plus sibi ingerunt, quam capiant, & stomachi sui mensuram non norunt. Se in esse è necessaria la soddezza, e la costanza, Ebrij multa faciunt, quibus sobrij erubescant. Se soglionogli huomini saui, massime quelli che sono in Magistrato, astenersi, e vergognarsi delle cose mal fatte, e con ognisludio cercano d'occultarle. At omne vitium ebrietas,& intendit, & detegit,& obstantemmalis conatibus verecundia remouet, e come che molti per timore dell'infamia più tosto, che per amor della virtù s'astengono dal male, così, V bi animum possedit nimia vis vini quicquid malè latebat, emergit, nec facit ebrietas vitia sed prodit. Quinci vediamo i libidinosi non aspettare l'oscurità della notte, non cercare i ripostigli delle staze più secrete, per ricuoprire le loro bruttezze, mà alla presenza anco di molti, fare molte obscenità, publicare quasi per popa le dishonestà da loro commesse; crescere all'insolente la superbia, al fiero la crudeltà, all'inuidio so la malignità, all'auaro l'ingordigia, al goloso l'auuidità, e come all'ybriaco girano gli occhi, e patisce vertigine di capo, parendogli di vedere i traui, le sossitte, i volti, e le case per se stesse immobilià girarsi, e correre; così anco no conosce nè intende se stelso, parla quel che no sà, discorresenza discorso, proferisce le parole tronche, e blese, vomita concetti senza concetto, e spropositati; vacilla col piede, e trabocca col corpo, & in fine non c'è huomo manco huomo, e più bestia, e manco atto al negotio di chi è vbriaco. Mà chi vorrà considerare le rouine, e i dani che hà fatto l'ebrietà alle nationi intiere, si slupirà. Desideraua Ciro Rè de' Persi disottoporre i Popoli Messagieti al suo Imperio, & andaua discorrendo, in che modo potesse ciò più facilmente conseguire, ene chiese consiglio à Creso, che gli rispose così. Vt audio Messaget a bonorum sunt Persicorum insueti , & magnorum commodorum expertes. His ergo viris propone in nostri castris instructarum affatim epularum, magna vi pecorum interfecta, cum magna etiam vi peculorum vini meri, atque omnis cibariorum generis. Quibus tantis bonis illi conspectis, nisime fallit opinio se ad ea convertent, vnde nobis supererit facultas, magnas res perpetrandi. Il che esseguito ne segui, che hauendo lasciati alcuni soldati nel campo, e riti-

ratoli

Hero. L.

ra tosi il resto dell'esfercito, i Messageti vennero alle mani con quei soldati, ch erano restati, e con molta facilità gli amazzarono, & entrati nel campo, e visto le viuande apparecchiate, post aduersariorum cadem ad epulendum discumbunt, refectiq; cibo ac vino soporantur. Perse superuenientes, horum multos occidunt, multoque plures viuos capiunt, cum alios, tum verò Ducem eorum Regina Thomiridis filium. S'era per due lustri ostinatissimamete diffesa Troia dallo sforzodi tutta Grecia, e l'vbriachezza d'vna notte (come habbiamo acennato altroue ) aprì le porte à i Nemici, diede alle mani loro le faci, e le spade, con le quali abrusciarono, e ridussero in cenere così nobile, e potente Città, tagliarono à pezzi que' miseri Cittadini, ch' crano auanzati al fuoco. Mà che cosa oscurò più la fama, e la gloria d'Alessandro, dell'ybriachezza? Non diccuano publicamente i suoi soldati, & quasi vnus omnum sensus, & sermo esset, PLVS amisum victoria, Curi.l.6. quam bello quesitum ese? Perche con la souerchia felicità, essendosi fatto infolente, e trascurata la parsimonia, e modestia Macedonica, erasi dato in preda al luffo, & al conuiuare alla Perfiana, onde beuedo più di quello, che comportana la sua complessione, ne segui, che, Mero sensibus vittis, precipitasse nel furore, & ammazzasse Clito, alquale haucua tanti oblighi, che conoscendo poi l'errore commesso, volte quasi lasciarsi morire didolore. Postquam ira mente decesserat, etiam ebrietate discussa, magnitu- curt.l. ?. dinem facinoris sera estimatione prospexit, videbat enim se tunc immodica libertate abusum, sed alioqui egregium bello Virum, zo nisi erubesceret sateri, seruatorem sui, occisum. Non è donque dubio, che l'ebrietà non sia vna peste essecranda, poiche tanti danni apporta al Mondo, e però deuesi sbandire da ogni luogo, mà principalmente da gli efferciti, à quali bifognando effere sempre vigilanti, non farà mai per loro il lasciarsi addormentare dal vino, perche essendo breue varco dal sonno alla morte, saranno facilmete dati in preda à quella, se soprafatti dal vino si lasceranno cogliere addormentati, come fece Germanico con costoro.

#### CONSIDERATIONE CCXV.

Quinquaginta millium spacium ferro, flammisque peruastat, non sexus, non ætas miserationem attulit.

Vando si comincia la guerra, importa assai che il Capitano s' acquisti credito, perche fama in nouis captis validissima est. Questa è procurata da alcunicon la mansuetudine, da altricon la ferocità. Quella si adopera quando il paese, nel quale si fà guerra, si vuoleacquistare nuouamente, accioche sama clemetia in principio rerum colligatur, & che allettati i Popoli da quella, più facilmente si rendano Così Annibale, che volcua stabilirsi in Italia, no incrudeli in alcuno de' soldati del presidio di Clastidio, Castello vicino à Piaceza (hoggidetto Schierezzo)

TACAN.

List. dee.

Agric.

che se gli era reso. La ferocità poi, e crudeltà s'adopera, quando il Paese è ribellato, e che con la seuerità vsata in una Prouincia, ò Città si vogliono spauentare le altre. Così fece Germanico co costoro, e così Agrico-Tac. in la congli Ordonici; Casa propè universa gente, non ignarus instandum same, & prout prima cessissent, fore vniuersa. Mà fuor di questa occasione, nella quale non solo pare necessario il cassigo, mà che quasi non sia possibile il raffrenarsidal risentirsi, e dal vendicarsi, come che

- Arma non seruant modum

Nec temperari facilè, nec reprimi potest Strictiensistra -

To loderei più la pietà, che la crudeltà, e se la guerra è maneggiata dallo stesso Prencipe deue considerare, ch'egli è quasi simolacro di Dio in terra, e che raffomigliandolo nell'auttorità, deue altresì imitarlo nella pietà, e nella misericordia. Qui solem suum oriri facit super bonos, & malos, e se non passa mai giorno che Dio no sia grauemente offeso da noi, e ne meritiamo perciò atrocissime pene, e nodimeno egli con tanta misericordia ci copatisce, eci sopporta, & ad ogni nostra humiliatione, ò perdono che di cuore gli dimandiamo, si scorda tutte le ingiurie riceunte, quanto maggiormente deue ciò fare il Prencipe? Tanto più ch' egli hà da temere in se stesso la sentenza, che darà à gli altri. Nam iudicium siet ei sme misericordia, qui non erit misertus alterius. Se poi la guerra è amministrata da Ministro; perche non deue anch'egli adoperarsi nello stesso modo, che habbiamo discorso, douersi portare il suo Padrone? Se questi deue imitar Dio, che è dolcissimo, e facile à condonare la védetta, certo che il Ministro, che deue anch'egli imitare il Padrone, no douerà esser crudele. E poi, se non si vuol perdonare à i vinti, per mostrare d'esser huomini, e non fiere, non deue v sarsi la misericordia per necessità?

Sence in Herfur.

3 8.

Si aterna sempre odia mortales agant, Nec cæptus vnquam cedat ex animi furor; Sed arma felix teneat, infelix paret, Nihil relinquent bella, tim vastis ager Squalebit aruis , subdita testis face Altus sepultas obruet gentes cinis. Pacem reduci velle, victori expedit,

Victo necesse est. -E che gusto può hauer vn'huomo d'incrudelire, non solo à guisa di fiera neile carni humane, mà anco ne gli edifici, così sacri, come profani, e nel destruere le Città intiere? A me parecosa più magnanima, e reale, il conservare, che'l destruere i popoli, il fabricare, che 'l ruinare le Terre, e le Città, onde à ragione non è manco comendato Marco Marcello, per che saluasse Siracusa, che Scipione, perche destrusse Cartagine.

Bil. Ital. bib. 14.

Aufonius ductor, postquam sublimis ab alto Aggere despexit trepidam clamoribus Vrbem,

Inque

Inque suo positam nutu; Stent mænia Regum, An nullos oriens videat lux crastina muros? Ingemuit, nimium turis, tantumque licere. Horruit, & propere reuocata militis ira, Iussistare domos, indulgens templa vetustis Incolere, atque habitare Deis; sic parcere victis Propreda fuit, & se se se contenta, nec vllo Sanguine pollutis, plausit victoria pennis.

E quale più bella vittoria si può egli coseguire, che vincere se stesso, e nel colmo dell'ira, e del furore, sapersi raffrenare, e perdonare à ivinti? Sò che comettono grandissima sceleraggine, e che meritano granissimo ca stigo que'sudditi, che scordatisi il debito, e la sedeltà, si ribellano al Prencipe loro, nondimeno poiche si è data loro vna rotta notabile, come sù questa de'Germani, con la quale può, passando la paura negli altri, farli accortidella loro colpa, e del commune pericolo, e perfuaderlial ritorno dell'obedienza, all'hora deue il Prencipe, ò Capitano, mostrato quato vagliano le forze sue,

Parcere subictis, & debellare superbos,

E sbadita da se ogni crudeltà, deue ricordarsi essere vsticio del Prencipe,

Consulere Patria, parcere afflictis, fera Cade abstinere, tempus atque ira dare, Orbi quietem, seculo pacem suo. Hac summa virtus, petitur hac calum via.

Sen. ini Oftan.

Virgil.

Acn. l.6.

#### CONSIDERATIONE CCXVI.

Sine vulnere milites, qui semisomnes, incrmes, aut palantes ceciderant.

Evera si denegindicare la Massima di quel Poeta Che la vittoria sanguinosa

Speso far suole il Capitan men degno,

Ariofo nel Furio 10 can. 15

Bifognerà cocludere, che questa di Germanico fosse molto segnalata, perche segui senza versarsi pure vna gocciola di sangue de' suoi, del quale deu ono più che possono i Capitani essereauari, e parchi guardandosi dal prodigarlo senza necessità, come si sà da alcuni, che sebrano di mandare al macello tante peccore, e no huomini a loro fimili, onde fora necessario far con essi quello, che rispose Cecilio Metello ad vn Centurione, il quale, douendoss dare l'assalto, à certo Castello, assai forte, e munito, disse che con la perdita di diece, ò dodeci soldati, si sareb- plut. in be acquistato; Visne (disse) unus ex illis decem tu esse? Eperò non si oppo Apop. ga viltà in questa Vittoria a Germanico, quasi che non sosse gran prodezza il superare vn campo d'huomini addormentati, disarmati, e sbãdati,ma dicasi pure, ch'egli fece da buon Capitano, a procurarsela sen-

za fangue de'fuoi. Diceua Scipione, mentre i Numantini temerariamente l'assaltauano, & che alcunigli esprobrauano, che non gl' inuestisse; Plut. in Tempore se securitatem redimere, perche non volcua mettere la vita de suoi Apoph. foldati in pericolo, per cosa che non rileuaua all'intiera vittoria: e Germanico, del quale parliamo, guerreggiando contra Arminio, come vederemo, essendogli offerta la battaglia, non l'accettò, perche non haneua gli ordegni necessarij per passare il fiume, e perche Dare in discrimen legiones, haud imperatorium ratus. Da questo modo di fare no arrischiato del Capitano, ne segue poi che accorgendosi il soldato, ch' egli hà cura della sua vita, & cheè geloso della sua salute, si dispone a seruirlo, & obedirlo in modo, che come lo stesso Scipione rispose a chi gli dimadaua, come ardisse di passare in Affrica, & di assaltare Carthagine; ch'egli haucua trecento huomini, Quorum nullus effet, qui non ipfo iubente sit con-Plut. in scensa hac turri (ch'era in ripa al Mare, e ben'alta) præcipitem sese in Mare Apoph. deiecturus. Studinsi doque li Capitani di risparmiare il sangue de suoi sol dati, ch'essi poi alle occasioni prodigherano la vita, e se nelle fattioni accade loro disastro, mostrinsi pietosi verso di loro, come sece lo stesso Germanico, dopò le borasche scorse da'suoi, combattendo contra Arminio, ilquale, Vt cladis memoriam, etiam comitate leniret, circumire saucios, Tac.an. facta singulorum extollere, vulnera intuens, alium spe, alium gloria, cunctos alloquio, & cura, sibique, & prælie sirmabat.

#### CONSIDERATIONE CCVII.

Excinit ea cades Brueteros, Tubantes, Vsipetes, &c.

Ben sciocco colui, e métecatto, che vededo ardere la casa del vicino, stà facendo festa, e non pensa al suo pericolo, e che possa a lui accadere lo stesso:

Innenal.

Res tua tunc agitur, paries cum proximus ardet, E però chi ha ceruello, vedendo a voltarsi la guerra sopra i vicini, si met ta in arme, che la rouina degli altri gli può seruire per ispecchio, e per essempio, e volesse Dio che i nostri Antenati hauessero hauuto questo dis corfo, che non farebbesi il Turco tanto aggrandito, e resosi tanto potete, che hormai ci pare in superabile, il che è accaduto, perche vedendolo i Prencipi hoggi ad occupare vno Stato, dimani vna Pronincia, l'altro vn Regno, non hanno creduto mai, ch'egli potesse arrinare allo Stato loro, e pure, se non l'hanno in casa, siè però loro tanto auicinato, che loro fà ombra, e possono dire disentirlo trà carne, e pelle. Sono tutti i Regni, egl'Imperij fottoposti a mutatione, In omnibus enim continua est tu de gener. generatio, tum corruptio, & ha voluto Dioche in questo Mondo la vicissitudine, ò variatione delle cose fosse eterna, accioche pesassimo, trascura re queste miserie trasitorie, e corrottibili, alle cose celesti, che sono eter-

nc,

ne, immarcescibili, & incommutabili. Omnia mortalium opera, mortalitati damnata sunt. Inter peritura viuimus, Chi hauerebbe creduto mai che l'Imperio Romano Patrone ditanti Regni, di tante Provincie, che ? di tutto il Mondo, con tanti esserciti, con tante armate, e tante forze, douesse fi- Horaius nire? e pure mole ruit sua. Oue sono le Monarchie de'Medi, degli Assiri, de' Persi, de' Macedoni? No ha dubio, che tutte sono andate in ro uina, perche no pefarono mai dicadere:e però sarà bene che i Precipi vededo a calare fopra i vicini il fulmine, che comincino su'l principio a dubitare, che sia prodigio di sutura calamità, e rouina allo Stato loro, nè siano ad aspettare a prepararsi alla diffesa, sin che haueranno la piena adosso, ma se non hanno sorze sufficientiper ripararsi; comincino per tempo ad v nirsi co'vicini, perche molti vniti fanno quello, che non può vno da vedi co se solo, & virtus pnita fortior. Veggansi leguerre fatte da Ariouisto, da ment. di Belgi, da Victentorige, contra Giulio Cesare, che tirauano in lega tutti i Cesare I. popoli di quel paese, parte per il desiderio della libertà, e parte per il timo 1.2.3.4. re della seruitù, e con essi così collegati, ardinano di combattere contra la potenza de'Romani, e credano i Prencipi, che non v'è altra maniera più certa, e più ispedita, per assicurare i loro Stati, che l'vnirsi, perche Tre. in quello che non può vno, lo fà l'altro, si come all'incontro, Dum sin- Agr. guli pugnant, universi pincuntur.

## CONSIDERATIONE. CCXVIII.

Quod gnarum Duci, incessit que itineri, & prælio.

Abbiamo detto di sopra, che è necessario che il Capitano sia be-n' informato di tutti i moti, e de i dissegni del nemico, se vuole scansare le insidie, e poter incontrare i suoi tentatiui, così vede remo pocoa basto che Germanico, Indicio perfugæ, cognouit de- Tac.an.2

lectum ab Arminio locum pugna conuenisse, & alias Nationes in siluam Herculi sacram, ausurosque nocturnam oppugnationem castrorum, e per questo auiso seppe ordinare in modo le cose, chevi lasciarono del pelo. Agricola anch'egli diede vna gran rotta à gl'Ingless, per hauere dalle spie scoperti i Tac. in dissegnitoro Iter hostiu ab exploratoribus edoctus, & vestigus insecutus. Echi Agr. legge i Comentari di Cefare, vederà che le molte sue vittorie, nacquero dall'hauer penetrato i dissegni de'nemici, mediate le sagaci spie che haue ua, onde no fi ha da dubitar della necessità, & dell'vtilità d'hauerle buone. Da questo luogo ancora si può cauare vn' altro auertimento notabile, & è, che sapedo Germanico che i nemicistauano in aguato per co- Tacana glierlo co auataggio, egli da sauio, incessit itineri, & pralio. Non si fermò, per non mostrare paura, ò viltà, ma caminò in ordinanza, come se hauesse hauuto da combattere: da che appare, quato importi la buona disciplina, poiche è quella che leua gli Esterciti intieri di pericolo, e che fà

confeguire

conseguire la vittoria. Habbiamo di quella parlato altroue, e non replicheremo altro qu'à, solo ricorderemo che importa assai hauere i soldati Tac. b.1. addisciplinati, & obedienti, perche si come, pereunte obsequio, imperium intercidit, così obsequium in Principem, ac amulandi amor, validiora quam pana ex legibus.

#### CONSIDERATIONE CCXIX.

Voce magna, boc illud tempus obliteranda seditionis clamabat, pergerent, properarent, culpam in decus vertere.



A da riputare a sua gran ventura, nelle occasioni del menar le mani il Capitano, chegli suoi soldati habbiano commesso qualche mancameto, perche ricordando loro, che col mostrarsi in quel punto valorosi, possono scacellare la macchia del passato errore, combatterano tato più coraggio samete,

quanto che essendo ordinariamente il soldato impatiente di vergogna, ed'igno minia, non risparmieranno il sangue, sperando di leuar con esfo quella macchia, e di fcancellarla in modo, che non possa mai più essere loro rinfacciata. Così Antonio Capitano di Vespasiano, trouandosi a fronte colli Vitelliani, vicino a Cremona, e douendo venire alle mani,

Tac. b.3. ricordana alle legioni d'Vngheria, Illos esse campos, in quibus abolere labem prioris ignominia, vbi recuperare gloriam possent. Douerà donque il Capitano sapersi seruire dell'occasione, che ne riporterà lode, e ne caucrà quel frutto, che si vede qui hauer riportato Germanico, poiche i suoi soldati

Tac,an. 1 preso animo, vnoq; impetu perruptum hostem, redigunt in aperta, caduntque.

#### CONSIDERATIONE CCXX.

Quietum inde iter, sidensa; recentibus, ac prioru oblitus, miles in hibernis locatur.



Ibidem.

vanto vaglia, per tenere l'huomo quieto, la buona conscienza, fi può chiaramente vedere da quelto luogo. Mentre pensarono i soldati di essere i colpa appresso il Capitano, per li passati erroricommessi, beche per timore si fossero acquetati, e ces-

Tas an. 1 sasse la seditione, haucuatio però anco truces animos, comedice l'A. & in vn'altro luogo, trucibus ad huc, asperitate remedis, & sceleris memoria, e per ciò, là, orabant, vt duceret in hostera, quà, cupido inuolat eundi in hostem, il che nasceua, perche essendo tormentati dalla propria conscieza, se bene haneua loro perdonato Germanico, credeuano nondimeno di non essere anco fenza colpa e che col folo perdono non fi folse potuto feacellare cotanta macchia, e però no s'acquetauano. Mà poiche co qualche spargimento delloro sangue, hebbero data vna rotta al nemico, esatto ri-Icuato

leuato seruigio al Précipe, e mostrato insieme valore, e sede tale, che poteua compensare il delitto passato, sperarono insieme di hauere scacellata la fellonia, & l'ignominia scorsa, e però in un subito s'acquetarono e ne seguì poi, che, Quietum inde iter, e che, sidentes recentibus, priorum obliti sunt. Da che si può vedere come habbiamo detto, che Mala conscietia semper anxia, atq; solicita est, e però vedendo che non si può suggire questo interno stagello, che co somma prouidenza hà Dio benedetto dato a tutti, accioche siano aborrite le cose male, deue ciascuno abbracciare il bene sen. epise desidera di uiuere tranquillo. Securitatis enim magna portio est, nibil iniqui sacere. Confusam vitam, per perturbatam impotentes agunt. Tantum metununt, quantum nocent, nec vllo tepore vacant. Trepidant enim cu secerunt, haret.

### CONSIDERATIONE CCXXI.

Nunciata ea, Tiberium lætitia, curaque adfecere, gaudebat oppreßam seditionem, sed quod largiendis pecunijs, & missione sestinata, sauorem militum quæsiuißet, bellica quoque Germanici gloria, angebatur.

Gli èpiù che vera, e come oracolo dello Spirito fanto fi deue ripu? tare quella Massima del patientissimo Giob. Impius, cum pax sit, se- 106 c. 15. per insidias suspicatur, sonitus terroris in auribus illius, equesto nasce, perche il maluagio è dalla propria conscieza (come dicenamo di sopra) martirizato, e perche i cattiui Prencipi, come era Tiberio, viuono male, portano sempre odio alle persone virtuose, come a quelli, che con lo splendore, e colla luce de'loro fattiegregij, rendono molto più spiccate & appareti le bruttissime ombre de loro misfatti, e laidi costumi, e quindi nasce in loro il timore, che hanno di simili personaggi, quindi il sospet to della loro volotà, quindi il torcer sempre in cattino senso tutte le loto attioni. Et ficut qui nocte illuni ambulant, tremunt, etiam si nihil sit quod ti- D. Chris. meant, ita & qui peccant non possunt confidenti animo esse, etiam si nemo sit qui hom.1.ad redarguat. Per questo Claudio Imperatore, che sapeua che viueua male, Rom, c. I. tanto temena a se stesso, che, Iubebat omnes ad se accessuros viros, mulieres- Dio.li.6. que excuti, ne quem pugionem secum ferrent. E l'istesso Claudio, mentre Corbulone dalla rottura nata trà i Chauci, prendena occasione di sottomet Tac. ani terli, e di soggiogarli, gli comandò, Vt referret prasidia eis Rhenum, e che lascialse l'Impresa, perche, timebat cum prospere egisset, sormidolosum paci Virū insignem, & ignauo Principi prægrauem suturum. Massinissa Rè de' Numidi si teneua più sicuro nel Regno col morso, e col latrato de'cani, de' quali haueua sempre vn'Essercito intorno, che col viuere virtuosamente, e colfarsiamare da i popoli, & ad tuendum Regnum, nibil canino latratu, aut Val. Mai. morsu valentius duxit. E Domiciano ternendo di non essere all'improviso 11.9.c. 14 assalito, & ammazzato, Porticuum, in quibus spaciari consueuerat, parietes, Sues. insphengite lavide distincit e quius splendore per imarines, quicquid à terro fiebat. phengite lapide distinxit, e cuius splendore per imagines, quicquid à tergo siebat, 14.

prauideret. Non è donque merauiglia se anco Tiberio si predeua fastidio, che Germanico si fosse captinatigli animi de'soldati, e si redesse famoso, & illustre con le prodezze della guerra, perche viuendo, com'egli faccua immerfo in ogni forte de vitij, dubitana, e temena di questo personaggio, e la causa del timore era la propria conscienza, la quale dicendogli il vero, e non adulandolo, glidana à conoscere, ch'era per tante sue sceleraggini indegno dell'Imperio, non potendo i fuoi fudditi nell'ofcurità ditanti vitij formarsi lo specchio delle virtà, necessarie per bene incaminare la vita loro, e quindi nafce la paura, che fà parere à questi mostri Pl. Popis vt gladij, & tela ipforum ceruicibus impendant, immineant haste undique spi-

in Saiur, cula. Quid? ipfi custodes timentur, ipfi comites formidantur. E tutte queste om bre, tutti questi timori, e gelosie nascono da quel rimorso interno, che genera (come habbiamo detto) la propria coscieza. E be pero vero che,

Iupiter alto

Sen. in Circa Regna tonat. HII.

Sen. in

Ordip.

Bor.

Ibid.

Sen.in

oa.

105

Et che il regnare è cosa sottoposta a mille pericoli, e che hanno per ciò i Prencipi giusta cagione, no solo di temere, mà anco molto più da guardarsi, perche

Vt alta ventos semper excipiunt iuga, Rupemque saxis vasta dirimentem freta Quamuis quieti verberant fluctus Maris. Imperia sic excelsa fortuna obiacent.

Ma non può meglio il Prencipe afficurare la sua persona, egli suoi Stati, che imbracciando il sodo, e fermo scudo della virtù, e per ciò sù sente Xenoph. za'di gran Rè; Imperium nemini conuenire, qui, quibus imperat, melior non sit . Abbracciano donque i Prencipi la virtu, che essendo ella non solo per se

ciri. 1.8. stessa amabile, ma tali rendendo quelli ancora, ne' quali risplende, non haueranno occasione, quando si trouino hauere persona eminente nello Stato loro, e che si affatichi per seruigio loro, e per sicurezza del loro Imperio di ingelofire, d'infospettirsi, e da inuidiarlo per la gloria che acquista, come vediamo qui, che inuidiana Tiberio Germanico, e come Domitiano Agricola, che setedo vna gra vittoria riportata da lui de gli Tac. in Ingless, Fronte latus, pettore anxius excepit, e perche? Inerat conscientia, che

è quello che diceuamo poco fà, e perògiudicaua, sibi maximè formidolosum, prinati hominis nomen, supra Principis attolli. Non resteremo però anco di ricordare a questi personaggi, come habbiamo fatto altroue, che siano auertiti nelle loro facende,e che caminino cautamente, e siguardino sopra tutto di non dare alcun sospetto di loro, con altro, che co'l buon seruigio, e con le prodezze, e sattiegregi, e suggano sopra tutto, co me la peste, l'applauso popolare, e militare, perche questo dà grand' ouibra, e dispiace in infinito a i Prencipi, che per afficurarsi, potrebbero lasciarsi entrare in capriccio di dire. Quicquid excelsum est cadat, e ricordinsi

spesso di quell'oracolo del Morale, Nemo potuit esse terribilis secure. Sen. ep. CON-

#### CONSIDERATIONE CCXXII.

Retuli tamen ad Senatum de rebus gestis, multaque de virtute eius memorauit, magis in speciem verbis adornata, quam vt penitus sentire crederctur.

Ràglialtri ricordiche si sonodatialtroue, intorno al modo col quale possa il Prencipe afficurarsi d'vn Personaggio, come era Germanico, di cui per la sua grandezza, e virtù possa sospettare, vno fu, ch egli debba magnificare, e lodare i publico l'imprese di quel tale, accioche intendendolo da altri, e potendo da ciò argomentare che sia tolta in buon grado la sua seruitù, egli tanto più si venga a confermare nella fedeltà del fuo seruigio, quando hauerà minor occasione di temere a se stesso. Considera que hominem in pernitiem hominis instigent, in- Sen. ex. uenies spem, inuidiam, odium, metum, & contemptum, e perche le lodi servirangli per certa caparra, e ficurezza di potere sperare qualche gratitudine delle suefatiche, persuaderassi facilmente, che non è inuidiata la sua felicità, e grandezza, e potrà credere di non essere odiato, e conoscere di no estere (prezzato, ò vilipeso, & che grato riesca il suo seruigio, e finalmete restarà sicuro della sua persona, anderà dal canto suo operado, e maneggiandofi, con tanto maggiore spirito, e più valorosamente, quanto che si persuaderà non couenirsi ad un par suo il lasciarsi vincere di buo na volontà, ò di gratitudine. Vbi enim fortibus, & bonis honos exibetur, & onof. in. ignanis,& nequam hominibus pæna irrogatur, bonam illie spem fouere exercitu Hra.c. 34 necesse est. Hanno questi spiritigrandi & eleuati vn'appetito naturale, & vn desiderio ardentissimo di gloria, e per acquistarla, non lasciano di esporfiad ogni pericolo, e però farà bene esserne loro liberale, lodando, e magnificando le Imprese loro, perche, Ne calida quidem aqua ita fouebit plut. de mollia membra, sicut gloria, & honor coniuncta potentia alicui, laborem faciunt raquil. dulcem, molestiam que molestia expertem. Ma doucrà la lode esser data sinceramente, non come questa di Tiberio fintamente, onde si poteua dire d' essa, ciò che il nostro A. diced' vn'altra sua oratione. Plus in oratione tali dignitatis quàm fidei.

### CONSIDERATIONE CCXXIII.

Paucioribus Drusum, & sinem Illirici motus laudauit, sed intention, & fida oratione.

Sen. ep.

Eè vera quella Massima del Morale, Qualis quisque sit, scies, si quemad-I modum laudetur aspexeris, Bisognerà dire, che anco dal modo che tenne Tiberio in lodare questi due sogetti, si potrà di leggieri sare argomento, quale ciascuno di soro appresso di lui, & in qual grado di benevoleza

sifos-

Sen.ep.

802.

sen.ep.5. si fosse, perche à Germanico, multa de virtute eius memoranis, magis in specie verbis adornata, quam vt sentire crederctur; A Druso, Paucioribus, sed intentior, & fida oratione. Quelle lodi erano per ceremonia, queste reali; quelle veniuano dalle labra, queste dal cuore; quelle erano Voces illis artibus accomodata qua propositum habent placere populo, ma queste erano interiori animo, & fida oratione prolata, e perchead gloriam, & famam non est satis unius opinio, sed multorum consensus exigitur, perciò più intensamente lodana le cose di Druso, accioche quanto più afficacierano le lodi, tanto più facilmente vi concorresse il consenso degli altri, e da qui si vede ch'egli era partiale, e che non ostante che Druso hauesse acquetate le legioni d' Vn gheria più tosto a caso, che per sua prudenza, come che per l'Ecclisse della Luna, entrassero i soldati in timore dell'ira de'Dei, e perciò più facilmente ritornassero all'obedienza, e che Germanico dall'altra parte adoperasse più l'ingegno, e non vna, ma due seditioni acquetasse, e che fossero le feditioni non fuscitate da vn solo, ò da due soldati gregarij, ma dal comune consenso di tutto l'Essercito commosso, & oltre l'accommo-

damento, fosse anco seguita la rotta de i Germani, e che per queste circostanze meritasse maggior lode: nondimeno, perche Tiberio amana più Druso, ò lo temena manco di Germanico, sù nelle lodi di questo freddo, per no accrescerli maggior riputatione appresso il popolo, e di quello più vehemente, come che desiderasse di metterlo in maggior fauore appresso il popolo Ma si come altro non è la gloria che vn'ombra della virtù, e l'ombra hora precede, hora fegue il corpo, hora è longa, hora è breue, secondo che il Sole è posto in rispetto del corpo che forma l'ombra, ma il corpo è lo stesso; così la gloria può ben parere, hora maggiore, hora minore, secondo il grido che gli dà il comune consenso, perche dependendo dall'altrui opinione, ricene l'essere da quello; ma la virtù però non è mutata dalle ciacie del volgo, sempre è la stessa, e perseuera incocussa, nè può anco per liuore, ò malignità altrui restare al fine senza la meritata lode, e gloria, anzi che, erit maior, quo serior, vbi inuidia secesserit, e

Sen, ep. 72.

Sen. ep. 76.

però non restimai huomo valoroso egeneroso di operar bene per l'altrui maluagità, ricordandosi che, Vir bonus, quod honestè se facturum putauerit, faciet etiam si laboriosum erit, faciet etiam si damnosum erit, faciet etiam si periculosum erit. E questo per amore della virtà, il lustro, e lo splendore della quale, non potrà mai dal liuore della malignità, ò dall'ombra dell'inuidia rimanere così offuscato, che no diffoda visibilmete i raggi suoi.

#### CONSIDERATIONE CCXXIV.

Cunstaq; que Germanicus indulserat, servavit, etiam apud Panonicos Exercitus.

P Erche la fede è la base, & il sondamento, sopra il quale si riposa l'al-tamole dell'humana società & àlta mole dell'humana società, & è la porta, per la quale sù nel Mondo

do introdotto l'vso del reciproco commertio, & è il legame, che stringe, e lega infieme gli animi dei popoli, e delle Nationi, benche discrepati, e l'unico pegno della comune ficurezza, e cessata questa, cessarebbe parimente la comunicatione, il commercio, el'vnione dei popoli, esi tornerebbe a quel primiero viuere ferino, quando foli, nudi, erranti, e vagabondi caminauano gli huomini, e come fiere si perseguitauano, perche,

Hac & amicitias longo post tempore firmut, Mansuroque adamante ligat, nec mobile mutat Ingenium, paruo strepitu, nec vincula noxæ. Dissolui patitur, nec fastidire priorem

Claud. de land. Stilic.l.z

Allieitur, veniente nouo. Quindi appare, quanto necessario sia al Prencipe il sernarla, e custodirla religiosamente, & incontaminata, così nelle prinate facende, come nelle publiche ancora Nec enim vllares vehe- cie, li, 23 mentius Rempublicam continet quam fides. Il che sapendo esser vero i Ro- de Offic. mani, maxime, atq; pracipue fidem coluerunt, sanetamq; habuerunt, tam prina- Agell. no tim, qu'am publice, e la servarono a gli stessi nemici, ne volsero mandare il 4. att.li. veleno al Medico di Pirro, che tanto gl'infestana, il quale si offerina di Lib.3.c.8 attossicarlo, sed Senatus legatos ad Regem misit, mandauitq; ne de Timochare (che era quello che fi era offerto a fare l'affassinio) Nibil proderent, sed monerent, vti Rex, circum spectius ageret, at que à proximorum insidiis, salute tutaret, erimadarono Regolo Consolea i Cartaginesi, oue sapeuano e haueua da sopportare tormeti crudelissimi, per non violarla. Et Consules clarissi- Lib. 20. mos viros, hostibus, confirmanda sidei publica causa dedit. Se adonque all' imitatione de Romani, il Prencipe l'osseruarà anco a inemici, farà molto prudentemente, come fece Tiberio nelle promesse di Germanico, non essendo manco obligato à servare la sede nelle sue, che nelle promesse de suoi Ministri, quando sono fatte con l'auttorità, e con mandato sufficie te,e di consento suo, perche mancando, non solo apportarebbe macchia al Ministro; magli leuerebbe il credito in modo, che in altro bisogno, nongli sarebbe poi creduto, & miserrimi iudicandi, & infelicissimi ij, qui is fidem frangunt; qui fidem eius habuerunt, necesse est enim tales, in trepidatione, metuq; rerum omnium, reliquam atatem exigere, nec amicis magis credere, quam inimicis, perche non sernando essi la fedea gli altri, ne segue che anco gli altri la rompono à loro, e mentre si trouano inganati, ch' essi parimente s'ingegnino d'ingannare. Osseruisi donque dal Prencipe la fede data, le promesse, & la parola; nè questo solo in rispetto di se stesso, ma anco de' suoi Ministri, che oltre la gloria che gli ne risulterà, sarà sicuro, cheancogli altri non mancheranno a lui.

### CONSIDERATIONE CCXXV.

Eodem anno Iulia supremum diem obijt, ob impudicitiam olim à patre Augusto Pandataria Insula clausa.

Dio. 1.53

6.6.32.

Vesta Giulia siglia d'Augusto, e di Scribonia sua prima moglie, su maritata in Marcello nipote di Augusto per sorella, dopo la cui morte, essendo recessitato à valersi di M. Agrippa, huomo d'isperimentato valore nelle armi, e di molta intelligenza ne i maneggi

d'isperimentato valore nelle armi, e di molta intelligenza ne i maneggi grandi, volse Augusto, che ripudiasse la prima moglie, se benegli era nipote per sorella, e pensò, col dargli la propria siglia, di assicurarsi meglio di quel sogetto. Ma essendo poi morto, la diede a Tiberio, che visse teco

dieque non come non fuo pari, e l'infamaua con la vituperofa fua libidine. Si rifolse egli per ta

to, sotto altri pretesti di lasciarla in Roma, e di andarsene à Rhodi, oue si fermò da ott'anni, & in questo metre accortosi Augusto della vira infame, che teneua la figlia, hauuto di ciò parola con molto risentimento in Senato; la relegò poscia, come qui dice il nostro A. nell' Isola Pandataria, con tanto sdegno, che essendosi Feba Liberta di lei, e sua complice

nelle lasciuie, per tema di morte più crudele, ammazzatasi da se stessa, mallem (disse Augusto) huius quam Iulia pater esse. Nel qual fatto, non sò però se Augusto si portasse con prudenza, perche pare à me, che si douctebbero anzi celare, che publicare le proprie vergogne, e se pure si sa da

venireal castigo, che sia meglio sarlo secretamente, che con manisesto vituperio; & egli stesso, col pentirsene, benche tardi, mostrò che diciamo sen, de be il vero; Quadam enim, non tam vindicanda Principi; quam tacenda, quia quanefic. lib.

rundam rerum turpitudo, etiam ad iudicantem redit, & cgli stesso; Cimin locu ira subuisset were cundia, gemens, quod non illa silentio prassisset, qua tam diù nescierat, donec loqui turpe esset, sapè exclamauit. Horum nibil mibi accidisset, si aut Agrippa, aut Macenas vixisset. Eda qui possono imparar li Prencipi a non scoptire mai le proprie vergogne, & à conoscere c'hano bisogno di buo

ni consiglieri, accioche, essendo essi ancora huomini sottoposti a gli affetti humani come gli altri, no si lascino nel precipitio, della colera, e de resentimenti trapportare a sar quello, che gli possa dispiacere d'hauer satto, ma col freno del saggio consiglio s'habbino sempre a contenere

ne' termini della Prudenza.

CON-

# CONSIDERATIONE. CCXXVI.

Fuerat in Matrimonio Tiberij, florentibus Caio, & Lucio Cafaribus, spreueratque vt imparem.



E mostruosità, che nascono dalli Matrimonij disuguali sono tante, e così note, e ne sono tanto piene le historie, i poemi,e quasi ogni libro, che stimo souuerchio il portarne essempi. Dirò solo, che donerebbe ogn'vno caminare in que-

sto contratto, che dura quanto tutta la vita, e che non si può rescindere se non per morte, molto cauto, e circospetto; perche se torrà moglie honesta, e co la quale possa vinere in pace; hauerà vna specie di Paradilo in questo Mondo, se anco s'abbatterà in vua che sia poco honorată, stară în perpetua discordia, e proueră vn viuo inferno, senza descendere a Plutone, e quel ch'è peggio vi restarà intaccato nell'honore. Epenche a me sembri troppo iniqua coditione, quella degli huomini, che debba l'honore, ò vergogna loro dependere dalla continenza, ò incontinenza delle loro donne; nondimeno, perche così è dall'opinione vniuersale abbracciata questo Massima, ch'indinonsi può suellerein alcun modo, è necessario in negotio di tanta consequenza caminare co molta prudenza. Nè deue il nobile, per gola di robba, lasciarsi titare à iposare vna plebea, perche

Intolerabilius nibil est, quam samina diucs, Intolerabilius nibil est, quam samina diucs, Nè vna nobile a torre per marito vn plebeo, perche questi no possono sur.o. mai degenerare da se stessi, e sepre peccano nelle bassezze. Se il nobile s'ac compagna con vna ignobile, non tratta mai seco con quel rispetto, che si deue vsare con la moglie, pargli d'hauere a sar con vna sua schiaua, no ehe con una serua, e quindi sempre si viue in risse, ein disgusti. Quelli per la nobiltà pretende d'esser superiore tanto alla donna, ch'ella s'habbia d'accontentare di viuer seco come inferiore; Questa pretende d'esfersi con le sue facoltà resa eguale a lui, e d'hauersi coprato caro quel lustro di nobiltà, e da queste pretensioni nascono di continuo disgusti grandi, e bisogna confessare esser vero ciò che dice quel Poeta,

Quam male inequales veniunt ad aratra inuenci

Oui.cp.8

Tam pramitur magno coniuge nupta minor . Ma oltre i disgusti quasi cotinui, nasceda così fatto Matrimonio vn' altro inconueniente, & è, che il nobile viene a contaminare il suo sangue, a generare no liberos, sed libertos, à vituperare la dignità della sua famiglia, a metterla in pericolo che no degenerino i successori da suoi maggiori, ad oscurare il lustro, e'l decoro della sua schiatta, co' figli che natcerano macchiati, e contaminati di quella lordura plebea, che tirerano dal fangue materno. E chi sà anco, ch'ella non fi lasci tirare dalla naturale bat-

*fezza* 

12.

Ibidem.

## Considerationi

sezza de suoi natali, e dalla baldanza delle sue ricchezze a qualche lasci-

Luxurians opibus, more hominum agit mulier. Euripid, uia? Se anco vna Dama che sia nobile, prenderà per Marito vn plebeo, oltre il disgusto che hauerà di vedersi inanzi sempre vno, che co'costumi non faprà vscire dalla sua naturale bassezza, e che forsi anco ricu oprirà,

Goff cat. Sotto difforme aspetto animo vile, 4. Jt. 46.

E in cor superbo auare voglie accese; Ne seguirà ancora, che persuadendosi d'essere à lui superiore, spernet vt Tac, an. 1 imparem, come qui vediamo hauer fatto Giulia con Tiberio, vorrà reggerela casa a modo suo, vorrà fare, e disfare a voglia sua, e prendendosi ogni sorte di licenza, caderà facilmente nelle lasciuie, e nelle dishonestà, come a punto fece costei; onde non mancheranno manco guai al plebeo, che torrà la nobile, di quello che alla nobile, che torrà il plebeo, e però tengasi per oracolo, si qua voles aprè nubere, nube pari. Ma se alcuno

deue in ciò essereaccurato, certo che accuratissimi deuono esserlo tantopiù i Prencipi, quanto che le loro vergogne possono meno celarsi, e fe prenderanno vna inferiore a se stessi, no sentiranno mai i popoli, co buon cuore, cotale congiongimento, parendo che così fi faccia maggiore la loro servilità, quando habbiano ancora da esfere vassalli, e sudditi d'vna, se non plebea, inferiore almeno alla conditione del Précipe loro.

Obediendum famina, diceuano i Romani di Linia, nella morte di Augusto, il che parcua loro intollerabile. Per ciò, quando ripudiata Ottavia, tolse Nerone Poppea per moglie, tumultuo il popolo Romano, parendogli che questa non fosse sua pari, onde su necessitato a richiamare Ortauia a Roma, e credendo il popolo, che pentitofi del diuortio, la doues se ripigliare, per mostrare il gusto suo in ciò, lenò tutte le memorie di

Poppea. Exin læti Capitolium scandunt, Deosque tandem venerantur. Effigies Poppea proruunt, O ctauia imagines gestant humeris, spargunt storibus, foroque, ac Tacan, templisstatuunt. Da che si vede la passione che sentina il popolo d'vn Ma-14. trimonio tanto disuguale, e però, Quando maritandum Principi, deligi opor-Tac.an.

tet fæminam nobilitate, puerperijs, sanctimonia insignem, quæ alias claritudine generis anteeat. Considerino anco i Prencipiiche queste basse, facilmente precipitano nelle dishonestà, & in ogni altro vitio nefando, e per dare qualche essempio, si può egli trouar maggior' ingratitudine, e sceleraggine di quella di Semiramis, che essendo vilissima concubina d'vn Pastore, su tanto amata da Nino, potentissimo Rè de gli Assiri, che non solo se la prese per Moglie, ma per editto fatto a soldati s'accontentò, Vt cer-

sturer.l. to quodam de Semiramidis dicto audientes effent, ita Regi placere, eam illo die 8. ca.17. Regioimperio, ac potestate præesse omnibus. Essendo donque venuto il giorno, postasi à sedere nel trono Reale, cominciò a comandare alcune cose

leggieri, e vedendo d'essere obedita nelle picciole, prese ardire nelle grandi, e per rimunerare la gratia, per non dire castronaggine di suo Marito, mandauit satellitibus, ac slipatoribus corporis Regij, vt Regem ipsum comprehe-

dants

dant, comprahenditur : vt vinciant, vincitur: vt interficiant, interficitur, & ita Imperium ex diurno diuturnu effectum est. Ne qui cessarono le sue scelerag. gini, che all'vitimo hauendo tentato di giacersi col proprio suo figliuo-Io, su da lui ammazzata. Ma che diremo, per lasciare le cose antiche, di Anna Bolena, che fù tanto amata da Arrigone Rè d'Inghilterra, che per hauerla per Moglie, no si curò d'inimicarsi tutto il Mondo, sino di ribellarsi da Dio stesso, & dalla Santa Chiesa? & ella al fine in ricompensa di tanto Amore, fi daua in preda ad vn vile valetto di Camera, e la cofa arrino à termine, che sii costretta à lauar col sangue quella macchia, che con tanta ingratitudine haueua recata al Marito. Sono quasi tuttele historie piene di queste brutture, e non ha dubio, che quando vna Donna di bassa conditione arriua ad essere Signora, trabocca più facilmente ne i vitij, ches' inalzi alle virtu. Secunda res acrioribus stimulis animos nostros ex- Tac, bi. 1. plorant, nam felicitate corrumpimur. E però denono i Prencipi essere molto circospetti i queste elettioni, e per rispetto dell'honore, che come habbiamo visto, resta facilmente macchiato, & anco per la sicurezza loro, e de' loro Stati, perche corrotta la Donna, si lascierà anco tirare à cospirare contra il Prencipe istesso.

Corrupta coniux, imperij quassa est sides, Domus egra, dubius sanguis est, certi nibil.

Senec. in Thiefee.

Esi sà quello che sece Liuia moglie di Druso, corrotta da Sciano, il quale postquam primi flagitij potitus est, neque semina, amissa pudicitia, alia abmerit, Tuc.an.4 ad coningij spem, consortium Regni, er necem mariti impulit. & in quanto pericolo fu tirato Claudio dall'impudicitia di Messalina sua Moglie? la qua le inamoratali di Silio nobilissimo giouane Romano destinato Console arriuò a tanta sfacciataggine, che viuendo Claudio, lo sposò, e benche incredibile, si però vero, illam audisse auspicum verba, subisse, sacrificasse apud Deum, discubitum inter convinas, oscula, complexus, noctem denique actam licetia maritali. Da questa essorbitanza segui poi, che Silio sapendo che via tanto eccesso non potena star celato, nè egli suggire il meritato castigo, si sforzò dipersuadere alla Donna, che si leuassero Claudio dinanzi; Tac. Av. Mansuram eandem Messalinæ potentiam, addita securitate, si præuenirent Claudium, vi insidijs incautum, ita ira properum. E benche egli non fossepreuenuto, ma preuenisse, non puote ad ogni modo suggire lo stesso pericolo da vn'altra, perche morta Messalina, tolse Agrippina per seconda Moglie, non più pudica della prima, ma più accorta a coprire le fue luffurie. Manon puote però celarle in modo, che hauedo Claudio presentito la mala vita che faccua, e lasciatosi in un conuito vscir di bocca, Fatale sibi vt coniugum flagitia ferret, dein puniret, Agrippina metuens, agere, & celeraresta- Ibidem. tuit, e datogli il veleno, come si sà, lo, sece morire. Donque, perche da vna cattiua femina può loro foprastare non solo l'infamia, ma anco il pericolo della vita; deuono effere i Prencipi molto circospetti nel maritarsi, perche se s'accompagneranno con vna che sia ambitiosa, Decus, pudore,

corpus

corpus, cuncta Regno viliora habebit. Se torranno vna lusturiosa, animo per libidines corrupto, nihil honesti inerit. Procurino doque così i Prencipi co-Ibidem. me ciascun'altro, prima l'equalità, e poi d'hauere vna Moglie, que vnum Tac. de accipiat Maritum, quomodo vnu corpus, vnamque vitam, & cui ne vlla cogitamo. Ger. tio vltra, ne longior cupiditas, nec tanquam Maritum, sed tanquam Matrimoniu amet, e dall'altra parte deue la Donna viuere in maniera col Marito, e tato innocentemente, & non solo co'fatti, ma nè anco col pensiero habbia mai a farle ingiuria. Et vercatur maxime verba, qua de mulierum corrupli.2.c.1. tela circumferuntur. Non affetti tanto di accrescere le bellezze corporali, che non fi studij più d'ornare l'animo colle virtuse principalmete colla modestia, & honestà, Considerans quod nec vestimentorum nitor, nec excellen-Ibid. tia forma, nec auri magnitudo tantum valet ad mulieris laudem, quantum modestia in rebus, ac summum studium honeste, decoreque viuendi. Dene anco farsi legge del volere di suo Marito, perche così co ogni facilità, e selicità reggerà la casa. Ma se sarà discrepante, trouerà molte difficoltà. Existimare autem debet mulier bene composita, mores viri esse legem vitæ suæ impositam sibi à Deo per coniunttionem Matrimonij, quos si sequo animo ferat, perfacile reget domum suam, sin contra dissicilius. Dissimoli li desetti del Marito, nè vada curiosamete cercando le cose sue, ò suoi amori, ricordandosi, che così gouernatasi Liuia, si captiuò in modo l'animo d' Augusto, che faccua quanto ella voleua. Et interrogata qua nam ratione Augustum ita in suam potestatem redegisset, respondit, exquisita pudicitia, omnia cius mandata libenter exequendo, nullas eius res serutando, lusus eius venereos, neque persequendo, & Arifi.ibi. dissimulando. Denecsiergli tanto obediete, ac si empta venisset in domum, per che non è poco prezzo la cotinoa società della vita, e la procreatione de i figli. Deue, & rebus secundis vti, & aduersas moderate ferre. Ma il Marito pe fi anch'egli di non hauerfi comprata vna schiaua, ma eletta vna compagna di tutta la sua vita, dalla quale habbia à riceucre la successione ne i sigli, & il sostegno della casa, e dell'età sua cadete. Habbia cura d'alleuarli bene, e creda di non poterlo fare, ogni volta ch'egli dia loro cattino esfempio viuendo male, e doucrà ingegnarfi quanto potrà di ben'ammae strare la Moglie, perche ella col latte istillerà poi ne i figli le istesse creanze che hauerà dal Marito apprese. Nè potrà egli meglio addisciplinarla, che Arist.ib; viuendo castamente. Tanto enim studebit mulier se castam prastare, quanto se cognouerit sideliter, atque iuste à viro diligi, etanto basti d'hauer detto per hora intorno al Matrimonio, non essendo nostro instituto di voler for mare le leggi matrimoniali, madidirne qualche cosa per l'occasione sportacidal testo dell' A.

# CONSIDERATIONE CCXXVII.

Net alia tam intima causa, cur Rhodum abscederet.

V'sfimato prudente Tiberio in questa rissolutione, percioche se eglisi fermana in 1º oma, non potena non vrtare in vno di due scogli, ò di sopportare d'essere strappazzato dalla moglie, e di dissimolare le sue dishonestà, e di parerne consentiete, nel che incorreua infamia intollerabile, e mostraua animo vile; ò di risentirsi contra di lei, e di prenderne quella vendetta, che suole in simili accidenti essere presa da vn cuore generoso, e che ha introdotto nel Mondo la legge, ò l'abufo d'honore, e così veniua ad offendere Augusto, qua sichehauesse portato poco rispetto al suo sangue, ecorreua pericolo di alienarlo da se, e di perdere l'adottione, che con tante lusinghe, & artificiogli andana procurado Linia sua Madre. Se anco anisana di ciò Augusto, era vn metterlo in necessità d'incrudelire nelle sue viscere, e nelle sue carni, e non suggiua Podio, quasi chegli mettesse i pugnali in mano contra la propria figlia. Onde volendo ischifare tanti scogli, e non potedo più sopportare la moglie, Quam neque criminari, aut dimittere auderet, suct. in. neque pltra perferre posset, poiche piena di sasto in sopportabile, spernebat pt Tiber.n. imparem, e data à tanta lascinia, che, Nibil quod facere, aut pati turpiter fa- Toc.an. 1 mina luxuria posset, insectum reliquit; si ritirò à Rhodi, e così suggi tutti i so- Vell. Padetti inconuenienti, & hauendo lasciata la Moglie in Roma, lasciò pari- ser.li.2. mente che Augusto, senza volergline male, vedicasse le sucingiurie Percioche seguitando està la mala vita intrapresa, venne à tale, che, Admissi sence de gregatim adulteri pererrata nocturnis commessationibus Ciuitas, forum ipsum, ac benef. li. rostra, ex quibus Pater legem de adulterijs tulerat, in stupra ipsi placuerant. Quo- 6.c. 32. tidianum ad Marfyam concurfum, cum ex adultera, in quessuariam versa, ius omnis licentia sub ignoto adultero peteret. E queste enormità al fine, no potero tanto star celate, che se bene, Principes omnia facilius quam sua cognoscant, Dioliss neque suorum ves curiose serutentur, Le intese nondimeno Augusto, e se ne risentì nel modo c'habbiamo veduto. Diremo donque con ragione, che Tiberio sù molto sagace, e prudente, perche seppe dissimolare al tempo del bisogno, e senza farsene auttore, vidde le sue vendette. Eda questo accidente di Giulia, si può conoscerc il pericolo di coloro, che prendono moglie, che sia, rispetto à loro, di **fproportionata** grandezza.

## CONSIDERATIONE CCXXVIII.

Imperium adeptus, extorrem, infamem, & post interfectum Posthumum Agrippam, omnis spei egenam, inopia, ac longa tabe peremit, obscur im fore necesse longinquitate exily ratus.

Vesto era vn volersi tanto più crudelmente vendicare, quanto era più longo il castigo, perche,

Malorum sensus accressit die,

Thicke.

Leue est miserias ferre, perferre graue.

Et accioche Giulia più grauemente sentisse i disaggi, & li patimentisuoi, non si curò Tiberio, di farla subito ammazzare, mà à suoco lento, come si suol dire, volse che andasse mancando in miseria, e necessità, e che, Sentiret se mori, nel che sù eglibuon Maestro, non solo con lei, mà con al-Suer. in triancora, & in particolare fece quali lo stesso con Asinio Gallo, che siì quello, che volse fare del bell'humore, dimandando à Tiberio, quando egli fingcua di non riputarsi sufficiente à reggere tutta la mole dell' Im-Tac,an, 1 perio. Quam partem Reipublica mandari sibi vellet, perche l'odiana à morte,e per questa causa,e perche haueua presa Vipsania per moglie, già ripudiata da lui, tanquam plusquam ciuilia meditaret. Et essendo costui stato madato dal Senato per alcuni negotij da Tiberio, egli lo raccolse benignamente in apparenza, e lo tene à tau ola seco, mà nel partirsi, gli diede lettere al Senato nelle quali l'accufaua, & intendendo poi ch' era subito flato condanato alla morte, perche forsi vna breue, e sola morte no fatiana la sua arabbiata voglia, ò nongli parena, che sosse vendetta sufficiente, non volse, benche eglilo desideralse, che morisse, ma accioche più durasse il suo tormento, e sentisse una quasicotinua morte, la quale non lo finitse mai, comandò, che fino al fuo ritorno fotse guardato in libera prigione, ò da i Consoli, ò da i Pretori, e questa diligenza si faceua, non perchetemessero ch'egli sugisse, mà accioche non potesse morire. non gli concedeuano seruitore, non lo lasciauano vedere, nè parlare ad alcuno, se non quando gli sidaua il cibo, Qui eiusmodi erat, vi ne-Dio.1.58 que voluptatem vllam, roburue afferret, neque mori eum sineret, che era nuoua forte di tormento, poiche fotto specie di pietà, egli vie più incrudeliua,

& era tanto maggiore il gusto che sentina del patimento di colui, quanto chevedendossegli di continuo la morte inanzi, e quasi prouandola, non però bastana à torlo di vita, pena simile à quella che dana la sua dona à quel suo inamorato.

Perche vna sola morte

Guerria no Paffor fide .

Non può far satia la sua cruda voglia; E la mia vita è quasi Vna perpetna morte,

21i co-

Mi comanda ch'iviua, Perche la vita mia

Di mille morti il di ricetto sia.

L'istesso anco volse Tiberio fare con la moglie; E se bene ne haueua giusta causa, no può nondimeno il fatto suggire la nota di somma crudeltà, perche egli stesso modificando la senteza data dal Senato contra Vibio Sereno, dichiarò; Dundos vita vsus, cui vita concederetur, e nondimeno fù tanto crudele cotra la moglie, che volse che inopia, er longa tabe perimeretur, se bene pensò di fuggire questa infamia, con l'affettata sprezzatu-Tacana ra, & longinquitate exilij. Mà ad ognimodofii notato, & offernato in modo che ne habbiamo con sua vergogna certezza noi ancora dopò tanti anni, nel che mi pare che s'abbaglino i Prencipi perfuadendofi con li loro artificij di poter operare, che le loro sceleraggini debbano star celate, perche al fine, sium cui que decus posteritas rependit.

TRO, an. I

#### CONSIDERATIONE CCXXIX.

Qui familia nobili, solers ingenio, & praue facundus, eandem Iuliam in Matrimonio Marci Agrippa temerauerat:

, 'Cola degna di maraviglia, il vedere alcuni ingegni fuegliati, come era questo Sempronio à degenerare da i loro Natali, & à spendere così male il taleto del qualegli haue arricchiti la Madre Na-sen.ep. tura,e Dio: & i considerare, Quam multi corpora exerceant; quam ingenia 80. pauci, quantus ad spectaculum non fidele, & lusurium fiat concursus, quanta sit circa bonas artes solitudo, E pure douerebbe essere tutto il contrario, perche gli esfercici corporali, non si possono imparare senza molta satica, come il caualcare, il tirare di spada, il maneggiare la picca, il giocar di palla, il danzare, e l'arte dell'esser buono si può appredere senza alcuna mo lestia, e con ognifacilità. Quid tibi opus est vt sit bonus? Velle. Ecco quan- Ibidem. to facile è questa arte, come senza trauaglio s'impara, e pure molti di questi c'hanno intelletto eleuato, lasciano la strada regiadella virtù, e si mettono in quella del vitio, e come dice la Sapienza. Lassati sunt in via iniquitatis, & perditionis, & ambulauerunt vias difficiles. Onde tanto più cre- 84p.c.s. fce la merauiglia, quato che estendo sagaci d'ingegno, lasciano la via sacile per la difficile, la piana, e commoda, per l'erta, e faticosa, e quella dell' honore, per quella del vitio. Egli non hà dubio che la nostra natura, per Pheredità paterna di Adam, è inclinata al male & che ci tira, e ci strascina alla via del precipicio, mà questo torbido riuo del disordine, non nasce semplicemente da questo fonte, ma scaturisce ancora dalla volontà di questi tali, perche non sanno alcun discernimento dal senso alla ragione, e seguono più quello che questa, che se seguitassero la ragione, essen- sen. es do ella Arbitra bonorum, & malorum, darebbe loro à conoscere il male, 66.

e si condurrebbero alla via regia della virtù, mà volendo seguire il senso non è merauiglia che cadano negli errori, ne quali cafcò costui; perche si come dato vn corpo in vn precipitio, no è più in suo arbitrio lo sostenersi, ne qual si voglia cosa lo può trattenere, che non arriui al suo centro, così l'animo nostro datosi nel precipitio del senso, non è più sufficiente à raffrenarsi da sestesso, nè adessere trattenuto co'i puntelli de' buoni ricordi, mà è quasi necessario che cada nel baratro, e nell'abisso d'ogni sceleraggine. È però chi vuol fuggire questi pericoli, e sottoporsi il senso, seruasi della forbita, e sicurissima arma della ragione, & si vis sesum subijcere, te subijce rationi, & ab illa disces quid, & quemadmodum aggredi debeas, e così ne seguirà il non ingannarsi nella elettione, & il non incorrere ne gli esigli, e nella morte violenta, nella quale incorse costui, per hauere seguitato il senso.

Sem. ep. 87.

#### CCXXX. CONSIDERATIONE

Constantia mortis haud indignus Sempronio nomine, vita degeneranerat.

Erche Sempronio Gracco, vno de i Consoli eletti dal Popolo Romano à combattere côtra Annibale fù huomo singolare, emostrò molta constanza, particolarmete nel diffender Cuma, che assediana Annibale, & dalla quale per somma sua vir-

Annib.

Plut. in tii, magna suorum cade repulsus, coastus est obsidione relinquere, & in altra occasione mostrò gran valore, mentre tumultuariam pugnam cum Annibale conseruit, e poi, non multo interiesto spacio cum codem iusta acie dimicauit. Pet ciò hauendo costui mostrata constatia nel sopportar la morte, meritata con suoi misfatti, il nostro A.che come buono historico vuol dare à tuttila lode, & il biasmo che meritano, dice, che per hauere constantemente tolerata la morre, non fu indegno d'essere chiamato col nome di quel valoroso Sempronio, che su della stessa famiglia, se bene haueua con la vita tralignato; Intorno à che giudico bene il ricordare, che il sugellare la vita fua con heroica costanza, poiche l'huomosi troua condotto à partito, di lauare col sangue le passate colpe, sia cosa di molta lo de degna; che se è vero quel detto del Toscano Poeta,

Petrarca

Ch'un bel morir tutta la vita honora, Qual ragion vuole, che trouandosi vno nella necessità di lasciar la vita, non habbia da ostetare quella generosità, e franchezza d'animo in quell' vltimo punto, che mostri di essere sprezzatore di quella morte, se bene è violenta? Hò letta vna relatione della morte del Sig. N. N. Caualiero N.molto principale, e Signore di molte Castella, gionane di diciott'anni, nella quale, come per compassione non potei contenere le lagrime, così mi parue di vedere, che se quel buon Caualliero, strascinato dal caldo della giouentiì, ò dalle cattine compagnie, hauena commessa qualche colpa,

colpa, che egli con la generofa constanza, che mostrò in quell' horribile punto, ricuperasse tutto quello, che poteua hauer perduto nell'honore; Mà quello che più importa, & che piamente si può credere, ch' egli saluasse l'anima. Et à che mostrare viltà là, doue è impossibile lo scampo; Cum aliquis mortem fortiter patitur, omnibus virtutibus vtitur, cum vna m prop- sen, es. tusit, & maxime appareat patientia. percheiui è la fortezza, di cui sono 87. rami la patienza, e la toleranza, ini è la prudenza, la quale, suadet, quod Ibidem. effugere non possis, quàm fortiter ferre, iui è la constanza, iui la magnanimità, & in fine, come in epilogo mostra quasi tutte le virtù. Per questo ve- redi Lidiamo tanto famosi i Curti, i Decij, gli Appij, i Mutij, i Regoli, & à no- 410. strigiorni i Bragadini, & li Baglioni, perche generosamente, per la loro Et il Tar Patria, ò per il loro Prencipe prodigarono la vita, e soffersero la morte con molta grandezza di animo, & appresso il nostro A. è famoso Plautio Laterano, il quale trucidatur plenus constantis ingenij. E samoso pari- Tac.a.15 mente (se bene non si sàil nome) vn Villano Termestino, che serì, e lasciò per morto Pisone, Pretore della Spagna. Qui cum tormentis edere Tac. a.4 conscios adigeretur, voce magna, sermone patrio, frustra se interrogari clamitauit, adfisterent socij, ac spectarent, nullam vim tantam doloris sore, vt veritatem eliceret. Nè deue tacersi Canio Giulo, il quale condannato alla morte da Caio, Ludebat latrunculis, cum Centurio agmen periturorum trahens, & illum Senec.de quoque citari iubet Vocatus, numerauit calculos, & sodali suo; Vide (iniquit) ne anic.19. post mortem meammentiaris te vicisse. Tum annuens Centurioni; Testis inquit eris, uno me antecedere. Mà troppo longo sarei, se volessi raccontare tutti quelli, che si sono segnalati, per hauere coraggiosamente fatto quel'vltimo trappasso. Fortitudinis est, inconcussum à mortis metibus, & constantem in Arist. in malis, & intrepidum ad pericula effe, & malle honeste mori, quam turpiter ser-lib. virt. uari. Et però douerà chi si troua in simile necessità di perdere violentemente la vita, se colla moneta infelice de suoi misfatti si hà comprato quella dolorosa merce, il saperne far esito generoso colla sofferenza, e costanza, perche così almeno lascierà grata memoria di se stesso.

#### CONSIDERATIONE CCXXXI.

Autore Tiberio, qui famam cadis posse in Aspernatem verti, frustra sperauerat.

VE cose noto in questo luogo; vna che Tiberio volleua non parere d'hauer egli dato ordine, che sosse amazzato costui, l'al tro, frustra sperauerat, cioè che non bisogna far male, e poi ributarne la colpa à i Ministri, che si sà bene, che non si muouerà alcuno di loro à fare vna tale esecutione, se no hauerà l'ordine espresso. Era Tiberio Maestro della simolatione, & Nullam aquè, vt rebatur, ex vir- Tac, an. 4

tutibus suis, quàm dissimulationem diligebat, & però se ne servina i quasi tutte le sue attioni. Quando sece ammazzare Posthumo Agrippa, Patris

come era costui?

15 id.

iussa simulabat. Et quando i Frisoni si ribellarono, e tagliarono à pezzi alcune copagnie Romane, Dissimulante Tiberio damna, ne cui bellum permit-Tac. a.4. Tac. 4 6. teret. Mà che più? no finscegli sino all'vltimo fiato? Iam Tiberium corpus, iam vires, nondum dissimulatio deserebat. Di questa maniera di procedere, noi habbiamo altroue detto il senso nostro, one rimettiamo il Lettore. Solo ci basta il ricordare quà, che se bene i Prencipi s'ingegnano con la diffimulatione di cuoprire le loro sceleraggini, (nel che però non mi paiono degni di biasmo) il tempo nondimeno, e la verità le senopre, e Tas. a.4. le dinolga; Vnde socordiam eorum inridere libet, qui presenti potentia credunt extingui posse enim sequentis aui memoriam, e s'ingannano di longo, come s'ingannò Tiberio. E però farà meglio il fuggire le cose mal fatte, che saranno più sicuri della loro riputatione, e più degni dilode. Quanto al fat to, essendo in se stessio, per la qualità della persona, & della morte odioso, io non biasmerei, come si è detto altroue, che il Prencipe in simigliante caso, non se ne facesse auttore, quando però con addossare l'essecutione adaltri, non paresse maligno. Mà è necessaria prudenza grande, e sarà meglio in ogni cafo, adoperare le leggi, che così procedendofi per la via Regia, non sarà egli basimato da alcuno, & all'hora rimettendo il giudicio, e la sentenza à i Ministri, fuggirà l'inuidia, e l'odiosità. Ma procedendo egli di fatto, chi crederà mai, che vn Ministro, senza comandamento, e consenso del Prencipe voglia far'ammazzare yn Personaggio

#### CONSIDERATIONE CCXXXII.

Vt quondam T. Tacius retinendis Sabinorum facris, Sodales Tacios instituerat, forte ducti, e Primoribus Ciuitatis vaus, & viginti, Tiberius, Drususque, & Claudius, & Germanicus aduciuntur.

Origine de' Confrati Tacij fû così. Haucuano i Sabini mossa guerra à i Romani, irritati per il ratto delle loro Done, & occupata a tradimento la Rocca del Campidoglio, mentre i Romani si sforzauano di cacciarli di la, e questi di mantenerusi, vennero frà di loro a fiera battaglia. Quando le Done Sabine, per causa delli quali si faccua la guerra, vedendo, che non potcua seguire perdita se non de suoi più cari, poiche se vinccuano i Romani, restauano perdeti i Padri, i Fratelli, i Zij, se anco perdenano, crano vinti i loro Mariti; Lin. li.1. Crinibus passis, scissaque veste, victo malis muliebri pauore ausa se inter tela volantia inferre, ex transuerso impetu facto, dirimere infestas acies, hinc Patres, hinc viros orantes &c. Per il qual fatto heroico, supefatti gli vni, & glialtri, & ammi rando l'ardire, e la pietà loro. Primò filentium, & repentina fit quies, inde ad fædus faciendum Duces prodeunt, nec pacem modò sed vnam Cuntatem,

ex duabus faciunt, Regnum consociant &c. Stabilita la pace, e fatta la Città comune

comune a i Romani, & a i Sabini, chiamaronfi quelli, per rederfi più beneuoli questi, QVIRITES, dinisero il Popolo in trenta curie, alle quali imposero il nome tolto dalle Donne principali. Et centuria tres Equitum Ibid. conscripta, Ramnenses, à Romulo, ab T. Tacio, Tacienses appellati. Questa ceremonia poi si pose quasi in v so dalli seguenti Imperatori, nominando quelli che nelle compagnie fi riceueuano dal nome loro, onde habbiamo, oltre questi Augustali, i Flauij, gli Adrianali, gli Eliani, gli Antonini, emolti altri; E forsi a imitatione di costoro, alcuni Prencipi più moderni hanno instituiti certi ordinidi Caualleria, ò per legare con più stretto vincolo di obedienza i Principali dello Stato loro, ò per obligarfi molti, che non siano loro sudditi, ò per gratificarsi quantità di persone benemerite, senza spendere, & banno perciò vsata molta diligenza, per mettere in riputatione questi loro ordini. E da qui nasce, che riputandosi honorato molto chi è fatto Caualliero, è in certa maniera obligato a seruire fedelmente quel Prencipe dal quale hariceunto l'honore, & è vedi il quasi da quello stimolaro a operare virtuosamente. Esi come i Roma- Lipsio de ni honorauano co le statue, colle collane, con le corone ciuiche, ossidio-miluta nali, vallari, ò murali que'soldati, che faccuano straordinarie prodezze, ò che toglicuano dalla morte vn Cittadino, ò che virilmete deffendeuano vna Città affediata, ò che erano i primi a falir le mura delle Città oppugnate, ò che deffendeuano il Vallo assalito dal Nemico; così questi, co le croci, con i colari, con le comende, e con altri privilegi, riconoscono quelliche gliseruono, e come Augusto, Proximum à Dis immortalibus suet. in honorem, memoria Ducum prastitit, qui Imperium Populi Romani, ex minimo 31. maximum reddidiffent, egli honorò tutti con le statue in habito trionfale, alle qualifece le inferittioni delle Imprese segnalate fatte da loro, e ne orno i ducportici del suo foro, professus edicto, commentum id se, vt illorum velut ad exemplar, & ipse dum viueret, & insequentium atatum Principes exigerentur à Ciuibus, così questi col far tener memoria de' più valorosi Cauallieri, mettono anco quasi in necessità i successori, di non degenerare da quelli che hanno illustrato l'ordine, & accresciuto co'fattiegregiil fuo splendore. Viano anco i Prencipi, e con molta prudenza, à imitatione di Tiberio di registrare se stessi, i loro figliuoli, e i più propinqui, in questi ordini, perche così gli accrescono dignità, e riputatione, e non folo portano l'habito, con Croce, ò con altra insegna, ma vi si fanno capi, con titolo di gran Macstri, con che fanno due beni, vno che mantegono le cose in asesto, e per negligenza non lasciano introdurre abusi, l'altro che si fanno Padroni della proprietà, e comende, se vene sono, e ne dispongono à loro beneplacito, onde senza metter mano all'erario, hanno commodità di gratificar molti. Così vediamo il Rè d'Inghilterra capo dell'ordine della Gartiera, quel di Francia di S. Michele, e di S. Spirito, la Casa d'Austria, come hereditiera di quella di Borgogna, del Tosone, Il Rè Cattolico di Spagna, di S. Giacomo di Calatraua, d'Alicantara,

e di Monteya, il Duca di Sauoia dell'Annunciata, e di Santi Mauritio, e Lazzaro, il Gran Duca di Toscana di S. Stessano, il Duca di Mantoua del Sangue di Christo. Ma si come gli instituti surono con molta prudeza, e pietà principiati, così notabile errore commettono quei Prencipi, che auniliscono questi loro Ordini, dandone l'habito à persone indegne, poiche si viene poi à tale, che no si troua persona di rispetto che voglia essenii annouerata. Ma peggio fanno quei Prencipi che danno le Commende, che douerebbero seruire per premio à benemeriti; a bussoni, & ad altre persone, che non haueranno mai satto vn seruigio infelice, ma solo à contemplatione de Mignoni, e d'altri interessati, e si può di re col Poeta

E'l premio vsurpa del valor la frode.

Flan. 44. E però chi vuole conseruare questi ordini in riputatione, dia l'habito, e le Commende à soggetti benemeriti.

# CONSIDERATIONE CCXXXIII.

Et ciuile rebatur misceri voluptatibus Vulgi.

Olto diuersamente deue portarsi vn Prencipe nuouo, massime chesignoreggi Popoliauezzati alla libertà, e non ancora totalmente assuefatti alla seruitù; da vn Prencipe che non sia per loga serie di tempi stabilito nel Dominio; onde non è merauiglia se Augusto si mostraua in molte cose popolare, perche se bene sapeua, che Principis Maiestati, maior è longinquo reuerentia, nondimeno ricercado la coditione del suo Imperio la popolarità, e certa domestichezza, si por taua, v fandola, co molta prudenza. Egli era nuono nella Signoria, il Popolo à cui comandana era feroce, non anezzo à portare il giogo della servitù, come che, nec totam libertatem, nec totam servitutem serre posset; Era Tac. h.4. ancor grande la Maestà del Senato, haucua molti emoli nell'Imperio, gli staua inanzi à gli occhi la morte violenta di Cesare, seguita per hauer voluto dar principio al suo Imperio con troppa arroganza, dicendo Debe-Suer. in re iam homines confideratius loqui secum, ac pro legibus habere qua diceret; per 62f.n.77 hauer riceuuto, sedendo, il Senato, per hauere affettato il nome regio, per essersi risentito, chevn Giudice non si fosse leuato, mentre trapassaua, on de segui poi che non potendosi da quella gente sopportare cotato fasto, i congiurati, consilia dispersum antea habita, qua sapè bini, ternine caperant, in Ibi.n.79. Unum omnes contulerunt, ne Populo quidem iā præsenti statu læto, sed clam, palāque detrectante dominationem, e così restò egli ammazzato. Per queste cause adonque, e prudentemente, s'ingegnaua Augusto di tenere contento il Popolo, facedo spesso rappresentare spettacoli, e mostrana anco certa specie di popolarità, comparendoui, e facendosene auttore, con haucr egli cura dell'allegrezza del popolo, il quale à puto vuol' essere trattenu-

to, con questa maniera di giochi, perche nella loro continua nouità, egli hà da pascere la naturale sua instabilità, che sepre vorebbe cose nuoue, e mentre è intento in essi, non pensa adaltro, nè machina riuolutioni. Onde non è merauiglia se tanto studio ponessero in essi gli antichi, e se si leggano tante sorti digiochi, sauiamente introdotti da Greci, come gli Olimpici, i Nemesij, i Pithij, gli Istmij, & appresso i Romani gli Apollinari, e Secolari, i Gladiatorij, le Comedie, le Caccie, le Battaglie nauali, & altri tali,e se molti Prencipi à noi più vicini habbiano tenuto lo stesso stile, e come Theodorico che restituì li Theatri, e gli spettacoli tralasciati dopò le inondationi de Barbari, che guastarono l'Italia, e i nostri Vis- Wedi il conti, che co Giostre, e Tornei, e feste teneuano i sudditi licti, come anco nelle pi-Lorenzo, e Pietro de' Medici co simili recreationi s'acquistarono l'amo- se loro. re,e la beneuolenza de popoli, e come à i nostrigiorni habbiamo veduto li Duchi Alfonso di Ferrara, e Vincenzo di Mantona, che faccuano viuere contentissimi i Vassalli loro, con questi trattenimenti. Farà donque bene quel Précipe massime se sarà nuouo, che cercarà di dare in ciò gusto à suoi sudditi, auertendolo però, che puoco saranno gratii spassi, quando non haueranno abbondanza di viuere, e però no meno à questi, che à quella deue attendere, perche si come Aureliano Imperatore scrisse al Presetto dell'annona di Roma, che non era cosa al Mondopiù pl. Popis lieta, e più contenta del Popolo Romano satollo, Neque enim Populo in eine Romano saturo, quicquam potest esse latius, così quando i Popoli sono ben vita. e pasciuti, e rallegratico'passatempi, staranno contentidel presente gouerno; nè pensaranno à nonità.

## CONSIDERATIONE. CCXXXIV.

Alia Tiberio morum via .



A varietà del procederedi questi due Prencipi, nasceua dalla diuersità delle occasioni, & de'genij loro. Era Tiberio venuto all'Imperio, più stabilito in esto, che non sù Augusto al suo tempo, e poteua egli perciò, volendosi meglio impossessare, dar principio à valersi della Maestà, laquale si amplifica

più con la retiratezza; che co'l fare cottidiana mostra di se, il che se haues se tentato Augusto non gli sora riuscito, perche i tempi, ele occasioni nelle quali si sece Padrone, della Republica ricercauano l'affabilità, e la mansuetudine. La contrarietà poi del genio di questi due Prencipi cagionaua lo stesso. Haucua Augusto inclinatione à questa sorte di spettaco-Tacana li, e li vedeua volentieri, Neq; ipse abborrebat talibus studiis, vi staua presente dalla mattina alla sera con sommo gusto, e ne prendeua ricreatione; sues. in Et quoties adesset spettaculis, nihil praterea agebat, studio spettandi, ac volupta-sue, nue te, qua teneri se, neq; dissimulauit vuquam, of sapè ingenuè prosessius est. Tiberio 45.

mò haucua altro genio, & era più feuero, più malenconico. Incedebat Tib.n.68 ceruice rigida, & obstipa, abducto ferè vultu, plerunque tacitus nullo, aut rarissimo etiam cum proximis sermone, eoque tardissimo. Da che si vede questa disserente maniera di procedere, nasceua bene in parte dall'occasione, ma dependeua anco dal genio, che Augusto era giouiale, affabile, & allegro, e Tiberio cupo, malenconico, e seuero; di che accortosi Augusto, & che questo suo modo di fare non piaceua al Popolo, l'escusò, & in Senato, & anco col popolo, Professus natura vitia no animi esse. Alla quale naturale inclinatione, s'aggionfe anco la congiuntura del tempo, che ricercaua gouerno più maestoso, che no era Stato quello d'Augusto, per le cause addotte, ecome se questi hauesse voluto stare su'l rigore; non hauerebbe fondato, ma rouinato l'Imperio, così se da Tiberio non sosse stato abbracciato, non hauerebbe alzata la principiata fabrica à quel colmo di auttorità assoluta, che egli la tirò. Da che possono imparare i Prencipi che l'arte del gouernare hà bisogno di molta consideratione, & che è necessario saper vsare quel tenore, così nel rigore, come nell'affabilità, che ricerca la qualità de i sudditi, e la congiuntura de i tempi.

#### CCXXXV. CONSIDERATIONE

Sed Populum tot per annos molliter habitum, nondu audebat ad duriora vertere.

Arist pro W. fect. I.

Borrisce la Natura la violenza, come à secontraria, Violentia enim contra naturam est, e però fugge tutte le subitane mutationi, 🔔 e fà i fuoi passaggi non da vn'estremo all'altro, ma con mezzi opportuni, onde frà il verno, el'estate, hà fraposta la Primauera temperata, per no passare in vn subito dal freddo al caldo:e frà l'Estate, e'l Ver no, ha fraposto l'Autunno per no passare dai caldo in vn tratto al freddo: frappone frà l'oscurità della notte, e la luce del giorno, l' Aurora: frà questa, e quella, i crepuscoli serozini : frà le infermità, e la sanità, la co ualescenza, onde vedendos così chiara questa propositione, bisogna concludere, che contra la natura del buon gouerno peccheranno que Prencipi (massime se fossero nuoui) che faranno in esse subitane, e violenti mutationi. E però non è da merauigliarsi che Tiberio, huomo feuero, à cui di sua natura non piaceuano i giochi, e gli spettacoli, li permettesse però, destreggiasse tollerandoli, perchesi dilettana il Popolo tato in essi, e ne era stato per tantianni compiaciuto da Augusto, che senza fare vna violenza pericolofa, non poteua leuarli. Rempublicam enim Plus. in tractare incipiens, tamdiù Ciuium moribus consentance viuere debet, & se ad eorum naturam accommodare, at que scitè consectari ea, quibus Populus sole at dele-Etari, donec opinione virtutis, & fide iam comparata, auctoritati inniti possit, & haueua auanti gli occhi l'essempio d'Augusto, che consigliato da Mece-

Pol. ad Traia.

Die, 1.52 nate à fare molte prouissoni, per istabilire l'Imperio, Non tamen omnia

Statim

Catim que suasisset agere institit, veritus, ne si subitò homines in alium traducere statum cuperet, res ea parum sibi esset successura, & che volendo paliare la nouità del suo Prencipato, non si chiamo Imperatore, Dittatore, ò Rè, e Tacan. Signore: Mà, posito Triumuiri nomine, Consulem se ferens, & ad tuendam Plebem, Tribunitio iure contentum, pbi militem donis, Populum annona, cunctos dulcedine pellexit, insurgere PAVLATIM &c. Et veramente con puoca prudenza si porta quel Prencipe, che nel principio del suo gouerno cerca con le sue nouità di voltare il Modo quasi sossopra, e che si mostra alie- 8. Aug. no da i costumi inueteratide i Popoli, perche ipsa mutatio consuetudinis, c- ep. 118. tiam que adiunat vilitate, nouitate, perturbat.e Vonone su da i Parti scac- Tuc.an.2 ciato dal Regno, perche diuersus à maiorum institutis, raro venatu, segni equorum cura, quoties per Vrbem incederet, lectica gestamine, fastuque erga Patria epulas, & prompti aditus, obuia comitas, ignota Parthis virtutes, noua vitia, & quia ipsorum Maioribus aliena, proinde odium prauis, & honestis. Eperò sarà taluolta meglio il dissimolare qualche abuso nel principio, che col voler Tacan. rimediare à tutto, Id consequi, vt palam siat, quibus flagitis impares simus. Tegano donquei Prencipi per Massima di non alterare nel principio de loro gouerni le cofe, e di non fare nouità essentiali negli Stati, accioche no accada loro quello, che à Luigi Vndecimo Re di Francia, che per hauer Arg. 1.1. voluto alterare il gouerno, se non vi lasciò il Regno, hebbe almeno tati trauagli, che hauerebbe voluto essere stato digiuno di quelle nouità; ò quello che occorse à Quintilio, che mandato da Augusto à gouernare la Germania, Instituit, eam gentem subito transformare, & tanquam servituti Dio.li. 56 subiectis imperare, pecuntasq; vt à subditis exigere. La qual cosa non potendo i Germani tollerare, fatta v na congiura trà diloro, e tiratolo in luogo difauantaggiolo, lo tagliarono à pezzi con tutti i fuoi, onde appare la verità, e necessità della sodetta Massima.

## CONSIDERATIONE CCXXXVI.

Decernitur Germanico Triumphus.

L premio, e l'honore è stimolo alla virtù, e tolto il premio, puochi si cureranno di operare virtuosamente, ò di affaticarsi per la Republica.

Quis enim virtutem ample Etitur ipsam

E però fauiamente i Romani haucuano constituito varia sorte d'honori, co'quali premiauano i soldati loro, e que' Cittadini che hauessero virstuosamente operando, recato vtile alla Republica, non tanto per riconoscere i meriti loro, quanto per destare il desiderio, e l'appetito della
gloria negli altri, poiche questo è lo sprone che prouoca più l'huomo ad
intraprendere i fatti egregi, & ad affaticarsi per beneficio publico, che

Inuen. Sat. 10.

qualsi voglia altra cosa; Eperciò comanda Onosandro al suo Capitano, che Reuocato è pugna exercitumilites suos, qui precellenti virtute, in sustinestrat.ca. dis periculis se se fortiter gesserunt, honorarijs, ac legitimis donis adficiat, e dichia ra qual sorte di premij, e d'honori fossero questi. Ac Imperatores quidem Ibidem. largiri militibus folent armaturas,galbeos , prædas,& spoliæ;præsicere quosdam quinquaginta militibus, quosdam creare Centuriones, quosdam Manipulorum, ac caterorum ordinum legitimos ductores. Et in conformità di questo, racconta €Rf. de Celare, Centuriones nonnullos, ex inferioribus ordinibus, reliquarum legionum, bello cin. causa virtutis in superiores suisse ordines legionis traductos. E tenza dubio, era 11.6 Plut, in questo instituto molto ville, perche come diceua Licurgo. Duo sint que Lieurgo. iunentutem instruunt, atque formant, delinquentium castigatio, & bonorum premiatio, ad vtrunque enim horum afpicientes, illam quide ob metum fugiunt, hac ob gloria studium concupiscunt. Ma come poi fossero i soldati premiati appressoi Romani, equalisorti di doni riportassero, legga, chi vuole più Polib.1.6 curiofamente saperso, Polibio, e legga parimente frà i moderni il Lipsio, milit.Ro. che vederà quanto fossero generosi nel riconoscere lesatiche, & il merito de'valorofi, e fi può anco offeruare da questo luogo, & dal premio, e dall'honore che riceueuano, bisogna dire che come da sonte abodante forgesseroi tanti fatti egregi che si leggono, le tante Vittorie, e sinalmete l'impadronirfidi tutto il Mondo, eperò da i Romani doueranno pre dere essempio i Prencipi, che desiderano che i loro soldati si portino valorosamente, di premiarli, & honorarli, perche, Erunt & generosis am-Onof. in mis magnificentissima pramia, coterisq; qui eadem postea discupient, necessaria ad Ilra.c.34 pirtutem incitamenta, E per ciò sauiamente procurò Tiberio che à Germanico si decretasse il meritato trionfo.

#### CCXXXVII. CONSIDERATIONE

Nam spes incofferat, dissidere hostem in Arminium, ac Segestem.

ON si può hauere la meglior nuoua in vn'Essercito che quella della discordia frà i capi de'Nemici, nè può accorto Capitano trouare la più opportuna occasione, di dar loro adoslo, e di far bene i fatti suoi, che quando trà di loro diussi. In commune

Tac. in non consulunt, come accadette à gli Inglesi, mentre Agricola per Domiciano guerreggiaua in quell'Ifola, i quali, per Principes factionibus, & Studistracti, diedero commodità à i Romani di opprimerli, perche, Dum singuii pugnabant, vniuersi vincebantur. Eperò si come accorto su Germanico in sapersi valere di questa occasione della discordia de'Germani, così do ucrà servire questa fattione per essempio à gli altri Capitani, e giouerà loro mirabilmente il tenere, come altroue habbiamo ricordato sagacissime spie, ne gli esferciti Nemici, che auisino, minutamente, & accuratamente, tutto quello che di momento in essi occorre, e già si è dimostrato

-teric. Ibidem. Ibidem. strato quanto importi il sapere sedelmete, i motiui, e lo stato del Nemico, per essere pronto ad impedirlo, & à danneggarlo.

## CONSIDERATIONE CCXXXVIII.

Suasitq; Varro, vt se & Arminium, & cateros Proceres vinciret.

Ome darebbe segno d'animo vile, e di codardia quel Capitano, che ad ogni ombra, ò pericolo mostrasse di temere, Neq; enim fuspiciones imbellica, & inania fama ducibus pertimescenda, così no potrà fuggire la nota, ò di flupidità, ò di temerità quelli, che ritrouandosi circodato di Nemici, e che venga auisato di qualche orditura, che sia contra di se, e contra l'essercito tramata, da persona massime, che, suadens aduciat confilio periculum suum, e no gli porga orecchio Se que. Tac. hi. 1. sto Varro hauesse creduto à Segeste, e con sciocca sprezzatura del pericolo, non si fosse troppo sidato di se stesso, e di chi meno doueua, non sarebbe precipitato egli con tutto l'Essercito come sece. Onde da questo accidente potranno i Capitani prendere vn documento, nè di temer tut to,nè di sprezzar tutto, & tune ad capiendi confilii prudentiam incitabuntur, !foc. ad si qua damna temeritatem sequantur, cogitabunt. Quelli Capitani, i quali con-Tac.h. 4. temnendis, quam cauendis hostibus sunt meliores, altro frutto non cauano al finedalla loro pazza brauura, che il mettere se stessi, e tutto l'Esfercito in enidentissimi pericoli, & hie talis ad omnes insidias, & fraudes, atque astus Polib.l.3 obnoxius est, come autrenne à C. Flaminio Console al lago di Perugia, che ui. dec. 3 sprezzando Annibale su co tutto l'Essercito tagliato à pezzi, edimostrò lib. 2 effere verissimo, che Temeritas praterquam quod stulta est, etiam infelix est, & Cur. 1.7. che, V bi primum impetum effudit, sicut quadam animalia amisso aculeo torpet. Ne però dico io che qual vile, ò timido coniglio debba ad ogni moto im- tbidem. paurirfi, ò come quelli nella tana, così egli nel Vallo rinferarfi; Non enim pt nihil agatur moneo, sed vt agentem ipsum ratio ducat, non fortuna, aut casus; Ma che da buon giudicio, e da matura prudenza fiano le fue risfolutioni gouernate, che così egli saprà essere animoso al bisogno, e temere quan- Tac. b.3. do sarà opportuno, & ratione, & consilio, propris Ducis artibus proficere, c caminando con quell'occhiale che no erra, saprà, honesta ab deterioribus, Tacan, a villa à noxis discernere, nel che consiste la somma felicità di chi gouerna, e di chi ègouernato.

## CONSIDERATIONE CCXXXIX.

Nihil ausuram Plebem Principibus amotis.

ON diceua male costui, perche se è vero che, Excellentium Virorum Arist. 5. discordia, totam post se trabunt Civitatem, bisogna dire, che cessando pol e.4.

Y 4 dal

dal tumultuare i Capi, resterà la plebe quieta. E però quel Prencipe che desidera la quiete ne' suoi popoli, ò douerà tener contenti questi Capi principali, ò leuarli il credito appresso il Popolo, con tuor loro il modo Arifpol. d'accreditarfi. Omnes enim, qui maxima beneficia in Ciuitates gentes que contu-1.5.c.10. lerunt, vel qui eam facultatem habucrunt, vt conferre valerent, hoc honore potiti simt, cioè d'essere stimaticome capi del Popolo. Onde sarà necessario il non allargar punto la mano con loro, accioche non possano captinarsi, co' i gran maneggi delle cose del Prencipe à danno suo, glianimi del Popolo, ma come altroue habbiamo detto, ordini il Prencipe il suo gouerno in modo, che il Popolo habbia da sperare tutto il suo bene da lui so-Jo, e non da altri, e questo sarà modo d'assicurarsi manco violento, che fù insegnato da Periandro à Trasibolo, cio è super eminentes spicas decerpere, tanquam opportunum fuerit eminentiores Ciuium de medio tollere, perche Ibidem. questo è confilio barbaro, epieno d'iniquità, efà trapassare il Prencipe dal giusto dominio alla Tirannide. Ma con la prudenza si possono leuarei capi al Popolo, senza leuare il capo à più grandi come si è detto, e perche habbiamo di ciò parlato altroue, non replicheremo altro quì, bastandoci il dire, che non hà dubio, che la plebe non farà motiuo alcuno, fe non hauerà chi la guidi, e questo si è visto, e nelle antiche, e nelle più moderne riuolutioni, nelle qualigli Ammiragli, e li Prencipi di Conde, & altri capi nella Francia; e i Prencipi d' Oranges in Fiandra ci fanno di Camp. ciò manifesta proua.

## CONSIDERATIONE

Qua apud concordes vincula charitatis, incitamenta irarum apud infensos sunt.

Gli è verissimo, che non si troua nella nostra humanità cosa tato fanta, tanto buona, ò tanto perfetta, della quale non voglia abufare la maluagità degli huomini. Equale cosa si può imaginare, ò più soaue dell'amore de i Parenti, che in noi è prodotto dalla natura, con quel vincolo di sangue, che ci douerebbe redere vn'anima in più cor pi,e darci vn volere in più anime, nondimeno quello che donerebbe feruire per stimolo all'amore, quello stesso vale per isprove all'odio, quello che ci douerebbe congiongere, ci disgionge : quello che douerebbe vnirci ci diuide:e i legami orditi per la charità, si fanno pronocameto di sdegno, & incitameto all' ira, alla rabbia, al furore, & alla vedetta, & a qual colmo non arriua questa nostra humana maluagità? e questo nostro intereffe? poiche ci fa scordare il sangue, e quasi l'humanità; Et hoc non si-Arif. pol. ne ratione contingit: A quibus enim deberi sibi beneficium expectant, ab eisdem non solum privati beneficio, sed insuper se ladi putant. Vnde in proverbio dicitur. Fratrum contentiones, & ira funt acerbissima, & qui se nimium amant, hi se nimium oderunt. Sono piene le historie così facre, come profane delle atrocità

cità cagionate dallo sdegnoche nascetrà parenti, e fanno infame testimonianza, quanto egli sia arabbiato. Eper tralasciare, che de i due primi fratelli, restasse morto il misero Abel, per inuidia che gli hebbe Caim suo maggior fratello, Quoniam respexit Dominus ad Abel, & ad munera eius, ad Gen.c.4. Caim verò, & ad munera cius non respexit, e che Giacob, & Esaù si perseguitarono mortalmente; noi troueremo Eucratide Rè de Battriani am- lib.4 mazzato miserabilmente dal figlio, che dopò molte vittorie, co le qualihaueua grandemente allargato il suo Imperio, si haueua fatto compagno nel Regno. Sono memorabili gli odij, e le persecutioni, che si secero l'vn l'altro i due fratelli Etheocle, e Polinice: memorabilissimi quelli di Atreo, edi Thieste, che magiò le carni de i propri figli, ammazzati prima, e postegli poscia inanzi alla mensa, da quello.

--- Lancinat gnato, pater -

Artusq; mandit, ore funesto suos.

E non contento di tanta sceleraggine, per la quale (non sofferedo di vederla) sivelò gli occhi il Sole.

Hoc est Deos quòd puduit, boc egit diem Auersum in ortus.

Ibidene;

Volse che Thieste sapesse, d'hauerli mangiati, & eglistesso gliso disse. Epulatus es impia Natos dape.

E si può egli pensare, no che effettuare la più barbara sceleraggine di que sta? e pure, come di fatto egregio, se ne gloriaua il scelerato, e si consolaua nel dolore del fratello.

Nunc meas laudo manus Nunc parta vera est palma, perdideram scelus Nisi sic doleres .

Ibidem.

Potrei portare altre Tragedie simili, se lo stimassi necessario, ma giudico bene il chiudere questa consideratione con questa enormissima bestialità, laquale come non ha pari, così tanto più conferma la propositione del nostro A.& rede auertiti tutti, ma più i Prencipi, che non lascino mai nascere, ò crescere lo sdegno trà i parenti, perche non ha fine il desiderio & il modo della vedetta, quando il fangue è inuiperito, & auuclenato di rabbia.

## CONSIDERATIONE CCXLI.

Igitur Germanicus quatuor legiones &c.

A questo luogo si vede in Germanico la prudenza di gran Capitano, che era brauo con giudicio, a cui però il coraggio non toglieua il discorso, e l'antiuedenza necessaria. Et ecco come bene ordinò questa sua impresa. Voledo assaltare i Catti, madò Cecinna con vna parte dell'Essercito verso i Cherusci, eli Matrij, accioche

3.li.1.

Ibid.

Ibid.

cioche impedifse, che questi non porgessero aiuto a quelli, e volendolo pur tentare, fossero repressi, come vederemo a baso ester seguito. Egli poi per assicurarsi di poter a voglia sua, compital' Impresa, ritornarsi a retro, fondò un Castello sopra i vestigi del paterno presidio, nel Monte Thauno, il quale presidio, stimo io, che sosse vn Castello satto da Druso Germanico suo padre, quando hauendo scorso gran pericolo d'essere tagliato a pezzi da costoro, con tutte le sue genti, nel ritorno che sece, dopò hauer dato il guasto a tutto il loro paese, se hauessero così saputo vincerlo, come la fortuna l'haueua condotto in luogo, nel quale mala-Die.l. 54 mente poteuali defendere; Eglinondimeno, lis contemptis, Castellum cotra eos, ad Lupia, & Alisonis fluniorum confluentes, aliudq; in Chattis extruxit. Et è da credere, che Germanico, sopra i fondamenti d'uno di questi, che chiama l'A. paternum prasidiu, ne rifacesse vn'altro, per impedire a i Chatti il seguitarlo. Elasciato poi con altra gente, quasi per retroguardia L. Apronio, accioche crescendo i fiumi, come è solito del pacse, potesse alzare, & arginare le strade, e no restasse l'Essercito nel ritorno, per le crescenti, impedito dal suo viaggio. Et egli poi così ispeditamente si mosse Tac. a. 1 col resto delle genti contra i detti Chatti, & adeo improvisus aduenit, vt q imbecillum state, & sexu, statim captum, ac trucidatum sit. Dalla qual fattione mi pare che i Capitani possano ricauare vn bell'essempio di prudenza militare. Perche col mandar Cecinna adosso à quelli che potenano aiutar costoro, eglifece vna bellissima diucrsione, imitando Annibale, che dalla Spagna portò le armi in Italia, accioche hauendo i Romani da defendersi in casa propria, lasciassero in pace quella Prouincia. In alias terras (diccua egli) transferendum bellum, ita enim bægentes, non pacis solum, Lin. dec. sed etiam victoria bonis florebunt. Con afficurar si poi del ritorno, sondando il Castello, imitò pure il sodetto Annibale il quale venedo in Italia, e volendo chegli fosse libero, & il tornare in Spagna, & il far venire da quelle parti nuoui aiuti, presidiò le fauci, e le angustie di quel paese, che congionge la Spagna alla Fracia, che è quello che adesso chiamiamo la Nauarra. Oræq; huic omni præfecit Hannonem, vt fauces, quæ Hispanias Gallijs iungunt, in potestate effent. E con l'haver provisto, che L. Apronio curasse le stradein modo, che non restasse impedito il ritorno, insegnò agli altri Capitani, che non si deue mai sprezzar'il nemico, nè considare scioccamente la salute d'vn'Essercito al caso, ma che si debba prenedere a tutto quello che può fuccedere di danno, e prouederui infieme, perche sape etiam contemptus hostis, eruentum certamen edidit, & incliti populi, Regesq; læui momento victi sunt. Nell'assalire poi brauamente, & ispeditamente l'inimico, insegnò al buon Capirano, che non basta il dispor bene le imprese fe anco non si conseguisce quel fine, alquale erano le cose già disposte indirizzate, e per conseguirlo niuna cosa è più gioueuole della celerità, e però bifogna auertire. Ne confilia, qua tuta facere celeritas potest, temeraria

morando fiant. E non ha dubio, che se a questa maniera saranno ordina-

te le fattioni, farà così certa la vittoria, e l'honore, come quello che da questa impresa riportò Germanico.

#### CONSIDERATIONE CCXLII.

César incenso Mattio (id genti caput) aperta populatus, vertit ad Rhenum.



HI vuole snidar la rebellione, è necessario che rouini, destrugga, & annichili il nido, & il riconero di essa, come a dire quei luoghi, ne'quali più possano tenersi sicuri li rebelli; E però

Germanico prudentemente abrusciò Marsburg, perche era come l'atilo di questi rebelli, & ilsauio Capitano, Plus in eo ne possit decipi, Liuli. 4. quam in fide hostium reponere debet, e come Terentio consigliaua Hostilio. In co spem, non moturos inimicos quicquam, ponat, si ne quid mouere possint præcauerit. Et perche i luoghi forti, e principali sono le fucine, nelle quali si batte, e si conia la fellonia, come habbiamo visto nelle Rocelle, nei Mōt'albani, nei Sedan, & in altri fimili; perciò è necessario l'assicurarsi di quelli, come fecero i Romani di Cartagine, alla quale dopò hauer abrufciata l'armata su gli occhi, Euocatis Principibus, fi falui effe vellet, vt migra- Flor. li.2 rent finibus imperatum. Per la stessa causa rouinarono Corinto, destrussero Capoua, disfecero Numantia, perche queste Città erano tali, che facendosiin essepiazza d'armi, poteuano seruire come per magazzeni di rebellione, e no senza causa il nostro A. biasma i Ministri di Claudio, per che corrotti da i doni, diedero per auaritia facoltà a i Giudei di fortificare Cherulalemme. Per auaritiam Claudianorum temporum, empto iure muniendi, Tac. h.5. struxere muros in pace, tanquam ad bellum, e ne seguitò poi che peruicacissimus quisque illue persugerat, eoque seditiosius agebant. Serua donque questo abrutciamento di Marsburg, per essempio a quelli che vogliono stirpare la ribellione, come anco il faccheggiare, e dar' il guafto al paefe, perche così s'indebolitcono li paesani, e si ricordino anco, finita la fattione, di ri tornare quanto prima, come fece Germanico, al paese amico, per fuggire quei sinistri incontri, che suol portare il tempo in terra nemica, e chepossono corrompere la vittoria.

### CONSIDERATIONE CCXLIII.

Fuerat animus Cheruscis inuare Chattos, sed exterruit Cecinna, buc, illucque ferens arma.

Perciò si può concludere, che prudentissimamente si portò Germanico in questa fattione, hauedo preuisto onde poteua riceuer dano, & essere distornato da' suoi dissegni, e prouisto insieme, che se bene questi Cherusci haucuano animo d'impedirlo, no lo potero nodimeno

dimeno effettuare, e però bisogna dire con quel Poeta

Locare sedes, bellum gerere, aut ponere

Periander.

Magnas, modicasque res ctiam, paruas quoque Agere volentem, semper meditari decet. Nam segniores omnes incæptis nouis. Meditatio sirei gerenda defuit, Nil est quod ampliorem curam postulet Quam cogitare, quid gerendum sit, dehinc Incogitantes fors, non confilium gerit.

#### CONSIDERATIONE CCXLIV.

Validiore apud eos Arminio, quando bellum suadebat.

📆 Erche è veriffimo, che il pazzo volgo ama più le turbolenze che la quiete, più la guerra che la pace, comeche

Bella volunt, Martemque ferum rationis egentes,

epist. 24.

Ela ragione è portata dal nostro A. Quippe in turbas, & discordias, pessimo cuiq; plurima vis, pax, & quies bonis artibus indigent; E perche è maggiore il numero de sciagurati, di quello de'buoni, quindi non è merauiglia, che appresso questi popoli hauesse maggior credito, e fosse più Itimato Arminio, che al guerreggiare, che Segeste, che alla pace gli perfuadeua:il che nasce, oltre la causa già detta dall'appigliarsi, che d'ordinario fàil volgo al suo peggio, e dal credere, che possa essere

. Multis vtile bellum. Zucli.I.

Et anco perche non considerano le stragi, le rouine, & li danni irreparabili, che seco porta la guerra, e che patisce il publico, che non si possano compensare co l'vtile, che ricauano i particolari, il quale per la maggior parte tocca à quelli, che guidano il giuoco, no à quelli che sono guidati, c'l danno, come vniuersale, è sentito da tutti onde ragioneu olmente si douerebbe contra questi promotori della guerra esclamare

Properti\_ 193 lib.3.

Si fas est omnes pariter pereatis auari, Et quisquis fido prætulit arma toro,

Poiche adescati da questo poco viile, se pure vi se ne caua, oltre le rouine accennate, nelle quali per opera loro resta miterabilmente inuolta la Patria, moiono tanti innocenti, e tanto puochi ne ritornano a cafa, che riesceverissimo

Sil. Ital. debello Pun. 17.

Magnum illud folisque datum, quos mitis euntes Iupiter aspexit, Magnum est exhoste reverti.

Che se si facesse la guerra seza pericolo di quelli che cobattono, sarebbe

Suaue coram belli certamina magna tueri LHET.1.2 Per campos instructa, tua sine parte perieli,

Mà tantive ne restano, che

Crude-

--- Crudelis vbique

Lustus, vbique pauor, & plurima mortis imago.
Donque non si deue facilmente credere à questi lanternoni, che quasi furie infernali, portano inanzi a i popoli la face, che poi abruscia la Patria, e rouina gli Stati; ma più tosto a quelli che consigliano, la pace, come faceua Segeste, perche

Pax plenum virtutis opus, pax summa laborum; Pax belli exacti precium est, precium que pericli; Sydera pace vigent, consistunt terrea pace,

Nil placitum est fine pace Deo, nec munus ad aram.

Bapt, Man, Vedi He rodoto,

Vir. den.

Esuccede nella pace quello che dicena Creso à Ciro, metre cra suo prigione, che i sigli sepeliscono i padri, che nella guerra accade tutto il contrario, e come ricuperata la sanità ne'corpi nostri, cessano tutti gli accidenti funesti del male, spariscono le vestigia dell'infermità, il color viuo seaccia la pallidezza, s'affrancano le forze asseuolite, e pronto si rende l'huomo ad ogni operatione, così finita la guerra, & introdotta la pace, cessano parimente alla Patria gli incendij, le rouine, le stragi, gli homicidi, gli stupri, i furti, e tanti altri mali, e quasi ringiouanissero le Prouincie, si ripiglia il coltinar della terra, si raddrizzano le cadute, & abrusciate case, risorgono le arti, sioriscono le lettere, che? Dio stesso viene più decentemente seruito, e gli suoi sacri Tempij più religiosamente ornati, onde appare, che male si lasciano consigliar quelli, che s'appigliano più alla guerra, che alla pace

## CONSIDERATIONE CCXLV.

Nam Barbaris quanto quis audacia promptus, tanto magis fidus, rebus commotis, potior habetur.

Eegli è vero, come io lo stimo verissimo, che; Pacis benesicium ad sen. ep. omnes pertinens, altius tamen ad eos perueniat, qui illa benè viuntur; 73: ne segue, che abborrendo i Barbari quelle arti, dalle quali coltiuato l'animo nostro, inclina più alla tranquilità, & alla pace, che alle turbolenze, abbraccino volontieri le proposte, che persuadono la guerra, e consequentemente, che loro siano più cari quelli, che più audacemente gli la propongono, perche non sanno ben godere i frutti soaui della pace. Così vedremo poco a basso, che s'appigliarono, più facilmete al parere d'Inguiomero, Zio d'Arminio, benche più risicato, tanquam Tacan, i suadenti atrociora, & lata Barbaris. Ma perche molte volte

come nelle cose prospere danno nella temerità, e nell'insolenza, così no lib. 10. rinscendo loro i dissegni temerari, Vt rebus secundis auidi, ita aduersis incau. Tac. a.s. ti, e pagano il sio della loro temerità, col restar vinti, e debellati. Declina

la

la temerità alla pazzia, & al furore, e però poco felici possono riuscire quelle Imprese, che sono furiosamente proposte, e pazzamente maneggiate, perche non caminandosi con le regole della prudenza, è necessario che spesso siano portati dal caso, e

Cæca est temeritas qua petit casum Ducem. Senec. in

Agam, Eperciò i Romani, quando i soldati loro troppo temerariamente si dauano al combattere, in emenda apriuano loro le vene, e ne cauauano A'ex. ab il sangue, vt suprema sanguinis parte desluxa, se magis intra rationis girum con-Alex. li, tinerent, e questo serviua non tanto per pena, quanto per medicina. Lasciata per tanto ai Barbari la temerità, deu ono li Capitani accompagnare la loro audacia colla prudenza, e no iscopagnarsi mai da quella, pche

--- Sapè acri potior prudentia dextra;

Val. Fla. in Argo. E deu ono anco i Prencipi, che hanno popoli potenti, e bellicofi, che loro fiano fudditi, stare molto auertiti intorno a questi Capi, & ò co'l tirarli in Corte, ò nelle maniere altre volte discorse, assicurarsenc, e leuarli dal paele, perche è verissima quella Massima del nostro A. Principibus amo-Tac, a,1. tis nihil ausuram plebem; E come non caminerà mai bene, e sicuramete vn

cieco, se non ha chi lo guidi, così non si farà rissolutione da un popolo, se non visiano Capi Maestosi, & accreditatiche lo muouano.

#### CONSIDERATIONE CCXLVI.

Addiderat Segestes legatis filium, nomine Segimundum, sed iuuenis conscientia cunctabatur.

Ve cose mi paiono degne da essere notate in questo luogo; vna, che mandando Segeste Ambasciatori à Germanico, accompagnò con essi vn suo figlinolo; l'altra, che questi vi andana renitente, e con qualche diffidenza, così stimolato dalla conscieza. E quanto al primo, egli mi pare, che ottimamente facesse il padre, volendo mostrare la sua fede verso i Romani à mandare il figlio, perche si come questo era il più caro pegno che potesse hauere, così dana segno di estrema confidenza, affidandolo nelle mani, e nel potere di Germanico. Così Fraate Rè de'Parti, dopò hauer combattuto con gli Esferciti, e Capitani Romani, datoli poi a rispettare, e riuerire Augusto, Partem prolis, firmanda amicitia miserat, che su Vonone, satto poi Re al tempo di Tiberio. Così Tiridate Rè dell'Armenia, venendo apatti con Corbulone, obsidem filiam tradit. Et si come à me pare, che questo prinarsi de' proprij figliu oli, sia (come si è detto) segno di molta sede in chi gli dà, e pegno di molta sicurezza in chi li riceue, così simo che sauiamente saranno quei Prencipi, che sapranno valersidell'occasione, perche con hauer'in potestà la vita de i figliuoli, possono dire d'hauere in certo modo posto il freno, & il morfo in bocca al padre, col quale sarà in loro potestà il raffrenarlo

Tac.an.

T'ac.an. 150

frènarlo da ogni fellonia, & diessersi assicurati, che potranno disporre di quei Stati a voglia loro, hauendo in loro balia quelli, che deuono succedere nel Dominio. Vale anco questo per mantenere disuniti quei popoli, mentre non contenta vna partedel gouerno presente, vede in mano di Prencipe potente, vno del fangue hereditario di quello Stato. Cosi fecero i Parti con Vonone, e con Meherdate. Ideo enim Regum obsides, Tac. an. liberos dari , vt si domestici Imperij tædeat, sit regressus ad Principem , Patresq; quorum moribus affuefactus, Rexmelior afcifceretur. Altro beneficio ancora ne segue, che questi poi alleuati nella Corte del Prencipe, riescono per ordinario ben' affetti, & inclinatial suo seruigio. Vale ancoper le nouità, che posiono nascere; l'hauer pronti successori, che dependano da noi; e perciò Tiberio, offerendosi Maroboduo, Rè de'Sueui, cacciato di Stato da Catualda, di metterfi in fua potestà, lo riceuette in Rauenna, ouegli daua trattenimento, e da vinere, accioche, si quando insolescerent Sueui, quasi rediturus in Regnum ostentaretur. e l'istesso Catualda, che sù poi anch'egli spogliato del Regno. Receptus, Forum Iulium, Gallia Narbonensis Coloniam mittitur. Eda questi essempiappare esser bene il riceuere questi ostaggi, poiche assicurano il Prencipe che li riceue, per il presente, e spauentanogli stranieri per lo suturo, e possono anco sertire per Zimbello in molte occasioni, & habbiamo per ciò (credo io) veduto a'nostrigior ni à conseruar'à studio in alcune Corti, qualche reliquie di famiglie già state Grandi, & hauerciassegnategrosse provisioni, per tutti quelli accidenti, che potessero nascere. Ma per dire anco due parole del figliu olo di Segeste, che mal volontieri si lasciana condurre a Germanico, Questo nasceua dal ricordarsi c'haueua satto ingiuria al popolo Romano, me tre, creato Sacerdote, rotte le bende, s' era fuggito a'rebelli; e perche la conscienza lo rimordeua di ciò, e dubitaua di non hauere a portare il meritato cassigo, per ciò andaua contra voglia, si come all'incontro vedremo a basso, che suo padre, lasciatosi volontariamente sar prigione, si appresentò coraggiosamente a Germanico, Memoria bona societatis impauidus. E da questi duc effetti contrarij di padre, e figliuolo, si può vedere quanto ciagiti questo verme intrinseco della conscienza, mentre consapeuoli a noi stessi di mali portamenti, ci intimorisce, e come ci, assicuri, quando caminiamo bene, poicheil padre erat impanidus, & il figliuolo cunttabatur.

Inuenal. Sat.13.

- Cur tamen bostu

Euasisse putes, quos diri conscia facti

Mens habet attonitos, of furdo verbere cadit

Occultum quatiente animo tortore flagellum?

Pæna autem vehemens, ac multò sæuior illis

Quas & Caditius grauis invenit, aut Rhadamantus

Nocte, dieque suum gestare in pectore testem.

Bisogna donque confessare, essere verissimo, che si come, Mala conscien- Sen.e.43

Ep. 105. tia etiam in solitudine anxia, atq; sollicita est, così che, Securitatis magna portio Tib.li.4. est, nibil iniqui facere, e però che sarà sempre sicuro l'astenersi dal fare cose brutte, che così si viuerà tranquillamente, e dirò anco consolatamente, sendograngusto quel poter dire, Nec cor sollicitant facta nefanda meum.

#### CONSIDERATIONE CCXLVII.

Adductus tamen in spem clementia Romana, pertulit patris mandata, benignèque exceptus, cum prasidio Gallicam in ripam missus est.

Erche haueuano per Massima i Romani quello, REMIS-SIVS IMPERANTI MELIVS PARETUR, come che efsendo questa nostra Natura contumace, e da se inclinata al male, e ricalcitrante all'obedire, se tu l'essacerbi con fierezza, si rende ostinatissima, Est enim boc ingenium contumacia, subuci Lipf. ep. posse, non domari, e se dolcemete la maneggi, si lascia tirare a ciò che vuoi: 79. cent. s.mif. quindi seguì, che a loro gionò più l'opinione della clemenza, con la quale reggenano i popoli, che la potenza delle forze loro, con le quali espugnauano le Città, soggiogauano le Prouincie, e i Regni, perche slimau a-Tac. 48. no maggior gloria il perdonare, che l'amazzare, & illorum bellorum egregios fines, quoties ignoscendo transigeretur. Onde non è meraniglia che an-12. co questo giouane, e confidasse ( non ostanti le sue colpe ) nella cleméza di Germanico, e facilmente, rimettendosi a quella, ne conseguisce il Tac,an,2 perdono, conforme il costume de Romani, appresso i quali, Vittis graues pænæ, in deditionem venientibus parata elementia. Eperò a me pare cosa strana, che vn Prencipe, ò chi che sia, che gouerni popoli, si creda di meglio assicurare le cose sue, edipoter viuere senza quel timore, che, come l'ombra il corpo, accompagna l'Imperio, v sando crudeltà ne'sudditi, che gouernandoli dolcemente, e pure

Magnum timoris remedium clementia est. Sen.in # Et.

E perche donque, ò Prencipe non appigliarti a questa ancora sacra?perche non imitar Dio benedetto, che con la potenza rappresenti? come si porta eglinon noi?

Si quoties peccant homines sua fulmina mittat Iupiter, exiguo tempore inermis erit.

Nune vbi detonuit, strepituque exterruit Orbem, Purum discussis aera reddit aquis.

Iure igitur Genitorque Deum, Rectorque vocatur Iure capax Mundus nil Ioue mains habet.

Tu quoque cum Patriæ rector dicare, paterque V tere more Dei nomen habentis idem.

Mostrati Padre doque, dolce, ebenigno verso i sudditi tuoi, & così fuggirai le congiure, l'infamia, & il brutto titolo di Tiranno, e di sanguina-

Ouid. Tr ift.eleg. I

rio, viuerai vita tranquilla, t'ameranno i popoli come padre, t'honoreranno, e quasi Nume t'adoreranno. Essi saranno custodi sedelissimi della tua persona, saranno gelosi della tua salute, prospereranno le cose tue, e la scierai dopò di te gloria immortale. Ma oltre di questo, si deue an cor considerare in questo luogo, che il figliuolo di Segeste, non solo su cortesemente, e benignamente riceuuto da Germanico, ma anco, Cum Tacan. prasidio Gallicam in ripam missus est, il che su fatto molto prudentemente, non solo per afficurarsi di lui come conueniua, ma anco per sicurezza di lui stesso, perche stando a frontegli Esferciti, e detessado Arminio questa arresa, poteua fraudolentemente, e sù gli occhi del Generale, e di tutto l'Esfercito Romano, quasiad onta loro, farlo ammazzare, eperò sauiamente, per maggiore fua cautella mandollo in luogo ficuro, e lontano da i pericoli. Il che deue sernire per estempio a quei Prencipi, che riceuono altro Prencipe, ò Personaggio grande in protettione, e dentro al proprio Stato, di farlo molto benguardare, edi metterlo nel luogo più sicuro che habbiano si per leuar le ombre, succedendo qualche sinistro, che loro stessi potessero hauer violate le leggi sacre dell'hospitalità, sì anco perche farebbe gran vergogna, chein cafa propria non potesiero asficurare chi affida se stesso nelle loro mani, e la vera sicurezza s'acquista col temere,

Capillus vnus habet vmbram suam,

Non cito ruina perit, qui ruinam timet,

Pub. Cir. in frag.

Et à questo proposito dirò, che ho visto in Milano il Prencipe di Condè vinente, quando si suggi di Francia al tempo del Rè Henrico Quarto, guardato prima nel Castello con molta accuratezza, ma non volendo egli stare così ristretto, & andando per la Città, se bene attorniato da molti soldati, in modo però che non pareua al buon vecchio del Conte di Fuentes, che all'hora gouernaua quello Stato, che caminando questo Prencipe, con la libertà Francese, mettesse la persona sua in molto pericolo, chiamatolo, si lamentò seco, ricordandogli, che sapendo d'effere in disgratia, & in sospetto agrandissimo Rè, che haueua così longhe le braccia, che l'hauerebbe potuto cogliere anco in Milano, curaffeco mag gior cura, e vigilanza la propria salute, e vita. Egli protestò, che se sosse occorso qualche sinistro, ciò fora senza alcuna colpa del suo Rè, e sua, poi che non poteuano essiguardarlo, s'egli non guardana prima se stesso. Il che credo io che facesse quel gran Caualliero, perchegiudicasse, che no potena accadere a quel Prencipe sciagura alcuna, senza molta vergogna del suo Padrone, che l'haueua riceuuto, & afficurato nelli suoi Statise però anco Germanico fece fauiamente, mandando in ficuro questo figlinolodi Segeste, e potrà servire per essempio in caso tale.

#### CCXLVIII CONSIDERATIONE

Pugnatum in obsidentes, & ereptus Segestes, magna cum Propinquorum, & Clientium manu.



Ouersi sempre sar da tutti moltassima de gli Amici, è massima tanto vniuerfale, & approuata dal comune confenso, chenon occorre farne alcuna proua, percioche,

Arbitror

Plaut.in Bucch.

Homini amico qui est Amicus, ita vt nomen possidet, Nissi Deos ei nibil præstare.id opera expertus sum esse eta.

Ma se alcuno deue stimarli, certo che i Prencipi, come quelli che ne hanno maggior bisogno de gli altri, ne deu ono fare molta slima. Nullu enim maius boni Imperij instrumentum, quam bonos Amicos, ilche conoscendo Ciro esfere verissimo, ricordana a Cambise suo figlinolo. No est aureum hoc Xenoph. sceptrum, quod Regnum continet sed Amici multi sceptrum sint Regibus verissi-

Ciri.l. 8.

eleg. 6.

de ped a mum, maximeq; tutum E per questa ragione, i saui Prencipi hanno sempre fatta molta stima d'hauer intelligenze, amicitie, par étele, clientele, confederationi, leghe, protettioni, & altre sorte di legamitali co' i vicini, e co' i stranieri ancora, perche in pratica si vede, che quello che no può sare vn solo, lo fanno molti insieme, e però Turno dubitando di non bastar solo a sostenere, e superare le sorze d'Enea, madò Ambasciatore a chiedereaiutoa gli Amici vicini

Mittitur, & Magni V coulus Diomedis ad V tbem Firgil. Aen. 1.8.

Qui petat auxilium -El'istesso Enea cossgliato dal Dio Tiberino, richiese soccorso da gli Ar-

Hos castris adhibe focios, & fudera iunge. Ibid.

Ma non basta l'haueregli Amici, e Confederati, & il ricenere da loro aiuti, se anco nelle loto occasioni, e bisogni, non se gli rende prontamete la pariglia, e non si soccorrono

Turpe erit in miseris veteri tibi rebus Amico

Auxilium nulla parte tulise tuum. Ouid. de Psmio 1.2

Turpe referre pedem, nec passu stare tenaci, Turpe laborantem deservisse ratem.

Turpe sequi casum, & fortuna cedere, Amicum

Et nisissit felix esse negare suum.

Perche, oltre la vergogna che scorrerebbe questo tale, di essere riputato, come violatore delle santeleggi dell'Amicitia, che facendo le cose de gli Amici comuni, vuoleanco, che come proprie siano diffese, ne seguirebbe poi anco, che nascendo bisogno d'aiuto a lui, si trouerebbe abbandonato, epagato della stessa sua moneta; & io credo, che vna delle cause, perche tanto potenti si facessero i Romani, fosse, l'hauer sempre fatta

gran

gran stima degli Amici, e consederati, e l'hauerli aiutati ne' loro bisogni. e però il Padre dell'eloquenza lasciò scritto. Clarissimi Viri nostra Civitatis, Verren temporibus optimis, hoc sibi amplissimum, pulcherrimumq; ducebant, ab hospiti-att.1. bus, clientibus q; suis, ab exteris Nationibus, qua in Amicitiam Populi Romani essent, iniurias propulsare, eorumq; fortunas defendere, e che sia il vero, ne diremo qualche essempio. V oleua Antioco Rè di Macedonia muouer guerra a gli Atheniefi. Atalo Rè dell'Afia porgena loro ainto. Antioco fi mol se contra di lui. Egli ricorsea i Romani co' quali era confederato. Essi spedirono subito Ambasciatori ad Antioco, co ordine, che gli intimalsero, che, bello abstineret, aquum esse socios, & Amicos Populi Romani inter se Lia. dec. quoque pacem habere. Mentre Filippo Rè pure di Macedonia guerreggiava 4.11.2. contragli Atheniefi, Tolomeo Rè d'Egitto ricercò da i Romani se douena vnirsi co Filippo, essi risposero. Tutari socios Populo Romano in animo tbid. 17. esse. Nel dare la pace a Filippo s'odetto frà gli altricapitoli v'era questo. Ne cum Enmene Attali filio (che pure era confederato co'Romani) bellum ge-tbidem, reret. Mentre si trattaua pacetrà Antioco, successo a Filippo, e tutte le Città della Grecia Quintio Console Romano volena, che Antioco promettesse di lasciarle libere. Eperche a questa proposta si mostraua perplesso l'Ambasciatore di lui, nè si rissolueua ad accettare questo Capitolo, Quintio riuoltofi a gli Ambasciatori delle Città, ch'erano presenti, impole loro, che, Renunciarent Ciuitatibus suis, Populum Romanum, qua virtu Ibid.li.e te, quaque fide libertatem earum à Filippo rindicauerat eadem ab Antioco, nifi decedat Europa, vindicaturum. Equesto basti per dimostrare la molta stima che secero delloro copagni, e confederati i Romani, e per ricordare che ad estempio loro dourà ogni Prencipe proteggerli, & aiutarli ne i loro bifogni, e fare in modo che possano dire come Ciro. Amicos quidem meos vidi per me factos esse felices e noi concluderemo questa nostra considera- de ped. tione, affermando che anco Germanico, imitando i suoi Antenati sece cir. Li. 8. molto prudentemente a mettere in saluo Segeste, e quelli che sauoriuano la fattione dell'Imperio, pehe così diede animo ancoaglialtri di farsi beneuoli, e d'inclinarsi allo stesso fauore, vedendo che non si guardana a zarare il tutto, con l'attaccare vnabattaglia per assicurare, e saluare gli Amici.

#### CONSIDERATIONE CCXLIX.

Inerant famina nobiles, imter quas V xor Armini, eademque filia Segestis, Mariti magis, quam Parentis animo, neque victa in lachrimas, neque voce supplex, compressis intra sinum manibus, gravidum vterum intuens.

L coraggio che mostrò questa Donna nella sua cattinità, non proropendo a piato inutile, nè abbaffandosi con vili preghiere al vincitore, mi fà conoscere il grandissimo torto che si fà da noi huomini a quel feffo,

festo, metre riempiamo tutte le nostre carte di maldicenze, contra le pouere Donne, e mentre le formiamo leggieri, volubili, inconstanti, mol-

An. 2.

li, timide, malitiose, doppie, finte, simolate, loquaci, importune, noiose, imprudenti, spergiure, infedeli, imbelli, ambitiose, vane, lasciue, dishoneste, impudiche, lustiniose, sfacciate, superbe, iraconde, anare, vendicative, crudeli, arabbiate, sciocche, ingiuste, e loro diamo mille altre taccie simili, perche, se bene alcune siano statetali, non però (a mio giudicio) si dene formare vn concetto vninerfale, e per poche cattiue biasmarle tutte, perche chi ha mediocremente caminato il campo historico, hauerà potuto osseruare che in ogni sorte di virtù si sono trouate donne di tanta eminenza, che hanno non folo vguagliato in esse, ma superato ancora gli huomini. Esi come perche nella serie de gli Imperatori vi siano statii Tiberi, i Caligoli,i Neroni,i Vitellij,gli Eliogabali,i Commodi, e tanti altri Mostri, che con le loro sceleraggini, e vigliaccherie infamarono il Trono Imperiale, non però si afferma che tutti siano stati tinti d'vna stessa pece, ma si ricordano anco con molta lode, egloria loro gli Augusti, i Vespasiani, i Titi, i Nerua, i Traiani, gli Antonini, e molti altri, che co le virtu loro, recarono splendore alla Dignità così qual ragion vuole, che per poche femine cattiue, si debba così in generale biasimare quel sesso; e se mi si metteranno inanzi le Giulie, le Messaline, le Faostine, le Cleo patre, come mostri di sfrenatissima libidine, perche doueransi tacere (per tralasciare quella che non si deue, per somma riuerenza nomare frà le altre) le Lucretie, Portie, le Cornelie, le Ottauie, le Hortensie, e tante altre che possono seruire per Idea di continenza? Equal' è quella virtu di cuile donne habbiano mostrato di no estere capaci? E per descendere a qualche particolare, se cercheremo (come cosa a loro più conueniente) Tac.an. 1 amore, e fede verso i Mariti, ci si farà inanzi Agrippina moglie di Germa nico, la quale, castitate, & mariti amore, quamuis indomitum animum in bonum vertebat, che non l'abbandonò mai in tutti i suoi viaggi, in tutte le sue ispeditioni, sino ne gli Esterciti ne'quali qualche volta, famina ingens animi munia Ducis induit, e sino alla Morte, e dopò ancora, portando le sue ceneri nel seno sino a Roma, miserantibus cuntiis, quod semina nobilitate Princeps, tunc ferales reliquias sinu ferret. A questa potremo accompagnare An tonia Flacilla, & Ignatia Massimilla, lequali, essendo stati da Nerone, come complici della congiura, shanditi i Mariti loro, Priscum, Antonia Flacilla coniux comitata est, Gallum Ignatia Maximilla. E Zenobia moglie di Radamisto Rè dell'Armenia, puote mostrargli maggior amore, che seguitandolo nella fuga che faccua dal nemico, le bene si tronana granida, non tanto, ob metum hostilem, quanto, ob Mariti charitatem? E vedendo di non poterea longo andare seguirlo per la granidanza, non lo pregò ella stessa, Ibidem. V tmorte honesta, contumelijs captivitatis eximeretur? E che diremo di Portia moglie di Bruto, che intefa la morte del Marito, determinò di non

voler più viuere, e perchela impediuano i parenti, togliendogli la com-

modità

modità di tuttigli instromenti atti à darsi la morte, non s'assogò ella co carboni difuoco?

Coniugis audisset fatum, cum Portia Bruti, Et subtracta sibi quæreret arma dolor.

Mart.L. 8 epig. 41.

Nundum scitis ait, mortem non posse negari? Credideram satis boc vos docuisse Patrem. Dixit & ardentes auido bibit ore fauillas.

I nunc & ferrum turba molesta nega. A questa merita d'esser data per compagna Arria moglie di Peto. Questi hauendo acconfentito a certo tuniulto fuscitato in Dalmatia da Camil lo Scriboniano, fii condotto da i foldati prigione in Roma, & essa non hauendo potuto ottenere d'essere leuata nella stessa Galera col Marito, non ostante che adducesse, che essendo egli huomo Consolare, conucniua chegli fosse dato qualche seruitore, e c'hauerebbe essa fatte le fontioni d'ogni più vile mancipio, condotta una picciola barchetta pescatoria, non hebbe horrore, seguendo sempre la Galera, di varcare con tanto pericolo tutto l'Adriatico, e gionta a Roma sentedo il Marito codannato, lo persuase a suggire l'infamia di morire per mano del carnesicc, e mostrandosiegli timoroso, ipsum trepidantem cosirmanit, arrepto quip- Dio. 1.60

pe gladio se sauciauit, cique porrigens, Viden, inquit, puer me non dolere; ò come

Casta suo glaudium, cum traderet Arria Pæto, Quem de visceribus traxerat illa suis;

scriffe quel Poeta

Mart.L. x 4718.36.

Si qua fides, vulnus qued feci, non dolet, inquit, Sed quod tu facies, hoc mihi Pæte dolet .

Nè minor segno d'amore mostrò Publia Prisca al suo, che sù Geminio Ruffo, perche chiamata ingiudicio contra di lui, In Curiam venit, ibiq: fe Dio.1.58 pugione, quem occultum attulerat, interfecit. E Paolina moglie di Seneca, vedendolo condannato alla Morte; Nonne sibi queque destinatammortem ad Tacan, seuerat, manumq; percussoris exposcit, eodemq; ich brachia ferro exoluunt ? Esi 14. possono mostrare segni più viui, e più significativi dell' amor vero delle Donne verso i loro Mariti diquesti? Maiorem Charitatem ( disse la stessa Verità ) nemo habet, quam vt animam suam ponat quis pro Amicis suis. E chiè stato quell'huomo, c'habbia alle sue Done mostrato altretanto amore? Ma andiamo più inanzi, e facendo vn volo per le Virtiì contrarie à que' vitij che alle Donne vengono opposti, vediamo se in ogni sorte di virtù sono state eccellenti. E perche popò l'amore de' Parenti, segue quello della Patria, cerchiamo, se d'essa sono state così benemerite le Done, come moltihuomini. Eprima ci sifa inanzi quel Virago, quella Heroina di Clelia Romana, la quale data per ostaggio à Porsenna Rè de Toscani che assediana Roma, ardi d'ingannare le guardie del Campo, e di pronocare le altre Donne sue compagne à varcare notando il Teuere, e le ridusse à saluamento in Roma; & essendosi di ciò richiamato Porsenna,

Ibid.

che stimaua Super Coclites, & Mutios id facinus esse, e facendo instanza che gli fosse restituita Clelia, promettendo, sie deditam, & inviolatam ad suos remissurum, la secero tornare i Romani, & egli non solo non gli vsò alcuna villania, ma stupe fatto della virtù & ardire, c'haucua mostrato, Laudatam Virginem, parte obsidum se donare divit, ipsa quos vellet, legeret. Et essa che vol-

villania, ma stupefatto della virtù & ardire, c'haneua mostrato, Laudatam Virginem, parte obsidum se donare dixit, ipsa quos vellet, legeret. Et essa che volse mostrarsi altretanto pia, e prudente in questa occasione, quanto crasi fatto conoscere ardita, e rissoluta nella passata, non guardò se c'erano parenti, ò amici, sed elegisse impuberes dicitur, come quelli che in quella età erano più esposti alle ingiurie altrui. O fatto altretanto pio, quanto memorabile, non degno solo che all'autrice d'esso, si rizzasse la statua Equestre, come secero i Romani, ma che tutti i cuori loro fossero à lei, come altari facri dedicati. Ma sentiamo vn'altro caso non meno grande diquesto, ma forsi più proficuo alla Patria. Era stato Coriolano nobile Romano, sendosi fatto capo di leuare alla Plebe l'auttorità de i Tribuni, per restituire al Senato l'antico splendore, dalla stessa Plebe suriosamente cacciato, e sbandito da Roma, non hauendo voluto comparere, & obedire alla citatione del Tribuno. Sdegnato egliper questa causa. minacciado la Patria, si ritirò ne i Volsci, i quali, antichi Nemici de i Romani, erano stati anco di nuouo irritati, per fresca ingiuria, come che fos fero scacciatidalla Città, prohibito loro il fermarsià certi spettacoli, che in Roma si faccuano. Rissoluti per tanto alla vendetta, secero Capitano delle loro genti Coriolano. Egli che in colmo di fdegno, per l'effiglio, si viueua, voltosi contra Roma, prese in puoco tempo quasi tutte le Castella, e Città, che gli stanno all'intorno, e cominciò alla sontana ad assediare la stessa Città. Erano trà di loro discordi la Nobiltà, e la Plebe, ne si accordanano alla diffesa, e le cose caminanano à manisesta rouina, fendo tornati gli Ambasciatori, spediti à Coriolano, con mala risposta, nè hauendo più di loro ottenuto i Sacerdoti, che nei loro habiti più so-Icnni erano andati. Quando trouandosi la salute comune in tanta disperatione, fecero le Donne configlio trà di loro, e conclutero che andafse à Coriolano Vetturia sua Madre, e Volunnia la Moglie, per tentare, Si quam armis Viri defendere Vrbem non possent, mulieres precibus, lachrymisq; defenderent. Andò la Madre, accopagnata dalla Moglie, e da due figliu o-

18id. Si quàm armis Viri defendere Vrbem non possent, mulieres precibus, lachrymisq; defenderent. Andò la Madre, accopagnata dalla Moglie, e da due figliu oletti. Egli c'haueua sprezzatigli stessi Sacerdoti, staua con l'animo molto indurato alle lagritne seminili, nè voleua sentirle. Ma inteso poi, che srà quelle Donne, v'era sua Madre, e la Moglie, e i Figli, vt amens consternatus,

ab sede sua cum serret Matri obuia complexum; La savia Donna, rivolte le lagrime, e le preghiere in isdegnoso sembiante, lo ributtò da se dicendo, si-

Liu.li. 2 ne, priusquam complexum accipio, sciam, ad hostem, an ad filium accesserim, captina num ne in castris tuis sim. El'vna, el'altra lamentandos, e piangendo, tanto secro, che fregere tandem Virum, & complexus suos dimittit, ipseretro della disconsistante penemerite non sin la victà

ab Vrbe castra mouit. Ma in queste due tanto benemerite, non finì la pictà verso la Patria. Tutte le Matrone Romane volsero essere arollate in questo

questo ordine, perche douendo i Romani dare à i Galligran quantità di oro, com'erano couenuti, perche partissero dalla Città, che già haueuano presa, nè hauendone altroin pronto, che quello che per auanti era Liu. li.3 stato donato à Gione, & à gli altri Dei, A Matronis collatum acceperunt, vt sacro auro abstineretur, onde per questa loro pietà, Matronis gratia acta, honosq; additus, vt earum sicut Virorum, post mortem solemnis laudatio esset. Aggiongiamo à queste la pietà, e l'ardire incredibile delle Donne Sabine, le quali mentre combatteuano insieme i Romani, co'i Sabini, questi per ve dicare l'oltraggio fatto loro da quelli col ratto delle Donne, e quelli per diffendere se stessi, e mantenere le Moglie, esse dall'altra parte, crinis pafsis, seissa veste, victo malismuliebri pauore, ausa se intertela volantia inferre, ex transuerso impetu facto, dirimere infestas acies, e ricordarono à i combattenti, che non potcuano essere quelle armise no scelerate, poiche ammazzarebbero ò i Suoceri, ò i Cognati, ò i loro Mariti. Diche rimasti stupefatti i Capi de i due Esserciti, Silentium, & repentina sit quies, deinde ad fa- 1bid. dus faciendum Duces prodeunt, nec pacem modò, sed Ciuitatem vnam ex duabus fecerunt. Regnum consociant &c. Ma lasciata hormai la pietà, e verso i mariti, e verso la Patria, vediamo se i loro si troua brauura, e valore militare, ò se siano imbelli come lesingiamo noi, e prima misi sà inanzi con orgogliosa fronte, quasi minacciandomi Bunduica Inglese, la qualemal trattata dalla licentiosità de'soldati Romani, salì in tata rabbia, che solleuati tutti que' Popoli, e tiratili alle armi, se ne sece capo, e sù gli occhi dell'Esercito nemico, espugnò à viua forza due Città, venne poi al tempo di Nerone al fatto d'arme, nel quale si portò tanto valorosamente, che ne tagliò a pezzi ottanta millia di loro, strage da riporsi nel numero delle più memorabili pereosse, che mai riceuesse quella vittoriosa Natione. Que clades illata est à mulicre Populo Romano, vt maiore ignominia affice- Dio. 1.62 retur, & accioche non creda alcuno, che questo sia attribuito à lei, perche forsi succedesse la rotta sotto i suoi auspici, ma guidato l'Essercito da altri, è da sapersi, ch'ella su che sollenò, che eccitò, che persuasegli Inglesi à prender l'armi, ella chegli guidò, ella che gouernò, & amministrò la guerra, ella che ruppe, e fracassò l'Essercito Nemico, e che sia il vero sentansi le parole dell'Historico. Maximè verò excitauit, persuasitq; vt bellum ibid. cum Romanis gererent Bunduica Britannica famina, orta stirpe Regia, que non solum eis magna eum dignitate prafuit, sed etiam bellum omne administrauit, cuius animus virilis potius, qua muliebris erat. A questa succeda Candace Reina degli Etiopi, la quale al tempo di Augusto, quando sù nel suo maggior colmo l'Imperio, ardi d'irritare i Romani, edi scorrere, e di depredareil Paese loro. Sentali. Etiopes qui supra Æzyptum habitant, Duce Candace Regina, vsq; ad Vrbem Elephantinam, populando obuia quaq; progressi sut. Et à questa si può aggiongere Zenobia Reina dell'Oriente, che diede tanto da fare ad Aureliano Imperatore, che si può dire ch'egli colla forza del suo numeroso Esfercito non era bastante à debellarla, se quasi con-Zgiuratifi

Pl. Vopis. giuratisi a idani suoi gli stessi Dei, non gli hauessero porto il loro aiuto, in sure. Pugnatum est de summa rerum, contra Zenobiam apud Emessam magno certamine, cumq; Aureliani Equites satigati, iam penè discederent, ac terga darent, subitò vi numinis restituti sunt. Tanto che a vincerla non bastarono gli huomini soli, ma vi concorsero anco i Dei. E sotto Antonino Imperatore, es-

Dio.l.71 sendo seorsi i Germani sino in Italia, andato contra di loro Pertinace, che gli fracassò; Inter cadauera Barbarorum, corpora mulierum armata reperta sint. Ma si può pensare maggior brauura di quella, che mostrarono le Donne della Città di Salona? Era questa assediata da Ottauiano Augusto, e ristretta tanto, che quasi non poteuano tenersi più, quando le Dō-

Dio.1.42 ne (per parlare con le stesse parole dell' Historico) dimissis capillis, vostitu nigro induta, acceptis facibus, deniq; quam maxime terribili habitu composita, media noste ad castra oppugnantium accesserunt, metuq; exanimatis excubitoribus (quippe Demonum speciem illis exibebant) omnibus simul locis castrorums ignem iniecerunt, easq; post subsecuti Viri, multos eo tumultu excitatos, multos etiam dormientes occiderunt, ita & castra, & stationem Nauium quam Octavius tenebat, confestim occupauere. Et si può credere maggior ardire di questo? Perche donque giudicare, che fauolose siano le Camille, che vogliono essere le prime ad assalire l'Essercito?

Turne sin merito, si qua est fiducia forti,

Virgil.
Acn. 10.

Audeo, & Aeneadum promitto occurrere turma,

Solaq; Tyrrhenos equites ire obuia contra Me fine prima manu tentare pericula belli ; Tu pedes , ad muros fubfifte , & mænia ferua ,

E le Clorinde, che vogliono vscir sole ad abrusciar la Torre fabricata da' Christiani, per debellare Gierusalemme.

Iolà n'andrò con ferro, e face

inff.cat.

E la Torre arderò, vogl' io che questo Esfetto segua, il Ciel poi curi il resto.

Ebenche Narscte Eunuco s'ingegnasse di dissuaderla, per il pericolo grande à cui si esponena, ella nondimeno intrepida, benche per vn sogno satto la notte antecedente, douesse sbigottirs, stà salda nel proposito, e dice.

Nè per temenza lascierò (nè lice

3b idem ft.41. A magnanimo cuor ) l'impresa, ò l'armi, Non se la morte nel più sier sembiante, Che szomenti i mortali, hauessi inante.

O douerassi dubitare della bella, e pudica non meno che coraggiosa, e guerriera Gildippe, che ardì d'essere la prima che inuestisse il campo Egit tio, e vi se prodezze memorande? Odasi.

Thid. ca- Hor chi fù il primo feritor Christiano

to 21.st. Che facesse d'honor lodati acquisti?

Fosti Gildippe tù, che'l grande Hircano

Che

Che regnaua in Ormus, prima feristi, Tanto di gloria alla feminea mano Concesse il Cielo, e'l petto à lui paristi, Cade il trassito, e nel cader egli ode Dar gridando i Nemici al colpo lode .

Ma doue lascio io la più moderna Damoyselle d'Orleans? Di questa (e si pau. Em. sà pure, che non è fauola) che scacciò gli Inglesi, no solo dall'assedio del-Bonfin. la sua Patria, ma quasi da tutto il Regno, conduste a Rems il Rè Carlo & dig. »VI. adincoronarfi, e fece tante legnalate fattioni, e resterà il nome di lei memorabile per tutti i secoli, come lo saranno le Semiramidi, le Tomiri, le Marfisc, le Bradamanti, le Amazzoni, e molte altre, che per brenità si tralasciano, onde non accade à dubitare, che non fossero per riuscire bellicose le Donne, quando, alla militia si addestrassero, e che non ve ne siano state di samose nella guerra. Et però passatemo alla Constanza, mostrata da loro in eminenza, sino alla meraniglia, e prima ci viene alla memoria la serua di Ottauia, moglie di Nerone (di cui con molto torto della meritata lode, è da gli Historici tacciuto il nome) desideraua Nerone per godersi più liberamente Poppea, di cui era ardentemente inamorato, di ripudiare Ottauia sua prima Moglie, ma come che la pudicitia, & integrità di lei, non gli ne dassero alcuna occasione, così dalla difficoltà cresceua in lui via più il desiderio, e per ciò come empio cercò d'infamare Ottauia, quasi che si fosse data in preda à certo Eucero Alessandrino Musico, e sapendo la debbolezza feminile, non essere atta à resiste re longamente al dolore, prese le donne che la seruiuano, le diede à Tigellino, mostro di crudeltà, e di libidine, perche à forza di tormenti, facesse loro confessare la non sognata colpa della loro Signora. Molte violentate dall'accerbità del dolore, e forsi anco corrotte con larghe promesse, dissero qualche cosa contra la Patrona, in maniera però, che qua do non fosse stato il Giudice appassionato, hauerebbe di leggieri conosciuto, ch'erano state tormentate più, perche dicessero la bugia, che per cauarne la verità. Ma vna frà loro; che è quella di cui parliamo, generosa, e fedele alla sua Signora, non si lasciò vincere alla forza del tormeto, ma costante, rispose à quello infame di Tigillino. Castiora esse muliebria Tac.an. O Etania, qua os eius, Et à questa si può aggiongere la Liberta Epicari, la qua- 14. le sotto lo stesso Nerone imprigionata, come cosapeuole della congiura orditasi contra di lui, ratus muliebre corpus impar dolori, tormentis dilacerari Tacan, iubet, at illam non verbera, non ignes, non ira eò acrius torquentium, ne à fæmina 15. spernerentur, peruicere, quin obiecta denegaret, e con questa constanza haué. do passato il primo giorno, & essendo il seguente, per rinouare gli istessi, ò maggior tormenti, portata in letica (poiche hauendo fraccassate tutte le membra, non si regena più in piedi) canatasi vna fascia di seno, e legatala à guisa di laccio all'arco della lettica, vi mise dentro il collo, e fatto forza col pe so del corpo, ne trasse quel puoco di spirito, che v'era rima-

sto. Degna veraméte che il nostro A.vi facesse l'Elogio che segue. Clariore Ibid. exemplo Libertin i Mulier in tant a necessitate alienos, ac propè ignotos protegeudo cum ingenui, & Viri, & Equites Romani, Senatoresque in tantis tormentis, chariora quaque suorum pignorum proderent. A queste non per constanza di tormenti sensibili, ma per tolleranza didolore, di animo, e di cuore aggiongeremo vn'altra Arria, discendente dalla sopradetta, moglie di Trasca. Questa sendo stato sententiato il Marito alla morte dal Senato, volcua al tutto morirli in compagnia, ma pregata da lui, vt retineret vitam, fi-Tac.an. liseq; communi subsidium unicum non adimeret, sopportò costantemente al-16. tretanto di vedere à morire l'amato Conforte, poiche esso gli lo comandaua, quanto era pronta, e desiderosa di morir seco. Ma troppo gran torto faressimo alla Mogliedi Asdrubale, se non la nominassimo frà quelle celebri per la loro constanza. Erasi hormai Scipione impadronito di Cartagine, nè restaua altro da espugnare, che il Tempio d' Esculapio, nel quale erāfi fortificati Afdrubale, con molti Romani trasfugiti. E mētre si attendena da Scipione all'espugnatione di quello, il buon Asdruba-App. Ale. le, clam sugit ad Scipionem cum ramis olea Scipione, sattoselo sedere à i piede bello di, lo fece vedere à gli altri che ancora si diffendeuano: essi derestando, e punico. biastemando la viltà dell' huomo accesero il fuoco, e col Tepio, abbrusciarono anco se stessi, e mentre che si apparecchiaua il suoco, Questa gra donna, ornata quanto portaua la congiontura del tempo, si fece inazi à Scipione con due suoi figliu oli, e disse. Tibi quidem Romane, Du sint propity, Ibid. qui iure belli vteris, ab hoc autem Asdrubale, Patria, sacrorum, Mei, Filiorumq; proditore, genij Carthagines, tuq; cum eis panas exigant. Poi riuoltafi al Marito Asdrubaledisse. Perfide effaminatisfine virorum omnium, me quidem, & Ibid. hos filios meos hic ignis sepeliet, tu verò ad quem triumphum seruaris? Dux magnæ Carthaginis? Quas non pænas dabis huic, cui nunc supplex assides ? e dopo hauergli rinfacciato tutto ciò sugulauit filios, coniecita; in ignem, & se ipsam insuper. La quale rissolutione sora forsi convenuta più al marito, che à lei. Ma forsi è stata sola questa gran Donna à mostrare gran constanza? Sentafi. Mentre Bruto perseguitana i Popoli della Galicia, che à imitatione di Viriato infestauano la Spagna, Mulieres quoq; qua cum suis Viris ve-Ibid. de nerant in bellum, cum issaem trucidabantur tantamq; constantiam præse se ferebat, bellis Hi pt ne verbum quidem, dum iugularentur pronunciarent. Nella ruina di Metulia Ibio. de Città di Schiauonia, fatta da i Romani, Plurima Mulierum, se ipsas, filiosq; bellis 11- interemere, quadam natos viuos deferentes iniecere igni. Quando Annibale afsediana Sagunto, dopò hauere que' Cirtadini longamente, & ostrinataliricis. mente sossenuto l'assedio, ridotti à tanta carestia delle cose necessarie, che non poteuano più tenerfi, fatto vno sforzo vicirono à combattere, e be che tagliassero à pezzi moltide gliassedianti, e facessero prodezze incre-

16id. de dibili, nodimeno essendo in puochi, vi restarono finalmente tutti morti. bellis Hi Quorum strage ex Vrbis menibus conspecta mulierum alie se se ex tectis precipispan. tare, alie laqueo vitam sinire, pars prius suis occisis natis, sibi necem inferre. Dal-

10

le quali cose, perche si può argomentare che non manca la costanza alle Donne, parleremo alquanto della modestia, nella quale come infigni ci si fanno à primo incôtro inanzi le due Auguste, Galeria, e Sestilia, moglie,e Madre di Vitellio Imperatore, delle quali così scriue il nostro A. Triaria (che era donna feroce, e cognata di Vitellio, e che volse che fosse Tac, b, z, a mmazzato Dolabella) licentiam, modestum è proximo exemplum onerabat Galeria Imperatoris V xor, no minax tristibus, & pari probitate Mater Vitelliorum Sextilia, antiqui moris, que nec vllis postea fortune illecebris, aut ambitu Ciuitatis in gaudium enicta, domus sue tantum aduersa sensit. Et à queste accopagneremo ducaltrepure Auguste, cioè la Moglie, e la sorella di Traia-plin, in no. Di quella dice il Panegirista. Quam modica cultu, quam parca comitatu, pan. quam civilis insessu. Di questa; In illa tua simplicitas, tua veritas, tuus candor agnoscitur, e l'vna, e l'altra mostrò poi d'essere veramente modestissima, ibid. quando rifiutarono l'offerto Titolo d'Auguste. Quod plus esse in eo indicabant, si vxor, & soror tua (cioè di Traiano) quam si Augusta dicerentur. Si può vedere in fomma auttorità, e licenza, maggior modestia? Ma se cercheremo la pietà, & doue meglio compare che nelle Donne? Delle Germanediceil nostro A., che i loro figli, & li Mariti, dopò la battaglia, Ad Ma. Tac. de tres, ad coninges vulnera ferunt, nec ille numerare, aut exugere plagas pauent. Perdonò Hipermestra la vita, ad onta del Padre crudele, fatta di lui pietofa, à Linco.

Clausa domo teneor, granibusque coercita vinclis Est mibi supplici causa, fuisse piam.

Quod manus extimuit ingulo demittere ferrum

Sum rea, landarer si scelus ausa forem. Esse ream prostat, quam sic placuisse Parenti. Non piget immunes cædis habere manus.

Etanto più era costei, che se bene il Padre la trattaua male, gli minacciaua la morte, ad ogni modo protestaua di non pentirsi, e che la crudeltà del Padre non le farebbe mai cangiar parere.

Non tamen, vt dicant morientia, panitet, oro Efficiet : non est , quàm piget esse piam .

Gran segno, & essempio di pietà, diede parimente Servilia figlia di Sorano. Coster vedendo accusato il Padre, che hauesse mal gouernata l'Asia, della quale era Proconfole, ricorfe à i Maghi, e loro donò quatità di danaro, per consultare, se il Padresi fora saluato dalle accuse, se la Casa fua si fora conseruata, e se piegheuole fora stato al perdono, ò seucro alla pena Nerone, & il Senato. Risaputasi la cosa, sù accusata e perche no si poteua persuadere al Senato, che il ricorso à i Maghi, non fosse seguito di confenso anco del Padre, del cui interesse principalmente si trattaua, fecero comune la colpa, & entrambi furono sopra di ciò chiamati à redere ragione. Confusa la buona figlia, & addolorata, ac ne Patrem quide Tuc.a. 16 intuens, cuius onerasse pericula videbatur, non solo non cercò di sgranare se

Ouid.ix

ep.

Ibid.

fteisa,

stessa, ma tirando tutta la colpa in se stessa, procurò di sgrauare à tutto Ibid. sno potere il Padre; Nullos inquiens impios Deos, nullas deuotiones, nec aliud infelicibus precibus inuocaui, quàm ot hunc optimum Patrem, tu Casar, & vos Patres servaretis incolumem. Eperche questo forsi non bastana, soggionse. Ibid. Nescit tamen miserrimus Pater, & si crimen est, sola deliqui, onde il Padre cominciò ad esclamare, Nimia tantum pietatis ream, separarent à se, quameunq; fortem subiret. Nel qual fatto, no meno il paterno amore, che la pietà della figlia risplende, e tanto cibasti per la pietà. Della sortezza, e grandezza d'animo hanno pure dato manifesto segno le Donne Germane, dice il Tre. de nostro A. Memoria proditur, quosdam avies inclinatas, iam, & labantes, à sumor. Ger. minis restitutas constantia pracum, & obiettu pettorum. Hauendo Ciro alienatii Persiani da Astiage Rè, su poi rotto in battaglia. I Persiani cercauano di faluarfi dentro la Città loro, ma perche così correua pericolo, che con esti non entrassero anco i Vincitori, le Donne vscite dalla Città à quella parte verso la quale si faceua la suga, alzatisi ipanni d'a-Plut, de l'anti, cominciarono adesclamare. Quo sugitis omnium bominum pessipir.mul. mi? Non quidem fuga, hac penetrare potestis, unde exiuistis. Per il quale spettacolo, e rampogna, vergognatili i Persiani, Conuersi sunt, & instaurata Ibid. pugna, hostes funderunt. Mentre Pompco faccua la guerra, contra Mitridate, e che i Rè de gli Albani, e de gli Hiberi gli tesero insidie, e ch'egli tagliò à pezzi la maggior parte delle loro genti, Multa inter captinos 18-App. Ale. uenta sunt mulieres, non minora passa quam viri vulnera. Ma per mostrare de bello cheanco l'età à noi più vicina hà prodotte Donne di grand' animo, e di Michrid. fortezza fingolare, è da sapere che hauendo Maometto Secondo l'anno del 1474. mossa guerra à Venetiani, & assalita con sforzo di gran-Aen. Sil. de armata l'Ifola di Mitilene, inuesti Coccino, Castello assai riguardecap.74. uole, e forte. Quiui fieramente combattendos, fii ammazzato il Padre Alea. ad vna Vergine nomata Marulla. Questa visto à cadere il Padre, presala spada, e lo scudo paterno, menò le mani con tanta brauura, che rimise il cuore, el'ardire ne i suoi, chegià stauano per cedere, e cacciò dall' oppugnatione i Nemici, ch'erano per salire le mura, nel qual fatto, non sò se fosse maggiore ò l'ardire di questa Vergine, ò la grandezza d'animo, poi che non si spauentò per la morte del Padre, non si diede à versare inutili lagrime, ma volfe con la gloriofa destra, e vendicare la morte del Padre col sanguede'Nemici, e saluarela Patria colla sua brauura, dando animo con la sua intrepidezza à gli spauentati suoi Cittadini. Fù questa generosa Vergine riconoscinta con doni da Antonio Loredano Generale dell'armata Veneta, ma non con la generofità de'Romani, chegli hauerebbero eretto statone, e trosci. Etanto basti per la fortezza. Diciamo qualche cosa della santità. Delle Donne Germane parlando il nostro A. Tac. de dice.Inesse sanctum aliquid, o providum putant, nec aut consilia earum asperna-

Mache diremo delle Vestali? Di quanta santità surono esse? Il nostro

mer. Ger. turzaut responsa negligunt, & apud plerosq; quadam earum, loco numinu habita.

A.di-

A. dice di Occia Vestale, chemori sotto Tiberio; Qua septem & quinqua- Tas.a.2. gint a per annos summa sanctimonia Vestalibus sacris præsederat. Queste veglianano alla custodia del fuoco eterno, che con tanta cura era guardato, cie. de che per prodigio reputauasi, se si fosse estinto: Virginesq; Vestales in Vrbe legi. custodiunto ignem foci publici sempiternum, e perciò alcuno di loro inanzi al simolacro di Vesta erano sempre deste, & oranano.

Et vos Virginea lucentes semper in ara: Laomedonte & Troiana altaria flamma.

Sil. Ital.

E per ciò erano in tanta riputatione appresso i Romani, che haucuano loro affidato il più caro pegno dell' Imperio c'hauessero, onde Camillo nella sua oratione; Quid de eternis Veste ignibus signoq; quod Imperij pignus, Liuli.5. custodia eius Templitenetur, loquar? Hauenano facoltà di testare, menauano vno alabardire inazi, haueuano proprio, & assignato luogo nel Thea tro, andauano fempre in carozza, portauano veste di porpora, era loro assegnato publico stipendio, e poderi, e tanto conto si faccua delle loro preghiere, che era stimato eccesso il non essaudirle, onde il Padre dell', eloqueuza. Superbum sit, eius (cioè d'vna Vestale, che era sorella di Fonteio, per il quale haucua pregato) obsecrationem repudiare, cuius precessi Cic. pro Dij aspernarentur, bac salua esse non possent, da che si può argometare i quale opinione di fantità, & in che riputatione fossero tenute. Tralascio volentieri di parlare di quelle, che con la fantità loro, hauno illustrata la Religione nostra, perche non vorrei meschiare le sacre, con le prosane cose, mà da queste che si sono dette credo che appaia la santità (in quel fenso però che la prendeuano gli antichi) delle Donne. Andiamo hora alla Prudenza. Et che rari essempi d'essa, Dio buono ci occorrono? Et che ci pare di Linia moglie di Augusto, che tola seppe tronare il modo, con cui potesse assicurare la vita propria il Marito? Sentassil suo consiglio. Seneritate nihil ad huc profecisti, nunc tenta, quomodo tibi cedat clemetia. Senec. de Ignosce & c.e ne segui, che perdonato ad alcuni congiurati, quasi che gli clem.lib. altri si vergognassero di voler offendere quel Prencipe, che faluaua la vita à quelliistessi, c'haueuano cotra la sua cospirato, egli visse il resto della sua vita tranquilissimo, e tanto sicuro, che caminaua senzaguardia, che non haucua mai potuto ottenere prima che con Liuia si consigliasse, Et nullis amplius insidijs ab vilo petitus est. E con qual prudenza si portò sen ibid. poi dopò la morte di Augusto, per assicurare la successione di Tiberio; Acribus namque custodijs, domum & vias sepserat Livia, lætig; interdum nuncij Tac, an, x vulgabantur, donec provisis qua tempus monebat, simul excessisse Augustum, & rerum potiri Neronem, fama eadem tulit. A questa grande Imperatrice potiamo acoppiare vna gran Reina, che su Fillide moglie di Demetrio, e figlia d' Antipatro, che gouernò mentre viueua Alessandro, e dopo la sua morte, la Macedonia, e la Grecia. Questa su dotata di tanta prudeza, che suo Padre, quel gran praticone ne igouerni, e negrandi affari, Lipsia Consilia ab ea petebat, & audiebat. Maritata poscia con Demetrio, huomo nu.

Ibidem.

più inclinato à i vitij, che alle virtù; mira temperie Maritu flettebat, regebat, calumnias supprimebat, ir as mitigabat, iusta, & bonesta inscrebat, iam populi verè Mater, tenusiorum filias, dotibus datis elocabat? afflictos à fortuna relevabat, bonos prouehebat. Quid apud milites, saluo pudore sæmineo, & issese miscebat, alloquebatur, erigebat, tanta auctoritate, er gratia, ot sola tumultuantes represserit, or in seditione lapsos renovarit. Si può far più dalla più saggia testa, che mai gouernasse Stati; Ma sentasi anco vn' altro essempio di somma prudenza Donnesca. Erano calatiin Italia li Popoli Celti, e s'erano impoderati d'vna parte d'essa, quando trà di loro nacque gnerra civile, & implacabile, e si venne alle armi. Le loro Donne cacciatesi frà i combatteti,e resessarbitre delle loro reciproche differenze, così destramente si portarono, e tanto giustamente giudicarono, che rotti gli odij, dissipate le nemicitie, risorse di nuouo, e si consolidò trà que' Popoli, e quelle famiglie l'antica beneuoléza, & amicitia, onde come grati di così fegnalato beneficio, decretarono che nell'auuenire, nelle più grani, & importanti confulte della guerra, e della pace, fossero chiamate le donne, e che este, decidestero le liti, estabilissero la pace, onde votendo essi collegarsi con Annibale, fecero trà gli altri questo Capitolo. Si Celta haberent quo nomine Carthaginenses accusarent, indicium fore Carthaginiensium Ducum, ac Præfectorum in Hispania, si verò Carthaginienses Celthis aliquid obijcerent, causa cognitionem suturam penes Celtarum Mulieres. Ma non si deue tacere la molta prudenza di Hortensia Matrona Romana la quale essendo flate da i Triumuiri proscritte mille, e quatrocento Donne, accioche si publicassero i loro beni per connertirli in vso della guerra, congregate tut te le proscritte, propose loro, che si procurasse prima, che le Parenti de i Triumuiri, pregassero per loro, ma essendo state ributtate dall'ingrésso del Senato da Fuluia moglie di Marc'Antonio, passando per la piazza per mezzo il Popolo arrivarono al Tribunale de i Triumuiri, e questa Hortensia orò à nome di tutte con tanta prudenza, & eloquenza, che App. Ale. non ostate che, ipsius verba Triumuiri moleste tulissent, de numero M.CCCC. tantum quadringentarum bona vt censerentur, proscripta sunt. Dalle quali cofesipuò conoscere, che alle donne non manca giudicio, e prudenza anco nelle imprese grandi. Ma perche il maggior attacco che si dia alle Dōne, è quello dell'impudicitia, for si perche pare che la fragilità del fesso le renda facili al lasciarsi corrompere, troueremo nondimeno se legeremo le historie, essempi di tanta continenza in loro, che potremo concludere, che à gran torto sono intorno à ciò infamate. E dicamifi di gra tia. Qual donna pregò mai alcun'huomo? E quale non fù follecitata, e flimolata da noi? Noi donque le facciamo co le nostre lusinghe, co'i larghi donațiui, e con l'ostinata seruitu impudiche, e però con grande inginstitia addosfiamo loro quella vergogna, & infamia, e quella colpa, douerebbe toccare à noi, e che ciò sia il vero, consideriamo attentamete il caso di Lucretia Romana. Contendeuano insieme Tarquinio, e Collatino,

-

de bello cin. li.A.

Collatino, quale delle loro Mogli fosse più virtuosa. Ciascuno comeda ua la sua. Vegono à termine di vederne la proua, e rissoluono di preder ne argometo,e di formare il giudicio da qllo, i che ciascuna di loro, andandoui esti improvisamente, si tronassero occupate. Sagliono à cavallo. Vanno prima à Roma, indi à Collatia. Et Lucretiam haud quaquam, vt Regias Nurus, quas in conuinio luxuque cum aqualibus viderant tempus terentes, sed nocte sera deditam lana, inter lucrubrantes ancillas, in medio adium sedentem inuenerunt. E come l'hauerla trouata tanto virtuosamente occuputa, la rendesse senza alcun dubio vincitrice della contesa, e degna del titolo d'essere stimata più virtuosa della moglie di Tarquinio, così incapricciò in maniera, & accese nell'amor suo lo sfrenato Giouane, che scordatosi l'amicitia c'hauena con Collatino, andò senza saputa di lui, che si trouaua all'Esfercito, à Collatia, e riceuuto in casa cortesemente dalla Moglie, e la notte prese il pugnale, l'assalì al letto, dicendogli che tacesse, altrimente l'ammazzarebbe, poi con lusinghe, preghiere, e promesse, s'ingegnò di placar l'animo della casta Donna, ma accorgendos. che s'affaticaua in darno, e che la paura della morte non la rendeua meno pudica, minacciò d'ammazzarla, e seco vn suo vile famiglio, che gli metterebbe à cato ignudo, accioche si giudicasse, e fosse creduto, che per adulterio infame gli fosse stata tolta la vita. Onde ella vedendo che ad ogni modo doucua lasciarni l'honore, stimò minor male l'essere secretamente rea, che publicamente infame Mà per mostrare che l'errore era stato sforzato, e che se bene era stato violato il corpo, l'animo però erasi conservato pudico, spedì subito messi à chiamare il Padre, & il Marito in diligeza con ordine che venissero co'i più propinqui, e sedeli Parenti, & Amici, per vno attroce accidete occorlo. Andarono subito, e trouarono la buona Donna tutta mesta, squalida, e sconsolata, in mezzo la stanza, che all'apparir loro proruppe in pianto, e chiedendo il Marito, se falue erano le cose. Ella con lagrime di sangue. E come ? disse, Quid enim Ibid. salui est mulieri, amissa pudicitia? E raccontato il caso, se bene essi la confortauano dicendo, Mentem peccare non corpus, & vnde consilium abfuerit, 1bid. culpam abese; nondimeno no appagandosi della ragione, Vos (disse) videritis quid illi debeatur, ego me etsi peccato absoluo, supplicio non libero, nec vl la deinde impudica, Lucretia exemplo non viuet, e così dicendo, cultrum, quem Ibid. sub veste abditum habebat, eum in corde desigit, prolapsaq; in vulnus moribunda cecidit. Hora in questo fatto, di cui fu la colpa? Della misera Donna, che violetata peccò, e volse poscia lauar la macchia, se pur visti, col proprio fangue, ò di quel scelerato di Tarquinio, che violando le leggi sacre dell' hospicio, e dell'amicitia la sforzò, e violentò con doppia forza à codescenderli? Ma quante Donne si hanno più tosto lasciate ammazzare, che acconsentire alle sfrenate voglie de gli incontinenti, e dissoluti huomini? Quante hanno esclamato.

Abi che fiamma del Cielo auzi in me scenda

Gof. c. 4.

Santa

Lindib

Ouid, in

ep.

Santa honestà; ch' io le tue leggi offenda? O quante non curando rimbrotti, ò rimproueri di crudeltà hanno saputo rispondere.

Ruftica fun sanè dum non oblita pudoris,

Dumque tenor vitæ sit sine labe meæ? Et onde nasce, che tutte le carte dei Poetinon contengono quasi altro che lamenti della crudeltà delle Donne loro? Questo è pur segno, che non sono tanto pieghenoli, quanto con le nostre maldicenze le facciamo noi, eche è maggiore la loro honestà, che la nostra rabbia. E le tante Verginelle, che per conservare la loro Castità, e per presentarsi à Dio immacolate, e fenza macchia, hanno sparso il loro virginale, e puro san gue, nonbastano sole à confonderci, tauto sono elleno innumerabili? Donque lasciamo di tanto vituperare le pouere Done anco per questo rispetto, e passiamo à vedere se ci agguagliano nelle scienze speculatine, e se l'intelletto loro sia capacedelle arti liberali, e per dimostrarmi che si possa, e debbia tenere la parte affermatina, mi si sà inanzi la dotta, & amorofa Safo, la quale così canta di se stessa.

At mihi Pegasides blandissima carmina dictant Quik. in Iam canitus toto nomen in Orbe meum. Nec plus Alcarus confors, patrixq; lirxq;

Laudis habet, quamuis grandius ille sonet.

A questa metteremo appresto quella Theano, che come raccota Suida, fù Filosofa eccellentissima, e che scrisse molti libri, E Corinna Thebana, Clemens chevinse cinque volte nell'arringo del poetare Pindaro. Edi Theano Al.1. Str. Crotoniata riferisce Didimo. Prima ex mulieribus fuisse philosophata apud Grecos, & edidisse Poemata. E Platone attesta, che Aspasia moglie, e Mac-Didimas stra di Pericle su illustre, e famosa ne gli studij Filosofici. E Diotima, di Plato in Simp. cui non hà vergogna Socrate à chiamarti Discepolo sù allieua di questa. Enella Città d'Alessandria fù vna Dona nomata Hipatia, figlia di Theo ne Filosofo, che tanto s'aprofittò nella Disciplina del Padre, Vt non solu temporis sui, veru etiam eorum qui antea extitissent Philosophos superarit, adeo Niceph. vt in Platonica Schola à Plotino deducta successerit. Ma sia per sugello di que Calift. li. ste virtuose Atenai figlia di Leontio Filosofo Atenicse. Questa ammacstrata in tutte le Discipline liberali, nella Filosofia, e nelle Matematiche,

figliu oli Elio, e Valerio, dicendo ch'era fufficiente retaggio della figlia la gratia, che mediante la sua virtù, & intelligeza s' acquisterebbe appresso 161. c.23. tutti, il che à punto si verissicò; Percioche andata à Pulcheria sorella di Theodosio Imperatore, per lamentarsi dell' ingiuria che pretendeua di riceuere da i fratelli, per essere esclusa dall'heredità paterna, trattò il negotio con tanta prudenza, e destrezza, e con maniera cosigraue, e soaue, che meranigliatasi Pulcheria, del suo valore, gli persuase prima à farsi Christiana, e procurò, dopò la instruttione necessaria, che fosse, da At-

tico

fù disheredata dal Padre, per lasciar più commodi di sacoltà i due suoi

tico Vescouo battezzata, impostogli il nome di Eudocia, Indi se la sece figlia addottiua, poi la diede al fratello Theodofio per moglie, dal quale riceunti figli, esfrà essi vna femina nomata anch' essa Eudocia, che su poi maritata à Valeriano Imperatore, fece voto d'andare à visitare iluo ghi santi di Gerusalëme, one lasciò molte memorie della sua pietà, e con questa occasione dirò la pietà essere partieolar dote, e prerogariua delle Donne, e che conforme al detto dell'Ecclefiastico. Timor Domini cum electis faminis graditur, e che per ciò la Sata Chiefa honora quel fesso, col riguardeuole Titolo dideuoto, e per questa deuotione hà Dio benedetto fauorito molte Done, oltre la santità, anco dello spirito di Profetia, & oltre Anna, & Elifabetta, famose nel Vangelio, leggiamo anco trà i Gentili le Sibille, che predissero la venuta di Christo tante volte.

Vltima Cumai venit iam carminis atas Magnus ab integro feclorum nafcitur ordo 🔊 Iam redit , & Virgo , redeunt Saturnia Regna , Iam noua progenies Calo demittitur alto.

Seadonque (per finire questa Consideratione) le Donne, enell'essere amanti de i Mariti, e della Patria, e nell'effere guerriere, & valorofe nelle armi, costanti, fedeli, taciturne anco ne i tormenti, modeste, pietose, forti, d'animo grande, egenerose, sante, prudenti, pudiche, scientiate, pie, deuote, dotatedi spirito profetico, & in altre virtii si possono vguagliare à gli huomini, perche allacciando sela noi, subito che si parla di Dona, oltre al pretendere d'esfère loro in ogni cosa superiori, cerchiamo anco occasione d'infamarle? con dar loro mille attacchi, e parlandone come di cola immonda, & imperfetta? Troppo grantorto si falloro, & però raffreninsi le lingue dalle dicacità, e trattenghinsi le penne dallo scriuere imposture contra le pouere Donne, quando non per altro, per questo solo, che niuno huomo sarebbe al Mondo senza loro, e per-

Cedere maiori, virtutis fama secunda est. Illa grauis palma est, quam minor hostis habet.

che, si come

Martil. 2

Vir. Egl.

## CONSIDERATIONE

Simul Segestes ipse ingens visus & memoria bona societatis impanidus.

Iuna cosa rende l' huomopiù ardito, epiù baldanzoso, ò più lieto, e più sicuro che il sapered'hauer coseruato il diritto, le l'honesto, e di non esser reo nell'humana società di alcuno macamento, ò colpa, e questa è la causa che, Sapiens nunquam sine gaudio est, & gaudium hoc non nascitur, nistex virtutum conscientia, si come per lo contrario, quelli che operano male, non possono se non vinere Sen.ep. in continuo timore, & adeo in latebras refugiunt, vt putent in turbido effe, 34.

quicquid in luce est, e come quei prigioni che stano aspertando d'esser fatti morire, se bene vinessero nelle maggiori delitie del Mondo, ad egni modo farebbe la vita loro infelicissima, così quelli che sono dalla conscienza tormentati, viuono in continua pena, e timore, e possono esclamare.

Haù quantum pæna misero mens conscia donat Inc. Far.

116.3. E la causa è, perche

Conscia mens, vt cuiq; sua est, ita concipit intra: Ouid.Fa Pettora pro fatto (pemque , metumq; suo. ft.li.I.

E però deuesi hauer auanti gli occhi, in ogni sorte di contratto, ò sia d'amicitia, ò di lega, ò di confederatione, e breuemente in ogni negotio ilgiusto, e l'honesto, e caminare per la via Regia della Giustitia, perche questo sarà quel

- Murus abeneus efto Morat.li. Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa. 4. ep.1.

Evenga poi qual si sia accidente, od'infortunio, l'huomo starà sempre imperturbato, sempre franco, senza timore, come qui si vede essere occorso à Segeste, il quale collegatosi co' i Romani, haueua caminato con essi, con le leggi della buona amicitia, e però venuto nelle mani di Germanico, erat impanidus. Così intrepido fü Scipione, mentre citato dal Tribuno à render conto delle spoglie di Antioco, come che fosse sospetto di hauere defraudato l'errario, e sapedo di non estersi in ciò im brattate le mani, non fi curò di (colparfi, ma bastandogli per mille testiplut, ja moni la buona conscienza, in vece di rispondere alle accuse; Meminisinquit ) Quirices, me tali die de Panis , & de Annibale egregiam Victoriam consecutum. Quamobrem postpositis litibus, binc eundum in Capitolium censeo, pt pro Republica felicissimè gesta, divino Numini gravias agamus. E seguitato da tutto il Popolo, salì il Campidoglio, econfuse il Tribuno, che su la sciato folo co'fuoi Ministri, tanta forza haue la buona conscienza, che confode i Nemici, rallegra gli amici, e consola chi la possiede in modo, che vine senza timore, e perturbatione, & in ferma, e sicura tranquillità.

### CONSIDERATIONE

Amicos, inimicosque ex vestris viilitatibus delegi.

E era vero quello, di che fi daua vanto Segeste, bisogna concludere ch'egli fosse huomo da bene, perche mostraua d'amare, e di stimar più l'vtilità de gli amici, che la propria, perche, constatissima, ac stabilissima, & honestissima que inest probis amicitia, co-

2. ca.12. me che sia figlia della Virtu, & Virtus incomutabilis, & qua per eam conciliatur amicitia, constantissima est, non è da meranigliare, s'egli è si mostrasse constante in conservare, e sedele nell'essercitare l'amicitia co'Roma-

Arift.ma g.mor.li.

Scip.

ni. Quelle amicitie, nelle quali i cotraheti non guardano ad altro che al proprio commodo, non sono durcuoli, facilmete, e presto si disciogliono. Qui se spectat, & propter boc ad amicitiam venit male cogitat, quemadmodu sen.ep.o capit, sic desinet, e la ragione è, perche sono simili à quelle, che si contrahono per piacere, e si come, Voluptate conciliati, non rette virtutem quarunt, Arif. 12neq; enim comitatur voluptatem, & commodum aliquod virtus, e ne seguita co cirato poi che mancando il fondamento stabile, facilmente cadono, e che cessato il piacere, cessa altresì l'amicitia, così quelle che non mirano ad altro che alla propria vtilità, riescono molto fragili, e di puoca durata. Qui cau sa vtilitatis assumptus est, tamdiù placebit, quamdiù vtilis suerit, e però vedia- sen. vbi mo, che le amicitie de'Prencipi rare volte durano longamente, perche si supra. come l'interesse le ordisce, così cessato quello, ò mutata faccia, e che maggiore appaia con altri, si volta bandiera, romponsi co'primi, e si riffringono con questi, e mertano più tosto titolo di negotio, che di amicitia. La vera è quella, che fondata, come habbiamo detto, nella Virtù, manco stima il suo commodo, che quello dell'amico: maco gli interessi proprij, che quelli d'altri: che nelle sciagure, & infortunij non l'abbandona e che bisognado mette à rischio, & in pericolo la propria vita per lui. Ad hoc amicum paro, vt habeam pro quo mori possim, vt habeam quem in exilium sequar, enius morti me opponam, & impedam. Le amicitie doque fondate nella soda base della virtu, durano eterne, non sono di leggieri comosse, à sopraffate dall'empito dell'interesse à dal vento dell'vtile proprio, cessano in esse tutti li sospetti, e tutte le ombre, tratta l'amico coll' altro amico, come con vn'altro se stesso, niente gli cela, niete gli ascode, tutto gli scuopre, tutto gli sà palese, crede à lui come à se, e gode quel più soque frutto dell'amicitia, che è la vera confidenza, e chi non arriua à questa, ne saprà mai che cosa sia l'hauere un buono amico, ne conoscerà le dolcezze dell'amicitia, Si aliquem existimas amicum, cui non tantunde Sen.ep.3 credit, quantum tibi, vehementer erras, & non satis nosti vim vera amicitia. Egli è ben vero, che nel fare la scelta de gli amici, no bisogna correre alla cieca, ma, Post amicitia credendu, ante amicitia iudicadu. E perciò molto cautamente, e prudentemente si deue caminare nella elettione, e non si hà 161d. da precipitare in molti. Improborum enim necessitudines paruo momento pereunt, bon orum autem amicitias nulla veporis delcuerit longinquitas. Facciasi do. 150c. ad que la scelta de buoni, e stabilita che sia l'amicitia, si conserui, si fomenti Demon. con quelli vffici, chegli feruono per cibo, e mantenimento, e presuppogasi, che tanto importi la conseruatione dell'amico, quanto la propria, perche essendo egli vn'altro noi,ò come vogliono altri, custode dell'ani mo nostro, non può egli cadere senza nostra rouina, nè mancare senza nostra grauissima perdita. Con questo fondamento di fare sempre gra capitale, e molta stima degli amici, e confederati loro, i Romani, che surono sauissimi huomini, acquistarono con tanta fama della loro bontà, così vasto Imperio, perche non gli abbandonauano nell eloro neces-

sità, e stimauano la conservatione loro, come mantenimento proprio, & hauendo diffefo, e protetti molti, ne seguiua ch'essi ancora erano co' loro aiuti foccorsi nelle occasioni, e ne i bisogni, e così i Romani faceua no bene i fatti loro, e però à loro imitatione seruinsi gli amici ne i biso-160. in gni, con ogni prontezza. Nihil enim suauius, vel vtilius, quam sideles simul, & ep.ad Ph vtiles amicos, parare beneficijs.

#### CCLII. CONSIDERATIONE

Proditores etiam is quos anteponunt, inuisi sunt.

Il nome di traditore tanto odioso, etanto abomineuole, che l'humana società, in sentirlo solamente, pare che si conturbi, si raccapricci, esi inorridisca tutta, e che non se gli possa rammemorare cosa più detestabile, e più contraria alla fua natura. Nihil enim scelestius Proditore, nil turpius sol vi -

Frac. Pe trarc.di- det, culus obscenitas tanta est, vt & qui artificio eius egent (che è quello che al.s. qui dice Segeste) execrentur artificem, o qui caterorum scelerum famam qua-

runt, huius infamiam reformident, e perciò interrogato Filippo Rè di Mace-Stob.fer. donia quali ò più amasse, ò più odiasse, rispose. Prodituros quidem in primis amo, eos verò qui iam prodiderunt odi maxime. E ben veramente mertano questi tartarei Mostri d'essere abominati, non che odiati, perche no sono al Mondo per altro, che per nuocere. E qual essercito, qual fortezza, ò Città si può loro assidare ? Qual Rocca, benche ben munita, può esser sicura dalla perfidia loro? Qual consiglio si può, che non sia pernicioso da loro aspettare? Qual potenza è sufficiente à dessendersi sì, che non resti da queste mortifere pesti abbassata, coculcata, & annieli ilata? Quale Imperio, perleloro trame non è rouinato?

Heu heu quam breuibus pereunt ingentia causis, Imperium, tanto quesitum sanguine, tanto Seruatum, quod mille Ducum peperere labores, Quod tantis Romana manus contexuit annis Proditor unus, iners, augusto tempore pertit.

Tanto può la maluagità d'vn empio traditore. Epure non osfante la Vedi Ap bruttezza, e detestatione di così scelerato essercitio, non si troua forsi p. Aless. eccessopiù frequente de i tradimenti, e chi attentamente hauerà lette le de bello historie, dirà ch' io dico il vero, vedendosi in essemoltigran Rè, e Prenein. li.4. cipi essere stati da i tradimenti abbassati, hauer perduti i Regni, gli Stati, il Padre non essere stato sicuro dal Figlio, il Figlio dal Padre, il Fratello, dal Fratello, il Nipote, dal Zio, questo da quello, hauerà con horrore ve duti tanti Parricidij, täti alsaslinij tutti cagionatida gli empi traditori, da quali perche è molto difficile il guardarii, sarà bene l'andar inuestigando quante forti di traditori fi tronino, e confiderata la natura loro,

cerca-

ilip.

Class. de 2. Ruff. cons.

Sil. Ital.

de bello

pun.1.13.

cercare que'rimedij, che ci può insegnare la prudenza per potersi riparare dalle loro fraudi, & astutic. Quattro sorti donque d'huomini, crediamo, che facilmente cadano in questo brutto vitio del tradimento. E per li primi metteremo gli auari, i quali da quella fame infame dell'oro strascinati, si trouano pronti ad ogni sceleraggine, & vbi magnitudo que-taca. It stuum spetatur, raro sides integra. Fù, per ingordigia dell'oro, dalla Vergine vedi Lia Tarpeia tradito il Campidoglio, tradito il Padre, che n'era custode, e tra-uio tib. I dita la Patria.

————— Hostibus arcem Virgo (immane nefas) adamato prodidit auro Tarpeia, & pattis reserauit claustra Sabinis.

Il Rè di Tracia, per ingordigia d'assorbirsi l'oro, che seco haueua portato Polidoro, siglio di Priamo, che in casa sua, come in sicuro, era stato dal Padre mandato ad alleuarsi, violate le sante leggi dell'hospitalità, l'ammazzò

Polidorum obtruncat, & auro Virgil.
Vi potitur . Quid non mortalia pettora cogis Aen.h.3.

Auri sacra fames? Bernandino di Corte per l'infame prezzo di ducento cinquanta libre d'oro tradi a i Francesi in pochi giorni il Castello di Milano, affidatogli Guic.l.4. nelle mani dal suo Signore, che l'antepose alla fede del proprio fratello.Ma che più ? il maggior traditore che mai sia stato, non sù egli strascinato dall'auaritia à tradire il suo Maestro, e Signore ? Quid vultis mihi Matt. 25 dare, & ego eum vobis tradam? Diccua quel scelerato di Giuda. Eperche l'ingordigia di questi tali è inesplebile, ne segue, che facili siano a restar corrotti coll'oro, nè può tanto donar loro il Prencipe, benche liberale, che basti, Quia ipsis nunquam tam plene occurrere potest vlla liberalitas, vt cupiditates illorum, qua crescunt, dum implentur exatiet. Non è donque du- Sen. ep. bio che gli auari non cadano facilmete ne i tradimenti, perche sono in 73: fatiabili, e però passaremo alla secoda specie de traditori, la quale à mio giudicio è costituita da quelli huomini, che sono di sonuerchio ambitiofi, perche si come l'ingordigia de l'oro, rende facili gli auari al tradimento, come habbiamo veduto, così l'ingordigia degli honori, tira gli ambitiofiad ognicccesso, e colla fraude non guardano a prodigare, e gettare i loro beni, le sostanze, patrimoni (benche grandi) per captinarsi gli animi dei popoli, de soldati, e quando poi si trouano in estrema miferia, e pouertà, spinti dall'ambitione da vna parte, e dalla necessità dall' altra, e quasi da due furie infernali agitati, non v'e tradimento che non comettano. Così Cesare, super vires ambitiosus, adilis, & Prator, ingens Ap. Alex as alienum contraxit, captandis auris popularibus, e poi fattosi padrone de xand.de

gli animi de soldati, si voltò contra la Patria, e la fece serva. Così Catili-bello cin. na, postqua profusionibus ambitiosis ad paupertate redactus est, nihilominus gra-lib. ciosus apud potentiores, inter cateros candidatos Consulatum petist, viam sibi mu Ibid.

niturus ad Tyrannidem. Così Ottone ambitiofo dell'Imperio, Multa simul extimulabant, luxuria etiam Principi onerofa,inopia vix prinato toleranda, in Galbam ira, in Pisonem inuidia, e per dire qualche cosa moderna, l'ambi-Tareng. tione del Coligny, e del Prencipe d'Oranges fece correre a sangue i fiumi della Francia, e della Fiandra, e fece riuoltare i sudditi contra il loro Prencipe naturale. Tutti costoro donque tradendo la Patria, & il proprio Prencipe, dopò hauer prodigato il suo per l'ambitione, cercarono poi con tradimenti di farsi ricchi di quel d'altri, perche non regolado i loro affetti, nemo eorum quos vincat, sed à quibus vincatur aspecit, & illis Sen. ep. non tam incundum est multos post se videre, quam grave aliquem ante se. V110-73. le quell'ambitioso vile esser fatto Nobile, dopò Cauagliero, e poscia pre tendei Titoli più sublimi, nè contento di tutto ciò, al fine affetta il Regno, & vltrò se cupiditas porrigit, nec felicitatem suam intelligit, quia non vndè Ibid. venerit respicit, sed quò tendat. E però è facile l'ambitioso a i tradimenti, perche done non arriua co'i meriti, cerca digiongere con l'ingano. La terza specie de traditori è, di certa sorte di scelerati, i qualitirati da maluagità di natura, e da habito perniciofo contratto colpraticare sempre sceleraggini, sono facili ad ogni tradimento,

Aufo. in Qui ius, & aquum, & sacros mores negligunt,

ludo sep. O' come disse quel grande Schator Romano, sono di così pessima co-Jap. ditione, che

Nil periura, nil nocet ipsis Boet. de conf. Fraus, mendaci compta colore, Phie.li.1 Sed cum libuit viribus vti met.4.

Quos innumeri metuunt Populi Summos gaudent subdere Reges.

Hà questa gentaglia, chi bene la considera, tutta la sua libidine nel far male,& èper lo più di viliffima conditione, è nondimeno da viliffimi huomini sono statiassassinati grandissimi Prencipi, e traditi, e racconta Suctonio, che Augusto, ne vitima quidem sortis hominum conspiratione, ac suer, in periculo caruit, & a inostrigiorni habbiamo vedutidue gradissimi, epo-August. tentissimi Re, il primo da vn Fraticello in mezzo a due Esserciti, il secondo da vn vigliacchissimo, & abiettissimo huomo nel mezzo della Metropoli del suo Regno, nel colmo della pace, mentre si trouaua hauere in campagna trè Esferciti assembrati, miserabilmente ammazzato. La quarta specie dei traditori è la più pericolosa ai Prencipi, perche è constituita, e formata da i più intrinseci, e famigliari, e da' più cari che habbiano intorno, e quanto che è più difficile il guardarsi da loro. Nulla enim sunt occultiores insidia, quamea qua latent in simulatione officij, aut in ali quo necessitudinis nomine, nameum, qui palam est aduersarius, facile cauendo vitare possis, hoc verò occultum intestinum, ac domesticum malum opprimit autequa perspicere, atq; explorare potueris, e chi volesse raccontare il numero di quei Prencipiche sono statida questi loro Mignoni traditi, & assassi-

7. 29. Mamb. Rofeo. Piere

Muhien

Verrem at.3.

natifarebbe vngiusto volume, & è come vn'oracolo vero quel cocetto

Tu quicunque es, qui sceptra tenes Licet omne tua vulgus in aula Centum pariter limina pulset, Cum tot populis stipatus eas, In tot populis vix una fides.

Hercul. ect.

E questo nasce, perche costoro, per qualche seruitù fatta al Prencipe, sen. de pretendono d'hauere con lui meritato assai, o falsas rationes conficientes, ira lib. 3. data magni astimant, accepta paruo, perche se bene egli habbi loro donato c.31. più che molto, essi nondimeno lo stimano men che poco, Tanta enim est ipsorum importunitas, vt quamuis multum acceperint, iniuria loco sit, plus acci-sen.ibid. pere potuisse, e scordatissi di quello c'hanno riceunto, ambiscono sempre, e pretendono nuoui premi, nuoui carichi, e nuoue gratie, e quando anco di queste non manchi loro, ad ogni modo fastidiscono lo stato presente, aspirano a cose maggiori, e peruenuti a quel segno, che loro non vada inauzi altro che Iproprio Signore, cominciano ad hauer in odio quello ancora, ordiscono trame, machinano tradimenti contra di lui, sperando, che toltolo di mezzo, debba loro riuscir facile l'arrivare al supremo luogo del Prencipe.

--- Inde regendi Sauus amor, ruptaque vices, iurisque secundi Ambitus impatiens, & summo dulcitus vnum Stare loco -

Stat. Th\_ cb. li. 1.

di tutto quello che siè detto può seruire per ispecchio chiarissimo, quel fcelerato di Sciano, ilquale salito in tanta gratia di Tiberio, che lo chiamaua collega, e compagno dell'Imperio, facili ipso, atque ita prono, vt socium laborum, non modò in sermonibus, sed etiam apud Patres, & Populum celebraret, coliq; per theatra, of fora effigies eius sineret, che lo stimaua tanto, chegli protestò, Nihil esse tam excelsum, quod non virtutes ista, tuusq; in me Wid. animus mereantur, che gli haueua tanto credito, e tanta fede, che, Quamqua exitiosa suaderet, vt non sui anxius cum side audiebatur. Che non hebbe à ide- 4n.5. gno che vn'altare comune all'vno, & all'altro, fosse dedicato all' Amicitia dal Senato, Circum quem Casaris, & Seiani esfigies censuere. Che cra di An.s. tanta auttorità, che Illius Propinqui, & Adfines honoribus augebantur, & vt An.6. quisque Seiano intimus, ita ad Casaris Amicitiam validus, quibus infensus esset, metu, ac sordibus conflictabatur. E che più? Libertis quoq; ac ianitoribus eius notescere pro magnifico accipiebatur. E nondimeno non ostante tanto amore mostratogli da Tiberio, in ricompensa di tanta gradezza, nella quale l'hauena posto, di tanti benefici fatti a lui, & a suoi, & di tanta confidenza haunta seco egli su tanto empio, che gli aunclenò il proprio figliuolo, Tac.an. & deligit venenum, quo paulatim irrepente, fortuitus morbus adfimularetur, gli portò tanto poco rispetto, e sù tanto scelerato, che gli stuprò la Nuora, Hanc vt amore incensus, adulterio pellexit, & al fine si fece tanto in olente,

Hip.

& fastu, potentiaq; adeo efferebatur, vt seipsum pro Imperatore, Tiberium pro Insulæ Rectore quodam habuerit (perche se ne stana quasi di cotinono nell'Isola di Capri) e ridusse le cose in tal pericolo, e so spanentò in modo, che dubitando, ch' egli in sua absenza, non occupasse Roma, e si voltasseposcia contra di lui, lembos parauerat, vt si quid eiusmodi euenisset, essuge-Ibid. re posset, e se così accadette a Tiberio, Prencipe supremo del Mondo, e che fù huomo tanto sagace, chi sarà sicuro da i tradimenti di questi Domestici? Si hanno donque d'aprire bengli occhi adosso a costoro, nè si deue credere loro molto, benche simulino amore, sedo verissimo qllo,

Senec. in O vita fallax abditos sensus geris,

E sauissimamente ricordò quel Poeta, quando disse

Hora. de Nunquam te fallant animi sub vulpe latentes, arte pret. perche, Nontam facile est præstare, quam simulare bonitatem. E perciò è nede vero cessariolo stare ben attento alle loro insidie, dalle quali è più difficile il culture, a defendersi, che da vn lupo, ò da qual si sia più truculenta bestia, percioche mettendosi l'huomo in dissesa, si sbigottisce la fiera, se ne sugge, si nasconde, si caccia ne'macchioni, nelle grotte; Ma dall'huomo maluaggio, e traditore, niuno può afficurarfi: nè vale il metterfi in guardia, per cioche benche habbi il cuore pieno di tosco,e di veleno, con faccia ridete, con vn falfo, esforzato ghignetto sempre in bocca, con mostrarsi affettuofissimo, e suisceratissimo verso dite, con vn'estrinseco, e continoato ossequio, con vna vile, e proiettissima riuerenza, con vna sfacciata adulatione di lodimelate, con protestar sempre, così a proposito, come a sproposito d'essere obligato, e d'hauer riceuuti segnalati benefici, e con

ostentarne gratitudine, t'inganna, t'abbaglia, t'affascina, e ti tradisce. Er-Sen. ep. ras si istorum, qui tibi occurrunt, vultibus credis, hominum essigies habent, animos ferarum. Esc bene il primo incontro de gli animali seroci è pericoloso, quando non possono altriméteche col combattere, saluarsi non ti nociono però, se no spinte dalla necessità, cioè cacciate ò dalla same, ò dal timore d'essère da te assalite. Ma il pericolo di queste bestie humane, è tato maggiore, quanto che ti fanno danno, tirate non da altra necessità, che dalla volontà pernersa, perche vogliono farlo, e perche si compiacino in esso. Quindi vanno cercando tutte le occasioni, trouano compagni, & aiuti, osferuano il luogo, & il tepo opportuno, fabricano mille tranelli, tendono mille lacci, & ordifcono mille inganni, fi mafcarano anco tal uolta col manto dell'hipocrifia, e danno titolo di zelo a quello che è mero tradimento, & affaffinio, inorpellano le bugie coll'apparenza della verità, inuentano milic imposture, e le fanno comparere coll' habito della lealtà, e non lasciano finalmente pietra che no voltino, per arriuare al fine dell'iniquità, che si hanno proposta, e per vomitare non folo il coceputo veleno, ma perche faccia quell'effetto perniciofo, a dano di colui, contra il quale si muouono, che si hanno come per meta delle loro iniquità, e come trofeo, e premio del loro tradimento propo sto. E chi sarà (Dio buono) tanto accorto, e così accurato, che basti à riparare tanti colpi, & a defendersi da questi Briarci, da questi mostri? Seloro fai beneficio ti vogliono male, perche si vergognano che si sappia, c'hanno da te ricenuto seruitio, & tutius est quosdam odisse, quam de- senec de meruisse, e da costoro non bisogna aspettare, se non che, Pro gratia odi-beneficijs um rependatur. Seglifai Gradi, non s'accontentano mai, e si seruono del-Tac.an.4 Pauttorità per assassinarti, e per tradirti

- Nec nisi morte

Senec, in Ocdip.

Satiatur amor dirus habendi, Segli tieni bassi, ti odiano, ti perseguitano, t' infamano come ingrato, & odio suaru reru mutare omnia studet. Qual Argo, donque può tato egliare, salustin che basti, no dirò per assicurarsi, ma per ripararsi da tate insidie? Ab ho- sen.ex. mine homini quotidianu periculu, & ideo aduersus hoc te expedi, hoc intentis ocu 103. lis intuere, nullum enim malu frequentius, nullum pertinacius, nullum blandius. Tempestas minatur antequam surgat, crepant ædificia antequam corruant, prænunciat fumus incendium. Subita est ex homine pernities, & eò diligentius tegitur quo propius accedit. Ma poiche habbiamo, come ci pare, a bastanza spiegata la conditione, e natura de traditori sarà bene che cerchiamo con le regole della Prudenza, come si possano schiffare le loro maluagità, e cobattere con contramine, & essendosi concluso essere di quattro sorti, auari, ambiti ofi, maluagi per natura, edomestici, s'ingegneremo ancora di dar regole particolari, per ciatcheduna di queste specie. Gli auari si possono medicare co'i donatini, e col non permettere che possino sperare maggior i premi da altri, che da te.

— Eutrapelus cuicunque nocere volebat Vestimenta dabat preciosa, beatus enim iam

Hor.ep. 18.

Cum pulcris tunicis, sumet noua consilia, & spes. Massicome costui donaua per assassinare, così tu deui fare lo stesso per non essere assassinato; è però da auertire il modo del dare, accioche, No senee, de magis proifcias, quam des, non enim negligenter est dandum, ma deuesi osserua-beneficijs re il tempo opportuno, & il bisogno di colui c'hada riceuere, perche si lib.1.e.1. suol dire, che vn seruigio satto a tepo, vale per mille, & errat, si quis exi-sence de stimat facilem rem esse donare. Plurimum ista res habet dissicultatis, si nostro co-vita bea. silio tribuitur, non casu, & impetuspargitur, e se doni che no ci sia il bisogno 4 c. 24. butti, se tardi, quado è necessario, osfendi in vece di gratisicare, colui che riceue il dono, & cum in omni officio astimetur dantis voluntas, qui tarde fecit, sene de diù noluit. Diasi donque a tempo opportuno. Nè si deuono però prodi-benesseis gare, ò (per così dire) coacernare i donatini, perche si come meglio ba- lib. i.e. r. gna la terra, e la rende più atta al riceuere la semete, e più fertile alla pro dottione de frutti, la pioggia minuta, e spessa, che quella che di rado, e furiosamente descende, così i doni quanto più frequenti, benche piccioli, riescono più cari, e però non vogliono essere moltograndi (massime quelli che si fanno a i Ministri) ma spesso replicati, perche chi li riceue

alla minuta, viue in continoa speranza, meglio serue, manco s'insuperbisce, e no n gli resta da pensar altro, mentre quasidicotinuo si sente inaffiato dalla rugiata delle gratie del suo benefico Signore, & il Prencipe dall'altra parte, cui vnum insatiabiliter parandum prosperam scilicet sui famã, così facendo acquistarà riputatione, e nome di liberale, e verrà quasi a medicare l'humor peccante di quel Ministro auaro, & impedirà à lui il farsi per ingordigia scelerato, & a gli altri il corromperlo con la speranza de i premij, & il ridurlo a termine di farsi per auaritia traditore. Quato poi a quelli che per ambitione si fanno tali, perche habbiamo altroue discorso, in qual maniera si possa incontrare, e raffrenare questa loro ambitione, poco ci resterà che direin questo luogo, rimettendo iui il lettore. Qui ci basterà a ricordare, che non si deue mai dare nelle mani d'vn e 65.075 folo la somma del gouerno dello Stato; Comunis enim custodia dominationis v nius est, neminem vnum præ cætéris magnum facere, sed plures, nam se inui-Aiist. pol. cem custodient. Parimente non si deue lasciar continoare longamete nell' 4.5. 6.11. amministratione, percioche quel longo dominio è mantice dell' ambitione, anco ne i più mortificati, e quel cumulo d'honori, e di auttorità è la legna, che s'accende per far maggiore il fuoco. Il che chiaramente dimostrò Catullo Senator Romano, mentre disputandosi in Senato, se a Pompeodoueuasi dareassoluta potestà di scacciare i Corsari, che assediauano i Mari, e faceuano mille danni, frà le altre cose disse. Proinde pri-Dio.1.36 mum boc, & pracipuum dico, non deberi vni alicui viro, tot Imperia, vnum ex al tero committi, quod & leges hoc prohibent, & experientia deprehensum est, rem eam esse periculosissimam, e portando gli essempi di Mario, e di Silla, all'vno & all'altro de quali, per essere stati prorogati gli Imperi, e continuati i Magistrati seccropoi le riuolutioni che si sanno, adduce la causa dicendo. Ea quippe est natura animorum humanorum, ot no inuenes modò, verum etia atate provectiores, postquam multum temporis in potestate transegerint, patrijs moribus, hand quaquam sibi vinenda ducant, & dalle cose che seguirono poi, e che rouinarono la Republica, fividde manifestamente essere stato il configlio, quando si fosse abbracciato, molto prudente. E però sarà sepre buon partito il valersi ne'carichi principali, di molti, & a tempo breue, elimitato, che così il Prencipe moltiplicherà con l'isperienza il numero de'buoni Ministri, e raffrenerà l'ambitione detestabile de' cattini, e questo si deue tanto più accuratamente fare con quei soggetti, che per Arist.lo- Nobiltà, ò per seguito, ò per prossimità di sangue, all'Imperio possono co citato. aspirare. Huiusmodi enim homines sunt ad inuadendum circa res omnes aptissimi. Così Tiberio si assicurò di Germanico (benche egli per le sue virtù non meriti d'essere frà questa gentaglia nominato) col pretesto, che le cose dell' Oriente si crano turbate, Vt ea specie, suetis legionibus abstraheret, Tac.a.2. nouisq; Prouincijs impositum, dolo simul, er casibus obiestaret. Quindi prudenconericu temente diceua quel gran Legista, Custodiam Regni esse, non permittere vellu la de pa- crescere vitra commensurationem, primamá; Reipublica pestem esse, fauore eos, qui doqui dominari cupiunt. E per ciò si deuono questi tali tener bassi, con leuar ce iuram. loro quella sorte di carichi, con l'aiuto de quali possano dar pasto alla lo for. in ro ambitione, ò machinare tradimenti, e ribellioni contra il loro Pren-fend. cipe, e se pure per qualche conuenieza douerassi conceder loro qualche gouerno ò Magistrato, sia limitato con la breuità del tempo; sia in parte dello Stato, ò in maneggio tale, che seco non porti pericolo; sia accopagnato, se si può, da altro Ministro non considente a lui, quia se inuicem Arist.locustodient, e per ciò crearono i Lacedemoni, per abbassare l'auttorità, de co citate. iloro Rè, gli Effori, ei Romani a concorrenza de i Confoli, li Tribuni della Plebe: e forsi in Francia, perche l'auttorità del Gran Cancelliero pa reua eccedente, hannoin questi vltimi tempi, fatto il Guarda sigilli, e Tiberio pure attese a questo, mentre a Germanico diede per Collega Pisone, Ingenio violentum, & ignarum obsequi, ad spes Germanici cohercendas . E Tac.an.2 Commodo Imperatore, che a pena haucua fuggito il tradimento ma- Herodia. chinato contra la sua vita da Perennio Capitano della sua guardia, do- lib.1. pò haucrlo fatto ammazzare co'fuoi figliuoli, e con altri congiurati, in suo luogo creò due Capitani, Tutius fore ratus, tantam illam potestatem, non uni dumtaxat credere, sed dissettam in partes imbecilliorem contra Principem reddere. E' necessario ancora lo starci o culati intorno, per non dar tempo, che l'ouo dell'ambitione generi il polo, ò il serpente della rebellione, ma vuole questa osseruatione esser fatta in modo, che essisstessi non si accorgano d'essere osseruati, per non metterli con la disperatione in necessità d'effettuare i loro maluagi cossgli ma subito che si scuopre qualche trattato si deue conforme le leggi, senza perder tepo, procedere contra di loro, perche nocuit semper differre paratis. Deue ancoil Lucanus Prencipe esser accurato nella custodia di se stesso, perche, se non possono à bastanza afficurarsi quelli che viuono co molta gelosia della propria salute, e cinti da molta guardia, quanto più facilmente sarà assassiassinato, chi troppo trascuratamente si fida? Creda indubitatamente, Nul- Tholo.de nato, chi troppo traicuratameme ii nda : Creda medibitatameme, 1911-lam Amicitiam tam arctam, nullam familiaritatem tam fanctam, quam animus c.11.19.20 regnandi cupidus non contemnat, & violet, e perciò, Non proximis, no Amicis, non subditis, non confederatis in causa ambitionis confidendum. Esi sono trouati di quelli, c'hanno procurato di farsi samigliari, che si sono sinti Amici per affassinare chi si fidaua, e per hauere maggior comodità d'effettuarlo. Ma dirà alcuno, e come potrà il Prencipe, che ha da trattare tanti negotij,c'ha da essere in tanti luoghi, e come anima informante da trouarsi in tutte le parti del suo Stato, assicurare la sua persona, e guardarsi frà rante infidie? Impari il modo non da me, ma da vn grandissimo Rè, cioè da Ciro, che l'insegnaua à Cambise suo figliuolo dicendo. Verùm ne putes homines nasci natura sidos, omnibus enimijdem sidi apparerent, quem- de ped. admodum etiam alia que natura gignuntur, omnibus apparent eadem, sed sidos Cirilis. oportet sibi vnusquisq; factat, quorum comparatio nullo modo sit vi, sed benesicëtia pottus. Col far donque beneficio, fracquisterà ministri fidati, ma deucfi

Tacan.

Tac.an.

22. Sen. in

Agam.

Ibid.

Hip.

Son. in

Sen. in

Med.

TAC.AN.A

nesi auertire che siano i benefici tali, che non possano accrescere l'ambitione di chi li riceue. E tanto basti d'hauer detto, per rimedio cotra i traditoridi questa seconda specie, rimettendo il lettore alle considerationi nelle qualisi discorre il modo di abbassare gli ambitiosi. Resta hora a dif correre della terza specie de traditori per maluagità di Natura, e del mo do come potiamo guardarci da loro. Sono questi vna sorte di persone, che si hanno talmente habituati nelle maluagità, e nelle sceleraggini, che non sanno quasi operare altro che male, e sono sempre pronti ad ogni tradimento, ò sia insita vecordia, ò perche sacilitate priorum slagitiorum si rendano più animofial male. Così Sciano, ferox scelerum, & quia prima Tac. a.4 prouenerant, ch'era stato l'auuelenar Druso, volutabat secum quonam modo Germanici liberos peruerteret, per leuarsi i concorrenti all'Imperio. Ne si deue dubitare, che non siano buoni Maestriin ogni sceleratezza, e che non sappiano trouar partito a tutto. Sanno prima captiuare gli animi Tac.b. r. dimolti, e farsi de gli Amici per li bisogni, & aduersus publicum odium, priuatam gratiam praparare; Sanno, in manifestis flagitijs, subsidium ab audacias petere; Sanno suma scelera incipi cum periculo, peragi cum pramio; Sanno che Per scelera semper sceleribus tutum estiter; Sanno, quando dolus internalla scelerum poscat; Sanno che alle volte, Magnitudo facinoris, prolationes, & diversa consilia affert; Sanno ancora che

> Scelere velandum eft scelus Tutissimumque inferre, cum timeas, gradum,

Ecomeisperimentatissimi nocchieri nel mare dell'iniquità, sanno quado è necessario lo spiegare tutta la vela della prestezza, quado sia di mestiero lo restringerla con la tardanza, quando valersi del trinchetto della fraude, quando prender' il vento dell'occasione, quando schiffare gli scogli de'pericoli, quando adoperare i remidella forza, quando le bussole dell'inganno, e quando la carta dell'astutia, & in fine come perfetti Pilotti, fanno guidare la barca de'loro maluaggi diffegni, nel porto dell'effecutione, nè è da sperare che ò si spauentino per li pericoli, ò si ritiri no per la vergogna, percioche non essendo rasfrenati nè dal timor di Dio, nè dallo stimolo dell'honore, nè dal desiderio del giusto, nè dall' horrore delle penne, nè dall'appettito della gloria, ma quasi strascinati dalla loro natura habituata nel male, precipitano à tradimenti, ad homicidij, à parricidij, ad affassinij, & ad ogni empierà.

Haud timet mortem, cupit ire in ipfos Obuius enses -

E però ricorda Aristotele al suo Prencipe, che, Eorum qui ad vim inferen-Arif.pol. dam contra corpus Tyranni insurgunt, illi sunt formidandi, & cauendi, qui itas 5.cap. 11. despositi sunt, vt viuere amplius non curent cum occiderint. Tali erano quelli Arfacidi Persiani, che insidiauano ai Prencipi Christiani, i quali s' insi-Tesoropo nuauano nell'amicitia, e famigliarità de Gradi, & aspettata l'occasione, lin par. 2. ammazzauano quel Precipe che volenano, e benche fossero certi di la-

fciarci la

ciarci la vita, non se ne curauano, perche erano pazzamente persuasi, che morendo a questo modo, andauano di longo al Paradiso, quasi che questo debba esfere premio delle iniquità, e de gli assassini. A questa sorte di scelerati, è difficile il trouar rimedio, egiudico il più presentaneo, e il più sicuro il raccomandarsi di cuorea Dio, e il viuere così fattamente, che non si renda il Prencipe co'suoi misfatti indegno della protettione, e custodia Dinina, e veramente, Nisi Dominus custodierit Ciuitatem, frustra vigilat qui custodit eam, nè potrà mai tantoguardarsi vn Prencipe, che vaglia a diffendersi da vno che sia rissoluto d'assassinarlo, e però, Reges intelligite,& erudimini qui iudicatis terram, seruite Domino in timore,& exultate ei cum tremore, apprehendite disciplinam, ne quando irascatur Dominus & pereatisde via insta. Sarà però bene l'accompagnare al timor di Dio anco la prudenza humana, come il tenere ( come fi è già detto ) buona custodia alla fua perfona, guardare a chi fi dà il comado fopra le guardie, hauer l'occhio sopra certi otiosi, e scioperati, intendere che forastieri vanno, evengono nella Città, oue alloggiano, le sono per sermarsi molto, ò puoco; & se molto, per qual negotio, e star loro frà tato atteto intorno. Hauer buone, e diligenti, secrete, e sedeli spic. Quando vno civà inazi, mirarlo fisso, che se ha male in cuore si spauenta, e si scuopre,

Detegere vultus, magna nolentem quoque Confilia produnt

Senec. in Thieste.

Giouarà ancora l'osseruare i cossumi, le inclinationi, i lineamenti della faccia, perche si come non si può accendere il suoco senza sumo, così è quasi impossibile, che uno che sia maluagio, possa tato celare la sua maluagità, che non ne traspaia qualche vestigio, Et multa signa sauitia (dice il Tacana, nostro A.) quamuis premantur erumpere, & il Tragico:

Quamuis tegatur, proditur vultu furor.

Senec, in
Hip.

E la natura prouida ancora hà con molta prouidenza posti nelle saccie de gli huomini certi caratteri indelebili, e significanti l'interno, se non necessariamente, almeno probabilmente, essendo dissicile il contraporsi à certe inclinationi naturali, e pure si legge di Socrate, e d'altri, che ò con habbiti virtuosi si opposero al senso, con la gratia di Dio, superarono quella inclinatione; ma quelli che seguono il senso, operarono coforme al dittame di quello; onde rare volte si vederà vn'huomo di color liuido, e terreo, c'habbia gli occhi piccioli, e scintillanti, capelli neri, e ricciuti, fronte bastà, naso scimo, sguardo bieco, e vacillante, vn che no ti guarda mai in faccia, e che pare di non poter sossirire di mirarti sisso, d'essere mirato, c'habbia voce ò seminile, ò rauca, che sia stupido, e quasi da se alienato, che non sia vn gran tristo, e facilmente traditore.

La sua statura, acciò tù lo conosca, Non è sci palmi, & bà il capo ricciuto,

Ariofto

c.3.

Le chiome hà nere, & hà la pelle fosca, Pallide il vifo, oltre il doner barbuto, Gli occhi gonfiati, e guardatura losca, Schiacciato il naso, e ne le ciglia hirsuto.

Cantò quel Poeta d'vn gran furfante. Giouarà ancora l'vsar rigore nel le pene, quando vno di costoro ci capita alle mani, perchegli altri si spanetano. Conoscere prima bene le persone, auantiche siano admessi all'audienza, etrattatione. Fare che il Mondo sappia che hai spie per tutto, perche ciascuno c'hauesse male in cuore, temerà d'essere scoperto. Ma come habbiamo detto, poco giouaranno questi rimedi, senza l'aiuto di Dio, esitrouano traditori di tanta finezza, che sapendo tutte quelle regole, che li possono far conoscere per tali, si trasformano, e fanno della faccia una mascara inuerriata, che a qual si sia incontro no muta colore, vestono il vitio coll'habito della virtù, il tradimento col manto della beneu olenza, la fellonia colla veste della fedeltà, & vsano tanto artificio in questa loro metamorfosi, che con difficoltà, gli occhi di Linco arriuerebbero a scuoprire, & a scorgere la loro fassità, & quanto magis falsa funt qua fiunt, tanto plus a faciunt. Ma sia regola generale, che minor pericolo correrà, chi farà occulato, e non molto facile al credere, che quelli, chetroppo scioccamente si sidarà. Ma è tempo che parliamo finalmente de i traditori domestici, per finire questa odiosa consideratione, co' quali tanto maggior pericolo si corre, che nelle precedeti trè specie, delle quali habbiamo già discorso, quanto che a quelli si trona pure qualche rimedio, ma da questi co difficoltà ci potiamo guardare, percioche, Sen.con- non ante intelligas proditorem quam proditus sis. Fanno prima la botta che si troner.7. senta il colpo, si vede prima l'effetto del veleno, che si sia sospettato, che volcslero vomitarlo; e si scorge prima la rouina, che si sia vista la sissura.Inter catera hoc difficillimum est in Imperio, quod non reliquorum more, tan-

Dio.l.55 tum ab hostibus nobis, sed ab amicis quoque timemus, quodq; multo plures ab his, quam ab alienis perniciem inuenerunt; Dies enim, noctes q; adfunt, nudis etiam ac dormientibus, & cibum, potumq; ministrant. Contra hostes quidem, amicos opponere licet, contra hos, nullum est auxilium, diceua Augusto. Da che si può vedere il pericolo de i domestici, il quale al presente si fà tanto più grande, ouid, de quanto che

Candor in hoc auo res intermortua penè.

elegia.; Ma perche chi vuole curare virmale, è necessario che prima conosca le cause che l'hanno prodotto, per applicarci que'rimedi, che possano cuacuarle, & introdurre nel corpo infermo la fanità; così voledo noi porgere qualche medicina a questo morbo tanto mortifero, sarà di mestiero conoscere prima gli artificij, e la maniera che tengono questi occolt i traditori, per tendere le loro infidie, che fuelara poi la piaga, fi cercherà consequentemente il rimedio. Il primo artificio che vsano, è il mettere in diffidenza al Prencipe tutti glihuomini da bene, e i più fidati che hab-

4.7.

bia appresso, c perseguitarli, e procurare, che siano cacciati di Corte, e questo per non hauer cotrasto nelle loro sfrenate cupidità, e gente che osseruigli andamenti loro. Così sece Agrippina, che voleua, che sosse anteposto nella successione dell'Imperio Domitio Nerone suo figlio, a Britannico figlio di Claudio suo Marito, procurò prima, che, Qui Centurionum, Tribunorumq; fortem Britannici miserabantur, remoti fictis causis, & alu per speciem honoris. Etiam Libertorum si quis incorrupta side, depellitur. E nato disgusto trà i due Giouanetti, per causa de Titoli, tato gridò Agrip pina, tato si querelò col Marito elclamando, Sperni adoptionem; quag; ce- 1bid. suerint Patres, iusserit Populus, intra Penates abrogari, ac nisi prauitas tamins esa docentium arceatur, eruptura in publicam perniciem, che il buon castrone, 1bid. non conoscendo l'artificio, Optimum quemq; educatorem filij exiliaco, morte affecit, datos q; à Nouerca custodia eius imponit. Cacciati poscia i più sedeli, e confident idel Prencipe di Corte, procurano di fostituire, massime ne' carichi principali, persone a loro confidenti, e che dependano da loro; Così la detta Agrippina, Nundum summa moliri audebat, ni Pratoriarum 1bid. Cohortium cura exoluerentur Lutius Geta, & Ruffus Crispinus, quos Messalina memores, & liberis eius deninctos credebat, e però suggerendo al Marito, che i soldati erano divisi in parte, per l'ambitione delli due Capitani, e che forano più addisciplinati; stando sotto il comando d'vn solo, procurò ibid. che fosse conucrtito il carico loro, ad Burrum Affranium, egregia militaris fama, GNARVM tamen cuius sponte praficeretur. Confirmata poi che han no a questo modo la loro potenza, sidanno a cumulare tesori, per poter condurre a fine i loro vasti distegni, facendo però credere al mal'accorto Prencipe, che così comple alla sua gradezza, e che potrà anch' egli valersi di quel c'hanno alle occasioni, & cupido auri immensa obtentum ha- 1bid. bebat, quasi sbusidium Regno pararetur. Indi, per mostrarsi huomini da bene, & ne malis tatum facinoribus notescant, si studiano di far seruigio a mol- Ibid. ti, per captiuarfi a questo modo gli animi de beneficati, e per acquistarfi appresso il volgo fama di benefici, ma nel far servitio frapongono la malitia, perche cercano di gratificare particolarmente quelli, che in altri tempi sono stati disgustati dal Prencipe, sperando, che riconoscendo questi il beneficio da loro più tosto, che dal Prencipe, debbano essere no men piegheu oli alle loro voglie, e fedeli verso di se, quanto contrarij allo stesso Prencipe. Così la sodetta Agrippina procurò che fosse liberato dal bando Seneca, letum in publicum rata, ob claritudinem studiorum eius, es Ibid. . quia Seneca fidus in Agrippinam, memoria beneficij, & infensus Claudio, dolore iniuria credebatur. Ne qui si fermano ancora. Vanno più oltre, e per meglio stabilire la potenza loro cercano di far Parentela col Prencipe, per via di Matrimoni, sperando così di aprire meglio la porta alle sue speraze. Così la sodetta, Consulem Memmium ingentibus promissis inducit sententia 16id. expromere, qua bortabatur Claudius despondere Ostauiam Domitio, sperando che questo Matrimonio porterebbe seco maggiori consequenze, come

fù poi l'adottione di Nerone all'Imperio, con la quale l'antepose à Bri-Ibid. tannico suo figlio, & biennio maiorem natu filio anteponit. Stabilite poi con queste arti le cose loro, cominciano ad ostentare la loro potenza, & à rendersi renerendi, e maestosi appresso il volgo, con imprese grandi; Co sì la sodetta Agrippina, Quo vim suam sociis quoq; Nationibus ostentaret, in Ibid. Oppidum V biorum, in quo genita erat, V eteranosq; Coloniamq; deduci impetrat, cui nomen inditum ex Vocabulo eius. Indi vanno prodigando l'o ro congregato, per captinare gli animi del volgo, e de' foldati. Additum nomine eius Ibid. donatiuum Militi, congiarium Plebi, & ludicro Circensium, quod acquirendis vulgi studijs edebatur. Vedutisi poi cresciuti in auttorità, in potenza, & in credito, e fauore appresso il popolo, e d'haucre tato seguito che loro no manca altro, che l'affoluto Impero, cominciano à sprezzare il Prencipe, e dallo sprezzo passano all'odio,e da questo al machinare contra di lui, Curel.6. & al tradimento, & auida spes Regni, pracipue animum ad vltimum nefas impellit.e che tutto ciò c'habbiamo detto sia vero, considerinsi le morti di Sen, de Giulio Cesare, quem plures Amici, quam inimici confecerunt, di Tiberio, di ira 1,3,c. Caligola, di Claudio, che al fine dalla stessa Agrippina sù auuelenato, seeleris olim certa, & oblata occasionis propera, nec ministrorum egens, de genere Tuc. an. veneni consultauit. di Domitiano, di Scucro, di Commodo, e di tanti altri che trouerassi essere seguite tutte, per opera, & asiassinio de i loro più in trinseci,e più famigliari,e di quelli c'haucuano più sublimati. Et si Regu Curt.l.o. exitus reputaucrimus, plures à suis, quam ab hostibus interemptos reperiemus, e Mich.e. 7 non ha dubio alcuno, che non sia vero quell'oracolo Profetico. Inimici hominis domestici eius. Essendo adonque tante le insidie, sà di mestieriil trouarci rimedio. Ma quali saranno? Certa cosa è, che vn solo benche potente, non può da se ordire, non che essequire vn tradimento contra il Prencipe. Ha bilogno d'aiuti, come fi vidde nella congiura contra Nerone, nè questi si possono hauere senza precedenti trattati, e discorsi con molti, & filentium, & fides in tot consciorum animis & corporibus diffi-Tac. en. cillimè servatur. Imperò il primo rimedio con questa sorte di persone, 15. che non possono essere dell'insima plebe, sarà l'osseruarii diligentemente, lo stare attento con chi trattano, con chi conuersano più famigliarmente, hauerei poi appresso accorte spie, che stiano vigilanti à tutte le loro attioni, che procurino di subodorare i loro dissegni, e fini, e riferiscano di mano in mano tutto, fedelmente, e subito. Perche come diceua Apud vn'Imperatore, Grandis cautio est, aduersary animum cognouisse, etenim boste Ear. in protinus sensisse sfuperasse est. Questo rimedio si farà più esficace, se il Prenci-An. 10.6. pe farà secreto alle buone spie, c largo remuneratore, Pecunia enim cun-Apul.lib. Eta funt difficultates peruia, e se si mostrerà anco loro acerbo, e senero, omet. quando s'accorgerà di non effere fedelmente feruito, Donerà poi il Pre Dio.l. 52 cipe tener per Massima, Nec omnibus que ab his talibus dicentur, sidem adhibere, quin acriter ea examinare ac discutere debere. Ma tronare poi vere le co se riferite, e toccatele come si suol dire con mani, Impia proditio (se vi fara)

farà) celeripena vindicanda est, e la ragione è, perche. Ingratares est malitia, Val. Ma. nacta veniam, ne si deue sperar bene di colui che vna volta habbia hau-lib o.c.6. uto ardiredi cospirare contra il proprio Prencipe, Et eum, qui tantum sa- App. de beilo Mi cinus ausus est, venia posse mutari, oltre che, Inuenit etiam amulos infelix nequi-ri. tia, e come configliaua Cratero Alessandro, Quadam beneficia odimus. Curt. 1.6 Meruisse mortem pudet confiteri, superest vt malireus, videri iniuriam accepisse, Tac.hi.+ quam vitame però l'arà bene (date però le debite diffese a'rei, e discussa la causa candidamente, e conforme le leggi, & anco in modo tale, che il Prencipe mostri, se non facile credere, verum excutere velle, innocentia fa- Senec. de uere, & vt appareat non minus rem agi perielitantis, quam Principis ) che qua- Cle. li.1. to prima Nefaria coniurationis auctores, sanguine luant, quod admiserunt, ne Liu. dec. però deucil Prencipe incrudelire, ò far macello di molti, ma restringersi 411.8 ne i capi, e ne i principali, accioche, Quo uno possunt modò desinant mali esse; senec. de Quel vedere vna beccheria d'huomini, è cota fiera, horribile, che essa pe- mae/15. ra ancogli animi de'non interessati, e che rende odioso il Prencipe, e che lib. 1. In inuidiam misericordiam vertit. Il secondo rimedio sarà, che il Prencipe Gurt. 1.7. poco si fidi di costoro, che pensi benedi tutti, mache creda ancora che ogn'vno lopossa tradire, eche vn'huomo che sarà stato fedele no le settimane, i mesi, e gli anni, ma i lustri, in vn'hora si sà maluagio, e tristo. Latus à domesticis hostibus muni. Hos si submoueas, nihil metuo ab externo, ricor Curt.l.6. daua lo stesso Cratero ad Alessandro. Douerà ancora hauer' intorno buona guardia d'hu omini fedeli, Qui fomnum eius notturnis excubijs muniat, Sen.li.z. latera obiecti, circumfusiq; defendant, incurrentibusq; periculis se opponant. No de Clem. sarà inutile ancora l'vsare la distidenza, enon esser facile à credere, perche rari sono quelli c'habbiano il cuore simile alla faccia, e che conformino la lingua col senso loro interno, el huomo maluagio

Dolos, gestus, artemque nocendi Edidicit, simulare fidem, sensusque minaces

Protegere, & blando fraudem pratexere rifu. Esidice in prouerbio, Non è tradito se non chi sissida. Ma però, quemadmodum improbis dissidendum, sic bonis habendam esse sidem non dubito. Ŝara ot- Demon. timo rimedio ancora il tacere, e non lasciar sapere i suoi dissegni, ò quello, che si pensi di fare, sì, perche è segno di prudenza, sì anco, perche non sapendo il traditore quando ti vogli muouere, quando metterti in camino, quando vscire alla campagna, & altre particolarità, non potrà agiustare i suoi concetti, e frà tanto passa il tempo, & il tempo molte volte scuopre le cogiure. E se le Grue, animale per se stesso loquace, passandodalla Cilicia nei paesi di quà, portano sin tanto c'habbiano varcato il Monte Tauro, che è pieno d'Aquile, vn sasso in bocca, per non diuenire preda loro, & accioche la voce non le scuopra, perche non deneanco il Prencipe, per suggiregli artigli di queste Aquile traditrici, tener in bocca la pietra del silentio, per varcar sicuro il Monte difficile di questa nostra vita; Mà se pure hauerà da parlare, potrà come quelli, che

Bb

Claudia anus in

vogliono

vogliono isperimentare, sevn vaso è sano, & intiero, non cimettono dentro oglio, ò vino, ò altro preciofo liquore, mà lo riempino d'acqua semplice, accioche sendo egli rotto, e versandosi l'acqua, sia la perdita di niuna consideratione; coss il Prencipe, che voglia tentare la fede de'suoi, potrà confidar loro cosa dipoco rilieuo, che così isperimentatà se il vafo de'loro cuori fia inticro, e sano di fedeltà, ò se sidruciato, e pieno di pericolote fissure di fellonia. Creda essere più che vero ciò che lasciò scritto Plut, de quel Filosofo, Non facile tot viros numerare possis, qui ob Veneream libidinem perierint, quot Vrbes, & Imperia secretum proditum euertit, e la vera strada,

Garal. Sen. in Hip.

che non si sappia il tuo secreto è, Alium silere quod voles, primus sile. Sarà buona anco la diffimolatione, non quella ch'è piena di fraude, e d'inganni,& ch è indegna d'vn Prencipe Christiano, di cui tanto si dilettò Tac. a.o Tiberio, che la vsò fino all'vltimo fiato, onde il nostro A. Iam Tiberium

corpus,iam vires,nondum dissimulatio descrebat. Ma di quella di cui può prudentemente valersi chi gouerna, per non esfere ingannato, e che consiste in fingere di non si accorgere di quello che si sà, per potere a tempo rimediare agli inconuenienti, quando chi n'è causa manco ci pensa, e stà sproueduto, come sece il Rè Antigono con Pitone Presetto della Media. Costui andaua formando vn' Essercito di Gente straniera, e raccoglicua danari, con pensiero d'impatronirsi di quella Prouincia, ch' era raccomandata alla sua custodia, & essendo di ciò anisato Antigono, in tempo che haucua molti intorno, egli senza sconciarsi punto, quasi sapesse ciò che faccua il Ministro, Ego verò (disse) nequaquam crediderim hoc agere Pitonem, cui ego quinque millia Macedonum armatorum ac Thracum, & 4. stratag. mille Præfectura custodes paraui, quos ei mitterem. Il che risaputosi da Pitone, perfuadendofi che il Rènon hauesse penetrato il suo dissegno, andò da lui, fingendo di voler feco communicare ciò c' haucua in animo di

fare, equesto per meglio afficurare il Rè. Ma la cosa andò da volpe, a volpe, perche egli, toltolo in mezzo de suoi Macedoni, e presolo, lo sece ammazzare senza strepito, che se non hauesse dissimolato, trouandosi egli armato, haucrebbe voluto defenderfi, e fora stato necessario il venire alle armi. La casta Giuditta ancora, col fingere di voler adorare, e copiacere ad Holoferne, l'ammazzò, e liberò la sua Patria dalla rouina. Co

fisteaneo la diffimolatione in fingere taluolta di sapere quello che non si sà, perche di ciò si spauenta il tristo, consuso dalla propria conscienza, e si scuopre, onde ben disse quel Poeta,

Oxid. Me

Heù difficile est crimen non prodere vultu.

tamor.2. Giouarà questa dissimolatione mirabilmente con Consiglieri, & altri Ministri, che siano più d'vno in vna carica, perche sentendo questo, che il Prencipe sà qualche orditura, dubitarà d'essere stato scoperto dall'altro, & attendendo ciascunopiù alla sua salute, che a quella de gli altri, facilmente manifesterassi, se vi sarà qualche trattato. Sarà in vitimo ottimo rimedio il far scelta de famigliari, di così iminente bontà, che non habbia

Indit.

habbiail Prencipe occasione di dubitare della sede loro, e per sare questa elettione, giouerà l'osseruare con chi habbia colui che pensa di tirarsi appresso, praticato quali siano gli Amici suoi, se trà loro sia seguito mai dilgusto, ò rottura, perche, dalla qualità della pratica tenuta con gli altri, si potrà quasi argomentare, quale egli sia per riuscire col Prencipe, il che su consiglio di vn grand'huomo. Amicitiam cum nemine iungito, pri-1soc. ad usquam exploraueris quomodo prioribus Amicis suerit vsus, sperabis enimeum Demon. in te quoque fore talem, qualem erga illos se prabuerit. Nè io però sono così puoco intelligente delle cose delle Corti, & de' Prencipi, che non sappia non essere sufficienti questi ricordi, per assicurarli da i tradimenti, perche sò che, Ipsis & solitudo est grauis, & hominum frequentia; vacare custodia, Dio.l. 52 periculosum; periculosissimuesse interstipatures; hostes molesti; molestiores Ami ci,quos vt etiam bonos quis nanciscantur,nunquam tamen tantum eis sidei tribue re potest, vt cum eis puro, curisq; & suspicionibus vacuo corde conuersetur. E però la vera guardia del Prencipe hà da essere come habbiamo detto, Iddio Ottimo Massimo, che è Defensor vita nostra, e da lui deuono i Prencipi, co esal. 26. l'osseruanza della sua santa legge, e col suo santo timore procurarla, e l'otteneranno, quando viuerano in modo, che possano dire. Diligam te psalm.o. Domine forticudo mea, Dominus firmamentum meum, & refugiam meum, & liberator meus, Deus meus adiutor meus & sperabo in eum, protecter meus, & cornu falutis mea, & susceptor meus, laudans inuocabo Dominum, & ab inimicis me is faluus ero.

# CONSIDERATIONE CCLIII.

Et pacem quam bellum probabam.

Eramente chi hà I sua potestà la pace honorata, e sicura, e vuol la guerra pericolofa, hauerà più del pazzo, che del fauio, se eleg gerà più questa, che quella, perche è cosa chiara, Pacem, es con. Tac.h. 3. cordiam victis vtilia, Victoribus tantum pulcra esse. Ebenche sia più che vero ciò, che diceua Epaminonda, che la pace si stabilisce co la guer- Plus. in ra, e che non si può conservare, e mantenere, se non con vin continuo apoph. apparecchio del combattere, nondimeno, quando ci si dia optione, eche sia in nostra potestà l'eleggere, ò l'una, ò l'altra, sarà sempre più fruttuosa l'elettione della pace, che della guerra. Melior enim tutiorq; est certa pax, Liu.dec. quam sperata victoria. Illa in tua, hac in Deorum manu est. Sono i finidella 3.lib.1. guerra incerti, e niuno si può promettere la vittoria, nè si può far certo fondamento nelle forze presenti, perche molte volte, esserciti grandissi- Vedi He mi,e formidabili, furono fracassati, e dissipati da picciolo stuolo, come 10. 6 ca quello di Xerseda Greci, quello di Dario da Alessandro, e Fortuna belli semper ancipiti in loco est. F110. Eplerumq; enentus belli, velut aquus index, unde ius stabat, ci victoriam dedit, Liudec. Bb eperò 3.4ib. 1 .

e però somma imprudenza sarà il zarare, quando si possano pacificamente, & honoratamente hauere le cose sicure. Sono anco i mezzi della guerra pieni d'atrocità, di sangue, di morti, di ruine, d'incendio, cadonogli edifici, restano desolate le Città, profanati i Tempij, abbandonate le campagne; nè i principij sono più facili, anzi sono pieni di cure, e di difficoltà; restano i Vecchi Parenti abbandonati da i loro figli nel maggior bisogno della loro cadenteetà, viuono poi in continuo pensiero, e timore della loro salute, si spogliano le Città del maggior neruo loro, le arti sono derelitte, si vuotanogli erarij, s'impoueriscono, & afficuolisconogli Stati, onde e'l prencipio, e'l mezzo, e'l fine della guerra è tutto calamitoso, tutto deplorabile, tutto pieno d'augustie, e di miserie; e dall'altra parte è così dolce così gioneuole, e così salutare la pace, che Cic.de le per essa, Non modò ij quibus natura sensum dedit, sed etiam telta, & agri lætari

g. «grar. videntur, chisogna dire essere verissimo quello - Pax optima rerum Quas homini nouisse datum est, pax vna triumphis Sil. Incl.

lib. 11. Innumeris potior . --E' ben però vero, che non essendo in nostro arbitrio lo stare sempre in pace, perche fia motaluolta, anco contra voglia costretti ad abbracciar la guerra, sia ò per ributtare le ingiurie, ò per ricuperare il suo, ò per defendere la libertà, e la Patria, che non si deue per souuerchio desiderio di Liu. li.o. pace trascurare la propria salute, la propria dignità, perche Iustum est bel-

lum, quibus necessarium est, & pia arma, quibus nulla nifi in armis relinquitur spes, & all'hora poriamo dire che non solo giusta, ma necessaria sia quelsic. per la guerra, Cum vi, vis illata propulfatur, hauendo e la ragione à i prudenti,

la necessità à i Barbari, l'vianza à tutte legeti, ela natura alle istesse bessie persuaso, vt omnem semper vim quacunq; ope possint à corpore, à capite, à vita Mil. Tac.an.1 sua propulsarent. Ma con quel grano di sale, che, arma consilio temperanda

sint. E però si deue prima molto ben considerare tutto quello, che può accadere nella guerra, non essendo in nostra mano il fine, com e il prin-

cipio, perche, Incipere bellum, cuiuis etiam ignauo licet, deponitur cum viftores volunt. Deuonsi anco poderare, e le proprie forze, equelle del Nemico, Et si possit cum decemmillibus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad se,

& hauer consideratione ancora sopra la violenza della fortuna, e per-IHC.14. suaderci che Marte ci possa così essere contrario, come propitio; nè tato fondamento hassi da riporre nelle proprie forze, ò ricchezze, che no ficonfideri infieme effere la guerra vna voraggine che non hà fondo, vn baratro che afforbisce, e che consuma ogni gran forza, & ogni incsiaustotesoro, nè per cercare quel d'altri s' hà d'aunenturare il proprio, ò da tralasciare la conservatione del suo: & la prudenza insegna, non de-

Apia. de beri aliena captari, priusquam domi sit securitas. Ricordinsi per tanto li Prebello pi. cipi di ciò, che remonstrarono i Sciti ad Alessandro, Quid? tu ignoras ar-

Curt.1.7. bores magnas diù crescere, vna hora extirpari? Stultus est, qui fructus earum spe-

Aat altitudinem non metitur . Vido ne dum,ad cacumen peruenire contendis , cũ ipsis ramis, quos comprehenderis, decidas, e che i Romani, vt erant Prudentes, prefit. contenti maritimis Regionibus optimis, malebant has excolere, quam Imperium in infinitum proferre, ad gentes barbaras, inopes domi, & nil lucri afferentes Dominis. E noi concludiamo essere sempre megliore la pace della guerra, quando, saluo lo Stato, ela riputatione si può sicuramente hauere.

#### CONSIDERATIONE CCLIV.

Dilatus segnitia Ducis, &c.

A negligenza suol'essereà tutti gli huomiui dannosa, ma dannosissima riesce à i Generali d'Esserciti, e detestabile all'hora, quado, trattadosi della salute propria, e delle Genti à loro comesse, eche possono comodamente sbrigarsi da i pericoli, as-

pettano che gli venga sopra la rouina, e rouina tale, che le consequenze d'essa, Magis defleri, quam defendi possunt, come segui à Varro, di cui, perche non racconta l'historia intiera l'A.ma l'accenna solo, come habbiamo fatto noi ancora in due altri luoghi, per soddisfattione del Lettore, porteremo qui intieramente quello che ne dice Dione. Era questo Varro Dio. 1.56 stato leuato dal gouerno della Siria, e destinato à quello della Germania pensò con puoca prudenza di volere in vu subito trasformare quella gente,& di dominarla co assoluto Imperio, come haueua fatto in Asia, volendo loro imporre tributi di danari, & altre grauezze. Non stettero faldii Germani à questa mossa, ma però vedendosi circondati da molte legioni, e dubitando, fe si veniua à forza aperta, di soccombere, dissimularono; ma dall'altra parte intessis insieme trà di loro, si prepararono per iscuotere il giogo della seruitù, che non poteuano con la forza, con accorto stratagema. Eperciò fare, mostrando verso Varro sommo ossequio, e professando buona amicitia, e pace, lo tirarono in questa falsa opinione, che fossero genti vili, e che potessero senza molto presidio tenersi in osficio, e considato in ciò, smébrò scioccamente l'Essercito, mã dando molte compagnie quà, e là in diuersi luoghi, mentre douena raccoglierle, e tenerle vnite, e li Germani istessi gli ne dauano occasione, co chiedere, hora sotto pretesto di perseguitare i suorusciti, hora di accopagnare vittouaglie, hora di presidiare i luoghi più debboli, alcune compagnie. Andauano essi frà tanto preparandosi alle armi, e i Capi della

congiura, ch'erano Arminio, e Segimero, principalissimi frà quelle genti, per meglio ingannare Varro, si tratteueuano seco, corteggiandolo, c passeggiandolo di continuo. Erasi egli perciò ridotto a tanta confidenza, e sicurezza, che se bene su auisato da Segeste, che si guardasse, e di tutto ciò che si tramana, non gli credena però, anzi lo vimpronerana, quasi

per odio prinato, cercasse di mettergli in sospetto que' due grand' huo-

mini. Finite le preparationi necessarie, procurarono che nelle estreme, e più remote parti della Germania, alcuni Popoli si solleuassero, accioche muouendosi contra di loro Varro, hauessero il modo tanto più facile di opprimerlo, quanto più longo era il camino che haucuada fare, massime ch'egli andaua difarmato, e senza disciplina, credendo di caminare per Paese Amico; e non volsero muouersi tutti insieme, per non intimotirlo, e per coglierlo più sproueduto. Fattogli donque animo alla mossa cotra i solleuati, restarono Arminio, e Sigimero à casa, quasi per apparecchiare à suo fauore aiuti; & ammazzati que' Romani, che per guidare le loro genti, haueua Varro lasciati con essi loro, ragunarono l'Estercito, c'haucuano già in alcuni luoghi secretamente ammassato, lo seguitarono, & arrivatolo in alcune selue immense, & inuie, nelle quali egli restana impedito assai, si scopersero altretanto Nemici al nome Romano, quanto s'erano per auauti finti confidentissimi, & valendosi dell'opportunità del luogo, nel quale non poteuano i Romani mettersi in ordinanza, ne tagliarono à pezzi la maggior parte, e ridustero le cose à disperatione tale, che Varro, & altri Capi, per non essere fatti prigioni Dio.l. 56 vini, s'ammazzaronotrà di loro, rem dura quidem, necessariam tamen ausi. Dalla quale historia, oltre la chiarezza di quello, che dice l'A., si può imparare, che nella guerra non bisogna disprezzare gli auisi, ò negligentare cosa, per minima che sia, perche vn'errore, & vna trascuraggine, rouina Senec. in vn Essercito, & turpissima est iactura que per negligetiam sit. Dicena Gabria famoso Capitano de gli Ateniesi, Illum esse optimum Imperatorem, qui maep. Plur. in ximè cognitas haberet res hostium, & però trouino il modo quelli, che guiapopb. dano gli Esferciti, e siano vigilanti à tutto.

## CONSIDERATIONE CCLV.

Quia parum præsidy in legibus erat.

Perciò deue il fauio Prencipe procurare, che non fiano le leggi co me le tele ragne, le quali prendono, e legano i piccioli animaletti, ma effe restano poi sforate, e rotte da gli animali grossi, perche al l' vltimo là, doue non hanno le leggi sorza, e vigore, è necessario in consequenza, che resti la Republica sempre perturbata, essendo elleno state ritrouate, per acquetare le turbolenze; Id enim, quod omnem continet sociemer successario tatem, omnium legum fundamentum est, anzi che le leggi sono il sondamentoniem. to de gli Stati, e si è visto che molte Republiche, mentre le hanno guarda te, si sono mantenute, che poi disprezzatele, sono andate in rouina. Per Xenoph. ciò Euriptolemo ricordana a gli Atheniesi, Nolite cum eas habeatis leges, reru Gre per quas in maximam, quamdiù illas observastis, potentiam evassis, temere quid cari li contra leges committere; e però si come deuono esser tenute in molta stima dal Prencipe, essere adoperate con molta prudenza, e con grandis sima

sima circospettione, così deue non permettere mai che siano vilipese, accioche non resti defrodata la Republica da quella grande vtilità, che nel farle siera proposto il Legislatore. Si hà da auertire ancora, che non siano tali, che, grauiora sint remedia quam sint delista, accioche, sicut antea. Tuc.an.3 flagitijs, sie postmodum legibus non laboretur, il che riuscirà quando non si Ibid. moltiplicheranno le leggi, per confondere i sudditi, nè si proporranno con essecosì graui pene, che li riduca à disperatione; e dall'altra parte si attenderà ad instillare nei cuori loro, col buono essempio, con l'innocenza de costumi, con l'integrità della vita, l'amore della giustitia, e dell'equità. Decet enim prudentes Magistratus non porticus implere legibus, sed ef-1 soc. in ficere vt Ciues animis insitum habeant institue studium, & all'hora poi non sa orat. Arà, Inualidum legum auxilium, come altroue disse il nostro A. mà aman- Tacan. doi sudditi la Giustitia per volontaria elettione, e per imitare il loro Prencipe, come che

- Tunc observantior aqui Fit Populus, nec ferre vetat, cum viderit ipsum Autorem parere sibi, componitur Orbis Regis ad exemplum, nec sit inflettere sensus Humano edicta valent, quam vita Regentis;

Clau. do 4. Hon. 4972.

Seruiranno le leggi come argini, per trattenere, e prohibire che non trabocchi negli animi loro alcuna forte d'Ingiustitia, e viuendo poi tranquillamente, egiustamente, saranno essi felici, e beato, per così dire, il Prencipe loro. Non enim senatusconsulta, & Plebiscita sed praclara instituta social. Afelicem efficient Civitatem.

## CONSIDERATIONE CCLVI.

Veteranouis, & quieta turbidis ante habeo.

I come è trito, e volgar prouerbio, essere pazzia il lasciare la vecchia strada, per la nuoua, come da così fatta elettione resti spesse volteingannato il Viandante, così nelle cose grandi,

massimein quelle di Stato, non s'hanno da procurare le noui tà, e come la tranquillità è molto più appetibile, e desiderabile che la turbolenza, così non deue sauio huomo lasciarsi tirareda vane speranze, & anteporre la guerra alla pace, come habbiamo dimostrato altroue, e chi sarà prudente, Sempertuta, & presentia, quam vetera, & periculosa ma- Tac.an. 1 let, e quelli che vanno cercando brighe, e nouità, sono per lo più i malcontenti, i quali si muouono, rerum nouarum cupidine, & odio prasentium, Tac.bi.2 e suscitano tumulti, perche sperano con essi di megliorare le cose loro, Veggas ò di vscire di briga. Così Catilina, Mario, Silla, Cesare, Ottone, & altri, Salu. Ap trouandosi carichi di debiti, epieni d'immoderata ambitione, s'inge-piano, s'a gnarono colla rouina del publico di rassettare la loro prinata fortuna, & ul tri. Bb

e però sarà di mestiero, che il Prencipe tenga molto ben sisso!' occhio adosso à questi spiriti inquieti, perche sonod'ordinario di così maluaggia Natura, che nonfi curerebbero che rouinasse il Mondo, pur che potessero cacciarsi i loro sfrenati desiderij, e bisognerà che con la sua sagacità, e prudenza, s'opponga quasi antemurale all'empito della loro maluaggità, se vuole quieto lo Stato, eli vassalli suoi, non essendo essi della, Natura, e bontà di Segeste.

### CCLVII. CONSIDERATIONE

Neque ob pramium, sed vtme persidia exoluam.

Tanto odiosa, & abomineuole la perfidia, che ogni huomo, che faccia professione d'honore, deue, senza esserui tirato da altro premio, che da quello dello stesso honore, mostrarsene alieno, trattando, e negotiando sempre fedelmente, esinceramente, come si vede hauer fatto Segeste, che per mostrarsi verso il Popolo Romano leale, e fincero, e ben affetto fece tanta mossa. E veramente se troppo largasse nel cuore degli huomini, Quorum cuneta cogitatio intenta est ad Gen. c.6. malum, il freno à questo mostro, chi potrebbe tenersi sicuro? Occultum, Val. Ma. & insidiosum malum persidia, qua tantum incommodi humano generi affert, quatum salutis bona fides prastat; perche, Aperta odia, armaq; palam depelluntur, lib. 2.c.6. fraus, & dolus, obscura, eoq; ineuitabilia. E però tanto più dene essere abor-Tac.bi.4 rita (dica ciò che vuole quel scelerato, che no merita d'essere nomato) quanto maggiore è il danno che seco porta, e quanto è abominata dallo stesso Dio, ilquale si vede che castiga questi persidi, hora con sar loro prouare la stessa perfidia in altri, che essercitano essi, e Qualia vir patrat, talis manet exitus illum.

Hefrodus apud Pl. numinis

vind.

Ibid.

Arte alium, qua quis capiet, capietur eadem. de sera Hora con prinarlidi successione, vt dispereat de terra memoria eorum, ò se

pure gli ne concede, con far portar la pena de gli infami Padri, à gli infelici figlinoli, e

Pf.108. Crimina sapè luunt nati scelerata Parentum. Plusbid.

E la ragione è, quia qui ex scelerata natus est stirpe hunc decet, quemadmodum in hareditatis are alieno, ita, & in pravitatis succedere supplicio; onde si vede, come habbianto detto, che Dio no lascia mai impunite quelle sceleragni, che sono accompagnate dalla perfidia, e si potrebbero di ciò portare mille essempi, così antichi, come moderni, se non lo stimassimo non necessario. Aggiongeremo questo solo, che se la perfidia è disdiceu ole a tuttigli huomini, disdiceuolissima senza alcu n'dubbio, si deue simare a i Tuci.l.4. Prencipi grandi, perche Iis, qui in dignitate simt, turpius fraude inhonest a circumuenire, quam ladere vi aperta, e però fuggasi da tutti, sì per non irritare contra di sell'ira di Dio, si anco per non lasciar dopò di se memoria infame,

infame, per la bruttezza che seco porta così bieco vitio, sì anco, perche frà le miserie non v'è la più misera di quella, di chi persidamente si sia 1foc. ad portato, con chi habbia feco caminato in buona fede, Necesse enim est ta- Nicock les in trepidatione, metuq; rerum omnium reliquam ætatem exigere, nec amicis magis credere, quam inimicis.

## CONSIDERATIONE CCLVIII.

Simul Genti Germanorum idoneus conciliator.

On questo fine credo io, che i Prencipi s'ingeguino più che possono, di tirarsi appresso i pricipali Signori de Regni, delle Prouincie, delle Nationi, così suddite, come non suddite, accioche vedendo i Popoli, che è fatto stima d' vno di toro, possa nelle occorreze essere idoneus conciliator, e seruire à gli altri per essempio d'inclinarsi tanto più alla beneuolenza di quel Prencipe, quanto maggiormente veggono quel tale accarezzato. Così Agricola, chegouernaua Tac. in sotto Domitiano l'Inghilterra, Expulsum seditione domestica vnum ex Re-Agr. gulis gentis exceperat, ac specie Amicitia in occasionem retinebat. Habbiamo altroue discorso quanto ciò importi, e quanto vtile si possa da ciò ricauare nelle occasioni, e però, per non replicare le istesse cose, rimettiamo il Lettore à quel luogo.

### CONSIDERATIONE CCLIX.

Si panitentiam quam perniciem mallent,

Vesto luogo ci dà occasione di cercare, come si debba portare vn Prencipe, di cui si siano solleuati i sudditi, e che perseuerando nella loro ostinatione, mostrino di volere anzi la guerra, che la pace, o perniciem quam pænitentiam, non essendo sicuro il dissimolare, perche aunilisce l'auttorità del Prencipe, & accresce l'insolenza de' sudditi, e potedo la guerra portare la vittoria così à questi, come à quello, e non si potendo maneggiare senza danno notabile, così dell' vno, come dell'altro. Se vince il Prencipe, resta così egli, come i sudditi infiac chiti, e questi perdono quel naturale affetto, e rispetto verso il loro Signore, chegliteneua in officio. Se anco soccombe, perde lo Stato, & vndiq; angustia. A i nostri giorni habbiamo vedute le guerre di Francia, e se Tuano, il tite le rotte tante volte date à gli Vguenotti, nelle quali sono statitaglia-Tareng. ti à pezzi i capi loro, gli Ammiragli, i Condè, gli Andelotti, i Sciattiglioni, Gil Ca, e tanti altri, si sà la strage satta di loro il giorno di S. Bartolomeo in Parigi, e per tutta la Francia, e nondimeno à guisa del capo dell'Hidra, sempre sono risorti, & hanno più ingrossato di forze. Vediamo adesso, che

il Re

il Rè dissimola molte loro disobedienze, e che s'ingegna di dar loro ragionenole soddisfattione, per tenerli in pace, e nodimeno si fanno ogni

giorno più infolenti, attendono a fortificarsi nelle piazze loro, caminano con fini perniciosi alla Monarchia, hanno intelligenze dentro, e suo ri del Regno, fanno Assemblee anco cotra voglia del Rè, discorrono di guerre, di paci, di leghe, di confederationi, & in fine pretendono di voler viuere come huomini di Republica, non come sudditi d' vn Monarca. Habbiamo parimente vedute le guerre maneggiate da i Fiamenghi, con vguale offinatione, e benche habbiano hauute molte rotte, e perdutigli Oranges, gli Egmonti, gli Hornè, e tanti altri, hanno nondimeno potuto così longamente contrastare contra il proprio Prencipe, be-Tac.bi.1. che potentissimo, quia quamuis capite defectionis ablato, manebat plerisq; coscientia. Estato vsato con essi loro, hora il rigore, hora la piaceuolezza, hora la forza, hora la conniuenza, e tutto, come i cibi benche buoni in corpo di corrotti humori, ha cagionato effetti perniciofi. Onde il quesito rielce difficillissimo di folutione, perche, e la pace, e la guerra, e la piaceuo lezza, e'l rigore fono egualmëte nociue. Se guerreggi, ti fnerui, ti spolpi, ti esponi così alla pdita, come al guadagno, anzi la perdita è certa, & il gua dagno è nullo, perche la perdita, la strage, e la rouina de' tuoi sudditi, è pure tutta tua perdita, ma se resti soprafatto nella guerra, oltre la vergogna d'essere superato, e vinto da'tu oi sudditi, perdi lo Stato insieme. Se fai la pace, mostri debbolezza, e fai molto più insuperbire i ribelli, venendo con loro a patti. Se diffimoli mostri viltà, e ti fai molto più dispregiare, e vilipendere, e perdi infieme la Maestà, anima, e fondamento del regnare. Se vsi rigore, essacerbi più gli animi già irritati, e li riduci alla disperatione. Se la piaceuolezza, si fanno più insolenti, e manco pronti all'obbedienza, di modo che questo pare vn nodo Gordiano insolubile, e che altro non basti che la spada di Alessandro per iscioglierlo. Che do-Tac.an. r uerassi donque fare? Periculosa seueritas, stagitiosa largitio, seù nibil, seù omnia concedantur in ancipi Respublica. Per risposta diremo, che molte cose sono necessarie prima che nascano le seditioni, che seruono, come preseruatiui contra esse, molte nel principio d'esse, & altre dopò che i sangui saranno già ingrossati. E necessario che il Prencipe sugga a tutto suo potere di dar causa al Popolo di solleuarsi, e di irritarsi, e benche egli per se stesso non possa ciò impedire dependendo la quiete, ò la turbolenza dalle volontà altrui, e trouandosi sempre de gli inquieti, che ò per ambitione, ò per mala volontà verso il Prencipe, ò per troppo ingorda voglia di dominare, ò per intereffi priuati vanno spargendo ne i cuori della rozza Plebe i semi delle discordie, & contubernales appellando, alios agnoscere, quosdam requirere, & pecunia, aut gratia iunare, inserendo sapins querulos, & ambiguos de Principe sermones, quaq; alia turbamenta vulgi. Nondimeno perche questi tali si seruono sempredi qualche pretesto, che sembri hauere del ragionenole, sà di mestiero, che il Prencipe s'ingegni di leuare

Poccafio-

l'occasione. Nam facile prætextus nascuntur è controuersijs, e poiche habbia- spia. de mo datogli essempi delle guerre di Francia, e di Fiandra, vediamo i pre- bello putestidi que' malcontenti, che le suscitarano. Li primi disgusti di Francia, "ico. Vedi il nacquero dal souerchio fauore, & auttorità, che nel gouerno di quel Tarcay. Regno pareua c'hanessero quellidella Casa di Loreno, e dal pretendere il Thuai Prencipi del sangue, sotto Francesco Secondo, d'essere vilipesi, e strap- no, & il pazzati. Quelli di Fiandra nacquero dal non essere stati osseruati à que' Capana Popoli i loro Prinileggi, e dal non essere stata riconosciuta, quanto si presupponeua quella Nobiltà da Filippo Secondo, e con queste preten- vedi cosioni, che pareuano d'hauere non sò che del ragioneuole, ricuoprinano nestagio, così i Francesi, come i Fiaminghi la loro occulta fellonia. E però il pri- & il camo rimedio per non lasciar muouer tumulti, sarà il non dareai popo- card, Be li legitima occasione di querela, e che il Precipe, buona fide, gouerni i suoi tiu, e Valsalli, come buon Pastore, non come tiranno, che osseruiloro ciò Famstra che ha promesso, è quello che siì prima da' suoi Maggiori concesso, che da. non leui loro le immunità, ò i loro prinileggi, che non gli aggrani più di quel che deue con le contributioni, che faccia molta stima de i principali,e della prima nobiltà, & potentiores suo Imperio maxime adiungere, & suos Arist. pol. facere curet, E quando habbia ombra, ò sospetto di qualche Grande; con specie d'honore s'ingegni di leuarlo dalla Prouïcia, nella quale, ò per aut torità, ò per seguito, ò per parentele, e dependenze, possa suscitar rumori, e che lo mandi in qualche altra parte, ma con carico proportionato. Che consideri la conditione dei Ministri che manderà a gouernare, ricondandosi che i Dalmatini, interrogati da Tiberio, perche si fossero ribellati, risposero, Romanos causam eius suisse, qui ad suos greges custo- Dio.1.56 diendos, non canes, neq; Pastores, sed lupos mitterent, e però douerà loro prohibire ogni forte d'estorsione, & impedire, Ne afferant cuneta venalia pre- Tac.bi.x potetes liberti. Che nel cofiglio cerchi d'hauer huomini disappassionati, e desinteressati, e che siano pratichi della natura, e qualità, dell' humore, e conditione de Popoli, perche gli inesperti, non considerata la diuersità del procedere, edelle inclinationi, & attenendosia certe massime vniuerfali, che non faranno a proposito del caso, cometteranno errori notabili, & aguifa d'inesperti Medici appliccheranno il caldo oue fora necessario il treddo, e consiglieranno cotra ragione, e chi volesse gonernare i Francesi col contegno, e sussiego Spagnuolo, ò gli Spagnuoli colla libertà Francese, non ha dubbio, che peccherebbe contra natura, ne sa rebbe cosa buona. Che non sissidi maitanto della sua buona fortuna, che no pensi, che ella si possa variare, e di ridente farsi corrucciosa, Nam nec nimis credere serenitati prasentis fortuna, prudentis hominis, & meritò feli- 4. lib.z. cis est, anzi deue sempre dubitare di quello Quoque fortuna altius

Euexit, ac leuauit humanas opes

Hoc se magis supprimere felicem decet.

Senec. in Tronde.

Mail

Ma il principale scuopo del buon Prencipe deue essere l'hauer cura del-

la Religione, e si come col pretesto d'essa, tutti i ribelli così di Francia, come di Fiandra si sono matelleggiati, così douerassi principalmente at tendere alla sua consernatione, & ampliatione, e cercare sopra tutto che niente sia circa quella innouato, perche non può seguire varietà di Religione, che non segua mutatione di Stato. Sentasi quel gran Consegliero d'Augusto, Mecenate, come parla intorno a ciò, e quello che ricorda al suo Signore, Deos quoq; semper, & pbiq; ita cole, vt moribus Patria Dio.1.52. receptum est, ad eundemq; cultum alios compelle. Peregrinarum verò Religionum auctores, odio, & supplicijs prosequere, non Deum modo gratia, quos qui cotemnit, haud dubie nihil aliud quoq; magni faciet, sed propterea etiam, quòd qui noua Numina introducunt, multos ad peregrinarum legum vsum pelliciunt, indè coniurationes, coitiones, conciliabula existunt, res minime vnius Principatui commoda, It 19; nec Deorum contemptorem, neque prastigiatorem vilum tolerabis. E quanto fosse buon consiglio, da i tumulti, dalle guerre, e da i mali seguiti per l'introduttione della nuoua Religione in questo nostro secolo, si può chiaramente conoscere. Stia donque occulato il Prencipe intorno alla Religione, e tenga per fermo; che non potrà impedire l'alteratione, e nouità d'essa, & in consequenza la dessolatione del suo Stato, s'egli non ne scaccierà come pesti questi Prestigiatori, è Nouatori, no potendo stareinfieme questi mostri, con la vera, egermana Religione, e tenga per fermo, che, Pietate aduer fus Deos fublata, fides etiam, & focietas hu nat. Deo. mani generis, & vna excellentissima virtus Iustitia, tollatur ne cesse est. Aggiogasi ciò che consiglia Aristotele al suo Prencipe. Quod ad Deorum cultum attinet (dice egli) huius rei semper egregiè studiosus videri debet. Nam minus ti Arif.pol. ment, ne quid sibi incommodi præter leges à talibus viris importetur, si Principe 61.5.C. II religiosum esse, & metu Deorum contineri, & Deos curare existiment, & minus ad infidias Tiranno comparandas fe conferent, tanquam Deos habenti belli focie tate coniunctos. Doppo la Religione douerà abbracciare la prudenza, la quale è necessaria à chi vuole ben gouernare, e si come chi determina d'effere marinaro, ha prima da imparare da qualche isperimetato l'arte, che si metta al nauigare, così chi ha da gouernare Stati deue prima in questa gran Scola, ch' è la vera norma, e Maestra delle attioni humane, apprendere l'arte del gouerno, e come mettendosi in viaggio il Marinaro, non lascia mai indictro l'ancora, per potere secondo il bisogno fermarsi, così il Prencipe non deue mai prinarsi di quest'ancora facra della prudenza, poiche l'impedirà il corfo di mille pericoli, & l'vrto di mille scogli, e si come lo stesso Marinaro più con la destrezza, e con l'arte, che con la forza, ò gagliardia volge, e regge la Naue, così è anco vero Pleraq;

in summa fortuna auspicijs, & consilijs magis, quàm telis, & manibus geri. Que-

sta poi gli insegnerà à non fidarsi molto della fortuna, poiche Omnia su-Liu.li.s. ma ratione gesta etiam fortuna sequitur, e Iuu. 9at.

Tuc.a.13

Iuu. Sat. Nullum Numen habet si sit prudentia, sed te

Nos

Nos facimus fortuna Deam, Cæloque locamus,

Gli persuaderà a seguire solamente la ragione, poiche, ab illa discet quid, sen. ep. & queadmoda aggredi debeat. E perche l'operare con ragione, e con pru- 13. denza confiste principalmente nel conoscere la conditione, la qualità,

la natura, & il genio di quelli co'quali fi hada trattare, perche

Principis est virtus maxima nosse suos, Martial. Perciò douerà egli eleggere maniera di gouerno, che sia proportionata alla qualità de'sudditi, & vsare co'buoni, gouerno moderato; co' i tristi, feuero; co gli audaci, & infolenti, acerbo, & acre; co'i modesti, mite; co'i temerari, maestoso. Hà da conoscere anco, come habbiamo detto, il genio de'Popoli, & delle Città, e nel reggerle, addattarsi all'humore, onde Augusto, Civile rebatur misceri voluptatibus vulgi, e Tiberio che conosce- Tac.a. 1. ua il genio del Popolo Romano, inclinato à gli spettacoli, e passatempi, se bene era di natura senero, e malenconico, egli aborriua, nondimeno non volse mai prohibirli, e lasciaua seguitare l'ordinario, nondum enim tbid. audebat Populum tot per annos molliter habitum ad duriora vertere, ne altra cosa potrá più conciliare al Prencipe l'amore de' suoi Popoli, quanto il vederlo non abborrente da'stioi costumi, e perciò crediamo che Alesfandro dopò hauer superato Dario. Purpureum diadema distinctum albo, Cure 1.6. quale Darius habuerat capiti circumdederit, vestemq; persicam sumpserit, cioè per conciliarsi gli animi de'Persiani, vedendo che lasciana l' habito patrio, e natiuo, e vestina il loro. Ma forsi sarà rimedio più efficace di questo, il fare suoi parteggiani, e benuoglienti i principali, e più Nobili, e più saui Personaggi di quello Stato, con benefici segnalati, perche hauendo bisogno il Prencipe grande di molti Ministri, Proprium debet esse ipsius opus amicos parare, si perche, Nullum maius boni Imperij instrumentum, quam, boni Amici, sì anco perche questi sono più proportionati mezzi à concigliarli la gratia de'sudditi tutti in vniuersale, e questi veglieranno per lui, questi saranno il suo studio, la sua armatura più forte, che lo deffenderà, che lo conseruerà, e proteggerà. Ma è necessario se vuole essere amato, che ami. Neq; enim vt alia subiettis, ita Amor imperatur, neq; est vllus affectus tam crectus, & liber, nec qui vices magis exigat. Potest fortassis Princeps inique, potest tamen odio esse nonnullis . Amari , nisi ipse amet non potest. E' donque necessario, che venda Amore, se vuol comprareamore, onde fà di mestiere vsar certa piaceu olezza nel gouerno, atta à captinarsi gli animi altrui, mà così fattamente temperata colla Maestà, che, nec facili- Tac. in ta: austoritatem, nec seueritas amore dimnuat. Nè però deue tanto affidarsi Agric. nella beneuolenza de' sudditi, che non creda, che anco sotto il velo d'Amore, e d'Amicitia, possa essere nascosto il serpe del tradimento, e dell'assassinio, perche, Principum exitus si reputaueritis plures à suis, quam ab hoste interemptos numerabitis. Ma questa disfidenza vuol' essere corretta dalla stessa prudenza. cioè collo stare auertito in modo, che li sudditi non si accorga no che di loro s'habbi ombra, ò sospetto. Multi enim falle

Plin. in Pan.

Tac.bi.3

Plin, in Pan.

re do-

16.

benef.

Cic.in

natura

Deor.

Pan.

re docuerunt, dum timent falli, e però nè bisogna creder tutto, nè dubitar di tutto. L'altra parte della prudenza consiste nell'operare, e ne i negotij, nei quali è necessario caminare con molta consideratione, così fattamente però, che no si perda il tempo, e l'occasione, metre si sià troppo su I consultare. Ma sa meglior consulta che possa fare il Prencipe, sarà prima che si metta à qualche impresa, (parlo delle grandi) hauuta la consideratione alla sua persona, il giudicare se l'intrapresa che disegna, conuenga, ò non à lui, se sia proportionata, ò sproportionata alle Tac. a.3. sue forze, se riu scibile, ò nò, perche indecorum Principi attrettare id quod no obtineat. Non bisogna ò troppo timidamente disperare della riuscita, Tac. an. multa enim experiendo fiunt, que segnibus ardua videntur, ne la sciarsi trapportare dal defiderio in cosa che ecceda il suo potere, concupiscunt enim homines, & qua non possint. Deue donque ne i graui negotij premeditare tutto quello che gli può accadere, e trouare, e preparare remedijà gli in convenienti futuri, che così scorgerà quando sia bene il valersi della ce-Tac. an. lerità, quando della conctatione: non sarà vile, non temerario, & omissis precipitibus, tuta en salutaria capescet. Saprà prendere partito, e variat parere, quando sia di bisogno, nec enim turpe est cum re mutare confilium, & sen.4. de Oltre alle predette cose è necessario ancora l'hauer consideratione al tepo, che cosa fatta in tempo porta la salute, come suor di tepo la rouina. Temporibus medicina valet, data tempore prosunt, Et data non apro tempore vina nocent, Onid, 1. Essendo verissimo ciò che lasciò seritto il Padre della Romana eloquede reme. za. Multum interest illud ante, an post decernatur, suscipiatur, agatur, perche Philipp. operandosi in tempo, riescono le cose non solo, mà riescono con facilità, e con felicità, che se si perde vna occasione, si perdono insieme le imprese intiere. Oltre ciò, deue il Prencipe suggire con suoi sudditi, come habbiamo anco ricordato in generale, ogni fraude, deue abborrire la sim olatione, e detestare la perfidia, perche oltre il perdere quel cadore di buona fama, alla quale, come à scuopo di tutti iloro pensieri deuono hauer mira i saui Prencipi, si sdegna Dio, che abborrisce ogni persidia, Cic. 3. de Nec ratio, à Dis immortalibus data, in fraudem malitiamq; convertenda, ci Popoli, che se n'accorgono, caminano seco con la stessa malitia. Nè ha da guardare a i portamenti di quel maluagio di Tiberio, che credeua dimo hauere la più bella virtù della simolatione, ne da lasciarsi souuertire da i precetti pestilenti di qualche scelerato, ma da conformarsi al virtuoso rlin. in procedere di Traiano, nel quale, simplicitas, veritas, er candor agnoscebantur, che così sarà amato quanto lui, & viuerà tranquillamente, e staranno i Popoli quieti. Ma niuna rocca più munita, ninna legione più valo-

rosa, potrà tanto afficurarlo, quanto farà l'amministrare a tutti incor-

funt ,

Arif.pol. rotta giustitia, & il procurare, che ogn'vno habbia il suo. Regnum enim ad li. 5.c.10 bonorum perfugium, ac præsidium aduersus Populi iniuriam comparatum est, e come dice Ciccrone, fouenda institua causa olim bene morati Reges constituti sunt, onde pare che debba esfere studio particolare del Prencipe, che nello Stato suo sia castamete, e santamente amministrata la Giustitia, poiche da questo seguirà ne i popoli la quiete, la traquillità, & a lui gloria im mortale, e quella riputatione, che è, come habbiamo detto altroue, il fodamento dello Stato, e questo conseguirà facilmente, se si seruirà nell'amministrarla d'huomini da bene, non auari, non infolenti, non intereffati, non ceruicofi, ma che a fomma integrità habbiano accompagna ta la dolcezza, l'affabilità, la liberalità, e che come pietofi Medici no mettino subito mano a i ferri, a I fuochi, a i corrosiui, ma all'acqua della copassione, ma a i lenitivi della misericordia, ma alle ontioni della pietà, no rouinando, nè precipitando subito, ma che reservino per vltimo rimedio il taglio. Diceua Alessandro Seuero, Hortulanum odi, qui à radice olera eius vita exscindit, e forsi non minor causa della fellonia di Fiaminghi sti la seuerità, e durezza del Duca d'Alua, di quello che l'inosseruanza di loro pri uilegi si sosse della loro solleuatione, si come l'anaritia d' alcuni Ministri, serui per manticea destare il suoco, Et pacem populi, nonnunquam exu- Tac.a.g. unt, Rectorum magis auaritia, quam obsequij impatientes. Sia per tanto occulato il Prencipe nel mandare li Ministria i gouerni, eli mandi tali, che, Tac. a.3. Cum rette factorum gratiam quisq; trahant, vnius Principis inuidia ab omnibus non peccetur, ma fiano tali, che fembrino essere stati mandati per procurare il beneficio de'sudditi; Enon picciola sicurezza tronerà il Prencipe, se serverà la sede, se attenderà ciò che promette, se non vacillerà, se non fard equiuoci per ingannare, essendo troppo brutta cosa in vn Prencipe cie.3. de l'inganno, & il mancare di fua parola; Nulla enim res vehementius conti- off. net Rempublicam quam fides, come che essa colla forza sua, stabile, & ater- Curil. 2 num faciat Imperium, e però deue mostrarsene tanto più vago, quanto Arist. 1. che, Infirmatis, violatisque paciis tollitur inter homines commerciorum vius. Lungi donque la fraude, el'inganno, longi le assutie, e maluagità, e vestafiil nostro Prencipe la candida, e pura veste della sede, mostri il suo seno aperto, e tenga il suo cuore in mano, che così sarà amato, e rispettato, nè hauerà da temere di riuolte, e di seditioni, non si spogli mai questo Tac. an. manto reale, & maneat fides integra, etiā vbi magnitudo quastuum spectetur, 11. perche non si può fare guadagno tanto ingordo, nè ricauare dalla fraude villità tanto grande, nè può ella hauer seco interesse tanto auantaggioso, che posta contraporsi, ò bilanciare con la perdita dell'honore che si sà violando la sede: Et si sides iuris iurandi est etiam cum hoste seruanda, Cic.3.de qual ragion vuole che sia violata co'i sudditi?con quelli, che di te si sida- %. no? E se quel gran Regolo, di cui vinerà per tuttii secoli la fama, per no vedisen. rompere la fede data à i Nemici, volse anzi ritornare à Cartagine, oue ep.67. sapeua d'hauer à patire tormentigrauissimi, che restarsene sicuramente,ma con macchia alla Patria, oue s'ingegnauano di trattenerlo gli Amici, e li Parenti, douevà poi il Prencipe violarla, con gli sudditi suoi, seza altra causa, che d'yn puoco d'interesse? En sbandiscasi questa Massi-

ma

ma abomineuole dal cuor degli huomini, ma più da i Prencipi che sia le cito il remperla quando torniconto, seppeliscasi col suo auttore indegno da essere nomato, nel centro dell'inferno, scancellisi dalla memoria, ma più dal cuor di tutti, e tenga anzi il nostro Prencipe per oracolo,

Mart. li. Vt potior vita sit sibi san Eta sides. 10.0%.

Et al candore della fede aggioga anco quel bel vermiglio della Modestia, la quale tanto più chiaramente si sà cospicua, quanto il sogetto in cui risplende è più grande, e più eminente. A questa l'inclinerà il ricordarsi Eurs.1.7. della volubilità, e lubricità delle cose di quà giù, & che, Nibil tam sirmum

cui non sit periculum etiam ab inualido, & che comanda a huomini, e non a

senec. de bestie. Sia per tanto benigno, affabile, e cortele, sermone affabilis accessuq; facilis, & vultu, qui maxime Populos demereatur, amabilis, percioche non si può credere, quanto gioni al Prencipe l'affabilità, quanto di lui inamori i Popoli. Vsi anco liberalità verso que' sogetti, che ò l'hauerano in qual fi voglia modo seruito, ò che saranno per eccellenza di virtù stimatide-

gnidella sua beneficenza, e sia sicuro che, Melius Imperium custoditur benebrenitate ficijs, quam armis.e che non trouerà gioia più preciosa, ò più bella, ò che a se rapisca più gli occhi de' riguardanti, con la quale possa meglio ornare la sua corona, che quella della beneficenza, perche questa lo rende si-

milea Dio, che partecipa le sue gratie anco a i Nemici, che sa pionere super instos, & super iniustos, che a tutti fa grandissimi benefici, che ha cura

Matth. c. di tutti, e se bene, Quinq: passeres veneunt dipondio, vnus tamen corum non est in oblinione coram ipso. Vegga il Sole che partecipa la luce non solo alla fommità degli alti Monti, ma alla baffezza ancora delle più profonde, e

cupe valli, che diffonde i suoi raggi, non solo sopra i superbi, & eminenti Palaggi, ma anco sopra le più humili, e basse capanne, e sopra le più vi li, e tenebro se grotte, e cauerne, che non comunica la virtii de'raggi suoi folo a i più vaghi fiori, od'a i più coltigiardini, ma anco alle più femplici herbe, & alle più sterili campagne, e da lui prenda l'esempio a versare la

rugiata delle suegratie, & de'suoi fauori sopra ogni sorte di persone, a nobili, ad ignobili, a ricchi, a poueri, a sudditi, a stranieri, nè sia appresso di lui, acceptio personarum, ma sopra tutto, faccia cadere la sua beneficen-

za sopra le persone meriteuoli, e sopra i sogetti, dell'opera de'quali si satà con sua riputatione, & auataggio seruito, perche questa sorte d'huomini vedendosi dispreggiati, concrtono taluolta per rabbia la loro buo na qualità in veleno, e sanno altretanto nuocere, quando non veggo-

no ricompensa, quanto hanno saputo seruire mentre l'hanno sperata, e massime all'horache si dispensa la liberalità solo abussoni, & a meretrici,e spioni, & altra gente di simile taglia, come si vede bene spesso; E quindi poi è facile l'accendere il fuoco della seditione, perche questi per

sonaggi grandi, si fanno capi alla Plebe, egli seruono per fanali & anco il popolo facilmente tumultua, quando vede il suo sangue, e le sue facol

tà malamente dissipate, onde a ragione diceua quel Filosofo, Turpissi-

Paral, c.

12.

lib.is.

Hor.li.I.

epift.I.

Meram.

Ouid. de

mum genus damni esse inconsultam largitionem, e però vsisi la 'liberalità con sen 1.de giudicio, che così leuerassi l'occasione de'disgusti, ede' tumulti. Guardisi benefic. ancoil Prencipe, come dalla peste, dalla lussuria, perche niuna cosa potrà rouinarlo più facilmete di questa. Sono piene tutte le historie sacre, e profane de suoi mali, e ne parlano quasi tutti i Morali, i Politici, e i Poe tifacri, e profani. Sil. Ital.

 Aspice laté Florentes quondam, luxus, quas verterit Vrbes, Quippe nec ira Deum tantum, nec tela, nec hostes, Quantum solanocet animis illapsa voluptas Perdidit horrendo Troiam Venus improba bello Et lapithas bello perdis Iacche graui. eperò Prencipe mio, Sperne voluptates nocet empta dolore voluptas, e tieni per fermo che

Non bene conveniunt, nec in vna sede morantur Maiestas, & Amor

Armati donque contra questo fiero nemico, che ti prononcia la roui- ouid. 3. na, & il vituperio eterno, &

Opprime dum noua sunt subiti mala semina morbi. Lascia le Donne altrui, non le violare, perche non vi è cosa che faccia reme.l.1. più arabbiare i popoli, che il fentirsi a toccare nell'honore delle loro Do ne, & propter vxorum contumelias multæ Tirannides interierunt. E per questa Aris.pol. causa seguirano i Vespri Siciliani, le cacciate suor d'Italia de Francesi, 5 11.5.6.12. in Pisistratidas impetus factus est, propterea quod Harmodij sororem probro, & dedecore affecerant, & Harmody Stuprum inferre conati sunt. Ne staro ad ingombrare le carte d'altri essempi, perche non vi è chi non sappia i dani derinati da cos i putrido fonte e però Prencipe mio, lontano dalle donnealtrui, e basti per hora di questi auertimenti, de quali seruendosi, come per antidoti, e per preservativi, è chiara cosa, che se non potrà il Precipe al tutto afficurarfi, che non siano per seguire ne'suoi Stati seditioni, ò riuolutioni ( perche se bene si trouano paesi , ne' quali non nascono alcune sorti di veleni, come si dice di Candia, non però si può ordinare vno Stato con tanta prudëza, che non vi nascano de' malihumori, come delle Inuidie, delle emolationi, e male foddisfattioni, dalle qualipoi sia facile il transito alle seditioni, nè può vn sauio Prencipe tanto bilanciare il suo gouerno, che possa piacere a tutti, nè hauere tanta auttorità, ò prudenza, che vaglia per impedire, che vn'ambitiofo, ò vn maluaggio non possa suscitar rumori) potrà almeno, ò prepararsi anch' egli alla diffesa in tempo, ò render vano il tentativo de gli inquieti, ò quando no altro, hauere quella cofolatione interna della sua conscienza, che no gli rimorderà il cuore, che ciò sia accaduto per colpa, ò per macameto suo.

Si recte facies, hic murus aheneus esto Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

ad Meso

Resta

Resta hora da discorrere di ciò, che si deue fare nel principio del moto d'esse, e poi di quello che connenga dopo che le cose sarano al tutto rotte. E per parlare del principio, lo suppongo che il Prencipe non sia mai tanto trascurato, che nel colmo della pace, non debba pensare alla guer ra, anzi che habbia a servirsi della paceper commodità di meglio prepararfi al guerreggiare, in modo che in ogni occasione possa subito mettersi in arme. Suppongo ancora, che si debba tentare ogni cosa, prima che venire al ferro, e se sia possibile di ridurre i tumultuanti a quiete, ò confarloro raunedere de proprij macamenti, & errori, ò con rimettere qualche cosa dell'intrapreso rigore. Defectionem autem Ciuitatum, aut so. ciorum motus existimabat Fabius (il Massimo) quietè, clementerá; congressi-Fab. Ma. bus, & colloquijs sedandos, ac sopiendos, nec omnem suspicionem prosequendam, suspectis penitus exulceratis, e però si può da questo gran Capitano imparare il modo del gouernarsi in simile caso. Suppongo di più, che non si debba manco confiderare lo schiffare della guerra, che il modo di farla, che si habbi consideratione alla qualità de i popoli, alla conditione de i pacfi, se quelli sianoguerrieri, ò imbelli se quieti, ò turbolenti se dediti al guadagno, ò alle armi, e se questi sono vicini a gli altri Stati suoi, ò lontani: se facili da esfere assaliti, ò di ingresso disficile: se vicini a tuoi nemici, ò lontani: se popolati, ò nò: se fecondi, ò infecondi, se possono con facilità riceuere aiuto straniero, ò difficilmente: se hanno piazze munite, e Città potenti, ò nò; e fatte tutte queste considerationi, douerà il Prencipe misurare le sue forze, e se si sentegagliardo in modo che speri di poter sforzare i folleuati, potrà far dissegno sopra la guerra. Ma se ancobilanciate ben bene le forze, trouerà essere pericoloso il venire alla guerra, all'hora farà neceffario il mettere le cofe in negotio, e doue non arrina la forzadel Leone, adoperare l'astutia della Volve, nè voglio perciò perfuadere il Prencipe alla fraude, ma alla prudenza. In ogni cafo però douerà dare commodità a gli inquieti di rauuedersi, & dandum malorum penitentia, bonorum confensui spacium. Potrà mandare personaggio che sia confidente de tumultuanti, e che sia atto a persuadere, & ad addolcire gli animi, & cui facundia adsit, mulcendiq; vulgum artes, & auctoritas, e questi magnificando le forze del Prencipe, estenuando quelle de'ribelli, douerà affaticarsi di farli rauuedere del loro errore, e di persuaderli alla quiete, la quale sarà sempre più sicura, quando si possa conseguire senza Curt.1.7. violenza. Quos enim viceris, Amicos tibi effe caue credas, & in fomma stimerò fanio configlio, se si possa comporre senza guerra, il farlo. Se adon-Thue.l. que si ridurranno le cose a termine di quiete, in eum qui iure agere, & satis facere paratus sit, nefas bellum sumere, & il Prencipe deue hauer per cosa più

che ad incrudelire, & nullum ornamentum Principis fastigio dignius, pulcrius-

que est, quàmilla Corona, ob ciues seruatos. Douerà ben poi, sedate le cose,

sen. 1.de desiderabile l'hauere à perdonare, che al vendicarsi, più a far benesicio, Clem .

> procurare di leuare fino dalla radice ogni occasione di disgusti, accioche non

non habbiano à repullulare, & a farfi vn recidiuo peggiore del primo male, e se i popoli haueranno hauuto qualche ragione di rissentirsi, non stimerei male il dar loro qualche soddisfattione, ò con la conniuenza, ò in altro modo opportuno, con che però non restivilipesa l'auttorità, e Maestà del Prencipe, ò che non traspaia viltà, ò paura, ma che sembri gratia cio ch' è giustitia, e clemenza quello ch' è di ragione. Ma se anco il torto sarà dalla parte del popolo, giudico (peresiempio, e per atterire gli altri) che, Nefaria seditionis auctores capite luant, quod admiserunt, in modo Liu. dec. pero, che se, Omnium culpa fuit paucorum sit pana, e che non si faccia macel 4 lies, lo d'huomini, e non si formi consiglio, come lo chiamarono in Fiandra, Toc. hi. e di fangue,ma si proceda per la via ordinaria, e che restino, Eadem Magi- 113 stratuum vocabula, (senon se forsi figiudicasse per maggior quiete esser Tacana -bene il mutare qualche parte del gouerno) perche è cosa che irrita troppogli animi, quel vedere ognigiorno a faltar teste, & che se vna volta è stato perdonato alli seditiosi, si habbia poi da gente strana a riuedere i lo ro conti, e le cose si riducono a disperatione tale, che imminentium pericu-Cur. 1.6. lorum remedium, ipsa pericula arbitrantur, il che malamente inteso dal Duca d'Alua in Fiandra fu causa delle grandi rouine, e stragi di que' Pacsi, e popoli, poiche estendosi già quasi acquetati, col perdono dato loro dalla Duchessa gouernante, e caminando già le cose alla quiete, egli col far dichiarare da quel suo nuono consiglio le rinolutioni passate, per congiu ra contra il Rè, e rei di lesa Maestà i Popoli, le Città, e le Provincie istesse, ridusse le cose alla disperatione che si sà, e ne segui poi l'ostinatione ne' popoli, le longhe, sanguinose, e dispendiose guerre, e la perdita del Pacle Stimo necessario, che si vsi qualche rigore, per dar'essempio, e spauento a gli altri, ma non però scompagnato mai dalla pietà, e dalla mise ricordia. Non volse Tiberio, quantunque Prencipe crudele, e sanguinario, che nell'occasione di quel seruo, che si era finto Agrippa, e c'haue ua suscitato qualche rumore, Quamquam multi sustentasse opibus, adivisse Tac.an. 1 consilijs diserentur, che se ne cercasse conto. L'istesso cosiglio, che si faccia anch'io, assicurare la riputatione, e la sicurezza, con leuare i capi, e mostrare la misericordia alla moltitudine. Benignitate enim, atq; clemetia hostes vincere præstat, quam armis. Hic enim necessitate rt pareant homines indu-poli.li.5. cuntur,illic voluntate,& hic quidem cum gravi sæpè iactura errata corriguntur, illic sine aliquo detrimento emendantur delinquentes. Ma se poi tentato ogni rimedio piaceuole, perseuerarà il popolo nell'ostinatione, all' hora sarà necessario (supposto però come sopra, che visiano sorze per superarlo) il dar delle manialle armi con la maggior prestezza possibile, e con forzetali, che possano sforzare i ribelli à tornare all' obedienza, & hò supposto da principio, che il Prencipe stia sepre armato, e provisto, pche in occasione tale la speraza della vittoria hà da cossistere nella prestezza.

Dum trepidant nullo sirmata robore vires Tolle moras, semper nocuit differre paratis.

Luc. 1.

Con la velocità si leua loro l'ardire, il consiglio, la commodità di troua. re partegiani, e seguaci, e di tirare le altre Città, e Pronincie nel loro partito. Et difare che, quod in seditionibus accidit, vndè plures erant, omnes sint, e di procurare aiuti forastieri, perche non mancheranno mai Prenci-Tac.bi.1 pi emoli, che ò sotto colore di pietà, ò di Religione, ò con altri pretesti porgerano loro foccorfo, & esti fiattaccheriano anco alle spade nude, e taglienti, per non morire innendicati, e da codardi, e per iscuotere se potessero il giogo. Imperò attaccata la guerra con prestezza, deue maneggiarsi con tutte le forze, perche anco, modicis remedijs sape primi motus Tac. an. consedere, & essendo tutte le cose ne i prencipij loro debboli, fora pazzia 14. l'attendere, ò il dar commodità che i ribelli conoscano, e crescano le for ze loro, & omnes malum nascens facile opprimitur, inueteratum sit plerung; ro-Cic. Phibustius. Ma mentre si sà di douero con la guerra, potrassi anco adoperalip.s. re il negotio, o irritamenta pacis ostentare, e ciò potrassi fare, hora con Tac. in Manifesti, co'quali sidichiari il Precipe d'essere mal volontieri, e sforza-Agr. to, venuto alle armi; Di sapere, che di tutti non è la colpa, & essere apparecchiato a riceuere i sudditi in gratia, pure che si rissoluano d'obedire; Hora con adoperare qualche Ministro che sia loro grato, e considente ilquale proponendo le rouine, e le calamità della Patria, che seco porta la guerra, mostrando l'impotenza di resistere, e ricordando che, Quam decora libertas victoribus, tantò intolerantior servitus iterum victis, esfortan-TAC.AR.3 doli à fuggire il giusto furore del Vincitore, promettendo, leuius futură seruitium deditis, quam captis, essortando non esser benel'aspettare, che'l Tac. an. Prencipe essasperato dalla repugnanza, siat truculentior quam antea, tan-15. Ibid. quam aduersus desectores, & in tempore rebellaturos; procuri di farli ranuedere del loro errore, e di tirarli alla quiete. Sarà anco bene con beneficare straordinariamente vno diloro, che sia sedele, destare negli altri, ò Lin. dec. desiderio d'hauere, ò gelosia, e dolore d'hauer perduto, Neu; vaquams deerunt, qui gratiam melioris partis bono publico velint quasitam, e se si potrà Tac.hi.4 mettere trà iloro capiqualche diffidenza, e sospetto, non sarà male, co 3. li. I. enim tutissimo remedio consensus multitudinis extenuatur, nella maniera che il sagace Annibale tentò di fare co'i Romani, rendendo loro sospetto Fabio Massimo, già, che per la constanza dell'huomo non poteua indurlo a combattere, hauendo egligiudicato, che non vifosse meglior modo per vincere Annibale, che il non combattere. Scorrendo donque egli sino sù le portedi Roma, e saccheggiandoil Paese, vt ad eius (cioè di Fabio) agrum ventum est, cateris omnibus clade, atq; incendio vastatis, is tantum Plut in abstineri iussit, ac etiam custodes adhibuit, qui inde capere quicquam prohiberet, Fabio. il che risaputosi a Roma, resero Fabio molto sospetto, che trà di loro passasse secreta intelligenza, tanto più che il non combattere di Fabio no piaccua a tutti, egli emoli cominciarono a magnificare il sospetto, existimantes Fabij calumnias honorem fibi,& gloriam esse allaturas, e le cose ven-Ibid. nero a tale, che hauedo Minutio suo Maestro de Cauallieri, nell'absen-

za di lui ammazzati alquanti de'nemici, Metello il Tribuno della Plebe, Sugestum conscendens, concionem habuit, qua Minutium summis laudibus efferens, no iam desidia, es ignania, sed proditionis Fabium accusanit, e se bene per la pacienza di Fabio, e per l'amore ch'egli portatta alla Patria, non segui rottura, si vede però, già che tutti non sono Fabij, che questa, ò simile sa ràmaniera di far nafceregran motivi, e gelofie frà i rebelli massime che nelle turbolenze tutti sospettano, e parlano, straparlano liberamente. Ma mentre che si negotia, non si perda tempo con la guerra, attendassa prender piazze, ad afficurar sene, a porui presidio, a disarmar'il popolo, nè sò bene qual farà meglio alla prima prefa, ò perdonare, ò mostrare fommo rigore, perche il perdonare può addolcire, il cassigare può spauentareglianimi, e l'vno, e l'altro di questi accidenti può apportare grãdissime consequêze, e perche intorno a ciò non si può dar regola certa, crederei che si douesse hauer risguardo alla qualità de i popoli, e se saranno mezzi liberi come i Francesi, e i Fiamenghi, stimerei meglio il perdono, seanco tutti sogetti, il castigo, col quale, quelli s'irritarebbero più, e questi si spauentaranno, ouero potrassi seguire il modo, che tene Augusto in Sicilia, dopo la battaglia fatta con Pompco, cioè, Vibes Dio. 1.49 que vitro deditionem faciebant, veniam inueniebant, in cas que resistebant, vindieatum est. Se colla negotiatione si piegano alla pace, s'incontri, ma con quel maggiore auantaggio che si puote, e si cerchi di assicurare le cose, ò fabricando Cittadelle, come fece Carlo Quinto a Gantes, ò leuando le armia i popoli, come si è detto, Quippe ea pignora timentium rebellionems Liu. dec. sunt, ò infiacchendo loro le forze, condannandogli nelle spese della guer 3.11.8. ra. Ma se vederai che puoco frutti il negotio, e che nec atrocitate, nec cle Tac. au. mentia mutentur, adopera le armi vitilmente, nè le deponi fin che non gli 12. habbi debellati, nondar tempo al tempo, ne repugnare assuefacti, ipsi quoq; Licurgo. bellicofi euadant. bisogna leuar loro la cognitione delle proprie forze, accioche accorgendosi di poter resissere, non eleggano contumaciam potius Tac.bi.4. cum pernicie, quam obsequium cum securitate. Denesi donque fare la guerra groffa, e con la maggior prestezza possibile cercare d'vitimarla con la vittoria, perche altrimenti, esfacerbati i rebelli da i danni patiti, e defiderosi di vendetta, e di libertà, crescet ex desperatione audacia, e conoscendo per isperienza di poter resistere (nam addito spacio, crede rediturum, & bis Veget.li. robur, meditatione belli) non vorrano cedere, si confermeranno nella fel 3. 6.25. lonia, cercheranno, e troueranno aiuti, e più tosto si daranno ad altro Prencipe, che humiliarsi a te. Io hò sentito a direa gran Caualliero, che nel principio delle riuolutioni di Fiandra, il Cardinale Granuela consigliò il Rè Filippo, che si sforzasse di finire, ò con la vittoria, ò con la pace, la guerra più breuemente, e prestamente, che fosse a lui possibile, accioche non s'accorgessero i Fiamenghi delle forze loro, predicendo, che accorti che se ne fossero, non gli hauerebbe potuto più domare, ilche si è ve duto poi esser riuscito verissimo, e potiamo anco dalla maniera che Cc

tiene il Turco accorgerfi che questo è buon configlio, percioche egli và (per così dire) morficando hora da vnaparte, hora dall'altra il Chrifianclimo, e presa vna Forrezza, ò vna Prouincia fa la pace, accioche non s'aguerrischino i vicini, e non imparino a fargli resisteza, & Antalcida vededo a ritornaredalla battaglia fatta co' Tebani Agefilao Rè de' Plue, in Lacedemoni mal trattaro, e ferito, Pulcram tua doctrina mercedem (inquit) Licurgo. à Thebanis accipis, qui nolentes ipsos, neque scientes, pugnandi peritiam docuisti, perche co le continue guerre fatte loro gli haueua aguerriti. Facciafi doque la guerra groffa fu 'l principio, e poi vinto che hauerai, pen fa fubito alla pace,e parlo rissoluto promettendoti la vittoria, non perche non Lin.dec. sappi, Incertos exitus belli, & nusquam rerum euentus minus succedere quam in 3.li.s. bello, e non perche me sia occolto, che aliquando etiam victis ira, virtusq; Tac. in Agr. cche, Habet has vices conditio mortalium, vt aduerfa ex fecundis, fecundaex Plin.in aduersis nascantur; ma perche trouandosi (come habbiamo supposto da Pan. principio) il Prencipe proueduto, & armato, & hauendo huomini da co mando, isperimentati, e militia esfercitata, e i popoli privi di provisione, c difarmati, senza hauer capi ò militia addisciplinata, pare che non sia temerario il nostrobuon augurio, che facciamo al Prencipe di certa vittoria, parlando però di quella certezza, che fi può dedurre dal discorso humano. E perche habbiamo perfuafo che dopò la vittoria fi venga alla pace, sarà bene il discorrere del modo; Ha da essere la pace desiderabile così a i vinti, come a i vincitori, a quelli perche respirerà la Patria loro da tutte quelle pressure, e ristorerassi di tutti que dani, che seco portano Cicerds le guerre, & è meglio, quauis tuta conditione pacem accipere, quam viribus cu epift. 21. valentiore pugnare; al vincitore per lo pericolo che è annesso, come hab-

biamo detto alla longhezza della guerra, e perche Senec, in - Nemo se tutum diù Hercul. Periculis offerre tam crebris potest. far. Tac. an.

1 bid.

Eperche anco il perdonare gli sarà glorioso, & bellorum ergegii fines, quoties ignoscendo transigatur, ne deue egli star tanto sù la puntualità delle ingiurie, che anzi non stimi più lodenole, non ostante. Quantalibet peruicacia in hoc tentata, beneficentia aduersus supplices vti. Quando adonque sa-Lin. dec. ranno le cose tue ridotte a termine che possi aliqua tolerabili conditione finire bellum, tù deui abbracciare l'occasione, & ingegnarti di fare la pace Tuc.hi.4. con conditioni, atte a renderla stabile, e dureuole, pace enim suspecta tutius bellum; Ma sarà sicurissima ogni volta che tù di cuore ti scorderaile Saluft in ingiurie, e che farai accorgere a i vinti Ipsis quicquam prater iniuria licentiam, te non eripnisse. Diccua Alessandro, Veni in Asiam, non vt sunditus euer-Curt.1.3. terem gentes, nec ot dimidiam partem terrarum folitudinem facerem, fed vt illos quoq: quos bello subegissem victoria mea non paniteret, e così deue fare anco il nostro Prencipe. A questo sì che bisogna attendere con tutto lo spirito, cioè, che non resti loro occasione, ò pretesto di ritornare al vomito,

ma si ha da troncare dalla radice tutto il male, e stabilita poi la pacea

questo

questo modo, non si ha più da pensare a vendetta; si deuono scordare tutte le ingiurie, la seiare la sete del sangue, & essere più che mai benigno, e mansueto, & vti animose, tanto munere Deorum, dandi, auferendia; vitam Senli.1. potens.e si stabilirà molto più la pace, e l'Imperio vsandolo mansitetamé de Clem. te,& in maniera che i Popoli ci possano durare, che volendoli con troppo duro morso domare, nec credideris vilum Populum, aut hominem deni- Liu. l. 8. que in ea conditione, cuius eum paniteat diutius quam necesse sit, mansurum. E pe rò, ò Prencipe, credi essere verissima la risposta di quel Prinernate, il qua le interrogato dal Senato Romano, che pace pretedeua dalla loro Rep. per la sua Patria, si bonam (rispose) dederitis, & fidam, & perpetuam, si ma- 1bid. lam, haud diuturnam. Sia donque la pace dolce, mite, e sicura, e cessi co legge di oblinione tutta la memoria de i passati disgusti, che così i popoli accortisi della loro follia, ritorneranno più facilmente all'ossequio.

#### CONSIDERATIONE CCLX.

Casar clementiresponso, liberis, propinquisq; eius incolumitatem, ipsi sedem veterem in Provincia pollicctur.

On può il Prencipe far cosa più degna di lui, che rimandando a tutto suo potere ciascuno dalla sua presenza cotento, e soddisfatto; e se non può coccdere quello che gli viene dimandato,sforzandosialmeno con benigna risposta di addolcire la

negativa, e che il supplicante parta se non contento per la gratia, almeno soddisfatto per la maniera Non enim oportet quemquam à vultu Principis tristem discedere. Egli è nell'auttorita come un Dio terreno, al quale de prinricorrono i bisognosi, con speranza di gratia, e però Deorum more calami- c.11. tosos propitius respicere debet. Ma se mai l'essere benefico, e benigno egli co- senec de uiene, certo che all'hora è conuenientissimo, quando vn'amico, per ser cle. li.2. nire a lui, per sostenere le parti sue, e per essergli sedele, è caduto in miseria, e lo prega per se, per li figliuoli, e per la Patria, come qui faceua Segeste, con Germanico, essendo all'hora il tempo non solo di mostrarsi dol ce, e benigno con le risposte, mà largo, e benesico con le mani, e pronto ad aiutarlo. E che valerebbe l'amicitia, quando nel tempo delle necessità s'abbandonassero gli amici? Massime da vn Prencipe, che dall'abbandonato hauesse riceuuto seruigio? Hauerebbe donque egli di sare stima di coloro che lo seruono, e che zarano vita, robba, & honore in suo prò solamente in tempo ch'egli ha bisogno, e riceuuto il seruigio, di scordarsià fatto di loro, di abbandonargli? Troppo indegno concetto per vn Prencipe fora questo, al quale conuerebbe quel pungente motto, che Anassagora rinfacciò a Pericle.0' Pericles (dicendo) squibus lucern. est Laert.li. opus, infundunt oleum. e però sia il nostro Prencipe, nel tepo principalme 2.6.3 te del bisogno benesico, e liberale a gli amici, nongli abbadoni, non li

Cc 4

trascuri, ma come se di cosa propria si trattasse, inuigili al loro bene, al loro scampo, & alla salute loro, che così poi nel tempo de suoi bisogni, non gli mancheranno aiuti, & amici, che esporranno la vita, i sigli, ele facoltà, e quanto hanno, per lui.

### CONSIDERATIONE CCLXI.

Nomen Imperatoris auctore Tiberio accepit.



Vesto nome d'Imperatore, non era anticamente Titolo di suprema dignità, come su dopò l'estitione della Republica, ma si daua a i Generali d'Esserciti, in occasione di qualche segnalata vittoria, colla quale restassero debellati i nemici, onde leggiamo che Antonio dopò hauer rotto Catilina a

Dio.l. 37. Fiesole, huius victoria causa, Imperator appellatus est. Così Claudio dopo Dio.l. 40. hauer rottigl'Inglesi, Imperator dictus est; Ma poiche Cesare rotto Pompeo, si fè padrone della Republica, variò questo nome significato, Nam

Dio. 1.43. Imperatoris nomen, non antiqua tantum pro consuctudine, qua id, cum ali, tum ipse spius ex bello reportauerat, neq; ea ratione, quod ei merum Imperium, absolutamá; potestatem deferrent, Cosari tribuerunt, sed eo modo quo nunc is, qui summum Imperium obtinent, tum primum Casari primum imposuerunt, tanquam ipsi proprium, che sia detto per dichiaratione, & intelligenza di questo suogo, nel quale due cose considero: Vna, che non vosse Germanico, se bene dall' Essercito era stato, come s'vsaua, in occasione di questa sui vittoria acclamato Imperatore, accettare il Titolo, sin che non gli lo die de Tiberio; L'altra, che l'issesso Tiberio sunttore, e vosse che l'accettas se necessaria i gran Ministri de Prencipi, massime sospettosi come era Tiberio, i quali non deu ono mai vsurparsi auttorità, ò Titolo alcuno, che non gli habbia conceduta il Prencipe, chabbiamo veduto che Tibe to hebbe per male che lo stesso Germanico, Largiendis pecunis, et misso.

rio hebbe per male che lo stesso Germanico, Largiendis pecunis, & missione festinata fauorem militum quasiuisse, come credeua egli, se ben' era ciò se guito non perche Germanico vecellasse l'applauso militare, ma per me ra necessità, voiendo acquetare il tumulto, e la seditione, c'haueuano, per ciò ottenere, suscitata. Nè solo deuono astenersi dal prendersi maggiore auttorità di quello che loro è stata cocessa, ma prohibire che loro non si dia Titolo alcuno, se prima non l'hanno riceuuto dal Prencipe, e se riportano qualche vittoria segnalata, ò sano qualche servigio di cossideratione, deuono ascriuere tutto alla buona Fortuna, & alla selicità dello stesso Prencipe; onde Agricola, Nunquam in suam famam gestis exul-

dello stesso anche Agricola, Nunquam in suam famam gestis exultauit, ad auctorem, & Ducem vt minister referebat, & Agrippa. Quanto alios
Dio.l. 54. pirtute anteibat, tantum vltrò concedebat Augusto, dalche nè seguì poi, che,
neq; molestus Augusto vnquam suit, neq; inuidia alioru obnoxius. Sono i Pre-

cipi

cipi per lo più sospettos, & inuidiosi, nè sentono mai bene, che vn loro suddito si metta appresso i popoli in gran concetto, per imprese segnala te che si habbia fatto, e stimano, Id sibi maxime formidolosum, prinati homi- Tac, in nis nomen, supra Principis attolli, credendo, demptum sua gloria quicquid cedat Agr. aliena. Eperciò lo stesso Germanico, dopò hauer vinti i Germani, e che Gurt.l.s. volseerigere i Trofei della vittoria con l'armi de i vinti, aggiouse senza alcuna mentione del suo nome il Titolo, che diceua così. Debellatis inter Tacana Rhenum Albimq; Nationibus, Exercitum Tiberij Casaris, ea monumenta Marti, & Ioui, & Augusto sacravisse, esoggionse il nostro A. de se nihil addidit, ibid. metu inuidia, an ratus conscientiam facti satis esse. Sia donque per regola a i gran Ministri de i Prencipi, il no ascrinere mai à se stessi la gloria de i seruigi fatti,ò delle vittorie riportate,e di non vsurparsi Titolo alcuno che prima non habbia riceuuro dal suo Signore. Dalla prudenza poi di Tiberio doueranno impararegli altri Prencipi, che haueranno al feruigio loro personaggio insigne, dalla cui opera riceuano vtilità, di mostrare con viui fatti di farne molta sima honorandolo con que'Titoli, e beneficandolo co quella liberalità, che fia corrispondente & alla dignità pro pria, & a i meriti del seruitore, perche così facendo, non gli mancheranno mai buoni Ministri, che anderanno volontieri a seruirlo, Nutriunt .n. premiorum exempla virtutes, acquisterà gloria a se stesso, e sicurezza a i suoi Stati.

### CONSIDERATIONE CCLXII.

Fama dediti, benignè que excepti Segestis vulgata, vt quibus que bellume inuitis, aut cupientibus erat, spe, vel dolore accipiebatur.

L popolo è vna bestia di molti capi, e come in molti capi sono se pre variji pareri, così non è merauiglia, che anco costoro sentisfero la resa di Segeste, e la benignità vsata seco da Germanico variamente, perche in quelli che mal volontieri faccuano la guerra, si destò la speranza, & in quelli che volentieri, il dolore. Questo nasceua dalla varietà de gli intereffi, perchei vili (che così chiameremo quelli che dim la voglia guerreggiauano) vedendo che Segeste era stato benignamente riceuuto, e cortesemente raccolto, sperauano, che rendedosi, essi ancora, sarebbe vsata la stessa humanità, e che aliquantum ira leniret volu- Liu. dec. taria deditio; Mà i coraggiosi, sentiuano di ciò dolore, come che conoscel 3.11.8. fero, che questo era per deteriorare la loro coditione, e per annichilare il loro partito, perche molti allettati dal buon trattamento, si sbandereb bero e douenano anco loro dispiacere, che Segeste, che essi riputanano traditore della Patria, hauesse questo bene, e tirasse questa consequeza. Dalle quali cose appare essere verissimo ciò che altroue habbiamo detto; NON douersi fare gran fondamento nelle promesse, e nelle mosse

Senec. in del volgo, perche Fluctu magis mobile vulgus, e si come Hercul. Quod petut spernit, repetit quod nuper omisit

Horas li. Aestua, & vita disconvenit ordine toto. x.epift.z.

Così quello, che hoggi piacerà, perche vi sarà l'interesse, dimani dispiacerà, quando ò si perda la speranza dell'vtile conceputa, ò si mostri maggiore altroue, & in fine,

Quidio. Vulgus Amicitias vtilitate probat.

E li come il vento volge, e gira le nuuole alla parte, a cui egli fà impeto, così l'interesse, ch'è il vento del volgo, lo girerà ò in fauore, ò cotra, seco do, che sarà maggior empito ò da vna, ò dall'altra parte con le speraze.

#### CCLXIII. CONSIDERATIONE

Arminium super insitam violentiam, rapta vxor, subictius seruitio Vxorisvterus, vecordem agebant.

On deue ciò parercí merauiglia, perche (come habbiamo det-

to altrone) niuna cosa può sare più arabbiare vn huomo di spi rito, che il vederfi à toccare nella vita, e nell'honore delle sue do ne,e può tanto in noi questo senso, che si sono trouati huomini inamoratissimi delle loro Moglie, e tanto gelosi, che, perche non cadessero nelle mani altrui, elessero più tosto di amazzarle, come fè Radamisto Rè dell' Armenia, il quale essendo stato assalito da suoi popoli, rebellatisi, nel proprio palagio, tanto impensatamente, che non hebbe altro scampo alla sua salute, che nella velocità de suoi caualli dattosi alla suga, seguitato dalla Moglie grauida, visto ch' ella (benche per un pezzo gli tenesse presso) non poteua però per il peso della granidanza durarla mol to, e dubitando che non cadesse nelle mani de'nemici, pregato in oltre Tae, an. da lei stessa, vt morte honesta cotumelijs captinitatis eximeretur, meranigliato di tanta grandezza d'animo, e confortatala su I principio, a stare di buona voglia, al fine soprapreso dalla gelosia, timore æger, ne quis relista potiretur, postremò violentia amoris, distringit acinacem, vulneratamy; ad ripa Araxis trahit, flumini tradidit, ne corpus etiam auferretur. Da questo si può comprendere, quanta consequenza possa portare l'hauere in sua potestà le donne del nemico, perche niun legame sarà più tenace à legarlo, di questo, come non è ne anco cosa, che possa più tirarlo alla disperatione, & al desiderio della vendetta. Imperò intorno a questo particolare, biso gna ben pensarla, e quando pure ci capitano alle mani, sarà cosa molto lodeuole il prohibire, che no gli sia fatta alcuna ingiuria, ò affroto, e si de ue dar'ordine, che fiano trattate generosamete, & honoratamete. A Scipione dopò l'espugnatione di Carthagine, la nuoua di Spagna, mentre riconoscena i'prigioni fatti,gli venne inanzi vna Matrona, pregandolo, che volesse comandare, che di se, e di due sue Nepoti si hauesse cura, accioche

Indit.

ciochenon fosse loro fatta alcuna ingiuria; à che rispose egli generosamente, Mea Populiq; Romani disciplina causa facerem, ne quid, quod sanctum vsquam esset, apud vos violaretur, nunc vt id curem impensius, vestra quoque pirtus, dignitas q; facit, qua nec in malis quidem oblita decoris matronalis estis, c le diede poscia in custodia, spectata integritatis Viro, comadando che sost sero custodite, come se fosse. s Mogli, ò Madri de Cittadini suoi. Et à pena finito di raccomandar queste, gli stì appresentata da soldati vna gionane prefa, tanto bella, che ouunque capitalia, rapilia, e tiraua à se gli oc chi di tutti li spettatori. Scipione ricercò da lei il nome, la Patria, e la Parentela, intese che era maritata in vn Gioninetto Prencipe de' Celtiberi nomato Luceio. Fece egli fubito chiamare in diligeza i Parenti, e lo spo fo, che haueua intefo, efferne fieramete innamorato, e tiratolo da parte gli diste. Come giouane che sono (non eccedeua li 22. anni) hò voluto parlar teco solo, che pur sei gionane, p minor rispetto. Questa fanciulla che vien detto esfere tua sposa, mi su presentata da'soldati, e poteua goderne, tirato dal caldo dell'età lubrica, instigato dal seso, prouocato d'amore, & allettato dalla sua bellezza; e nondimeno hò voluto, sapendo che ne sei innamorato, fauorire più il tuo che 'l mio amore. Fuit sponsa 16id. tua apud me, cadem qua apud soceros tuos, Parentesq; suos verecundia, seruata est tibi, vt inutolatum, & dignum me, teq; dari tibi donum posset. Hanc mercede unam pro eo munere paciscor; Amicus Populi Rom. sis, con quel che siegue; e volle che il dono fosse fatto tanto compitamente, che hauendo i Parenti della fanciulla portati vasi prettosi, gioie, & altra suppellettile di molta valuta, per riscuoterla, e vedendo la grandezza, e generosità d'animo di Scipione, gli offer sero tutto, elo pregarono ad accettar'in dono ciò che haueuano portato per prezzo; Accettò egli il dono, ma ne fece presente al Marito, accioche no hauesse d'andare la Moglie di Luceio, dalla sua presenza senza dote, il qual'atto magnanimo su poi di tanta efficacia, che quel Gionane Prencipe di bontà cotanto singolare confuso, & attonito, si parti da lui tanto consolato, e marauigliato, che andaua predicando frà quei popoli, Venisse Dis simillimum Iuuenem, vincentem omnia Ibid. cum armis, tum benignitate, & beneficijs, e poi fatta vna raccolta di mille, e quattro cento Caualli, andò in campo à servirlo, restando sempre sedeleal popolo Romano, emostrando a lui la douuta gratitudine. Ma che diremo di Alessandro Magno? degno di questo titolo, quando no per altro, per quello, che siamo per raccontare. Haucua egli presa la Madre, e la Moglie di Dario (che era di così meraniglio sa bellezza, che, Nulla, eam, atatis sua, pulchritudine corporis, vicit) e due suc figliorole nubili, e non folo non vsò con alcunadi loro atto indegno; Ma più tosto, omne cultum reddi faminis iussit, nec quicquam ex pristina fortuna magnificentia 1bid. captiuis, prater fiduciam defuit; onde meranigliata, e confusa di tanta humanità la Madre di Dario, diceua, Mereris Rex, vt ea pracemur tibi, qua Daono stro quondam pracata sumus, & vt video dignus es, qui tantum Regem, no felicitate

felicitate solum, sed etiam aquitate superaueris. Ma che più ? essendo venuta a morte la Moglie di Dario, non piante egli? non fe n'affliffe, come se fosse stata la sua? non si astenne dal cibo? non su assistente al suo cadauero fino che fù fepolto? non lo fece fepellire con tutti quelli honori, ch'erano folitia farsia i Rè di Persia ? Et qual meraniglia poi se l'stes. fo Dario, tanto grande suo nemico, sentendo tanta pietà, e benignità vsata a i suoi, confuso, Ad calum manus tendens, Di patri, dixerit, primum mi hi stabilite Regnum; quòd si de me iam transactum est, pracor, ne quis Asia Rex fit, quam ifte tam iustus hostis, tam mifericors victor? Seruino donque le gloriole attioni di questi magnanimi Heroi, per essempio a i Prencipi, e qua do capiterà loro alle mani qualche gran Donna prigioniera, sappiano valersi dell'occasione, e procurino di acquistare (con trattarla co ogni zispetto) grido, e sama di continenza, e benignità appresso i vinenti, & appresso i posteri lode immortale, certissimi di douer ricauare più frutto dalla continenza, che gusto dallo sfogare vn'appetito sfrenato, che alfine non recherà loro altro, che biasmo eterno.

### CONSIDERATIONE CCLXIV.

Neque probris temperabat .

Me pare che costui, se bene era guerriero famoso, si portasse an zi da vile feminuccia, che da brauo foldato, mentre colle ingiurie più tosto guerreggiaua, che coll' armi. Il valoroso cerca di fare le sue vendette con la spada, non con la lingua, con le ferite non con gli improperij.

Qui lasus ruit in furias, atque astuat ira

Vindietaque granis, quem ferus pret amoi, Paruulus est, paruos animos namque vitio prodit.

Et al sicuro maggior coraggio hauerebbe mostrato, se tollerando gene. rosamente la maluagità della Fortuna, hauesse anzi tentato di megliorarla con la forza, chedi medicarla con la lingua, e farebbe anco mostratosi più prudente, perche l'essacerbare senza profitto l'inimico colle ingiurie, non è cosa da huomo sauio, douendoss quanto più si può sca-Sence. de sare di irritare chi può più di noi. Sic enim à natura comparatum, vt altius

benef. li. iniuria, quam merita descendant, & illa citò defluant, has tenax memoria custodiat, nè vi è huomo alcuno, per stupido che sia, cui non pungano i mor-

saluft de si, e le maldicenze. Nunquam enim cuiq; mortalium iniuria sua parua videtur, con. Cat. multi etia, suas granius aquo habuere, e per hauer Arimaze sdegnato Alesfandro troppo confidato nella fortezza del luogo di Pietra, quando gli

curr.1.7. mandò a dire che frattendesse, con fargli rispondere, An Alexander volare posset, portò poi la pena della sua insolenza, perche satto Alessandro per suoghi inaccessibili salire trecento de suoi soldati più valorosi nella

Terra,

Abid.

TACOBHS Billins.

Terra, e mostratogli, che, pennas habebant milites Alexandri, se ben rese Carely. poi la Terra nongli giouo, perche Alessandro ob insolentiam Barbari illu-tbid. dentis ipsum, sub ipsis radicibus Petra, crucibus iussit affigi, e così portò la pena della fua arroganza, e temerità. E'donque pazzia l'accrescere con ciancie l' odio del nemico, anzi che sarà somma prudenza, se vengono fatte ingiurie il tollerarle francamente, perche non si può fare la più gloriosa vendetta del nimico, che sprezzare le sue ingiurie. Contumeliosissimum vl- Sence de tionis genus est, non esse visum dignum, ex quo peteretur vltio. Così molte vol ira lib.z. te si vendicarono i Romani, per non lasciar' vn pelo di quella riputatione, che, con la grandezza, egenerosità degli animi loro, si haucuano ac quistata. Furono più volte irritati da i Cartaginesi, col violare i patti c'haueuano fatti insieme nelle paci, ò confederationi passate, coll'hauere ammazzati i loro Ambasciatori, rapite le loro Naui cariche de grani, e con molte altre ingiurie, e nondimeno i Romani non ruppero mai dal canto loro alcun patto fatto con essi, perche considerauano più tosto, Quid se dignum foret, quam quid in illos iure fieri posset. Era parimete cres saluf de ciuta la Città di Rhodi in credito, in ricchezza, & in potenza, per l'ami-coniuras. citia professata col Popolo Romano, e nondimeno mentre i Romani faceuano guerra col Rèdi Macedonia Perseo, essi la tennero con questo scordandosi i benefici riceuuti da quelli, Finita la guerra col Rè, fu consultato, se doneuansi castigare que' Cittadini, e fù concluso; Ne quis diuitiarum magis, quam iniurix caufa, bellum inceptum diceret, impunitas eos di mittendos. Da che appare che non sempre si debba correre alla vendetta, & che non magis ir e consulendum, quam same. è ben però anco vero, che no 15id. farà mai fano configlio, con la speraza che debbano esfere diffimolate, e con patieza portate le ingiurie, l'irritare, & essacerbare il Nemico, perche non sempre s'ha l'animo preparato alla sofferenza, e si troua spesso chi rende fatti per ciancie, seruendosi di quella Massima, Non est iniuria pati, quod prius feceris, & occorre à loro ciò, che alla Città di Taranto, alla quale essendo stati mandati Ambasciatori da i Romani, per ripettere al cune cose occupate, surono gli Ambasciatori caricati d'ingiurie, & vno fii nel Theatro bagnato d'vrina, e se bene essinon ne secero per all'hora alcuno risentimento, nè si lamentarono di ciò, per

> con queste ingiurie andò quella Città cercando il fine della sua libertà, & dum borridum Virtutis in se ipsum connexum stabilimentum, nitore præsentis fortunæ inflata fastidiose æstimat, in præualidum Romani Imperi mucronem, caca, & amens irruit .

non vscire da i termini del loro mandato, nondimeno

bib, C. I.

### CONSIDERATIONE CCLXV.

Sibi tres legiones, totidem legatos procubuisse.

Vesto vato datosi da se stesso da Arminio, haneua, più dell' huo mo trafonico, chedel valorofo, perche se bene era vero, ch'egli haueua tagliate à pezzi le trè legioni, eli trè Capitani, nondimeno no conueniua à lui il milantarsene, e gloriarsene come faccua; Patri, de Qui enim præclara facinora sua, laudibus effert, non animi virtute ea gessisse vi-Regnoti. detur, sed affectata gloria cupiditate, nec ea pradicare quia secerit, sed secisse vt pradicaret, il che quanto stia bene in persona Grande, sia il giudicio di chi legge. Non hà bifogno la virtù della tromba della lingua di chi opera, per farsi vedere, e per rendersi conspicua al Mondo, mà per se stessa si scuopre,nè può stare celata, & il godimento d'essa, non ha da dependere ò da gliencomij tuoi,ò dalla memoria,e cognitione altrui, mà dalla consolatione interna, che sente chi hà virtuosamente, egloriosamente operato. Sicuti enim verus mulieris amor non requirit testes, sed fructum percipit Plut.de fuauem, etiam si occultè rem desideratam conficiat, sic multo magis conuenit hoandis. nesti,& sapientiæstudiosum, cum agendo fruitur virtute, ipsum apudse se tacitu animo efferri,neq; externam laudem quarere. Quelli mò che si gloriano, e magnificano le cose loro, mostrano d'hauere operato à caso, ò di non saper ben godere i premi della virtù; Esi come vn vaso vuoto no si può riempire ò d'acqua, ò d'altro liquore, se non è prima eu acuata l'aria di cui è ripieno, così mostrando costoro, col gloriarsi d'hauere il vase del loro ceruello pieno di ventofità, è segno che non può essere occupato dal pretioso liquore della virtù, e mentre sissorzano di voler comparere ornati de i fregi d'essa, se ne mostrano al tutto spogliati, e prini, e col volere da se stessi inalzarsi a troppo alto seggio nella opinione de gli huomini, cadono, no se ne accorgendo, e precipitano nel profondo del dispreggio, e nel centro del vilipendio, e questo nasce, perche, non colui che si vanta, ma quelli che attede all'operar bene, e lasciar che altri si pre da briga di magnificare le fue imprese, viene simato, & honorato. E per ciò Germanico, quel gran Capitano, che per le molte sue virtù trouò co sì propitia la penna del nostro A., mentre eresse, come altroue habbiamo accennato, il Trofeo delle fue vittorie, colle spoglie, e con l'armi de i

Popoli vinti, attribuì nell'inscrittione la gloria di tutto alla fortuna di Tiberio, de se nihil addidit metu Inuidia, an ratus conscientia facti, satis esse, che è il vero frutto della virtù, e forsi sù più stimato questo Capitano sprezzando la gloria, che se ambitioso se ne fosse mostrato, perche si co me veggono molto più volontieri gli ingordi Contadini ne i loro campi quelle spiche, che curuate a terra, mostrano d'hauere molto grano, che

Tac. a.1.

quelle che stando ritte verso il Cielo, dichiarano la loro infecondità, co si ap-

sì appresso gli huomini prudenti, sarà molto più stimato colui, che carico di lodenoli, e generose operationi, se ne starà col capo basso, e non si mostrerà ambitioso, che quelli, che tutto gonfio, e pettoruto, col capo ritto, e pieno di vanità, si sforzerà d'inalzare co'i caduchi marmi della Tacana fua lingua, archi cadenti di vana gloria à se stesso, i qualial fine, si iudiciu posterorum in odium vertit, pro sepulcris spernuntur. E però fugga ogn' vno che voglia parer Grande il farsi tale da se stessio. Deforme enim est de se ipso off. .. pradicare, & cum irrifione audientium imitari militem gloriofum.

#### CONSIDERATIONE CCLXVI.

Ne enim se proditione, neque aduersus faminas gravidas, sed palam aduersus armatos bellum tractare.

Cco comecostui era falso vantatore, & ostetatore delle sue prodezze. Dice egli che non maneggiana l'armi con tradimento, e pure, qual maggior tradimento si può descrinere di quello ch'egli fece à Varro, e per il quale di fopra si van-

ta, sibi tres legiones totidem legatos procubuisse? Habbiamo al- Tac.a.t. trouc raccontato il caso puntualmente come segui, dal quale si può co Consid. noscere, sessa verò il vanto che si daua costui, che proditione bellum non traffaret, che se questo non su tradimento, qual'altro sarà mai? Assassinò chi si fidaua, si ribellò dal suo Signore, violò la mensa, e l'hospitio, sacrofanti anco appresso i Barbari, e si seruì della fede istessa per inganare, & fidem simulauit, vt maiore pretio, eum proderet, e nondimeno si gloriaua, Tacana se proditione bellum non tractare? il che essere falso, odasi non da me, ma da vn gran Capitano, cioè da Maroboduo, che gli rinfacciana, Vecordem Tac.an.2 Arminium, & rerum nescium, alienam gloriam in se trabere, quonia tres vacuas legiones,& Ducem fraudis ignarum, perfidia deceperit, magna cum clade Germania, & ignominia sua. Eradonque falso vantatore, & in vecedella gloria che per questo tradimento, egli si pretendeua, meritaua anzi il premio che dauano li suoi Germanià i Traditori, de quali scriue il nostro Tac. de Auttore, che Proditores, et transfugas arboribus suspendebant.

mor, Ger.

## CONSIDERATIONE CCLXVII.

Si Patriam, Parentes, antiqua mallent, quam Dominos, & Colonias nouas, Arminium potius gloria, & libertatis, quam Segestem flagitiofæ seruitutis Ducem sequerentur.

Vesti pretesti di gloria, e di libertà sono li titoli speciosi, de' quali si feruono tutti quelli, che vogliono commouere la Plebe, ma per ordinario, banno essi mira à farepiù misera, e più serua la Patria,

che non si troua sotto l'antico suo Signore, come voleua fareanco coshui, il quale affettando il Regno, come vedrassi, sù al fine, da' suoi stessi Tacan I Germaniammazzato. Sentasi il nostro A. Arminius, abscedentibus Romanis,& pulso Maroboduo, Regnum affectans, libertate popularium aduersam habuit, petitusq; armis cum varia fortuna certaret, dolo Propinquoru cecidit. Non è donque dubbio, che se bene tutti i fattiosi portano inanzi il titolo di liberrà, e di beneficio publico, hanno però in animo col pretesto di deffen Tac. an. derla, di opprimerla, & di soggettarla. Vt Imperium euertant, libertate praferunt, si peruerterint ipsam aggredientur. Tutto ciò si è visto in pratica nelle moderne guerre ciuili di Francia, edi Fiandra, nelle quali, e li Prencipi di Condè, e gli Ammiragli, e i Guita, e i Prencipi d'Oranges, non parlanano mai d'altro, che di libertà, e pure pensauano più alla sernitù. Li pri redi il mivolenano mettere in libertà il Rè, tenuto sogetto, come essi dicenacăpiglia nodalla Cafa di Loreno, e nodimeno seriuscina loro la cogiura d'Amboijse, in vece diliberarlo, voleuano farlo prigione. Li secondi, sotto redi il specie di diffendere la Religione, mirauano alla Corona, e per mostra-Thuano. re, chevi haucuano buone ragioni, fecero stampare genealogie, dalle qua livolenano dedurre, che potenano pretendere alla successione d'essa. S'impadronirono della Città Metropoli, del Palazzo Regio, della suppellettile, posero mano all'erario, e nondimeno i loro Manifesti non co teneuano altro che obedienza al Rè, beneficio del Regno, vtilità de i Po Vedi il poli, e ficurezza della Religione. Il Prencipe d'Oranges parimente con G apana. titolo diprocurare che si osseruassero i Prinileggi della Patria, e la libertà de Fiaminghi. Li fece cadere in vna aperta rebellione, con occasione della quale, benche non gli riuscisse, pensò d'impadronirsi de' Paesi bassi & in fine egliè verissimo che, libertas, & speciosa nomina pratexunt, nec quis-Tac.bi.4 quam alienum seruitium, & dominationem sibi concupiuit, vt non eadem ista vo cabula vsurparet. Eperò deu ono molto bene i Popoli, le Provincie, e le Città apriregli occhi, quando viene proposta loro qualche nouità, e no lasciarsi abbagliare dal lustro de i speciosi pretesti, che sono portati da chi vuole co'i rumori, e con le rouine altrui aggrandire se stesso, e considerando i fini perniciofi, che quelche si propone, ci mezidolorosi, per li quali s'ha da caminare per arriuare a quelli, tengano per veriffima quella Massima del nostro A., che falsò libertatis vocabulum obtenditur ab ijs, qui prinatim degeneres, in publicum exitiofi, nihil spei, nisi per discordias habent. Tal. ATL

## CONSIDERATIONE CCLXVIII.

Tractusque in partes Inquiomerus, Arminij Patruus, veteri apud Romanos auctoritate, vnde maior Cafari metus.

D Ouersi da i Prencipi sare molta stima de gli Amici, & de' Consederati, habbiamo altroue dimostrato, onde qui non occorre il replicarlo

carlo; Ma perche questo luogo ce ne porge occasione, diremo che ma- confi d. tenendosi principalmentegli Stati con l'abbondanza dell'armi, delle 251. munitioni, e degli Esserciti, che sono gli instromenti necessari per ributtare la forza, e la violenza d'altro Prencipe che volesse soprafarci, e per diffenderci, non è dubio alcuno, che per hauer pronte tutte queste cose, e per potersene valere à tempo, le amicitie, e le coscederationi d'altri Pre cipi non siano per essere opportune, e necessarie. Perche si come qual si voglia gran fiume non può dal suo fontesolo banere tanta quantità d'acqua, che basti a farlo nauigabile, ma col riceuere altri riui, torrenti, e fiumi minori, ci si rende atto, così per grande che sia vn Prencipe, non hauerà mai tante forze da se, che a lunga guerra non habbia bisogno d'Amici, che lo foccorrano, ò di genti, ò di munitioni, ò di vettouaglie, ò didanari, ò chegli diano il passo per gli Stati loro, ò che l'impediscano ad altri, per potere, ò sostenere la forza del Nemico, ò debellarlo, ò difficol targli i suoi progressi; Eperò sarà ottimamete ben consigliato quel Pre cipe, che saprà prouedersi in tempo di buoni Amici, Et dum maxime iuribus floretsea acquirere, qua illi quando q; vsui esse valeant, vt cum necessitas in- Xenoph.

de rebus gruerit, paratum quo resugiat prasidium habeat, perche l'aspettare a proue- Gracil. dersi, sino al tempo del bisogno, è cosa pericolosa, che si sa con molto fuantaggio Imperò giudicheressimo bene che nell' ingresso del Prencipato, si facesse questa diligenza, & ò con parentele, ò con leghe, ò co cofederationi, ò con obligarsi vicendeuolmente si cercasse di stabilire le cose sue, perche oltre al proprio commodo, & alla riputatione, che seco portano queste colligationi, si vegono anco ad indebolire i Nemici, che non possono valersi delle forze di quelli, che sono già teco collegati. Per questo Scipione, con molta prudenza, rimandado il Nepote à Massinisfa Rè de Numidi, che hauetta preso in guerra, liberalmente donato, procurò, comegli venne fatto, di alienarlo da i Cartaginesi, edi collegarlo colla Republica Romana, da che segui, che si come egli, benesicio Romanorum potentissimus enasit, così anch' egli multis in rebus Populo Romano vsui, & adiumento fuit. Per la medesima eausa ancora, lo stesso Scipione, com- 1bid. modissimum iudicauit Siphacem Massessulorum Regem omni arte in Romanoru, amicitia trabere, e nauigò per questo effetto in Affrica, alla cui volta erasi parimente per la stessa causa incaminato Asdrubale Generale de'Car taginesi, per tirarlo alle parti sue, & veluti ex composito hi duo clarissimi Im peratores Regem adierunt, certatim quisq; pro sua Republica amicitia petituri. Ilche segui, perche ciascuno di loro conosceua quello che importasse alla sua Republica l'hauer Nemico, è Amico questo gran Rè, il quale, prout inclinasset, grande momentum, socius an aduersus. Se di ciò hauesse tenu- Tac.hi.z. to proposito Tiberio, al sicuro, col trattenerlo, e con sarne maggiore stima, non hauerebbe permesso, che questo Inguiomero s'alienasse da lui, e si collegasse con Arminio, perche si vede, che la qualità del Personag gio, recò al partito de i Ribelli altretanta riputatione, e confidenza, qua-

Scipione.

to à Germanico maggior paura, come anco l'alienatione, che seguitò di Siface sodetto, da i Romani, per lo Matrimonio corratto con Sofonis-Plut. ibi. ba figlia di Asdrubale, non mediocriter animum Scipionis, mentemq; turbauit. Sia per tanto certa regola esfere necessarie, & vtili le consederationi, e collegationi, ma più necessaria la maniera, e la destrezza di trattenere i Collegati costantemente nell' Amicitia.

#### CONSIDERATIONE. CCLXIX.

On prudentissimo consiglio, diuertendo Germanico gli aiuti

Et ne bellum mole vna ingrueret, Cecinnam cum quadraginta cohortibus Romanis, distrahendo hosti, per Brutteros ad stumen Amisiam mittit.

nella fun a pita.

à costoro, e mandando Cecinna ad assalire il Paese de confederati, impedi, che non gli venisse adosso vna piena tanto gra ne, e possente, che non bastasse poi, per contenerla dentro le ripe de loro cofini, l'argine delle suegenti. Ad essempio, cred'io, di questo grand'huomo, daua per configlio Sforza il Grande à Francesco suo Figliuolo, che se si fosse abbattuto adhauere in vn tempo istesso trè nemici, col primo facelse pace; col secondo, se no pace, almeno tregua; e col terzo poi facelse guerra, e diceua che era mal configlio l' hauere à combattere co molti Nemici insieme, perche se ti ripari da vno, l'altro ti colpisce, se la seampi da questo, l'altro ti coglie. Ma quando poi alcuno de i molti non vuol teco venire a patti, all'hora ottimo remedio sarà la dinersione, e l'ingegnarsi di prohibir loro la congiontione delle sorze, & di romperementre sono divisi, le genti d'vno de Collegati, dependendo da ciò la tua falute. Ilche fi vidde prudentemente pratticato da L. Martio, eletto dopò la rotta, e morte delli due Scipioni in Spagna per Capo delle miserabili reliquie di que' due Esserciti, da gl'istessi Soldati. Eransi dopò la vittoria diuifi li Cartaginesi in trè parti, e come che la felicità faccia l'huomo più confidente di se stesso, e più trascurato al guardarsi, flauano con puoca disciplina, e custodia due di questi partiti, e puoco lotanidall'Essercito Romano. Martio dall'altra parte, che per interesse prinato, volena segnalarsi con qualche satto egregio, mostrandosi capa ce del carico addossatogli, e per riputatione del publico vendicarsi delle palsate ingiurie, e danni, determinò di assalire di notte all'improuisovna di queste trè parti, e portado la causa di questa sua risolutione à i Sol dati diceua. Si diem proferimus, & esterna eruptionis sama contenti desierimus, periculum est, ne omnes Duces, omnes q; copia coueniant. Tres deinde Duces, tres Exercitus sustinebimus hostium, quos Gn. Scipio incolumi exercitu non sustinuit? E soggionge. Vt dividendo copias periere Duces nostri: ita separati, ac divisi, opprimi possunt bostes, & effettuato il sauio discorso, ne segui quella memorabile Vittoria, che, casi ad vnum omnes fuere, così fattamete, che pu-

Lis. dec. 3.116.6.

Thid.

re vn solo non puote arrivare à dar nuoua della strage all'altro Essercito, che era solo sei miglia da questo distante; onde Martio col caldo di quella vittoria, andò senza perder tempo à quella volta, etrouato quell'Essercito tutto disordinato, quasi che fosse stato in tempo di pace, lo ruppe, e lo fracassò, prese il Vallo, e quelli che ananzarono al ferro, & alla fuga, furono tutti fatti prigioni, e carico di preda, e di gloria, mostro con la proua, effere ottimo configlio il non aspettare, che'l Nemico rac coglia le sue forze, ma il combatterlo metre le genti sono dinise. L'istesso habbiamo veduto a i nostrigiorni praticato in Francia da Henrico Camp. Duca di Guifa, contra i Raitri, e Lanzechenecchi, che in numero formidabili calauano di Germania nella Francia à fauore degli Vguenotti, il quale, prima che co questi potessero vnirsi, gli assalì, hora alla Vanguardia, hora alla coda, hora di notte, hora di giorno, così fattamente che fu rono tutti rotti, tagliati a pezzi, dislipati, e cacciati di Francia, senza che potessero pur mostrare quello che poteua valere vn'Essercito tanto gra de. Non è donque dubbio che Germanico non si portasse prudenteméte in questa oceasione, eda qui si può cauare vna Massima, che quando l'interesse, ò la Patria, ò la Religione, ò altra ragione di Stato lega insieme molti Prencipi contra di te, tu deni, senza dar tempo al tempo assalire vno de i Collegati, che così impeditai l'aiuto, ch'egli potrebbe dare al la causa comune, impegnerai le forze degli altri alla diffesa di quello, e si distraheranno, & indebboliranno le forze de'tuoi Nemici, e tu hauerai bella occasione difar bene lifatti tuoi.

# CONSIDERATIONE CCLXX.

Igitur cupido Casarem inuadit soluendi suprema Militibus, Ducique permoto ad miserationem omni, qui aderat exercitu, ob propinquos, Amicos, deniq; ob casus bellorum, & sortem humanam.

Abbiamo dimostrato altroue, essere stato concetto vniuersale ditutti, ancodelle più barbare Nationi, che il sepelire i morti sia opera di molta pietà, & che da tutti è stata fatta gran stima de i sepolcri. Habbiamo anco raccontate molte ceremonie, che da gli antichi nel sepelire i morti erano vsate, onde al presente non ci occorre se non di commendare questo satto heroico di Germanico altretanto, quanto di detestare il linore di Tiberio che lo riprese, comevedremo à basso, e che con più che barbara crudeltà introdusse il negare la sepoltura à i morti, onde, e prohibi di Druso, il Nipote; edi Agrippina, la nuora, Dio.1.58: Non modo in Maufoleo condi reliquias, sed occultari etiam in terram defossas iussit, ne vnquam inueniri possent, e victo parimente, chei corpi de gli Amici, e seguaci di Seiano, da lui fatti variamente morire, non cremare quisquam, Tac.a.c. non contingere auderet, onde soggionge il nostro A. che per colpa sua, in- 1bid.

Dd 2

Virg.

Acn.

terciderat sortis humana commercium vi metus, quantum q; seuitia gliseret, miseratio arcebatur. E non si può negare, che vero non sia quello che intorrertu de no à ciò dice vn nostro Christiano, cioè, Titulum iniuria cessationem esse semi.c. 33. pultura. E se viene stimatto atto di molta pietà, il ricuoprire, e vestire vn
nudo, quanto ci deue essere più à cuore, e quanto maggior pietà douerassi riputare, che sia il ricuoprire, e seuare dalle ingiurie i corpi morti?
rubarli à i rostridegli augelli rapaci? & al dente de gli animali voraci?
al ludibrio della vita humana? onde non è merauiglia se tutti quelli
c'hanno hauuto punto di pietà sono stati in eiò molto curiosi, e diligeti, e perciò il pietoso Enea comanda à i suoi.

Virgil. Ite ait, egregias animas, quæ sanguine nobis Aen. 11. Hanc Patriam peperere suo, decorate supremis

Muneribus

E di Alessandro silegge, che hauendo lasciati morti in certe angustic di monti della Persia, molti soldati suoi, era consigliato à mutar camino, e ben vedeua la necessità, sed Rex dimittere milites insepultos erubescebat, curt.l.s. ita tradito more, ut vix militia, ullum tàm solemne esset munus, quam humandi suos. Con molta pietà donque diremo hauer parimente procurato Ger

manico la sepostura de corpi di que soldati, che in servigio del Prencipe haueuano, combattendo, la sciata la vita, e benche, come habbiamo detto, ciò non piacesse à Tiberio, come quello che cunsta Germanici in deteritacan, su trabebat, con pretesto che l'Essercito, Imagine casorum, & insepultorum

tardaretur ad pralia, & formidolosior hostium redderetur, nondimeno diciamo, che siù anco satto con buona ragione di guerra; Perche vedendo li soldati, che si haucua cura di sepellire que' morti, che già sei anni prima, erano stati iui tagliati à pezzi, veniuano in speranza che si come il Capitano non trascuraua di dare nel miglior modo che poteua à que' valo-

rosigli vltimi honori, che sono da tutti desiderati, & Qui solus honos Acherunte sub imo est,

Così quando il caso portasse à loro una sorte simile, non sarebbere lasciati per cibo à i cani, & àglianoltoi; onde tanto è lontano ch' egli con questo fatto egregio intimorisse l'Essercito, che anzi l'inanimò vie più, di che rende la causa uno de'Maestri dell'arte militare, il quale dopò hauer comandato che il Generale habbia cura di sar sepelire quelli, che nelle

onos. in fattioni mancheranno, soggionge; Santta enim, & religiosa circa eos, qui such state. c. abierunt pietas est, eius q; necessaria inter superstites demonstratio, etenim musquis quis q; militum sibi ante oculos ponit, eodem modo se, si forte in bello ceciderit, ludibrio, despectui q; sore, & insepultum remansurum prasagiens, mortis bonore carere, non ferendam putat contumeliam. Et oltre à questa ragione, si vede anco, che era stile vsitatissimo, perche Vegetio (l'altro Maestro della guerra) descriuendo come le sostanze delle legioni erano custodite. To-

Veget. ta legionis (dice egli) substantia in decem saccos tributa, addebatur saccus vn-1,2,6,20 decimus, in quem tota legio particulam aliqua conferebat, sepultur e scilicet causa, ot fi quis ex contubernalibus decessisset, de illo vndecimo sacco, ad sepulturam ipsius promeretur expensa. Tanto che, non contra la leggemilitare, ma coforme ad'essa, & alla pietà si portò Germanico, dando la sepoltura à questi morti, mostrò di ricordarsi, d'essere anch'egli sottoposto à gli istessi casi, che porta la guerra, alla stessa sorte humana, nella quale erano caduti que' miserabili, mentre diede loro quell'vltimo, e supremo honore, che solo ci resta dopò questa misera vita.

#### CONSIDERATIONE CCLXXI.

Pramisso Cecinna, vt occulta saltuum scrutaretur, pontesq; & aggeres humido paludum, & fallacibus campis imponeret.

L prouido Capitano, auanti che si muoua con le sue gentià qualche impresa, deue, se vuol riportare honore, egloria, con-siderare, e premeditare gli impedimenti, e tutto ciò che possa ò ritardarlo, dimpedirgli l'essecutione, d'rompergli il suo dissegno, & ingegnarfi di porni quell'opportuno remedio, che giudicherà ifpediente per conseguire il suo intento. Così vediamo fatto da Germanico in più luoghi. In questo mentre volendo andare à sepellire i soldati morti nella rotta Variana, perche haueua da passare per luoghi difficili, & impediti da boschi, e da paludi, mandò inanzi Cecinna, per iscuoprire, che dentro le foreste non s'appiattassero i Nemici, e non facessero qualche imboscata dannosa all'Essercito, & accioche ne' luoghibassi, e paludofi alzasse argini, e facesse ponti, co'quali aiuti potesse egli, & all'an dare, & al ritorno passar sicuro. Così quando acquettate le seditioni nel PEssercito, volle passare il Rheno à danno de Germani, Cecinnam cuex- Tac.an. peditis cohortibus praire, & obstantia siluarum amoliri iussit. Così, volendo ibid. andare contra i Catti, posito prasidio super vestigia paterni prasidij, in Monte Tauno, expeditum exercitum in Chattos rapit, L. Apronio ad munitiones viaru, & fluminum relicto. Et in tantiluoghi si vede estere stato satto lo stesso, e da luise da altrische è sounerchio il portarne essempio. Da che crediamo poterfi prendere norma, e regolada ogni Capitano, & imparareà non mettersi mai à qualsi sia impresa, imbarcando se, el'essercito, come si dice in pronerbio, senza biscotto, seprima non hauerà fatte le debite diligenze, e premeditato ciò che di finistro gli possa occorrere, e non hauerà apparecchiati i rimedi opportuni. Nam & hostium aduentus eos pro- senec. in sternit, quos inopinate occupauit. At qui futuro se bello, ante bellum parauerut, consol.ad compositi, & aptati, primum, qui tumultuosissimus est, ictum facile excipiunt. E se colla preuidenza Germanico suggina i pericoli, e gli riusciuano bene i suoi motiui, così quel Capitano, che sarà trascurato, sacilmente precipitarà, come successe à Varro il quale senza antinedere ciò che potesse apportare, ò la qualità de iluoghi, ò le disgratie del Cielo, si pose in viag-

gio,

gio, & affaticatili foldati ne boschi à tagliar arbori, per aprire le strade, e per sar ponti (cose che doueua hauer previste, e preparate prima) in alcune Valli, Interim pluvia cum magno vento superveniens, magis adhuc eos dissipabat, solums; subricum ad radices, & truncos arborum redditum, gressus quàm maximè lapsui obnoxios essiviebat, e ne segui quello che habbiamo altroue ricordato, che non potendo, con tanti impedimenti, i soldati virilmente combattere, restò egli con le trè legioni, che poi sepeli Germanico, miserabilmente tagliato à pezzi.

# CONSIDERATIONE CCLXXII.

Incedunt mestos locos, orc.



Me pare, che si come l'A, in tutte le cose sue hà leuato à tutti i posteri, e la presontione di arrivare alla sua eccel lenza, e la speranza di poterio acconciamente imitare, così che nelle descrittioni habbia auanzato, e superato se stesso, portando egli le cose con tanta Maestà, e chiarezza, che quasi ce le sà vedere nella sua scrittura, come

farebbe eccellente Pittore in vna tela, ò tauola, col penello della sua miracolosa eloquenza, ritratte dal naturale, il che si vede non in questa descrittione sola c'habbiamo per le mani, chenon può essere più bella, & elegante, nè co più viui colori rappresentata, mà in molte altreancora, che si leggono per tutta l'opera sua, come nell'assalto, che nel ritorno da questa fontione, danno i Barbari à Cecinna, mentre si fortificana in campagna, Barbari perfringere stationes, seq; inferre munitionibus nissi, lacessut circumgrediuntur, occurfant, miscetur operantium, belantimq; clamor, & cuncta pariter Romanis aduersa, locus vligine profunda, idem ad gradus instabilis, procedentibus lubricus, corpora gravia loricis, neq; librare pila inter undas poterat. L'istesso si vede nel difficile passaggio, che fece Vitellio con le due legioni, seconda, e quarta decima al lito del Mare Oceano, oue ingrossatesi leacque, hebbero che fare ad vscirne. L'istelso nella descrittione della të pesta di Mare scorsa da Germanico nell'Oceano. L' istesso nel viaggio farto da lui nell'Egitto, con le cose più memorabili di quel Paese. L'illesso per il lutto seguito vninersalmente, per la sua morte. L'istesso nella descrittione della natura, e costumi di Sciano, della sua ambitione, e delle arti con le quali affettaua l'Imperio. L'istesso nella caduta dell' Ansitearro di Fidene, e nella varietà delle morti, che seguirono in quelle ronine,& in tante altre, che si veggono in ogni parte di questa sua mirabile historia, che si può dire veramente, ch'egli no sia manco pittore con l'eleganza della sua penna, di quello che sia altri, anco eccellente, co' icolori, e col penello

Tac. an.

Ibid.

An. 2. Ibid.

### CONSIDERATIONE CCLXXIII.

Lucis propinquis barbaræ aræ, apud quas Tribunos, ac primorum ordinum Centuriones mactauerant.

RA cosa vsitata frà i Barbari il sacrificare li prigionieri, equesto non tanto per isfogare la rabbia conceputa contra quei miseri, quanto perche credenano, che non potessero altrimente trouar requie l'anime di quelli che moriuano nelle battaglie, se non erano col sangue de'Nemici placati que'spiriti, che le tranaglianano, chiamati Manes, come altrouchabbiamo accennato. Ma i Romani, haucuano particolare ceremonie per questo effetto, come si vede appresso Ouidio.

Cumquè manus purè fontana perluit unda, Vertitur; & nigras accipit ore fabas, Auersusq; iacit; sed dum iacit, Hac ego mitto His inquit, redimo meque, meosy; fabis.

Hae noules dicit, nec respicit : Vmbra putatur Colligere; & nullo terga vidente sequi.

Rursus aquam tangit, Temesæ aquè concrepat aera:

Et rogat vt tectis excat vmbra fuis. Cum dixit nonies; Manes exite paterni Respicit, & pure sacra peratta putat.

Ma poiche col Dominio dell'vniuer so introdussero anco nuoui riti nella Patria loro, accettarono anco que vio barbaro; onde leggiamo che Bruto hauendo preso in Macedonia Caio fratello d'Antonio, ciceronis Manibus mactare fecerat, & Enca nelle essequie di Pallante fece mori-plut. in redue prigionieri.

Vinxerat, & post tergamanus, quos mitteret Vmbris Inferias, caso sparsuros sanguine flammas,

Onde non è meraniglia se anco costoro ammazzassero gli Principali dell'Essercito Romano, c'haucuano fatti prigioni.

CONSIDERATIONE CCLXXIV.

V tquè Signis, & Aquilis per superbiam illuserit.

Rà le cose horribili, che raccontano questi soldati, essere accadute nella rotta di queste trè Legioni, oltre la morte del Capitano, el'essere stati sacrificati i Centurioni, appese à gli arbori, & à i tronchi le caluarie, oltre le forche, e i rimproueri d'Arminio, aggiongono, che per superbia hauesse prese, e besseggiate l'Aquile, e le Insegne, e pare che di ciò si faccia tanta stima, quato de tutti i souradetti ec-Dd

Onidio. Fast d.s.

irg . Aen.l. I

cessi, ilche nasceua dalla molta riuerenza, che portauano i Romani alle loro Infegue, che le honorauano come, cose sacre, e come Dei delle Tertul. guerre, per quelle giurauano, & religio tota castrensis signa veneratur, signa iurat, Dis omnibus praponit, per quelle esponeuano mille volte la vita, e so leuano i Capitani, vedendo in qualche fattione à piegare l'Essercito, predere le Aquile, e gettarle nel campo de Nemici, accioche tanto più virilmente combattessero per ricuperarle, quanto era maggior vergogna il perderle, e teneuano, che que'foldati, che abbandonauano l'infegna, hauessero come traditi, e fatto puoco conto de i Dei della guerra, onde frà le leggi militari era gran pena constituita à chi non le ricuperasse. Scientibus qui figna no retulissent, cu ignominia esse moriendum. Erano in olt re come vn refugio à i miserabili, e Planco nella sollenatione dell'Effercito che lo volcua morto, Signa, & Aquilam complexus, religione se se tutabatur. Eperò non è merauiglia, se era posto in consideratione di vilipendio, ch'era stato fatto delle Aquile, quasi altretanto, quanto l'essere stato am mazzato vn Generale, e tagliate à pezzi trè legioni, che sia detto per intelligenza di questo luogo,

#### CONSIDERATIONE CCLXXV.

Primum extruendo tumulo cespitem Casar posuit.

Vel Capitano che desidera, che sia essequita da i soldati qualche impresa presto, e bene, ò che vi si accresca riputatione, deue effere egli il primo à porui mano, & ad operare in essa, che estendo gli sudditi la Simia di quelli che comandano, su bito che vedranno ch'essi, ò l'abbracciaranno, ò che se ne

compiaceranno, tutti prontamente vi concorreranno, perche sic exempla parantur

Oxid. Fast. L.S.

Cum index alios, quod monet ipse facit, E però che Germanico che desiderana, che fosse pagato à questi insepol ti soldati il pietoso tributo della sepoltura, che è l'vitimo honore, che si rende alla nostra humanità, fosse il primo à portare la prima Zolla di terra al tumulo, non è da merauigliarfi, perche oltre al mostrare à que'

miserabili, che in seruigio del Prencipe, e della Republica haueuano lasciata la vita, la gratitudine che poteua, honorandoli col sepolero, veniua anco à mettere in necessità li suoi soldati, difare lo stesso; Si quid enim subità confici opportet, Imperator primus ipse manu operi admota, conspiciatur, nè tanto si commone il soldato all'operare per le preghiere, ò per le minaccie de Gradi, quanto per l'essempio, destando questo ne i cuori gene rofi loro cerca vergogna, che gli fà parere, vedendo il fuo Capo ad effere il primo, di non poterfi ritirare d'aiutarlo, & di seguitarlo senza macchia di viltà, e però configliana quel grande Imperatore il figlio.

Si

Oxof. in Strate. 6.42.

# Sopra Cornelio Tacito.

Si collis iniquus Primus ini, filuam si cedere prouocat vsus Ne pudeat sumpta, quercum strauisse bipenni Calcatur si pigra palus, tuus ante profundum Pratentet sonipes; fluuios tu protere curru Hærentes glacie; liquidos tu scinde natatu. Nunc eques in medias equitum te consere turmas Nunc pedes assistas pediti, tum promptius ibunt Te socio, tum conspicuus, gratusque feretur Sub te teste labor.

Class. de 4. HORS confa

Perciò Alessandro il Magno, volendo riempire quello spacio di Mare, che restaua frà il continente, e la Città di Tiro, che assediaua, primus ipse policie. corbem arena refertum apportauit, e ne segui che, Macedones cum Regem suis lib.4. manibus opus facere viderent, confestim abiectis omnes clamydibus, celeriter loca exequarunt. E di Caracalla parimente si legge. Ipse viiq; nullum non militia munus obire, & siue quid fodiendum foret, primo fodere, siue pons stumini imponendus, aut extruendus agger, sine quod opus manuum faciendum, aut labor subeundus, primus omnia occupare. E Manuelle Imperatore volendo chomias ristorare la Città di Dorilo, Per se primus saxa humeris portare capit, eaq; li.a re, ita aliorum alacritatem excitauit, vt munus celerrime in altum erectus, vallo extrinsecus muniretur. All'essempio donque di questi grand'huomini potrà nelle occasioni adoperarsi il Capitano, sicuro, che l'opera sua sarà vn grande stimolo alli soldati.

### CONSIDERATIONE CCLXXVI.

Quod Tiberio haud probatum.

E' era merauiglia, perche si come à colui, che patisce l'opilatio ne, sembra sempre di vedere tutte le cose, che se gli offeriscono, tinte di quel colore, di cui haue egli contaminata la pupilla degli occhi, così chi hà il cuore pieno d'odio, e di liuore, non sà maifare giudicio delle operationi della persona odiata, se non conforme al mal talento, ch'egli hà di detro: & odiando Tiberio, come habbiamo veduto altroue, e vederemo, Germanico, tutte le sue attioni, e massime, quelle chegliacquistauano, ò accresceuano l'affetto, e l'applau so popolare, e la beneuolenza de i soldati, torceua in cattiuo senso, e però hanno molto ben questa sorte di Ministri da considerare quello che fanno, e da ricordarsi che, Que excelsa sunt, prerupta sunt, e che vi sono cer- 1.quest. ti Patroni, Quos tutius est offendere, qua demeruisse, e però douerà star mol- Lib. 2, de to vigilante à cafi stroi & se infra aliorum astimationem metiri, vultu, vitaq; benef. tranquillum, sed animo exsomnem esse, considerado, che tutte le cose sue so- Velleius no mirate con occhio liuido, e criuellate col fetacchio dell'odio, e dell'-4".2

Inui-

Ibid.

Inuidia, e che, assidua eminentis fortuna comes Inuidia est, altissimique ad-

## CONSIDERATIONE CCLXXVII.

Neque Imperatorem augurali, & vetustissimis ceremonijs praditum, adtrectare feralia debuisse.



Are che Tiberio volesse con queste parole affermare, che non permettessero i Riti de Romani, che vno che fosse sacerdote,& augure, toccasse i corpimorti, si come altri Auttori afferma-

no, che nè anco fosse à tale personaggio lecito il vederli, e seaccadena che, per decetia, vno d'effi intrauenisse alle essequie, tirauasi tra'l cadauero, e'l Sacerdote vn velo, così fattamente, che s'impedina la vista d'esso, il che si legge appresso Dione hauer fatto Augusto con Agrip Die 1.53 Pa, Corpus eius in Vrbem adduxit, ac in foro propositu funebri laudatione decorauit, cortina inter se, & mortium expansa. Ma però lo stesso Dione confessa di non sapere la causa, perche si tirasse questo velo, dicendo egli; Qui dicunt propterea quod Summus Pontifex, aut quod Cefor effet Augustus, ideò hoc factum, visque errant, nam neque Pontifici Maximo cadaucribus aspiciendis, interdictum est, neque Censori, nisi cum lustrum condit, onde è da credere, che questa ceremonia si facesse anzi per certa ostentatione di grandezza, e che da qui andasse malignamente prendendo occasione Tiberio, come che l'odiasse, di tacciare se attioni di Germanico, quasi che non hauesse feruato il decoro della sua persona.

#### CCLXXVIII. CONSIDERATIONE

Trudebantq; in Paludem gnarum vincentibus, iniquam nescijs, ni Casar produ-Et is legiones instruxisset, indeterror hostibus, siducia militi.



😽 A quì si può conoscere, che èvero quello che habbiamo detto altrone, che il prudente Capitano hà da preuedere tutti li pericoli, chegli possono occorrere, per sapere à luogo, e à tepo incontrare i dissegni, e render vane le insidie del Nemico, e rime-

diare acconciamente à gli inconuenientiche nascono nel suo Essercito, percioche se Germanico non hauesse haunto pronto l'ainto delle legio ni,e temuto delle infidie, che in quelle selue poteua hauer preparato il Nemico, filatciana trapportare la Canalleria nelle paludi, one non potendofi maneggiare, hauerebbe fenza alcun dubbio patito più che molto,e forfifora stata rotta; ma hauendo mandato il soccorso à tempo, tolse la vittoria al Nemico, esaluò i suoi. Così nelle passate guerre di Fra cap. 1.7. cia, successe à Francesco Duca di Guisa, il quale guidando la Vanguardia

de'Cattolici nel fatto d'Arme di Dreux, visto rotto il suo corpo della bat taglia, fatto prigione, e ferito il Generale, ch'era Mösignore di Memorë. ci gran Contestabile del Regno, e che già da i Nemici si cominciana à far bottino, egli tanto trattenne le fue troppe, che vidde sbandate quelle de gli auuersari, & all'hora dato dentro imperuosamente, ruppe, fracassò, e discipò quell'Esercito vincitore, sece prigione il Condè, Generale degli Vguenotti, e gli rapì di mano gloriofamente la vittoria. Tantovale il saper prenedere le cose, valersi del suo vantaggio, e seruirsi della pru denza, e dell'occasione in tempo.

### CONSIDERATIONE CCLXXIX.

Cecinnam qui suun militem ducebat, monitus (quanquam notis itineribus regrederetur) pontes longos quam maturime superaret.

Cco vn'altro segno di prudenza in Germanico. Haueua imbarde cate le legioni per condurle nell'Amissa, e comandato che vna parte della Caualleria s'accostasse (costeggiando il lito dell'Ocea no) al Reno, onde restando Cecinna con gli suoi, senza aiuto, l'auisò, che quanto prima cercassedi passare i Ponti longhi, che era vn' argine stretto, satto da Lucio Domitio, per caminare in alcune valli, per molto fango inaccessibili. E perche, per essere il luogo stretto, e nel quale no poteua nè, allargarsi, nè mettersi in ordinanza, nè valersi delle sue genti, in caso che sosse assalta lito, sauiamete gli ricordò, che ptocurasse di vicire qua to prima da quelle angustie, per non dar tempo al Nemico d'incontrarloin luogo disauantagioso. Nel qual ricordo si scorge, ch'egli come pru dete, e prattico antiuedeua tutti i pericoli, e che à ragione su detto di lui; In obeundis expeditionibus, dubium, cautior, an expeditior. Dalui donque pof- Suet. in fono i Capitani prendere essempio, e come habbiamo detto altroue, im parare à regolare le imprese loro, più co guida della ragione, e della pru denza, che con la scorta del caso, e della fortuna, che così non saranno mai colti all'improuiso, ma preuedendo à tuttigli inconuenienti, che possono nascere, acquisteranno gloria à se, evittoria al Prencipe.

# CONSIDERATIONE CCLXXX.

Quas tum Arminius impleuit compendiis viarum, & citò agmine, onustum sarcinis, armisq; Militem, cum anteuertisset.



Rè cose mipaiono degne di consideratione in questo luogo; Vna che Arminio preuenne Cesinno Vna che Arminio preuenne Cecinna, compendijs viarum, da che deduco; che il saper bene il viaggio, e tutti gli anantaggi che pof fono farsi in esso, importa assai, e può recare molto vtile al Capitano.

Pan.

Nicis.

pitano. La seconda, che lo preuenne, cito agmine, da che catto quello, che anco altroue habbiamo detto, cioè la prestezza causare molte vittorie. La terza, che l'arrinò, onustum farcinis, da che appare, che malaméte fanno que'Capitani, che non cercano di sbrigarfene, perelle portado seco il grane bagaglio molto impedimento, può anco essere causa della perdita dell'Esfercito. Ma per tornare alla prima consideratione; dico esfere necessario, per guidar benevn' Esfercito, e per marciare sicuramente l'hauere esatta notitia de i Paesi, per li quali s'ha da caminare, onde di Plin. in Traiano disse il Panegirista, Cognouisti per stipendia decem mores gentium, regionum situs, opportunitates locorum, & diversam aquarum, vbiq; temperiem, ne à me pare che sia bastante la tipografia d'essi, nelle tauole depinta, di cui si sernirono gli Ateniesi, nel voler assalire la Sicilia; Cuius formam, atq; fitum, & circumstantis Maris naturam, portus praterea, & locorum, qua ad Libiam vergunt, dispositionem, in ore habebant, come che da così fatte tau ole l'haueuano apparato. Magiudico esfer necessario, che il Generale sia per se stesso prattico del Paese, non bastado nè anche l'hauer buone guide, Polit.1.9 perche eglinon dene, Quibuslibet credere, e la ragione è, perche, Qui dicuntur, ac reguntur in talibus seper credere debent illis, à quibus ducuntur, che possono così essere traditori, come fedeli; Ma essendo quasi impossibile che yn Generale habbia veduto tutto, e ne fia prattico, come for a necessario, all'hora douerà cercare gente prattica, e fidata, e forieri tali, che fappiano la conditione de i luoghi, de i passi, de guadi di fiumi, & altre circonstanze, come, se il Paese, per lo quale s'hà da passare, sia piano, ò montuolo, se abondante d'acque, ò arido, s'è paludolo, se diviso da fiumi, ò continuato, se questi hanno ponti, e se si possano sguazzare, ò nò, e molte altre particolarità tali, perche col farti accorciare, ò variare la strada, col facilitarti il passaggio, possono e farti guadagnare vna vittoria, e leuarti da mille pericoli, liberarti da gli errori, nequali facilmete inciampano quelli, che s'imbarcano, come fi suol dire seza biscotto, e che s'afficurano nel contemplare le Tauole. Quindi è, che volendo Cefare af falire l'Inghilterra, non si sidò di queste, ma chiamò vna quatità di Mer-Sel. Gall. canti, che pratticauano quell'Isola, per hauerne più chiara informatione. Et Annibale volendo dalla Spagna passare per la Francia, per venire in Italia, Pramiserat eò, qui illorum (cioè de Francesi) animos donis conciliarent, & transitum Alpium specularentur. L'istesso volendo passar il Rodano, perche vna quantità di Francesi, schieratisi nell'opposta riua, volenano impedirlo; egli mandò vna giornata più in sù Annone, con ordine che passasse ini secretamente, esi trouasse a vista del nemico, nel procinto che volena egli passare col resto dell'Essercito, accioche volendolo impedire i Francesi gli assalisse, e facilitasse il suo passaggio, e perche non prendesse errore nel viaggio, Duces itineris nonnullos excolis loci tra-

dit: E nel passare poscia i Monti, In ascensu Alpium, quod asperum difficiles;

iter erat, Duces babuit accolas locorum. E Scipione volendo assediare Car-

Polib.1.3 Thid.

€af. de

Polib.1.3

tagine

tagine la nuona, Non ignorabat quis effet Carchedonis situs, qua structura, qua pol, l. 1 se dispositio stagni, quo cingitur, sed ista ex piscatoribus, qui locorum illorum vsum habuerant, expiscatus fuerat. Eda qui appare che la sola cognitione delle tauole tipografiche, non è bastante pur guidare sicuramente vn' Essercito in Paese straniero, senza hauere altra cognitione d'esso, perche, dato che siano con somma diligenza, & accuratezza fatte, ad ogni modo non si può ricauare dall' vso d'esse la sicurezza che si hà da vna guida, che sia ben prattica, perche, per essempio, vi saranno due, ò trè strade, che condurranno allo stesso luogo; vna sarà facile, ma longa, ma sottoposta a qualche pericolo; vn'altra sarà più brene, ma dissicile, ma sicura; per vn'altra s'incontrerà vn pantano, vn fiume, ò altro impedimen to; se nell'Essercito non vi sarà persona prattica, che sappia tutte queste cir costanze, come potrassi eleggere la più opportuna, per il fatto che si haucrà plemani; Habbiamo visto che Germanico voledo astalire i Marsi popoli della Germania, e potendolo fare per due vie, vna breue, e facile; l'altra longa, e difficile, fù co sultato, qual delle due doueua eleggersi,e sù determinato la longa, come che essendo poco vsitata, non si sareb bero essi da quella parte guardati, ilche riuscì così bene, che arrivato loro adosso tanto all'improviso, che li troud stratos etiam tum per cubilia, Tacan. propterá; mensas, nulloá; metu, puote tagliarli tutti a pezzi. sine vulnere militum, qui semisomnes, inermes, aut palantes cecider.mt. El Imperatore Carlo Quinto, con hauer trouato vn Contadino, che gli insegnò il guado dell'Albi, arriuò tanto improniso sopra il Duca di Sassonia, che lo ruppe, e prese; edall'altra parte molti si sono perduti, per non sapere le strade, come successe a Molone, che sù ribelle del Rè Antioco. Costui inteso che Xeneta Capitano Regio, passato vn siume, andaua ad assalirlo, mandò contra di lui molti caualli per inuestirlo, Qui cum Xeneta appropinquassent, rolib.1.52 ob locarum ignorantiam, plus ipsi à seipsis, quam ab hostibus detrimeta sunt passi, si quidem in stagna delati, omnes ad rem gerendam inutiles facti sunt, multi, & in ipsisstagnis periere. Eli Romanialle forche caudine, si lamentauano de i Consoli; Illis non ducem locorum, non exploratorem fuisse, belluarum modo, ce- Lin. dee cos in foucam missos. Ma chepiù? i Borgognoni nella guerra del ben pu- 1.11.9. blico, accampati, vicino a Parigi, non pensarono eglino, che vn campo Vedit 4 di cardi seluaggi, sosse l'essercito del Rè, che sosse vicito dalla Città per reentone combattere? Eperò optimum fuerit, & vias, & locum quò sit proficiscendum, polib.l.9 deniq; & loci naturam non ignorare. Aggiongasi, che vn luogo ricercarà l'ordinanza stretta, vn'altro la larga, in vn luogo sarà opportuna la caualleria, & in vn'altro la fanteria, e che spesso bisogna combattere doue si troua la necessità, che se il Capitano non sarà pratico del luogo, può Vedi en comettere errore notabile, come errò notabilmente Dario, che hauen-rio L.8. do Estercito infinito, & andando ad incontrare Alessandro, si lasciò tirare nelle angustie della Cilicia, oue non potendo spiegare, nè valersi del suo Essercito, restò per poca prudenza rotto, e però o Capitano, Difce

Clau, de 4. Hon. conf. Disce vbi densari cuneus, vbi cornua tendi Aequius, aut iterum slecti, qua montibus apta Qua campis acies, fraudi qua accomoda vallis

Ma passiamo alla seconda consideratione, che era la prestezza, intorno la quale diciamo, che non è forsi cosa nella militia più vtile, ò che possa tirar seco maggiori consequenze di questa, perche atterrisce, e spauenta mirabilmente l'inimico, non gli dà tempo di conoscere, non che di rime diare a i pericoli, gli confonde il ceruello, e stupesacendogli il giudicio, e quasi riducedolo alla disperatione, pare che gli leghi le mani alla dissesa, e à guisa del tuono, sà che prima senta il colpo, che si sia accorto, che vo le un ferirlo. Questa secegrande Cesare, il quale in omnibus negotijo, celeritate atq; improvisso expeditionibus, plurimum consequutus est. Fece grandissi-

Dio.1.52

mo Alessandro, che parue d'hauere anzi corsa la posta per lo paese, che Curt .1.6 foggiogò, che d'hauerlo con le armi acquistato. Et nullam virtutem Regis istius magis laudauerim, quàm celeritatem. echi anderà minutamente osseruando i fattigloriosi di questi duegran Capitani, trouerà, che la più intrinseca causa della loro grandezza, e delle loro quasi continoe vittorie fù la celerità, e però concludasi pure, che chi vuole acquistarsi honore, e fama nelle militari Imprese, deue ingegnarsi di fare se stesso, e l'Essercito cheguida, agile, & ispedito. Quanto poi alle bagaglie (terza consideratione da noi proposta) essendosigià concluso, la celerità essere nelle guer re necessaria, & impedendola, ò ritardandola moltola condotta delle bagaglie, appare anco la necessità di condurne quella minore quantità che fia possibile; e questa necessità ci dimostrò Alessandro, che vededo, che dopò la rotta di Dario, erano immensamente cresciute nel suo cam po, rispetto alle molte prede, e spogli c'haueuano fatto i soldati, e considerando che forano state di molto impedimento, e tardanza, & anco di pericolo cagione, mentre cra per muouersi contra Besso, che si haueua vsurpato il titolo di Rè de Battriani, Cum grave spolijs, apparatuq; luxurie

agmen vix moueretur, suas primum, deinde totius exercitus sarcinas, exceptis admodum nocessarijs, conferri iussi in medium. Expestantibus cunstis quid deinde esset imperaturus, iumenta iussi abduci, suis esse primum sarcinis face subdita, carolib. l. teras incendi pracipit. Et Annibale volendo passare di Spagna in Italia, om-

nia eorum, qui cum Annihale proficifcebantur impedimenta, eidem (questi era Tac.bi.2 Amone) reliquit. Efrà gli errori per li quali seguì la rotta all' Essercito di Ottone, sù, milite itinere fessum sarcinis graue opponere hosti. E frà le cosidera

tioni, che faccua Germanico, che impediuano il poter debellare i Germani, cra lugu impedimetoru agmen, opportunu ad infidias; defensatibus iniquu. Dalle quali cofe pare assai bene dimostrato, che sia necessario il sapere per se stesso al Capitano; ò l'hauer gete che sappia, e che sia ben pratica de i luoghi, e del Paese in cui si hà da guerreggiare, e l'essere agile, suelto, e psto nelle ispeditioni, e no douersi però portare molte bagaglie itorno.

CON

### CONSIDERATIONE CCLXXXI.

Cecinna dubitanti, quonam modo ruptos vetustate pontes reponeret, simulque propulsaret hostem; castrametari in loco placuit, vt opus, & alij pralium inciperent.

Vesta è vna di quelle rissolutioni, che taluolta è sforzato a fare il Capitano, non conforme le leggi, ò secodo i precetti militari, ma come ricerca la necessità presente, & all'hora si mostra valente, eprode, quando in tanta angustia, nè si spauenta, nè si confonde, ma sà appigliarfi al più vtile, & al più falutare partito; che fe fapefse egli qual forte di accidente gli habbia ad accadere nelle ispeditioni, ò viaggi che intraprende, potrebbe insieme discorrere, & ingegnarsi d'incontra re i dissegni del nemico, e d'assicurare le cose sue; Ma perche questo stà fu'l vantaggio, e và pensando come ingannare, e come possa improuisamente cogliere l'Auuersario, e come afficurare di buona riuscita i tëtatiui che dissegna di fare, e perche anco, Magna fortuna vis in obeacandis Lindis. hominum animis est potentia, cum sibi no patitur resisti, quindi segue, che è taluolta il pouero Generale colto in luogo, & in congiontura tale, che è co stretto a prendere partito non mai pensato, & à consigliarsi (come si suol dire) in arena. Esi come il Marinaio stando nel porto, và perparando tutte le cose necessarie, per leborasche, che nella sua nauigatione gli possono sopranenire, ediscorre, venendo il tal vento, sarò la tal diffesa: spirando l'altro, la tale; ma poi trouandosi nel fatto, e nel pericolo, si fcorda li discorsigià fatti, & opera come gli insegna la necessità presente, in differente maniera di quella che haueua nel porto diuifata; così be ne spesso accade al Capitano, che se bene ha certe regole vniuerfali, e possaanco hauer fatti certi discorsi, e dissegni prima che mettersi i viaggio, ò che muouersi à tentare qualche impresa, nondimeno quando al-Parriuo troua, che le cose hanno mutato faccia, e che sono nati impedimentinon preuisti, e che vede rotti i suoi dissegni, è necessitato, Parata omnia collidere, ac euertere, opro rerum prasentium statu ex tempore inuestigare confilia, qualia fortuna seua potius necessitas, quam experientia memoria suggerit. Tale fu il partito preso da Annibale, per vscire dall'aguato tesogli da Fabio, nel quale era egli stato tirato da vna guida scelerata, che l'inganò. Questi trouandosi serrato in vna Valle, le fauci della quale erano state occupate, come anco l'estremità de i Monti, dell'Essercito nemico, onde non poteua da alcuna parte vscire, senza euidente pericolo, con impensato partito si tirò in saluo, perche hauendo da due milla boui predati, lego alle corna, & alle code loro vn fascio di legna arida, & accesoin esso il suoco: e cacciati i boni verso la sommità de i monti, oue sta nano facendo alto i Romani, essidalla nonità dello spertacolo horribi-

Plut. in Eabio.

Bid.

Lin. dec.

5.11.4.

Ibid. lis ad tentanda ea defuit spes, refecti sunt militum animi, e da qui argomentisi

3. 116.1.

carfi in campagna.

le, nell'oscurità della notte atterriti; Ad maiora castra recedentes tumultuado, impedimenta reliquere, onde Annibale hebbe commodità, fatto prima occupare la sommità de i Monti da' Caualli leggieri, di conduruisi in saluo contutto l'Effercito, & multam pradam agens intrepide montes conscedit. A mal termine parimente si trouò Cecinna in questo luogo, eseppe nodimeno trouar partito, il più ispediente forsi, che in tanta iniquità d'accidenti contrarij, si poteua eleggere, perche se bene su colto in sito, ouc non poteua defendersi, ne maneggiarfi, e su assalto da' nemici co tanto firo firantaggio, non però fi perdette d'animo, non fi diede alla fuga, nè gettò le armi, ma ricordandosi, Neminem frustra desperare debere, cum nescia 1.2.c.79. mus, qua via nos operiatur fortuna, qua plerunq; per vias inflexas, & incognitas incedit, mostrò cuore col combattere, e prudenza col fortificarsi, e col piantare il campo prouidenza, perche come diceua Paolo Emilio, Maio. res nostri castra munita, portum ad omnes casus exercitus ducebant esse, vnde ad pugnam exirent, quo ia Etati tempestate pugna, receptum haberet. Castra sunt vi-Hori receptaculum, victo perfugium, e si sono visti alcuni vinti, e cacciati detro il vallo, che frà puoco vsciti di là di vinti, si resero vincitori; e però si deue conchiudere, che si portò egregiamente Cecinna, e che possono da questo caso prendere essempio i Capitani, & il modo di liberarsi da' pericoli,e deuono credere, che si come Patria altera est militaris bac sedes, vallumq; pro mænibus, & tentorium cuiq; militi, domus, & penates sunt, e come e dentro la Patria, e nella Cafa propria sono i soldati più atti, più coraggiosi, e più pronti alla diffesa, così saranno anco in Campagna, assicurati da questa Città, e da questa Casa militare, ilche quanto importi, si vidde nell'Esfercito guidato da Lucio Manlio Pretore, il quale essendo caduto nelle infidie de i Galli che affediauano Modena, non trouò altro rimedio alle cose sue disperate, se non che, Castra communiuit, & quia Gal-

> CONSIDERATIONE CCLXXXII.

quanto male si guerreggi hoggidì, che non si fà sima alcuna del fortisi-

Germani ob prospera indefessi, ne tum quidem sumpta quiete, quantum aquarum circum surgentibus iugis oritur, vertere in subiecta, mersaq; humo, & obruto quod effectum operis, duplicatus militi labor.

Vtto il punto, e la sostanza della vittoria, consiste nel sapersene benvalere, perche è altretanto dannoso il non farlo, quanto più vergognoso è l'errore, che commettiamo in quelle cose che fono in nostra potestà, che in quelle che dependono dall' arbitrio della Fortuna. Perciò ricordaua bene, Hermocratea i Siracufani, Non minoris esse virtutis, parta victoria bene vti, quam vincere, anzi io credo, che sia inditio

Plut, in Nicia.

ditio di maggior virtù il sapersi ben profittare della vittoria, che il vincere, perche questo può dependere dalla Fortuna, che quello nasce dalla sola prudenza, & elettione nostra, e benche sia cosa di gran momento il fare impresegrandi, e gloriose, come è il vincere il nemico, nondimeno io tengo per cosa di maggior consequenza il saper conuertire in beneficio proprio le cose magnanimamente fatte. Perche, che gionò à Popeo, l'hauer vinto in vn conflitto Cesare, se poi, non sapendosi valere della vittoria, non solo se la lasciò rapir di mano, ma perdette miseramente se stesso, gli Esterciti, gli Amici, e la Republica? Hodie victoria (disse apoph. Ro Cefare istesso, vedendo ch'egli in vece di proseguirla, ritiraua l'Essercito manor n. al vallo)erat penes hostes, sed non habent qui vincere nouerit. Et che gionò ad Annibale l'hauere tante volte rottigli Esserciti de Romanialla Trebbia, al Trasimeno, à Canne, se non seppeegli mai con tante vittorie finire di vincere? onde a ragione lamentandosi di lui Barca Carthaginese gli rinfacciò, Vincere scis Annibal, victoria viinescis, che sarebbe come a dire, io plut, in sò ressere il panno per vestirmi, ma moio di freddo, perche non sò ac- Fabio. comodarmelo intorno, & però è bene, istare fortuna, metre fauorenole, e ridente, ci si offerisce, perche poi,

Cato Ro.

Fronte capillata, post hac occasio calua. Non bisogna donque fidarsi di lei, perche in qualche occasione ci si sia mostrata propitia, nè precipitare nella tracotanza, ò nell'insolenza, ma pensando che anco a i vinti ritorna lo spirito, e loro si risuscita l'ardire, s'hà da procurare, mentre piegano al cadere, di dar loro l'vitimo crollo nè d'aspettare, che quasi nuoui Antei più vigorosi risorgano. Hannosi daimitare questi Barbari, i quali benche hauessero ridotte le genti Romane in luogo, onde non potenano fuggire loro dalle mani, nondimeno anco nell'ofcurità della notte, non s'acquetauano, ma col voltar loro le acque adosso, s'ingegnauano di rompere i loro principiati ripari; e così ognibuon Capitano non hà da permettere, che ex re benè gesta, su- Liuli.4. perbia, negligentiaq; oriatur, perche la negligenza hà portato la rouina a molti, & nihil tutò in hoste despicitur, quem si spreueris, valentiorem negligentia facis. E questo accade principalmente quando il nemico sia hu omo d'in gegno, e di spiriti elati, e che habbia Esfercito bene addisciplinato, perche il mal successo sarà a lui, & alle suegeti, come vno stimolo, & vno sprone, che lo farà rissoluere à cimentarsi di nuono, per ricuperare l'honore, e per sare generosa vendetta. Veggasi ciò che sece (come altroue habbiamo accennato) Lucio Martio, che auanzato nelle rotte de' due Esserciti condotti da i Scipioni in Spagna, e fatto Generale dal consenso di quelle reliquie de soldati, sprezzato dal nemico, tagliò nondimeno a pezzi, in vn giorno, & in vna norte due degli Esserciti nemici; onde non è da dubitare di quello, che habbiamo detto, che tutto il punto del vincere, confiste nel saper vincere.

widst.

#### CONSIDERATIONE CCLXXXIII.

Quadragesimum id stipendium Cecinna parendi, aut imperitandi habebat, secundarumq; ambiguarumq; rerum sciens, eoq; interritus.

Naltro luogo merauigliandoci della continoa felicità nelleguer re del Popolo Romano andanano carra ciparue di trouare la più apparente di quella che seco portaua l'is perienza de Capitani da loro adoperati nelle fattioni, li quali passanano prima per tutti i gradi della militia, che arrinassero al comandare; onde non v'era soldato, che non sosse buon Capitano, nè Capitano, che non bastasse a reggerevn Esfercito, e da qui nasceua in loro quella prudenza, e difeiplina militare, ficura, e costante, che non gli lasciaua errare, e che gli rendeua nell'operare tanto cauti, e riffoluti, e che anconelle cofe disperate, non si dauano in preda alla disperatione, perche hauen do esti passato frà milleaccidenti, hora prosperi, & hora infelici, venina-Ta ca.1. no à rendersi, come qui dice l'A. ambiguarum, secundarums; rerum scietes, e con l'acquisto di questa disciplina perdeuano il timore, e con esso sistacenano imperterriti, come era questo Cecinna, il quale da buon soldato Dion A. vecchio, non fi spanentò in vn'accidente tanto pericoloso, ma dottato ticar.1.3. di quelle due cose, che sono necessarie al Capitano, cioè in bello vires, & in confilio prudetiam, andana pensando il rimedio. E quindi si può dedur-Veget.li. requanto sia necessaria nel Capitano la scienza militare, con la quale, 3. 64.10. libertas retinetur, & dignitas Prouincia propagatur, & conservatur Imperium, e che non potendosi questa acquistare, se non con longa isperienza, no farà mai buon Capitano, chi non hauerà praticato molteguerre, e non si sarà trouato in molti conflitti, perche così si sà l'isperienza, la quale, dimicandi nutrit audaciam, nemo siquidem facere metuit, quod se bene didicisse nouit, e però vediamo, che la maggior parte de' Capitani più famoli, si fono fatti grandi, valorofi, & intelligenti della guerra, per hauerne pra-

Dio.1.35. ticate molte. Di Mitridate si legge. Quum enim sepenumero vi Etus fuisset, sepè etiam vicisset, non modò non fractus, verum etiam rei militaris peritior euasisse Appia de existimabatur. Et in vn'altro luogo; Magnanimus semper, & tolerans, vel in bello Mi

calamitatibus, & nil intentatum contra Romanos, ne victus quidem relinquens. Dalle quali cose si può conoscere quato pazzamete si gouernino quei Prencipi, che danno a reggere i loro Esserciti à persona, che sorsi non haucrà mai sfoderata spada, che non si sarà mai partito da gli agi di casa sua, che non hauerà mai veduto Essercito. E come potrà questo talegui dare gli altri, se non saprà reggere se stesso? Come tronar partitone ca si disficili, e pericolosi, se stupefatto dal timore, che è sempre compagno de gli inesperti, resterà come incatato, nè saprà maneggiarsi? Come eleg gere vn sito per combattere, se non conoscerà qual sia il più au ataggio-

fo?

so? Come ordinare le squadre, se non intenderà il mestiere? Come dare vn'assalto, attaccare vna scaramuccia, ò vna battaglia, se non sarà capace del tempo opportuno di farlo? Volendo Tiberio, che'l Senato elegesse vn Proconsole per mandarlo in Africa à reprimere i moti suscitati da Tacfarinato in quella Prouincia, gli scrisse quale volena che fos Tac. 4,30 se,cioè,gnarum militia, & bello suffetturum. Ma questi tali da noi accenati non haueranno mai queste conditioni; onde non è merauiglia poi, se le guerre vanno male, se si perdono gli Stati, e se non si possono debellare i nemici, e non è egli, come lo chiama il nostro A. ostentum, il vedere [vn Tac.hi.] Generale d'Esferciti, che sia ignarus militia, improuidus consily, e che no sappia, quis ordo agminis, quæ cura explorandi, quantus vrgendo, trahendouc bello modus? Xantippo Lacedemone hauendo sentito vna rotta data da i Romania i Cartaginesi, s'informò delle Genti c'haucuano questi, e del luogo, e della maniera tenuta da loro nel cobattere, & accortofi, come intelligentissimo che era dell'arte militare, che la rouina era loro venuta adollo, più tosto per ignoranza de i loro Capitani, che pergran valoredegli Auuersari, disse. Minime hanc à Romanis cladem acceperunt Cartha- Polib. I. s. ginenses, verum ipsi à se ipsis, ob suorum Ducum imperitiam. Ciò risaputosi in Cartagine, cercarono d'hauere quest'huomo, e dimandato della causa di questo suo giudicio, dimostrò che hauendo i loro Capitani ignorantemente combattuto in luogo disquantaggioso, in cui no haucuano potuto nè allargare le schiere loro, nè valersi della Caualleria, era da ciò se guita la rotta hauuta. Sentite le ragioni, che parcuano calzanti, e conosciura l'eccellenza dell'huomo, lo fecero Generale de'loro Efferciti, & ha uendo egli tirato in campagna larga, espaciosa le suegenti, schieratele in bella ordinanza, e dato loro quelli ordini, e quelli aiutiche giudicò opportuni, e necessari, per la futura battaglia; Tanta inter ipsum, ac superiores 1bid. Duces, qui rei militaris rudes atq; imperiti fuerant, differentia apparuit, vt mox omnis multitudo clamore indicauerit, nihil se magis qua prelium cupere, adeo nibil mali pati se posse existimabant, Duce Xantippo; E corrispose alla conceputa loro speranza, l'euuento in modo, che riportarono quella memorabile vittoria, nella quale tagliato à pezzi, quasi tutto l'Essercito nemico, restò prigione, e vinto l'istesso Console Marco Artilio, che prima era stato vittorioso. Tanto vale l'isperienza, e la cognitione della scienza militare, la quale non operando a caso, ma con buona ragione, e con ficuro fondamento, ne segue, che vn Capitano che ne sia addottrinato, e che si sia affinato coll'isperienza,

porterà seco per lo più la vittoria quasi certa, come vn'inesperto le rotte, ele rouine.

Ec 2

CON-

### CONSIDERATIONE CCLXXXIV.

Ducemque terruit dira quies.



Animo nostro, che è tutto diuino, non sà mai stare otioso, sempre vuole operare; onde anco quando dormiamo, machina, specola, e conforme allo stato nel quale ci trouiamo disposti, ò al timore, ò alla speranza, ò al dolore, ò alla gioia ci và rappresentando varie specie di fantasmi proportionati

alla dispositione del dormiente, e quindi segue, che gli ammalati sono molto trauagliati ne' sogni, e quelli ancora, che temono di qualche sciagura, che sia per accadergli, sono da qualche horrenda, e spauentosa lar-

ua atterriti, e per ciò diceua Didone a fua forella

Virgil.

Anna soror qua me suspensam insomnia terrent?

Aen. 1.4. Come qui si vede essere accaduto à Cecinna, ilquale trouandosi in pericolo, & hauendo visto tanti corpi morti, e riuolgendo nella memoria il
fine infelice di Varro, non sù merauiglia, che il sogno gli so rappresentasse, nella maniera che qui so descriue l'A. tanto più che per so stato pre
sente delle cose sue, poteua verisimilmente temere, che à sui, & à suoi so s
dati non accadesse so stessioni infortunio, che à quello, & alle sue legioni
accadette.

Sen.in

Quacunque mentis agitat infeltus vigor Ea per quietem , sacer , & arcanus refert

Quindi non è merauiglia, che, stando i Troiani agitati dal timore, che i Greci douessero pure al fine prender Troia, che Virgilio finga, essere apparso in sogno ad Enca Hettore, il quale dandogli auiso, ch'ella era già presa, l'essortasse a partire portando seco i Dei Penati.

Virgil. Aen, l.2. In fomnis ecce ante oculos mæstissimus Hector Visus adesse mihi, largosque essundere sietus Raptatus bigis, vt quondam, aterque cruento Puluere, perque pedes traiectus lora tumentes,

con quel che segue, e poco da poi,

Ibid.

Sed grauiter gemitus imo pectore ducens , Heu fuge nate Dea, teque his(ait ) eripe flammis. Hostis habet muros, ruit alto à culmine Troia

e poco dapoi

Sacra, suosque tibi commendat Troia Penates Hos cape fatorum comites, bis mœnia quære.

Ibid.

E perche similmente Andromaca moglie dello stesso Hettore, dopò la morte del Marito non haucua altro timore (come che rouinata la Patria, & estinte tutte le sue grandezze non le restasse altro di caro) che di Assianatte suo siglio, quindi il Poeta sà, che lo stesso Hettore gli appaia in sogno

# Sopra Cornelio Tacito:

437

| *                                              |                       |                   |                  |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| fogno, egli perfuada à nasconderlo, ò          | à mandarlo longi      | 30                |                  |
| Ignota tandem venit affliche quies,            |                       |                   | Course :         |
| Breuisque fessis somnus obrepsit genis         |                       |                   | Senec. in        |
| (Si somnus ille est, mentis attonita           | Autor)                |                   | a neg.           |
| Cum subito nostros Hector ante oculos          |                       |                   |                  |
| con quello che segue: e poco dapoi             | 3 3403488             | **                |                  |
|                                                |                       | *                 |                  |
| Tùm quassans caput                             | N.O.                  |                   | Ibid.            |
| Repelle somnos inquit, & natum cri             |                       |                   |                  |
| O'fida coniux, lateat, hac vna est sa          | uus                   | E                 |                  |
| Omitte fletus                                  | the same habita       | omen Jessen Ji    |                  |
| Dalle quali cose appare, essere veriss         | imo, come nadoli      | amo detto di      |                  |
| fopra, che,                                    |                       |                   |                  |
| Omnia que sensu voluuntur vota diurno          | )                     |                   | Claud, in        |
| Pectore sopito, reddit amica quies             |                       | 41                | prefaud          |
| Venator defessa toro cum membra repon          | it,                   | ***               | b.3. dera        |
| Mens tamen ad siluas, & sua lustra             | redit.                |                   | Pers Pro-        |
| Iudicibus lites, aurigæ somnia currus          |                       | 4"                | serpina.         |
| Vanaque nocturnis meta cauetur equ             | is.                   |                   |                  |
| Ma sebene è più che vero, che sono qui         |                       | logni, e bugiar-  |                  |
| di, come disse quel Poeta,                     |                       |                   | Virgil.          |
| Sed falsa ad cœlum mittunt insomnia            | manes,                |                   | Acn.li.6         |
| ò come disse quell'altro,                      |                       |                   |                  |
| Somnia fallaci ludunt temeraria nocte          |                       |                   | militia.         |
| Et pauidas mentes falsa timere iuben           | ,                     |                   | Tib. li.3.       |
| Nondimeno con longa ofseruatione               | si è visto, che certa | forte di fogni    | (141.            |
| che fanno i Prencipi, ò altri gran Perso       | onaggi, sono stati t  | al volta chiari   |                  |
| indicij delle cose suture. Ne qui intrerè      | a discorreredi qu     | ellische fecero   | 1                |
| Giacobbe, Giuseppe, Faraone, Daniele           | , à Nabuchodone       | forre, & altri    |                  |
| che sono registrati nelle sacre lettere,n      | on volendo mileer     | e facra profanis. |                  |
| ma, frando folo nel campo historico, tr        |                       |                   |                  |
| fogni hanno preuiste le loro suture seli       |                       |                   |                  |
| tenere per oracolo quella massima di S         | illa data a Lucullo   | Oui le in come    | and the state of |
| tarijs eius commonuerāt, nil certius, nil cred |                       |                   |                  |
| fuerit præsignatum; ma si vede che Hom         | ero induce nel con    | Galio di aver     | - Live           |
| ra Agamennone, a riferire ciò che haud         | and wife darmend      | inglio si giter   | 15 4             |
| ra Agamemone, a memeero enemant                | ha Naffarach'ara      | tonuto il nich C  |                  |
| gola di quello che fi doucua fare, e fà e      |                       |                   |                  |
| uio frà i Greci, dice che nelle cose di Sta    |                       |                   |                  |
| agl'insogni, e mentresi combatteua tr          | a Ottatilo,egii vec   | moriai Celare     | 2                |
| douendosi il giorno seguente venire a          | ratto d'arme, ne i    | campi rilipici    | >                |
| Artorio Medico d'esso Ottauio, vidde           | in togno Minerua      | cnegii coman      |                  |
| dò, che l'auisasse, che a tutti i modi, bei    | iche toise ammala     | ato ii trouais    | C                |
| nellabattaglia. Si fece egli per ciò porta     | are in lettica (non   | potendo per l     | a                |
| infermità trouaruisi altrimente) nell'         |                       |                   | -                |
|                                                | Ec 3                  | po.               |                  |
|                                                |                       |                   |                  |

Val.Ma. po, ò Vallo stato preso da Bruto, appare, come disse quell'Auttore, Id 1.1.cap.5 divino munere effectum, ne destinatum iam immortalitati caput, indignam calesti spiritu, fortuna violentiam sentiret. E nella stessa occasione pure, vn'huomo Tessalo vidde in sogno Giulio Cesare, che gli comandò che dicesse ad Ottanio, che la battaglia donena essere prospera à lui, e che si togliesse appresso qualche cosa, che fosse stata sua, & egli, statim anulum Patris in-Dio.1.47 duit, post etiam frequenter gestauit. E Calpurnia moglie di Cesare, non si lognò la notte precedente al giorno, ch'egli fu ammazzato, di vederselo in grembo morto, sforacciato da molte ferite? e lo pregò che non andatle in Senato, al che non hauendo voluto acconsentire, ne muliebri som Yal, Ma. nio motus, id fecisse existimaretur, vi su miserabilmente con vintiquattro Loro cit. pugnalate traffitto,e morto. Et a i nostri giorni la Reina di Fracia Maria Medici, poco auanti, che fosse ammazzato Henrico Quarto suo Marito non si sognò ella di vederevno che lo feriua con vn coltello? e frà pohist della chi giorni con vn coltello, nonfù in mezzo Parigi, come si sà, ammazmorte di zato? Hauerebbe molto da fare chi volesse portare le meraniglie dei so-Henrico gni de gli huomini Grandi, che sono stati dall'enuento verificati; e però lasciata questa curiosità a chi la vuole, diremo, che si come non si può negare, che molte volte Dio benedetto, per sua occulta prouidenza, ò Psal. 59. per dar senso a i Gradi, Et significationem, vt sugiant à facie arcus, non madi loro di questi sogni, così il voler da quelli dedurre vna necessità, e regolare da quelli le nostre attioni, fora cosa piena d'empietà, perche credendo a quelli costantemente, si verrebbe in certo modo a fare ingiuria alla prouideza Diuina, e si è anco visto vn'infinità di sogni fatti da i Gradi, non verificati; onde in occasioni simili à questa di Cecinna, denono i faui Capitani, ò tacerli, ò interpretarli in buona parte, e dar loro senso di buono augurio.

### CONSIDERATIONE CCLXXXV.

Cæpta luce, missa in latera legiones, metu, an contumacia, locum deseruere.

'Verissima fenza alcuna repugnăza la senteza di quel grand'huomo, che, Metus falsus vates esse solet, e perche la paura, e'l timore nascein gran parte dal souuerchio desiderio, che all'huomo hà i-Onof.in #116.C.42. ferta la natura, di prorogare più che può la vita, quindi segue, che ogni volta ch'egli concepisse la paura della morte, subito s'intimorisce, s' inhorridifce, e s'instupidisce in modo, che quasi vscedo da se stesso, non sà obedire à chi comanda, e scordandosi ogni appetito di gloria (che è quel lo che rende l'huomo animoso) non vuole operare virilmente, e trascura ogni generosa attione, come vediamo in questo luogo hauer fatto i soldati di Cecinna. In tal caso sarà necessario, che il Capitano, accurata oratione militis suos docent, sugientibus quidem certissimum imminere interitum, 1bid quando

quado scilicet feruidi inherebunt hostes, & nemine repugnante, terga dantes, quocunque libuerit compellent, e dall'altra parte, In gradu manentibus, fortiterq; pugnantibus spem aliquam superesse posse. Percioche, persuasi che siano, che chi fugge, siespone a quasi certa, & infame morte, e chi combatte virilmente, ò si difende, ò non muore senza vendetta, ò senza gloria, haucranno più paura della fuga, che della morte, e si esporranno coraggiosa mente a tutti i pericoli. Deue essere loro inculcato, Inrebus asperis, o te-salafin nui spe, fortissima queq; consilia tutissima esse, c che in prelio his maxime pert-tug. culum est, qui maxime timent, & audaciam pro muro habendam, e che effugit mortem quisquis contemnit, timidissimum quemq; consequitur. Dopò l'essottationideue anco il Capitano fare qualche attione, dalla quale come da lucerna possano vedere i soldati, ch' egli che sà animo a loro, sia senza paura, che però douendo Cesare combattere in Spagna, con Pompeo figlio del Magno, visto il suo Essercito assalito da certo panico timore, dopò hauere con molta efficacia pregati, estimolati con rampogne a prender l'armi li suoi soldati, senza alcun frutto; arrepto cuiusdam clypeo, Appia de sic proximos Tribunos increpauit; iam nunc, & finis vita mihi erit, vobis militia, bello cius ecorse tant' oltre contra l'Essercito nemico solo, che se gli auuicinò a li lib. 2. diccipaffi, effi inuestito con ducento dardi parte de' quali scansandos col corpo non lo colfero, parte ne riparò con lo fcudo. All'hora i Tribuni a gara lo copersero da i lati, Et totus exercitus magno impetu prouolans Appia, lo per totam die dubio Marte continuauit prelium, sub vesperam tandem potitus vi co citato. Horia, onde disse poi, sapè se certasse de victoria, tune verò de vita. Et Alessãdro vedendo i fuoi foldati refiini à feguirlo in India, oue egli penfaua di portar le armi sue vittoriose, come stanchi hormaidelle lunghe fatiche della guerra, nè trouando oratione sufficiente, ò esficace à persuaderli, al fine disse. Ite reduces domos, ite deserto Rege orantes, ego hic à vobis despera- curt.l.g. te victoria, aut honesta morti locum inucriam, con che li mosse à seguitarlo, e simili rissolutioni, e tiri potrà vsare anco il nostro Capitano. Tutto il punto è, che non fi perda d'animo egli , e che non fi sbigottifca , ma che preuegga, e prouegga, come fece Tito Quintio Confole, che andato cotra i Volsci, che all'improuiso haucuano predata la campagna intorno à Roma, non hauendo potuto raccogliere molta gente per la fretta, nel suo Essercito, confidato nondimeno nell'ardire de foldati, attacò col nimico la battaglia, che riufci d'ambe le parti molto fanguinofa, & erano vicini al cedere il campo a'Volsci, i Romani, come che essendo in picciol numero più sentissero il danno, quando di ciò accortosi il Console cominció per inanimarli a gridare ad alta voce, che il nemico dall' altro corno era rotto, e fuggiua, da che preso animo i Romani; Impetu fa- Liuli. 3. cto, dum se putant vincere, vicere. Onde si vede, che è necessario, se bene tut to l'Essercito sidasse in preda al timore, che il Capitano stia egli costante, perche basterà egli solo ad inanimare tutti.

#### CCLXXXVI. CONSIDERATIONE

Neque tamen Arminius, quamquam libero incursu, statim prorupit, sed vt hasere cano, fossis; impedimenta, turbati circum milites, incertus signorum ordo, vtq; tali in tempore sibi quisq; properus, & lenta aduersum imperia aures, irrumpere Germanos iubet.

Confid. 119.

Catil.

Abbiamo detto altroue qualche cosa dell' occasione, edimo-strato quanto importi il sapersene servire. Ma perche non su discorso d'essa, se non in generale, giudichiamo bene in questo luogo, nel quale si vede che Arminio non solo seppe valersi dell'occasione, offertagli dalla maluagità del luogo, i cui si trouaua l'Esfercito nemico condotto, ma prouocarla ancora, con l'aspettate che le bagaglie fossero bene intricate nel fango, e nella fossa, e per ciò confusi, e disordinati I foldati, crediamo dico conuenirci il discorrere del modo di sapersi ben seruire dell'occasione. Due cose donque sono per mio parere necessarie, per saperla ben pigliare, vna è quella opportunità che vienecircoscrittà da congiontura di tempo, e da qualità di operatione, che da i Latini sarebbedetta, maturatio, e questa consiste in saper conoscere il tempo opportuno, & appropriato, per esseguire vn fatto; l'altra è l'ordine nell'effecutione, senza il quale sarà difficilissima cosa il seruirsi dell'occasione. L'opportunità è necessaria, perche coll'antecipare vn fatto intempestiuamente, lo rompi, col tardare trascuratamente, lo perdi; c Polist. 17 però, Maximum est vt belli Imperatores opportunitatem temporis, ex circumstantijs cognoscant, possintá; illam cum iudicio conijcere, e l'aspettare, ò preucnire il tempo, e saper conoscere quando sia fauoreuole, ò nò, è quello che porta l'opportunità. Diceua Portio ladrone a Catilina; Namin ge-Saluft.in rendis negotijs ignoras, sequendas temporum opportunitates? En in occasione rerum, defidiam, ac tarditatem omnem, quàm diligentissime fugiendam? Consiste anco l'opportunità non solo in saper conoscere il tempo, & il modo di danneggiare il nemico, ma anco il saper torre à lui l'occasione di farti da no. Onde Fabio Massimo ammaestrando L. Paolo che gli succedeua nel la guerra contra Annibale, in qual maniera doucua maneggiarsi seco, frà le altre cose gli disse Armatus, intentus q; sis, neque occasioni tua desis, ne-Lin. dec. que suam hosti des. Consiste ancoin osseruare tutti gli errori, che sa il tuo 3. lib.3. nemico, e i sapersene seruire à suo danno, & à tuo profitto; Cordati enim Plat. de hominis est etiam, ex inimicis vtilitatem capere. Consiste parimente in conoex hossib, scere, quando sia bene valersi della forza, quando dell'astutia, e dell'inga no.Huiusmodi enim in bello doli, summam gloriam consequuntur, quibus & ho-Tuci,1.6. stes maxime decipiuntur, & socijs, atý; Amici pracipue inuantur. Et à questo modo il Capitano non opera a caso, nè si lascia tirare in disordine dal nemico, ma gouernandosi con prudenza, conosce, e quandosi dene sug

gire, c

gire, è quando si deue prouocare la battaglia. Essendo Mario simolato a combattere da Bocorice Rè de Cimbri, gli rispose. Nunquam Romanis plut, in de more fuisse, de pralio adeundo consiliarijs hostibus vii. Et a Publio Silone, Mario. che pure insolentemete lo prouocaua al fatto d'arme, dicendogli, Si ma- 1bid. gnus Imperator es, à Mari, descede ad coserenda manu, rispose. Tu quoq; à Silon, si magnus Imperator es, inuitu me ad pugna copelle, e questo, perche egli, che era Capitano isperimetatissimo, no volcua dare occasione a i nemici di farglidanno, combattendo con disauantaggio, nè haucua bisogno che gliinsegnassero quando fosse il tempo diattaccarla con suo profitto; come fece conoscere all'vno, & all'altro co viui fatti. E' però d' auertire, chementre troppo si attedealla maturatione, ò opportunità; non si lasciinfracidire il frutto dell'occasione, perche altretanto apparirà trascurato colui, che perderà l'occasione d'auanzarsi, per non conoscere l'opportunità d'abbracciarla, quato vile, eda poco quelli, che hauendo potuto sar bene i fatti suoi, portandosi coraggiosamente, se l'hauera lascia to, ò per voler caminare troppo sicuramente, ò per pusillanimità scampare dalle mani, perche in questo particolare non si postono dar regole tanto aggiustate, che non sia anco taluolta necessario il prendere consiglio dall'ardire, ò dall'audacia, il che ci basti hauer detto dell'opportunità. Resta à parlare dell'ordine, che era la seconda arma necessaria per prender l'occasione. Egli non hà dubio che si come là doue si troua la co fusione non si può fare cosa buona; così là, doue è introdotto l'ordine si può sperare ogni bene, e si come seruato l'ordine, riescono le imprese à buon fine, così negletto, precipitano, e rouinano, & è tanto necessario in tutte le cose, che il Mondo istesso è da lui conseruato, e senza quello. ritornerebbe alla primiera confusione, & all'antico chaos, & il Paradifo istesso mancherebbe della sua gloria, quando non vi fosse ordine, nè si potrà mai mantenere Imperio, Regno, Republica, Città, nè anco casa particolare senz'ordine, E' donque necessario in ogni cosa: il che volendo dimostrare alla Plebe Romana, solleuata contra il Senato, Menenio Agrippa, con va bellissimo apologo portò; Che tutte le mebra del corpo congiurarono vna volta con il ventre, perche affaticandosi esse, egli folo immobile, & otiofo, sigodesse le fatiche loro, e determinarono, le mani di non volerlo pascere, li denti di non masticargli il cibo, i piedi di non andare a procacciarglilo. Rimasto il ventre alquanto senza cibo, ne fegui, che quella virtù, ch'era da lui fomministrata al corpo, cominciò a mancare, e s'accorfero non da sezzo, e le mani, e i piedi, e le altre parti, che se bene parena, ch'egli non si affaticasse, ad ogni modo ei cagionaua Liu, li.2. il sostegno loro, e conobbero, Dum ventrem same domare vellent, ipsa vna membra, totumq; corpus ad extremam tabem venisse. Si come adonque nel corpo è necessario quest'ordine, che tutte le parti, ò membra con l'officio, à loro destinato, concorrano al mantenimento del tutto, e come sa rebbe grandissima confusione, se i piedi volessero sare le funtioni del ca

Ibid.

po, le mani quelle de piedi, le coscie quelle delle braccia, e queste quelle di quelle; così necessario è egli ancora in tutte l'altre cose, ma più ne gli Es serciti, de'quali si può chiamare l'anima. Perche costando essi dipedoni, e d'huomini à cauallo, e questi (per vsare i termini moderni) di archibu gieri, ò carabini, di caualli leggieri, d'huomini d'arme, e di corazze, e quel li di picchieri, moschettieri, & archibugieri, non potendo tutta questa gente stare insieme indistintamente, & in confuso, quindi appare, essere necessario l'ordine, & il compartimento, separando tutte queste (per così dire) specie di soldati, & assegnando a ciascheduna il proprio luogo, & ilproprio nome, come a dire di vanguardia, di battaglia, di retroguar dia, di foccorso, di braccio è corno destro, e di sinistro; E se da questi me bri separati non fosse poi seruato l'ordine prescritto, quale buona occasione potrebbero, à saprebbero abbracciare? à per meglio dire, quale occasione non perderebbero? Ma se poi anco così divisi volessero i san tacini fare la parte de gli huomini d'arme, e li Capitani quella del Generale, ò questi quella dei Tribuni, non sarebbe ogni cosa confusa? e come si potrebbeda vna così mischiata moltitudine aspettare alcuna buona riufcita ò gloriofa vittoria? e se tutti volessero comandare, chi obedirebbe? Ita se Ducum auctoritas, sic rigor disciplina se habet, vt multa per Ce-Tac.bi.I. turiones, Tribunus q; tantum iuberi expediat, dicena Ottone a suoi soldati, e portana la ragione; Nam si vbi inbeantur, quærere singulis liceat, pereunte obsequio, etiam Imperium intercidit, che è il rompersi l'ordine, che dene seruarsi trà l'inferiore, e'l superiore, e come soggioge lo stesso Ottone; Nisi miles Centurioni, Centurio Tribuno obsequatur, hine confusi pedites, equites q; in

Ibid. exitium ruent, che è quello che diceuamo poco fà. Et il Maestro della guer Onos. in ra comanda che, procedat vniuersum agmen ORDINE servato, et si pugnam strat.c. o Imperator comisurus non sit, e soggioge la causa, vt hoc patto adsuefatti milites maneant in OR DINE, conservent proprias cohortes, ductores q; suos subsequa tur. Ma per lasciar tutte le altre ragioni, che potrebbersi portare, per dimostrare la necessità dell'ordine, dicamisi di gratia, come si può egli sare con vn'Essercito alcuna fattione, seprima non si mettein ordinanza?e questo metterlo in ordinanza, no è un prescriuere l'ordine a tutte quel le specie di soldati, & vn'assegnar loro il luogo, che doueranno nel conflitto tenere, e serbare? E' donque chiara la necessità dell'ordine, nè solo quanto alle cose vniuersali, ma anco quanto alle particolari, perche no basta che i soldati tengano i loro posti, e i loro quartieri, ò che vna parte della fanteria formi il corpo della battaglia, vn'altra il corno destro, e la terza il finistro, e che la caualleria quasi bastione, e propugnacolo la fiancheggi, e cuopra, ma è necessario ancora che siano seruatigli ordini par ticolari, come a dire, se il Capitano comanda, che il corno destro sia il primo ad attaccare la zuffa, e che fatta la mischia vna parte della caualleria si muoua à dar adosso al nemico, ò ad inuestirlo per sianco, ò che

altri soldati vadano secretamente a prendere yn posto auantaggioso, e

por

poiche nel feruore della battaglia si scuoprano, per spauetar' il nemico, ò che altri procurino di assalirlo alle spalle, per torlo i mezzo, ò che una parte sia serbata per soccorrere oue bisogna, come sece Agricola in Inghilterra, che vi fora stato notabilmente danneggiato, Ni idipsum veritus, T.c. in quatuor equitum alas, ad subita belli retentas, venientibus opposuisset, & altre cosessimili, le quali non essequite nel tempo, ò con quell' ordine che si dà dal Generale, possono far perdere l'occasione di vincere, ò far restare perdente l'Esfercito, & in consequenza rouinare vn Regno, & vn'Imperio, come anco seruato, & esseguito può partorire la vittoria, seruare lo Stato, & vltimare la guerra. Non è donque merauiglia, se del seruare gli ordini loro fecero tanta stima li Romani, che Tito Manlio Console volse che morisse Manlio il proprio figlio, perche prouocato da Geminio Metio latino à fingolar battaglia, combatte contra l'ordine, evintolo, mentreportana le spoglie al Padre in vece dell'honore, e trionfo che ne speraua, sentì la dura sentenza. Quandoquidem tu T. Manli, neq; Imperiu Lin. li. g. consulare, neg: Maiestatem patriam veritus, aduersus edictum nostrum, extra OR -DINEM, in hoste pugnasti (con quel che segue) ilittor, deliga ad palum, or repente ceruice casa, susus est cruor &c. E che diremo di Papirio Cursore fatto Dittatore contra i Sanniti? Questi, eletto Q. Fabio per Maestro di Cauallieri, douendo andare per gli au (pici à Roma, gli lasciò ordine che in verun modo non douesse, mentre eglistana assente, attaccarsi col nemico, ò combattere. Quest' ordine sù dalle spie palesato aneo a i Sanniti, onde viuenano nel campo loro con tanta licenza, e traccotanza, come se dentro i loro confini, non sosse stato l'Essercito Romano. Sdegna to il ferocegionane, e non potendo pattire l'indegnità, d'esfère da i Nemici dileggiato, e forsi anco esfacerbato, per vedersi cotanto legate le ma ni col precetto del Dittatore, che parena hauere ciò comandato, perche volesse tirare i se tutta lagloria; presabuona occasione, cauò l'Essercito, lo schierò, e combatte con tanta brauura, e con sì bell'ordine, che si come, Non Dux militi, nec miles Duci defuit, così riportò gloriosa vittoria, & Ibid. viginti hostium millia cæsa eo die traduntur. Scrisse egli subito in Senato la fattione seguita, che risaputa dal Dittatore lo sdegnò, e riempì in maniera di liuore, che corse volando all'Essercito, e citato Q. Fabio al Tribuna le, conuintolo d'hauer contrafatto all'ordine dittatorio lasciatogli, diede la sentenza, che spogliato, e conforme le leggi militari battuto con le verghe, fosse poscia decapitato. Non sopportò l'Essercito, che sotto gli auspici suoi haueua così glorio samente trionfato del Nemico, & al qua le, temendo egli la seuerità del Dittatore, s'era prima raccomandato, tãtaindegnità, ma tumultuando, allongò l'essecutione, sin che soprauene la notte. E scorgendosi in pericolo così manifesto, e d'hauer per Giudice il suo Nemico, prese per ispediente di suggirsi dal campo, & andò con somma celerità à Roma, di che accortosi Papirio, co'i più veloci caualli c'hauesse lo seguitò, mà non arriuatolo nel camino, ben l'arriuò nel Se-

nato, mentre egli fi doleua di souerchia seuerità, & aiutato dal vecchio

Padre, magnificaua la sua vittoria, & haueua già à suo fauore piegate le orecchie de'Senatori, quando sentendosi alle porte lo strepito che faceuano i Littori, ò Alabardieri, per far largo, tutti restarono timidi, confu si, & in aspettatione di quello, che sosse per seguire. Cominciò il Dittatore ad esclamare, & à dolersi, ch' era dispregiata la Maestà dell' Imperio, vilipesa la disciplina militare, conculcate le leggi, auuilita l'auttorità del Dittatore, che quasi Nume era per auanti stata rispettata, che Manlio, e Bruto haucuano insegnato, douersi anteporre alla publica vtilità la cha rità filiale, se bene pareua facile il Senato à volere dell' Imperio altrui fat gratia, egli però non cramai per permettere, che la sua auttorità fosse negletta, e che, cum polluta semel militari disciplina, non miles Centurtonis, non Centurio Tribuni, non Tribunus Legati, non Legatus Confulis, non Magister Equitum Dictatoris pareat Imperio, nemo hominum, nemo Deorum verceundiam debeat, non edicta Imperatorum, non auspicia observentur sine comeatu vagi Milites, in pacato, in hostico errent, immemores sacramenti, licentia sola, qua se, vbi velint exauthorent, infrequentia deserantur signa, neg; conueniatur ad edictum, nec discernat, interdiù, aquo, iniquo loco, iniussu Imperatoris pugnent, & non signa, non ORDINES seruent, latrocini modo, caca, & fortuita, pro solemni, & facra militia sit. Vedendo per queste ragioni Fabio il Padre, mosso, e spauentato il Senato, apellò al Tribuno della Plebe, il quale, fatto quanto poteua in fauore del Giouane, e conoscendo di no potere nè con l'auttorità, nè con ragione piegare il Dittatore, al fine si voltarono tutti insie me alle preghiere, e fatto che il Padre, e'l figlio, inginocchiati gli chiedelsero gratia, egli al fine fi lasciò esforare, dicendo. Bene habet Quirites, viuit disciplina militaris, viuit Imperij Maiestas, quæ in discrimine fuerunt, an vlla post hanc diem effent, e fece gratia della vita à Fabio donandolo al Senato, al Tribuno, al Padre, & al Popolo, e dicendo. Non nox e eximitur Q. Fabius, qui contra edictum Imperatoris pugnauit, sed noxa damnatus, donatur Populo Romano, donatur Tribuniciæ potestati, præcarium, non iustum auxilium ferenti. Dalli quali due casi, che hò voluti portare à studio disfusamente, appare, quanto conto tenessero i Romani del seruare gli ordini,e di quanta necessità, & importanza sia, per sapersi ben seruire de l'occasione, non bastando il troua-

re il modo di feruirfene, fe il modo con l'ordine dato non è l'essequito puntualmente, e potendo dalla trascuraggine d'esso dependere la rouina de gli Esserciti, de i
Regni, e de gli
Imperij.

Lin, loco citato.

Ibid.

Ibid.

### CONSIDERATIONE CCLXXXVII.

Plurimus circa Aquilas labor, qua neque aduersum ferri ingruentia tela, neque figi limosa humo poterant.

Abbiamo in altro luogo detto in quanta riuerenza tenessero l'Aquile, e le insegne loro i Romani, perche erano quasi Dei de gli Esserciti riuerite, e però non si deue meranigliare alcuno se era impiegato da questi soldati, plurimus circa eas labor, perche, oltre l'in famia che correua chi le hauesse lasciate, vi andaua anco la vita. E credo io che nel tempo delle battaglie le conficassero in terra, accioche i soldati si risoluessero di voler più tosto morire, nel combattere, che abbandonarle, ò forsi anco accioche la timidità, ò viltà d'vn' Alsiere, non commettesse qualche indegnità, fuggendo con esse, come si legge hauer voluto fare quello di Antonio Primo Capitano di Vespasiano, mentre fotto Cremona si combatteua contra i Vitelliani, Costui vedendo impauriti li fuoi, fi diede à fuggire, ma il Capitano corraggioso, rimise la battaglia, e frà le altre fattioni egregie, eo postremo ardoris prouectus est, ut Tac.hi. vexillarium fugiente, hasta transuerberaret, mox raptum vexillum in hostes vertit. Per suggire donque le indegnità, eper mettere in necessità li soldati di combattere più virilmente, credo io che le conficcassero in terra. Figebantur, o in ipsa pugna, cum ea in loco staret, nec impelleretur hostis. Si tenenano parimente inficcate in terra, nel campo, ò Vallo, accioche li soldati 4. dial. 5. conofcessero il posto loro, e si haucua per mal' augurio, quando non si poteuano facilmente cauare. Onde leggiamo di Elaminio Confole, che, volendo, contra ogni douere della guerra, partire dal Campo, per incotrare Annibale, che scorreua la campagna, e depredaua la Toscana, prima gli caddesse sotto il cauallo, territis omnibus, qui circa erant, velut fædo Lindec. omine incipienda rei. Insuper nunciatur, signu, omni vi moliente signifero, conuel- 3. lib.z. li nequisse, di che spanetato colui, egli dall'altra parte ostinato, Abi inquit, nuncia signum effodiant, si ad connellendum manus præ metu obstupuere. Che sia 1bid. detto per chiarezza di questo luogo.

## CONSIDERATIONE CCLXXXVIII.

Iunit hostium auiditas, omissa cæde, prædam se etantium, enisequè legiones vesperascente die, in aperta, & solida.

PErche si è detto altroue il danno che suol nascere dal predare intempestinamente à gli Esserciti, e che

Pre da sæpè multis est operata malis.

Quì non ci resta à parlare più di tale materia, ma diremo che si arreca dă
Eleg. 4.

110.

Taffo Go

fr. c. 2.

Jian. 17.

no, quando è fatta fuor di tempo, porta pur anco giouamento, accrefeedo l'ardire al foldato, mentre la spera, perche niuno và volontieri à
zarare la vita là, doue non è speranza di guadagno, perche da lui, omnia
cades, & vulnera, & sanguis auiditate predæ pensantur. Non solca il Mare
quel Mercante, che no spera di far guadagno, nè serue quel Cortigiano
che non aspetta premio, nè il soldato anderà mai coraggioso alla batta
glia se non specesses mediante il bottino di farsi ricco. Prada enim cupi-

Tac.hi. glia, se non credesse, mediante il bottino di farsi ricco. Prada enim cupidine aduersa cuntta tolerat. Perciò hanno vsato molti Capitani, nel tempo,ò che vogliono attaccare la battaglia, ò mentre che combattono di
rincorare i soldati, ricordando loro la preda, perche quella speranza
che concepiscono del guadagno, serue loro per vno stimolo, che gli induce à sprezzare i pericoli, & à combattere intrepidamente. Perciò, e
Martio Console volendo combattere contra i Priuernati, Vocatis ad co-

Liu.li.7. cionem militibus, castra nunc inquit vobis hostium, vrbemý; prædædo, si mihi pol licemini vos fortiter in aciem operam nauaturos, nec prædæ magis quam pugnæ paratos esse. E Solimano mentre staua per dare vn notturno assalto al

Campo Christiano, volendo inanimare glisuoi, disseloro.

Vedete là dimille furti pieno

Vn campo più famoso assai, che forte,
Che, quasi vn Mar, nel suo vorace seno
Tutte de l'Assa hà le ricchezze absorte:
Questo hora à voi (ne già potria con meno
Vostro periglio) espon benigna sorte.

L'arme, el destrier d'ostro guerniti, e d'oro.

Preda sian vostra, e non disses loro.

Et Alessandro mentre volcua inanimare li suoi soldati alla guerra dell'

Curi. li. 9 India, disse loro; Maiora sunt periculis pramia, diues eadem, & imbellis est regio; Itaq; non tàm ad gloriam vos duco, quàm ad pradam. E i Lionesi volendo prouocate li soldati Romani contra i Viennesi, loro antichi Nemici,
voli causas odiorum pratenderant, magnitudinem prade ostendebant. E Vocu-

la, che andaua ammaestrando i nuoui soldati venutigli dalla Francia, e consegnatigli da Fabio, Vt præda ad virtutem accenderentur, in proximos Gu-

Tac. hi. 4 gernorum pagos, qui societatem Ciuilis acceperant, duxit. E sotto Cremona nella guerra ciuile trà Vespasiano, e Vitellio, cominciana à macare l'ardire à i soldati Flaniani, quando promessa loro da i Capitani la Città à Tac. hi. 3. sacco, No iam sanguis, ne q; vulnera, morabantur, quin subruerent V allum, quantac. hi. 3.

terentá; portas, innixi humeris, o super iteratam testudine scandentes, prebensarent hostium tela, brachiaá; integri cum saucijs, semineces cum expiratibus voluuntur, varia pereuntium sorma, o omni imagine Mortium. Tanto opera la
speranza della preda, che stà mezzo le picche, e le spade, sà caminare intrepido l'auido soldato; E però stimo che sia bene, che il Capitano al
principiare di qualche conflitto, e nel procinto anco istesso del combattere, gli la ricordi, e gli ne accenda il desiderio, perche si rendono più ani-

mosi, e coraggiosi, e più arischiati. Ma no deue però scordarsi, di persuader loro quello, diche Suetonio Paolino auerti li fuoi foldati in Inghil- TAGALIA terra, cioè, che cadem continuarent, prada immemores, parta enim victoria, cuneta ipsis cessura, che è come à dire, che non combattessero per predare, mà che farebbero gloriofa, e ricca preda, quando combattendo acquistassero la vittoria.

#### CCLXXXIX. CONSIDERATIONE

Amissa magna ex parte, per que egeritur bumus, aut excinditur cespes, non tentoria manipulis, non fomenta saucys.

Rano tanto foliti i Romani à caminare co' i loro Esserciti ben prouisti de gli ordegni militari, e delle cose necessarie, così per il generale, come per lo particolare, che non è merauiglia, che essedo stati sforzati questi soldati, ò dall'impeto, e violenza de'Nemici, ò dal la conditione del Paese lutuoso, e paludoso, dal quale potenano à pena cauar se stessi, à perderli, od'à lasciarli, se annouerassero la prinatione di questi stromenti frà vna delle sciagure principali, che le fossero intrauenute. Portauano d'ordinario le machine necessarie al bisogno publico, Vedi il come scale, crati, baliste, arieti, catapulte, scorpioni, trauelle, & altritor- Lipsio de menti (così le chiamauano) per combattere le Terre, le Città, onde An-milit. Ro tonio Primo, Capitano di Vespasiano, volendo diuertire i soldati da vn dial. 11. tumultuario assalto, che volenano dare à Cremona, frà le altre cause, conuersus ad singulos, num secures, dolabras, & cetera expugnandis Vrbibus secum attulissent, rogitabat. Portauano in oltre tutti gli stromenti che bisognauano, per fortificarfi in campagna, come badili, zappe, leniere, mazze; Portauano anco le mole, per macinare il grano, & altri vtenfili necessari, onde i loro Esserciti sembrauano vna mobile Città, e queste pro uisioni spettanti al publico, erano da i Giumenti condotte, e si chiamanano Impedimenta. Ma ogni soldato poi in particolare, portaua, oltre learmi, chegli bilognauano per sua diffesa, e per cobattere, tutte le robbe loro, come panni per mutarfi, il zaino co le cose bisognose per farsi da mangiare. Portauano quasi d'ordinario il formento per loro viuere, hora per mezzo Mese, hora per vintigiorni, e spesso anco per vn Mese intiero, onde non poteuano esfere costretti dalla necessità à venir mai contra loro voglia, ò contra le leggi militari, ò con disauantaggio alla battaglia. E Mario accampatosi vicino al Rodano contra i Cimbri; Earum rerum qua effent ad victum, atque voum militarem necessaria magna copia comportata, vt nunquam præter vtilitatis rationem, propter indigentiam rerum necessariarum, cogeretur in aciem descendere. E da questo si può imparare, come debba addisciplinare li suoi soldati vn buon Capitano, che aspiri all'honore, & alla vittoria, e deue tener per Massima, che si come non si

può combattere senz'armi, così che anche quelle non bastano, seno sono dalle altre cose necessarie alla guerra, accompagnate.

## CONSIDERATIONE

Forte equus, arbruptis vinculis vagus, & clamore territus quosdam occurrentium obturbauit.

Listrani, & impensatiaccidenti, che sogliono occorrere ne gli Esserciti, sono tanti, e così varij, che non è possibile, ne à preuederli, nè à prouedere sì, che non ne succedano di continuo, e

Xenoph. de ped.

sono più pericolosi, quando occorrono in procinto, & in con giontura, che fi trouino li foldati intimoriti, ò per qualche dano riccuuto, ò per qualche pericolo imminente, perche all'hora, Metus ex multis, cirilis, malisq; rumoribus augetur ex multis itemq; malis rebus, multis deniq; , & ignauis, & exanimatis personis cogitur. Itaq; & magnitudinem eius non facile est extinguere verbis, nec ad hostes ducendo, animi alacritatem inijeere, nec abducendo ab hoste, animi elationem auertere; sed quanto magis iubeat illos bono esse animo,tanto existimabunt in maiore se esse discrimine. Tutto ciò si vidde in questi soldati di Cecinna, li quali, auuilitisi prima nella disauantaggiosa fattione passata, e spauentati dal luogo pericoloso, in cui si trouauano, mal contenti, per lefatiche, che loro restauano di sare, & afflitti, per vedersi priui delle cose necessarie per repararsi, se bene tirati, si potena quasi dire in sicuro, nondimeno perduti d'animo, si lasciarono tanto spauentare dal corso d'vn semplice cau allo, che rotto il freno, spauentato dalle grida, se ne scorreua vago, e saltellante; che senza mirare s'era solo, od'accompagnato, se portaua nemico, ò s'era vuoto, entrarono in tanta paura, credendo che venisse tutto 1 Esfercito nemico, che ben si vidde al-Phora, che, Rationes periculo imminente franguntur, ac imaginationibus iudicium expellitur, vbi prope adsunt res terribiles. E potiamo dire che non solo doue sono le cose horribili in fatti, ma doue anco sono sognate di poter essere, e questo nasce perche, Que hominibus preter expectationem, ac Dio ! 42 quam maxime inopinato accidunt, ea & animos corum desiciunt, & rationem conturbant, vt ad ferendam de eo, quod agendum fit sententiam minime omnium valeant. Neq; enim confilijs iuxta metum locus est, sed vbi animum consilia anteceperunt, strenuè admodum timores exturbant, sin anteueniantur ab his, succubunt. Egli è cosa certissima, che imbibito che sia vna volta l'animo de soldati di timore, farà difficil cosa il rendergli animosi, ma il più presentaneo rimedio farà, che il Capitano sia egli intrepido, e che no mostri mai ones. in ditemere; Et si quando pauor aliquis, aut metus Exercitum inuasit, tum maxi-Hra.c. 13 me Imperator hilarem, latum, ac intrepidum vultum militibus oftendat . Egli è lo specchio de' soldati, che non può rendere loro cuore, ò ardire, se rappresenta viltà, ò timore. E però si è osseruato, che li maggiori Capitani,

Alex.

che

che siano stati, sempre si mostrauano così lieti, anconel procinto delle cofe più horribili, come delle battaglie, e degli affalti, che prometteuano fino la vittoria à i loro soldati, e si legge d'Annibale, che donendosi com battere à Canne, co'i Romani, falito in vn poggio, onde fi poteua scu oprire l'esfercito nemico, e sentito vno de circostati chiamato Giscone, che disse parergli grandissima la moltitudine de'nemici (sù forsi il maggior Esfercito che mandassero mai contra lui i Romani) Annibale contratta la fronte, quasi per merauiglia, e con un riso pieno di sdegno, sai (diffe) vna cofa più grande? Ementre tutti stauano intenti, per vdire que plut, in sta meraviglia, soggionse; Quod ex hac tanta vi hominum, nemini Gisconino- Fab. Ma. men est? Di che risero i circostanti, e calati nell'Essercito, e publicata questa facetia, riseanco l'Essercito tutto, Et Cartaginenses cum prospicerent Im thid. peratorem in periculo iocari, & rem parui facere, audaciores facti sunt, & Alesfandro, mentreera per combattere con Dario; Haud alias tàm alacrem viderant Regem (li suoi soldati) & vultu eius interrito certam spem victoria augurabantur, E di Scipione Africano si legge, che dopò hauere parlametato con Annibale, e che le cose, per non esfersi accordati, surono tirate alla battaglia, egli per animare i suoi foldati, ricordana loro, che questo era il fine della guerra, e delle fatiche; che poteuano riputarfi d'hauere già nelle mani la preda, e lo spoglio di Cartagine, il ritorno sicuro alla Patria, alla propria cafa, à i Parenti, alle Mogli, à i figli, e tutto ciò diceua così francamente, & adeo celsus corpore vultuque italato, vt vicisse iam crederet. Et il gloriofo Goffredo inanimando gli suoi al combattere con- 3.lib.10. tragli Egittij, & che dice loro?

Ite, abbattete gli empi, e i tronchi membri Calcate, estabilite il santo acquisto. Che più vi tengo à bada? affai destinto

Ne gli occhi vostri il veggio, hauete vinto,

Ne posso contenermi di non annouerare frà questi gran Capitani, vii Vedi l'hi Heroede nostri tempi. Questi suil valorosissimo, egrande Henrico I V. sorie di Rè di Francia, al quale, trouandossi in certa ricreatione difesta, ò ballet Pietre to, soprauenne vn Cauagliero, tutto addolorato, & intimorito, chegli Mathiu. fignificò, effere stata da gli Spagnuoli sorpresa la Città d'Amiens. E non facendo egli perciò segno alcuno di risentirsi, come se non si trattasse di cosa fua, o di tanta consequenza, ma seguitando come prima il ballare, dubitò il Caualliero di non essere stato ben inteso, e replicogli l'auiso; Dicheegli quasi sdegnato, senza mostrar punto, ò di timore, ò di risentimento, rispose con interrogarlo, se gli Spagnuoli haucuano portato Amiens in Spagna ? e risposto di nò. Hor ben(dissi egli) sarà peggio per loro, perche accresceranno col perdere à viua forza, quello che cihanno con l'assutia rapito, la nostra gloria, e si saranno venuti à mettere da se stefsi in gabbia, onde se vorrano vscire haueranno da pagare il Datio. Questo modo di sare de Capitani rissoluto, non è dubio, che rincora

Taffo, Go fr. c.20. ft. 19.

mirabilmente gli animi intimoriti de soldati, e che non gli lascia, mentre li veggono tanto franchi, & ardimentofi nelle sciagure, perdere la speraza della loro salute. Mà perche ciò molte volte non basta, perche si troneranno ingombrati da certo paníco timore, che se bene non ne sanno la causa, resterà come instupidito tutto l'Essercito, & inabile, & incapace à fare qual si voglia fattione; All'hora sarà bene con la quiete rimediare à quel moto, cagionato dall'errore conceputo dentro di se, e tenerlo dentro gli steccati, sin tanto che si vegga acquettata quella perturbatione. Ecome sogliono li Medici, entrati à visitare l'infermo, non mettersi subito à discorrere dello stato della sua infirmità, nè subito toccargli il polfo, per lasciare, che in lui s'acqueti prima quel moto, che la sua venuta può hauere nell'ammalato cagionata, così il sagace Capitano douerà in simile occasione dar tempo à gli soldati, che possano sedare quella inquietudine, ò stupidità, conceputa ne gli animi loro, per il timo re hauuto. Soleuanogli antichi, come che credessero, cotale supore essere instillato ne i nostri petti dal Dio soro fauoloso Pane, Pana canere, per pregare quel Dio, che lo leuasse; Mà à noi, che sappiamo, questa elfere vna Deità vana, douerà bastare il far passar parola frà l'Essercito, comineiando da que' primi, che furono intimoriti, fino à gli vltimi, auifando, che il timore sia stato vano, accioche accorgendosi dell'errore, tutti li soldati s'acquettino, e credo che sacessero anco lo stesso quelli soldati di Cecinna, acquettatiche furono, nel modo che vederemo, perche dice puoco basso l'A. Simul Tribuni, & Centuriones, falsum timorem docuerunt. E cosi fece Alessandro, accorgendosi, mentre era per attaccare con Dario il fatto d'arme, che, Exercitum pauor, cuius causa non suberat, inuaserat. eur.li.4 Quippe lymphati, trepidare caperunt, omnium pectora occulto metu percurrente. All'hora Alessandro. cognito pauore exercitus, comandò; Signum vt consi-Herent darisipsos arma deponere, er leuare corpora, admonens nullam subiti, cau sam esse timoris; hostem procul stare. Hanno anco v sato alcuni in tale occafione, di dar da bere à i foldati, come che il vino rallegrando il cuore, fia atto à sgombrare da quello ogni viltà, & accedere in esso quell'ira, ch'è Plut. in la cote, che desta l'ardire, & che reprime il timore. Fiunt enim animi ob vinum ad iram pracipites. Altri hanno fatto, che i loro soldati s'assuefacessero à mirareil nemico, prima che venire alla battaglia, perche nasce il Allal & timoreanco dal vedere cose nuoue, & impensate, e colla varietà, ò stranaganza d'habiti, col fentire voci infolite, e maniera di parlar barbara, e non più vdita, possono li soldati spauentarsi: e perciò Mario, prima che voleffe combattere co' Cimbri, confiderando le souradette cose, e che la loro moltitudine poteua verisimilmete generare spaneto nel suo Essercito, Milites supra Vallum consistens, hostes intueri iussit, vt formam illoru tolerare, & vocem longe ferinam, & alatinorum lingua abhorrentem, perferre possent, atq; apparatus, incessusq; discerent. Eda questo suo comandamento, se bene à prima faccia pare friuolo, ne segui, vt ea qua borrenda vide-

bantur,

Mario.

Ibid.

Ami.

bantur, domestica esse milites putarent, nè si muoucua quel grand'huomo senza ragione. Iudicabat enim nouitatem multarum rerum, qua nusquam sint, salsum hominibus terrorem afferre, assueudine autem eorum, qua natura horrenda sunt, timore cohiberi. E la verità di ciò apparsedall' vtile, ch'egli da que sho suo prudente auuedimento raccolse percioche: Horum quotidianus aspettus, non solum trepidationem auscrebat, verum ad Barbarorum minas, ae superba, controleranda verba, animos milità irritabat, onde se ne riportò poi quella gloriosa Vittoria che si sà. E di questa buona Dottrina, mostrò di non essere ignorante il Pio Buglione essortando gli suoi à mirare il Nemico, dal quale in certa scaramuccia impauriti, suggiuano.

Qual timor (grida) è questo? oue fuggite? Guardate almen chi sia quel che vi caccia. Vi caccia vn vil stuol, che le ferite Nè riceuer, nè dar sà ne la faccia, E, se'l vedranno incontra se riuolto, Temeran l'armi lor del vostro volto.

Taffo Go ffr.c.g.ft.

E dalle cose dette si può dedurre, che se bene non si possono preuedere tutti gli accidenti, che porta il caso, e che vagliono à spauentare vn'Esfercito, nondimeno che non lasciandosi sbigottire il Capitano, saprà, ò in vno de i modi accennati, ò prendendo altri generosi partiti, come vedremo hauer satto Cecinna, prouedere al disordine.

### CONSIDERATIONE CCXCI.

Cecinna comperto vanam esse formidinem, cum tamen neq; auctoritate, neq; pracibus, ne manu quidem obsistere, aut retinere militem quiret, proiectus in limine porta; miseratione demum, quia per corpus legati cundum crat, clausit viam.

On essere basteuole à contenere in officio vna moltitudine spauentata, & agitata dal timore, nè l'auttorità d'huomo segnalato, nè le più calde preghiere, nè la violente sorza, si vede da quello che occorse à Cecinna, ilquale ben mostrò d'essere Capitano d'isquisito, e d'isperimentato valore, poiche senza sbigottirsi in caso tanto disperato, come scoglio immobile, soste nne l'impetuosità dell'onde turbate del suo Essercito, per cosi strano accidente perturbato, e dopò hauer visto le armi dell'auttorità, le arti de i prieghi, la forza delle mani, satte ottuse, riuscir vane, e frali alla violenza di quell'assetto cieco, che loro ingombraua il cuore, non si perdette d'animo, non s'aunilì, mà da coraggioso, e prudente, diede di mano à quel rimedio, che so lo li ananzaua, che sù d'esporre se stesso, e la propria vita à pericolo, per destare con esso in quelle geti la vergogna, la quale in cuore generoso, è forsi assetto più violeto dello stesso timore, percioche questo è spaueto

che nasceper dubio diperdere la vita, e quella porta l'errore dell'infamia, & il dubio della perdita dell'honore, per conseruatione di cui, ogni persona magnanima esporrà sempre la vita, e però in simile occasione, trouerassi al sicuro più risugio nella vergogna, che ò nelle preghiere, ò nelle minaceie. Quindi leggiamo Popeo il Magno, hauer fatto vn tratto simile à questo di Cecinna, in occasione d'vna seditione di soldati, e Plut. in coll'esfersiegli ancora prostrato alla porta del Vallo. Quilibet pudore Pompeio. captus cessit, omnesq; præter octingentos milites, mutatis animis, Duci conciliati funt, e chi hà vedute le historie, hauerà osseruato, che il più esseccolore, del quale si seruano i Capitani, per animare i soldati, è il rimprotero di viltà, per destare con esso in loro la vergogna, che come habbiamo Curi.1.3. detto è affetto più violento che il timore, & magnitudinem periculi vicit pudor, si legge de i soldati d'Alessandro, che visto il Rè in pericolo, vergo gnatifi, vi si esposero anch'essi per liberarlo. Farassi anco lo stesso esfetto, quando fosse quell'Essercito caduto in qualche mancamento, ò per timore, ò per seditione, ò per altro, col ricordargli, e con dargli speraza, che il portarsi generosamente nella presente fattione, scancellerà quella macchia, onde appresso il nostro A. leggiamo, che Antonio Primo, Capitano di Vespasiano, assalito di notte tempo da i Vitelliani sotto Cremona, Vbi noscere suos, nosciá; poterat, alios pudore, & probris, multos laude, & hortatu accendens, &c. Et alle Legioni d'Vngheria (che haucuano fatta quella gran seditione) illos esse campos (ricordana) in quibus abolere la-Abid. bem prioris ignominia, vbi recuperare gloriam possent. E Germanico à quelle Tac.an. 1 di Germania, Voce magna, hoc illud tempus obliteradæ seditionis clamitabat, pergerent, properarent, culpamin decus vertere. Restidonque per Massina à i Generali, che il destare la vergogna ne i cuori de' loro soldati sia la vera medicina, & antidoto del timore, che cambieranno in audacia.

## CONSIDERATIONE CCXCII.

Iussos; dieta cum silentio accipere, temporis, ac necessitatis monet :

Artorisce cosibene spesso la morteall'Infermo il non sentire il proprio male: come il non conoscere la propria debbolezza hà rouinati molti Prencipi: & il non prevedere li pericoli, ò il non conoscerli, hà cagionato, che molti Esserciti si siano precipitati. E però prudentemente Cecinna auisò questi soldati, e del pericolo nel quale si trouauano, e della necessità c'haucuano di combattere virilmente, poiche erano tutte le altre speranze dello scampo disperate. Et essendo questa sorte di disperatione, di quelle che non auuliscono, mo, mà che rinfrancano gli animi, e li cuori, poiche, Magnum est ad hone-vegat si. Stè moriendum incitamentum, ò come la chiama il Maestro della guerra, Necessitas quadam virtutis, col far conoscere à gli suoi soldati, essere tutte le

le vie della loro salute serrate, suor che quella, ch'essi s'aprirebbono col valor proprio, e con le vigorose destre, veniua à metterli in necessità di adoperare tutta la loro virtu, edi prendere aiuto dall'ardire, edi rissoluerfidi non voler morir come tante pecore, proponendosi nell'animo quelgenerolo.

Virgil. Acn. z

Nec moriemur inulti. Perche oltre al raccogliere tutta la virtù, necessaria ne gli estremi casi, che suol sare ogni huomo d'honore, che rissolua di chiudere la vita sua Am. Macol fugello della gloria, vi s'aggionge anco, che, folet abrupta sapè discrimi-re l. 19. na, salutis pltima de peratio propulsare. E per ciò hanno anco molti valorosi Capitani cercato con industria di ridurre gli Esserciti loro à segno, che fosse necessario à i toldati il ricomprare le proprie vite dal filo delle loro taglienti spade, col pretioso prezzo del sangue. Però Alessandro diceua à suoi soldati. Peruenisse eò, vndè sugere non possent, tot terrarum spa- Curt.l.4. cia emensis, tot amnibus, montibusq; post tergum obiectis, iter in Patriam, & penates manu effe faciendum. E Dario ricordava à i suoi, iam non de gloria, sed thid. de salute, & quod saluti preponitis, de libertate pugnandum est. Et Annibale volendo mostrareà i suoi, d'hauerli ridotti in questa necessità, dopò che erano già condotti in Italia, scielse à sorte duessa i molti prigioni c'haueua, & armatiglià tutte armi, volfe che combattessero insieme della vi ta, promettendo al vincitore libertà, e premio. Combatterono questi dua con quella ostinatione, e rabbia, ch'è solita di quelli, che sanno di no hauere da vícire da quel campo, se non vittoriosi, & al fine vno di loro restò morto, l'altro arricchito da Annibale di molti doni, oltre le spoglie del vinto, otrenne la libertà. Lodanano i soldati dopò il fatto la vetura d'entrambi; Del vinto: perche fosse y seito, gloriosamente combattendo, dalle miserie, e da i guai, che portaua la seruitu: Del vincitore; perche haueua faluata la vita, acquistato honore, e guadagnati li doni del Capitano, le spoglie del vinto, e racquistata la libertà. Da questa dispositione d'animi prese occasione di manifestare al suo Essercito la cau fa perchehanefle prop fto loro que spettacolo, e salito il Tribunale dif polib. 1.3 se. Ideirco se captinorum eiusmodi spett uculum in prasentia prabuisse, ve aliena fortis exemplo admoniti, rebus ipfi suis consulerent, simile namq; ipsis certamen, similia tempora fortunam attulisse, pramia etiam similia proposita. Esoggiose, necesse est enim, vel vincere Cartaginenses, vel mori, vel vinos in potestatem hostium venire. Se vinceuano, non hauerebbero riportate spoglie friuole, ò di puoca stima ma col sars Patroni del Mondo, hauenano da sperare la maggior felicità, che fosse mai accadura ad alcuna natione: se moriuano non reflaua loro da temere la fernità, che ad huomogenerofo è più odiofa della morte istessa, & con gloria (quasi consacrate le vite loro alla conferuatione, e grandezza della Patria) vsciuano da tutti i trauagli; Escressando in vira pensauano, ò con la suga, ò inaltra maniera di saluarsi, oltre l'essere traditori alla Patria, s'ingannauano di longo,

perchenon c'era sorte di miseria, e di calamità, alla quale non sil esponessero, nè era alcun di loro così priuo di giudicio, che pensando co qua to trauaglio, con quante battaglie, frà quanti pericoli era venuto in Italia, che potesse sperare di tornar viuo alla Patria, e di superare tanti inac cessi Monti, di varcare si grandi, e vorticosi siumi, e di passar saluo frà tante barbare Genti, e però concludeua, che ò la fola vittoria era sufficiente a saluarli, ò la sola morte bastante a liberargli dalle miserie. Vittis rolib. lo- enim spem vllam falutis repositam, haud quaquam putandum; ma che se coll' animo fraco, e tisoluto di vincere, ò di morire andassero alla battaglia, proculdubio victoriam confecuturos, quippe neminem vnquam eamente, vel spote,vel impulsum necessitate, pugnasse, quin victoriam ab bostibus reportarit. E Mario douedo combattere co' Cimbri, per mettere gli suoi soldatinella stessa necessità, scelie a studio vn luogo, sicurissimo, sì, oue piantò il campo, ma lontano dall'acqua, onde l'Esfercito patina di bere, e lamenplut. in tandosi i soldati per la sete, Marius manu fluuium quendam qui iuxta Barbarorum castra destuebat ostendens, inquit. Illine potum sanguine emendum. Onde non è dubio che il mettere l'Essercito nella necessità del combattere, & il fargli conoscere, non esserci altra via per trouare la salute, che 'l no sperarla, e ricordargli, che

Virgil. Acn. 2.

Mario.

rna salus victis nullam sperare salutem. e quella del valore, e delle armi, non è dubio dico, che non si rendano i foldati, di vili audaci, di paurofi arditi, e di pufillanimi coraggiofi, e forti-

#### CONSIDERATIONE. CCX CIII.

V nam in armis salutem, sed ea consilio temperanda, manendum e; intra V allum, donec expugnandi hostes, spe propius succederent, mox undia; erumpendum, illa eruptione ad Rhenum perueniri.

Ei cose osseruo, che ricordaua Cecinna a gli suoi soldati, nelle fouradette parole, cioè, Vaam in armis salutem, volendo dire, che tutte le strade dello scampo erano chiuse, suor che quella, ch'essi coll'armi, e con la braunta si aprissero da se; la se-

conda, sed ea consilio temperanda, volendo dire, che non basta il coraggio, el'ardire, se non sono adoperati congiudicio, e con prudenza. La terza, manendum intra vallum, che viene a prouare ciò che altroue habbiamo detto, che il campo è come il porto de gli Esserciti, nel quale si possono ricouerare nel tempo delle borasche, e desendersi dalle onde degli insulti auuersari. La quarta, donec expugnadi spe propius secederent, ch' è quello sapersi seruire dell'occasione, e procurarla, che diceuamo puoco inazi. La quinta, mox vndiq; erumpendum, che è con le forze vnite, e non difratte, ò dinise, l'assalire con buona congiontura il Nemico, e riportarne la vittoria: onde ne seguepoi la sesta, che è, illa eruptione ad Rhenum

perueniri, cioè col mettersi in sicuro, liberarsi dal pericolo, e sapersi ben valere della vittoria. Da tutte queste cose si vede, che con somma Giuflitia il noltro A. lodò puoco di lopra quelto gran Capitano dicendo. Quadragesimum id stipendium Cecinna, parendi, aut imperandi habebat, secundarum ambiguarum q; rerum sciens, eoq; interritus, poiche in tanta angustia, e lac.an.s. malaggenolezza di cose, sapendo prendere partiti cosi sicuri, e tato prudenti, mostraua di non hauere bisogno, nè di coraggio, nè d'isperienza, nè di valore, nè di prudenza. Percioche col far conofcere à suoi soldati la puoca speranza, che doueuano hauere in ogni altra cosa, della loro sa Inte, fuor che nelle destre, e spade loro, era vn accenderli à combattere con tutto quello spirito, che mol raccogliere l'huomo, quando si vede condotto à termine, che ò vincere, ò morire gli bifogna, onde sapendo, che, Necessitas est vitimum ac maximu telum, forma in sestesso quella Massima di Catone, In virtute sola spem positam babere, es in prælio potius quam in fuga mortem oppetere. Col ricordar poi la prudenza, veniua à leuare da gli animi da i soldati la temerità, & tunc ad capiendi confilij prudentiamaximè incitamur, si qua damna temeritate sequantur cognoscamus. E Giulio Ce- plut. in fare, quel gran Capitano ricordò, Non minus esse Imperatoris consilio ho- Cat. stem superare quam gladio. Ricordana per ciò il nostro Cecinna, che era demon. necessario trattenersi nel campo, perche questo è la Città, e la Patria de i ess. de soldati, & mulvi exercitus, quibus minus prospera fortuna pugna suit, intraval- bello cin. lum compulsi, tempore suo, interdum momento post, eruptione facta, victorem ho-lib.1. stem pepulerunt. Quivi donque haucuano da attendere l'occasione, & il tempo, donec expugnandi spe propius accederent, perche il fare le cose in te- Liu. dec. po, e come sidice, in buona congiontura, è vno assicurarsi della buona s.lib.4. riusciuta, & fortuna qua plurimum potest, cum in reliquis rebus, tum pracipue in bello, paruis momentis magnas rerum commutationes efficit. E Lucio Mar- Cafar de tio, portando la causa, perche non haueua permesso à suoi soldati in cer em. 1.3. ta fattione l'incalzare più il Nemico, che fuggina, disse. Non enim cum signii Liu. dec. receptui dedi, sequentibus essusè vobis turbatum bostem, frangere audaciam ve- 3.lib.1. Stram, sed differre in maiorem gloriam, at q; opportunicatem volui, vt postmodu praparati incautos, armati inermes, atq; etiam sopitos, per occasionem aggredi possetis. Era anco necessario quello, undiq; erumpere, cioè con tutte le sor ze vnite, perche l'istesso Capitano pure ricordana, che, dinidendo copias periere Duces nostri, cioè li due Scipioni in Spagna. Mà se mai si hanno da tenere vnite le forze, all'hora n'è il tempo, quando assalri in luogo disauantaggiolo, da Nemico più potente di noi, habbiamo bilogno, anzi è necessario, che la forza ci salui. Per ciò Sertorio, che non potena co ragione raffrenare i suoi soldati dal combattere, benche con suantaggio, con Romani, cercò con materiale essempio di conuincerli, e fatti perciò venire due caualli, vno feroce, e gagliardo, l'altro debbole, e vile, chiamò vnodepiù braui soldati, & vn vecchio infermo, e commandò à questi, che estirpasse a pelo, a pelo la coda a quel canallo feroce: Et al soldato, Ff

che sisforzasse di cauare tutto in vn colpo quella del cauallo debbole? Fecero l'vno, el'altro la proua loro. Al vecchio, che a pelo, a pelo cauaua la coda al cauallo gagliardo, riusci il dissegno, e n'ottenne l'intento, ma non successe l'istesso al soldato, che voleua spiccarla al debbole tutta vnita, perche dopò molte proue, emolta fatica, s'accorfe chegettana l'opera. Volendo poi Sertorio farsi intendere, disse a' suoi soldati. Equi Val. Ma. cauda confimilem effenostrum exercitum, cuius partes aliquis aggrediens opprilib. 7 c. 3. mere possit, universum conatus prosternere, celerius tradiderit victoriam, qua ocin serio- cupauerit. Era donque più facile la vittoria à questi, vadiq; erupendo, e per ciò configliana bene Cecinna, come anco del valersene in bene, Etilla eruptione ad Rhenum peruenire, Cheera il metterfiin sicuro. Da che dobbiamo noi imparare, che non basta il saper vincere, se anco non sappiamo dalla vittoria cauar quel frutto, con la speraza del quale habbiamo combattuto. E perchehaueuasi questo Capitano proposto di condurre quell'Essercito in saluo, se non lo faceua, benche rotti i Nemici, e vincitore: perdeua, e sarebbesi potuto cire di lui, quello che di Pompco disse Cesare. Penes hostes erat Victoria, at non habent Ducem, qui victoria vti sciat. Dalle quali cosepotrà torre norma, e regola il sauio Capitano, come in casi cost anuersi, e disperati habbia da trouar partito, e per inanimarei soldati, e per preuedere, e prouedere à i pericoli, e per conseguirela bramata Vittoria.

#### CCXCIV. CONSIDERATIONE

Quod si fugerent, pluris siluas, profund is magis paludes, sænitiam hostium superesse, ac victoribus decus, gloriam; qua domi cara, qua in castris honesta memorat, reticuit de aduersis.

N fatti bisogna dire, che costui era gran Capitano. Diede pri-ma quegli ordini,ch'erano necessari per la salute dell'Essercito. poi con tutti que' colori, ch'erano atti a perfuadere, essortò li soldati a portarfi generosamente, e virilmente, & a prendere animo, & a rifsoluerfial combattere, e non alla fuga. Fii questo precetto insegnato prima da uno de' Maestri della guerra, il quale commada al Capitano che, accurata oratione milites suos doceat, sugientibus quidem ceronof. in tissimum imminere exitium, quando scilicet seruidi pro arbitrio inherebunt hostes, & nemine repugnante terga dantes, quocunq; libuerit compellent, Eil valoroso Apricola ricordana a' suoi soldati, sibi iam pridem decretum esse neque Tue. in exercitus, neq; Ducis terga tuta effe. Esi legge di Alessandro Magno, che haucua fatto fare le Loriche dimidiate, ne volcua che potessero i suoi soldati armare altro che il petto, accioche fossero sicuri, che voltando la Vedi Po- schena, resterebbero senza vendetta ammazzati. Et il Rè de gli Assiri ticordana a' suoi, stultum est, qui potiri volunt Victoria, hos terga, cacas corports

Plat. in apoph.

stra.c.32

Agric.

lien.

poris partes, qua & armis vacant, & manibus, per fugam aduersarijs opponere : Xenoph. stultus etiam est, si quis vitæ appetens, se fugæ comiserit, cum non sit ignarus vieto- de ped. ria parari salutem, ac mortem sugientes magis, quam manentes occumbere. Si Cirili.3. deue dunque prima, che si venga à qualche pericoloso constitto, inculcarea li soldati che corrono maggiore, e più euidete pericolo, quelli che fuggono, che quelli che combattono, & si fugere iccirco bomines solent, a- procede ciemą; & signa deserere, vt superstites esse possint, quod si mortem, & hanc qui- bello Goi, dem conspicuam illatura est suga, profetto qui discrimen subierit longe tutior, qua lib.3. qui fugam capesserit. Ricordana poi Cecinna la gloria, e l'honore, che vin cendo riportarebbero, percioche esiendo l'huomo di sua natura appetentissimo di gloria, egli è facilmente tirato da quella ad ogni pericolosa impresa, pur che ne speri fama, & honore. Enon per altro, non conteto di questo Mondo, ne andaua cercando vn'altro Alessandro, se non perche, Auaritia gloria, & insatiabilis cupido fama, nihil inuium, nihil remotu curt.li. videri sinebat. Riduceua parimente alla memoria di questi le cose che vengono simate nella pace, e le honorate nella guerra, accioche si come la pace non si può stabilire senza la guerra, cosi si rissoluessero d'vltimar questa, per godere di quella, Suscipienda enim sunt bella, vi in pace viuatur. Cic. de In vitimo, reticuit de aduersis, percheimportando molto l'alacrità de gli off.li. I. animi de' foldati, non sidoueuano ricordar loro in questo procinto le cose auuerse, perche fora stato vn'auuilirli. È tutto ciò, per mio parere può seruire per regola in simili accidenti à gli altri Capitani.

## CONSIDERATIONE CCXCV.

Equos de hinc, orfus à suis, Legatorum, Tribunorum q; nulla ambitione, fortissimo cuique-bellatori tradit, vt hi, mox pedes, in hostem inuaderent.

L premio è la vera cote della virtù, e da quello inuitato l'huo mo, si dà in preda à questa, e non meno resta egli persuaso ad abbracciare la fatica, e le imprese ardue, e dissicili, & all'operare fatti heroici, e magnanimi dalla speranza del premio, di quello, che l'incauto pesce, tirato dalla soauità dell'esca, dal sagace pescatore gettatagli, si lascia, ò dall'hamo, ò nella nassa captinare. E come l'ingordo agricoltore nelle fatiche di tutto l'anno, si propone l'abbonda za del raccolto, e l'agiato Cittadino nella dispendiosa fabrica di superbo Palazzo la commoda habitatione, e l'arrischiato Marinaio nel longo, e pericoloso tedio della nauigatione, l'abbondanza delle ricchezze, così l'huomo d'honore, e valoroso hà per scuopo, e per ogetto delle sue operationi la gloria, e'i premio. Quindi apparendo, che facil cosa sia, con questa calamitta il tirare à se, e per così dire l'adescare gli huomini virtuosi, nè segue, che malamente, & imprudentemente facciano que Precipi, che non s'ingegnano d'hauerne quella maggior coppia che posso.

no,

no, per valersene prontamente in tutti li bisogni, che sogliono nascere nel maneggio de gli Stati, mà che anzi permettono, che,

Il premio vsurpi del valor la frode,

# 6. 8. O'che in vece d'impiegare la moneta della loro liberalità, nell'acquisto Han. 64. di mercantia cotanto vtile, & auataggio sa, e dirò anco necessaria, la gettano più tosto in prouedersi di cencie, e fracidumi, di bustoni, di parasiti,e di meretrici, ò che se pure vengono mai in rissolutione di dar segno co'l premio, che simino vn huomo valoroso, aspettano di farlo à quel tempo, che si trouano in bisogno, e che non sanno come vscir di guai, e di pericolo, se non sono dal valore, e dalla virtù di quello diffesi, & autati, come qui vediamo essère occorso à Cecinna, che în questo vrgentis simo bisogno, cominciando da i suoi, distribui (nulla ambitione, dice il nostro A. ) i Caualli de gli altri Capitani, à i pai forti, e più corragiosi guerrieri fuoi, accioche quanto maggiore era il loro valore, e più eccitato, con questa dimostratione di stima, che à cuore generoso suol estere fufficiente premio, con tanto maggior empito ancora dassero à dolso, e fossero i primi ad'inuestire il nemico. Nè sò vedere onde nascanei Prencipi questo dispregio d'huomini, se non se forsi, perche gonfiati dal vento delle parole melate, & infidiose de gli adulatori, che soli hano in-Senec, de torno, e tengono in pregio, e mancando loro quello, cuius inopia lavo. at

benef, li. magna fastigia, cioè, qui verum dicat, si persuadono, che non possa mai venir tempo, che la loro perfuafa onnipoteza debba hauer bifogno di chi che fia, e non stimando alcuno, & dum setam magnos quam audiunt, cre-Ibid. dunt, attrahunt superuacua, & in discrimen rerum peruentura bella. All'hora

poi, mà tardi, accortisi che i buffoni, e che gli adulatori non bastano, nè hano ardire per deffendere le cose loro, sono costretti à sar ricorso à gli huominidi valore, & all'hora si pentono di non hauerne fatto stima, di non hauerli premiati, e bisogna mal grado loro, che abbatsino il cimiero della loro imaginata dininità, & onnipotenza, e che vadano cercado quelli, de quali puoco auanti, nè si curauano, nè si ricordanano pure, che fossero al Mondo, ilche si vidde ne' Romani, che non stimarono punto la virtù, e'l valoredi L. Quintio Cincinnato, che restauan sepolti in vn picciolo horto, che con le proprie mani, per sostenere la pouera vita coltiuaua, fin che spauentati dalla furia dei Sabini, che scorreuano sin sù le porte di Roma, non surono necessitati à ricercarlo, & all'hora poi gli diedero titolo, di, spes unica Imperij Populi Romani, e toltolo dall'

aratro, absterso puluere, ac sudore, Distatorem eum Legati gratulantes consalu-Liu. loco tant, in Vrbein vocant, qui sit terror in exercitu, exponunt. Non può donque

tanto star sepolta, e romita la Virtù, che all'vitimo non si scuopra, perche vengono tempi, & occorrenze, che, si come stabile non è mai felici-Senec.ep. tà alcuna, perche, Bellu in media pace consurgit, & auxilia securitatis in metu

transeunt, ex amico inimicus, hostis ex socio, & cladis causas, si alia desiciunt, nimia sibi felicitatis inuenit, cosi che è necessario l'andar cercando con pe-

ricolo,

ricolo, e con vergogna quelli, che con sicurezza, e con riputatione, si sarebbero potuti tenere appresso, e finalmente con puoco frutto si conosce l'errore, quando con molto danno si scuopre il bisogno. Così que' Romani istessi, che puoco prima, per hauere per beneficio, e sicurezza della Republica abbreuiato il tepo alla cenfura, hancuano cacciato dalla Tribu Emilio Mamerco, & octuplicato il censo suo all'erario, essedo foro mossa la guerra da i Veienti, lo erearono Dittatore, contra loro, parendo quafi, che all'hora, adeo simul fortuna Ciuitatis virtute vera egue-Liu.li.4. rit, vt nihil censoria animaduersio esfecerit, quominus regimen rerum, ex notata indigne domo peteretur. E Spurio Camillo, che dopo hauere espugnato Veio, per tanti anni da altri Capitani vanamente combattuta, Innistus bello, in pace ab ingratis Civibus pulsus est, non si egli poi, per Ambasciato- Liu.li.s. ri espreisi ricercato, e fatto Dittatore contra i Francesi, & hauedoli poi scacciati da Roma, Noune Romulus, & Parens Patriæ, conditor alter vrbis, thid. haud vanis laudibus appellabatur? Et à nostrigiorni, non su leuato di prigione dal Rè Filippo II. il Duca d'Alua, efatto Generale nella guerra di Portogallo? Non è donque dubio, che non habbiano i Précipi bisogno degli huomini virtuosi, e che no siano necessitati à valersi di loro, e che guerra quando viene l'occasione, non siano essi altretanto per pentirsi di non di port. hauerne fatto stima, e dimostratala col premiarli, quanto hanno occafione questi, di tuttigli honori, che riceuono, d'hauer maggior grado alla necessità, che alla sforzata liberalità del Prencipe, poiche se quella no fosse nata, hauerebbero sempre vissuto prinatamente, in vn catone, dimenticati da tutti, per non dire negletti. Mà à me pare, che si come sarebbero meglio li Prencipi ad essercitare la loro liberalità in questi sogetti; più tosto per elettione, e di spontanea voluntà, che persuasi dal bifogno, e spinti dalla necessità, perche ne riportarebbero maggior gloria epiù fedele, epiù prefentaneo, & opportuno aiuto, cosi no douerebbero nè anco questi auilirsi, quando non veggono cosi subito il ricapito, perche al fine non può mancar loro; mà ricordandofi, che se benei Romani furono tanto religiosi, che nondimeno hebbe la virtù appresso di loro, se non tardi il suo Tempio. Virtutis enim apud ipsos serò, or lon-for. Rom go ab V rbe condita fanum posuit Scipio Numantinus, che cosi pare cosafatale, che tardi habbia da essere riconosciuta la Virtù, forsi così ordinato dalla superna providenza, affinche con la tardanza del premio fi riduca à maggior perfettione, ò col bisogno altruisi rendapiù illustre più apparente, e più cospicua. Nè perche mancasse al tutto la ricognitione, si deue però alcuno ritirare dall'operare virtuosamente, perche ella sola basta à far felice chi la possiede, e

Omnia adfunt bona, quem pen est virtus.

Plut. it.

#### CCXCVI. CONSIDERATIONE

Haud minus inquies Germanus, spe, cupidine, & diner sis Duch sententijs agebat.



A speranza è vn'affetto, che perturba la nostra humanità, quato faccia il timore, perche questo atterisce l'animo col' horrore del male, quella l'afficura, e l'inuigorifee col'aspettatione del bene, e perche il bene è cosa desiderabile, porta feco il defiderio di fruirlo, onde non è meraniglia, se per ha-

uere i Capiloro diuersità di parere, impedina à 1 Germani il godimento, dell'imaginato bene, che confisteua nelle spoglie de'Nemici, se si trouasfero essi ancora inquieti, e perturbati dalla speranza, com' erano i Romani dal timore. Due cose dunque in questo luogo si denono notare: Vna, che non bisogna mettere in speranza di qualche guadagno il soldato, e poi denegargline l'acquisto, perche sarà sempre inquieto, e come dice il Comico.

Teret. in Andria.

Vt animus in spe, at que in timore ante, hac attentus suit, Ita postquam adempta spes est, lassus, cura confectus, stupet.

E questo nasce perchenon hauendo il soldato cosa presente, nella quale possa acquettarsi, sempre s'aggira con le speranze nelle cose future,e qual fluttuante Naucè dal flusso, e riflusso del Mare agitata, e trasportata hora à Leuante, hora à Ponente, hora verso Settentrione, hor verso mezzo giorno, cosi l'intelletto di costoro non sà se non caminare col desiderio in nuoui acquisti, in nuoue prede, e da quelle tutto depende . Qui enim non didicerunt, neq; norunt rebus presentibus recte rei, is semper à futuris pendentes, & absentia desiderantes spe tanquarate feruntur, & fluctuant, Plut. de E però è bene l'ammaestrare li soldati al non sperare come al non teme

re, perche questi due affetti, come habbiamo detto, perturbano molto gli animi nostri, onde quel Christiano Filosofo disse

Boet. de consolat. Phyl.L.x. met.7.

exilio .

--- Tu quoque si vis Lumine claro, cernere verum Tramite recto, carpere callem Gaudia pelle, pelle timorem. Spemque fugato, nec dolor adsit Nubilamens est, vinetaque franis.

Hec vbi regnant -L'altra cosa da notare è, che questa inquietudine na sceua anco dalle discordanti opinioni de' Capitani, onde appare la necessità, che vn solo con suprema auttorità habbia à comandare ne gli Esterciti, sì perche

1.56c.6.de bello citt.

---- Omnisque potestas Impatiens confortis erit.

Sì anco perche non è cofa, che possa più roninare vn' Essercito, che la garade i

ra dei Capi, mentre volendo ciascuno pretendere di non essere inferiore al compagno, e che il suo parere sia abbracciato, e sia megliore, vengono à disgusto, essendo verissimo, che emulatio inter pares, or exea impedimentum. E sono tantigli essempi cosi antichi, come moderni, che con- Tue. ex. z fermano tutto ciò, che ci pare quasi souuerchio il portarne. Poiche, che mancò egli che la gara trà li due Confoli, Decio, e Volumnio non rouinassela Republica, & ne prauo inter Collegas certamine Respublica perderetur? E che mancò, che la gara di Minutio con Fabio Massimo, non cagionasse l'istesso? Se Fabio, il quale, Non ponebat rumores ante salutem, vedendolo hormai negli artigli de i Nemici trapportato dalla sua temerità, non l'hauesse soccorso, comandando, Signa repente efferri, & copijs se consequi, E correndo con la sua parte dell'essercito, no'l cauaua di peri- plut. in colo? e la puoca intelligenza che passò trà li due Capitani della Repu-Fabio. blica Venetiana, Nicolò Conte di Pitigliano, e Bartolomeo Liniano rac. fatti nel fatto d'arme di Ghiara d'Adda, non fece perdere tutto lo Stato di di arme Terra ferma à quella Republica? Et à nostri giorni in Fiandra quante parce z. rouine sono seguite per la gara de' Capitani? E' dunque verissimo che la discordia trà i Capi è la ruina delle imprese: E però è necessario che i Prencipi, ò facciano vn Capo folo, al qualetutti gli altri habbiano ad Giultini. obedire, ò procurino almeno, che passi trà essi capitanta intelligenza, an, & al che non s'habbia, à temere discordia. E questi poi tengano per regola, di tri monon allettare con speranze intempessive il soldato, se lo vogliono quieto, non perche non sia bene, come puoco di sopra habbiamo detto, præ- Tac. a.4. da cupidine animos militum ad virtute accendere, ma perche è necessario farlo in tempo opportuno, perche destato che tù hauerai questo appetito in essi non è possibile il poterli più raffrenare, e voranno, anco à tuo dispetto, non confiderando se con auantaggio, ò con disauantaggio, attaccare la battaglia, la quale, se si perde, sà rounare vno Stato.

#### CONSIDERATIONE CCXCVII.

Arminio, Sinerent egredi, egressosq; rursum per humida, & impedita circumuenirent, suadente atrociora Inguiomero, & laeta Barbaris, ut vallum armis ambirent, promptam expugnationem, plures captinos, incorruptam prædam fore.

Omandaua bene, e con molta prudenza Arminio, e volcua vincere con auantaggio; Mà perche, Non tam benè cum rebus hu- sen, de manis agitur, vit meliora pluribus placeant, segui che il buon consi-benta viglio chediede, non fu abbracciato, mà quello d' Inquiomero, 14 c.2. perche persuadeua fattione c'haueua più dell'attroce, più del brauo, e più dell ispedito, ò sia perche, Barbaris cunstatio servilis, statim exequi regium Tac.a.c. videatur, o perche frà loro, Quanto quis audacia promptus, tanto magis fidus Tan.a.1.

Tac. an. rebus commotis potior habeatur, ò pure perche in fatti conoscano, ipsorum impetus acres, cunttatione languescere, ò anco perche haueuano (mossi dalla persuasione di costui) già col desiderio denorata la preda di tutto quell'Essercito, onde trascinati da quell'ar petito, & ingordigia, che è na turale al foldato, non è merauiglia, che si esponessero più tosto alla perdita col pericolo, che alla Vittoria, con la ficurezza. Denono per tanto da questo luogo imparare li condottieri, che non sempre la temerità è accompagnata dalla felicità, e che è meglio l'abbracciare cauta potius co-Tac.bi.z filia cum ratione, quam prospera ex casu, e che se bene la celerità in molte im prese riesce vtile, nondimeno vuole essere accompagnata da prudenza, 1 bid. perche satis cito incipit Victoriam, qui prouidit ne vincatur, ne deue tanto lasciarsi trapportare dall'ardore de' soldati, nel voler combattere, Quin optimus eorum quæ agit Iudex, villia speciosis præferens non quæ viiq; probatur, Vel. Pat. sed qua probanda sunt, sequatur. Nè tanto hà da confidarsi nella brauura lib. 2. propria, e de suoi soldati. Quin semper gloriosum ipsi videatur, quod est tutissimum, e douerà tenere per Massima, Ante conscientia, quam fama, consulen-Vell. loco dum, nec onquam consilia sua exercitus iudicio, sed exercitum providentia sua recit. Ibid. plui. in gendum. Cosi Pericle riportò gloria immortale, perche, securitati studerericle. bat,neq; pugnam incerto Marte coferebat, onde folcua egli pesso direa suoi Cittadini, Quantum in se positum esset, ipsos nunqua merituros. E Focione sentendosi à dimandare da Leostene, che persuadeua gli Atheniesi alla guerra, che cofa in tanto tempo del suo longo gouerno hauessegiouato alla Patria ? rispose. Non parum verè, nam Ciues in propris sepulcris sune Plus. in bumati. E Fabio Massimo sentendo il siglio che lo persuadeua à prendere vn luogo auuataggioso, se bene nedoueua seguire la morte d'alquati soldatigli rispose. Vis ne tu ex illis paucis esse ? Fuggasi donque l'attacca re temerariamente le battaglie, e facciasi stima della vita, e del sangue de 4.6.6. soldati, e non si zari leggiermete la salute de gli Esserciti, perche da quel la depende la salute publica, e la conseruatione dello Stato.

## CONSIDERATIONE CCXCVIII.

Orta die proruunt fossas, inijciunt crates, summa Valli præbensant, raro super milite, & quasi ob metum desixo.

I portarono nel defendersi i Romani, con modo tutto contrario à quello, che tenero li Nemici nell'assaltargli. Quellico pazza brauura li inuestirono, questi si mostrarono timorosi, quelli non hebbero patienza, come li consigliaua Arminio, che vscissero dalli steccati, questi sostennero d'essere dentro al Vallo assalti, quel li fecero strepiti, rumori, Proruunt sossa, inigiciunt erates, suma raltac. de li prahensant, Questi stettero queti, & quasi ob metu desixi, in modo che mor. Ger. combatte uano non solo con l'odio, mà anco con la contrarietà della disciplina,

disciplina, il che riesce meravigliosamente. Perche si come sogliono gli assediati affieuolire l'empito delle bombarde, opponendo alle batterie, nel luogo percosso cosa molle, così al pazzo furore, & all'empito rouinoso de nemici sia molto vule l'andare incontro con lenti configli, e co Tacana, la patienza, & intelligere occasiones, differre impetus, disponere diem, Vallare noctem, fortunam inter dubia, virtutem, inter certa numerare, non essendo sepre segno di brattura la fretta, mà più tosto di timore, & velocitas iuxtas formidinem, cunctatio proprior constantia est, e la ragione è, perche se sarà fat to errore con la tardanza, fi può correggere con la virtù, ò con la protezza, mà se co troppa fretta hauerai perduta l'occasione di vincere, no farà più in tua potestà il correggere questo errore. E però Fabio che con fortaua i Romani alla constanza, e li persuadeua à non isbigottirsi per la rotta del Trasimeno frà le altre cose, suadebat ex eo, quod Annibal exerci plut, in tatum militem ad plurima bella haberet, minimè cum illo manus conserendas ef- Fabio. se, verum socijs prasidia mittenda, & sic vires Annibalis (stantibus Civitatibus in fide populi Romani ) per se ipsas, tanquam sp endentem stammam, quæ modicis leuibusq; fomentis alitur, infirmandas. La sostanza donque del vincere cofiste nel saper conoscere, quando gioui la fretta, e quando sia necessaria la tardanza, perche prendendosi errore in ciò, si rouinano le imprese, come vediamo effere successo a costoro.

#### CONSIDERATIONE CCXCIX.

Postquam kasere munimentis, datum cohortibus signum, cornuas; ac tuba concinuere, exin clamore, cy impetu tergis Germanorum circumfunduntur.

Vesto sonar di trombe, e questo gridare di soldati, nell'assalire alle spalle i Germani, sù simile a quello che diedero i Fra cesi, assalendo l'essercito di Cesare pure alle spalle, dal quale non meno restarono spauetati li soldati di lui, di quello che easti.7. vediamo quà essere accaduto a i Germani Et multum ad ter- de bello

rendos nostros valuit clamor, qui post tergum pugnantibus extitit, e no era fuo- Gall. ridella buona disciplina militare, essendo stato introdotto, per ispanentare il nemico, e per far animo, & eccirare, e prouocare i suoi al cobattere generosamente, onde Cesare si lasciò scritto. Magnus virinq; clamor oriebatur, ita vt quisq; poterat, maxime insignis, quo notior, testatiorq; esset virtus. Est namq; quadam animi incitatio, atq; alacritas innata omnibus, qua pugne studio incenditur, qua non reprimere, sed augere Imperatores debent. Ela verità di ciò appare da quello, che effortado Baodicea li fuoi Inglefi al cobattere generosamente contra i Romani, gli ricorda. Nestrepitum quide, & clamorem tot militum, nedum impetus, & manus perlaturos. E delle legioni, che da Cinile furono assalite, dice il nostro A. Vt virorum cantu, seminaru Plulatu sonuit acies, nequaquam par à legionibus, cohortibus q; redditur clamor, Tac.bi.

e questo perche erano intimorite. Et Agricola ricordando a i suoi soldati le loro prodezze, e la viltà de i nemici, per inanimarli dice loro. Ii Tae. in funt, quos proximo anno vnam legionem furto ne Elis aggressos, clamore debellastis, e l'istesso Ciuile assaltando di notte Ceriale nel campo, cominciò Agric. prima à menar le mani, con filentio, poi si scuoprì col grido. Vtq; ad fal-Tar, bis lendum filentio, ita cæpta cæde, & quo plus terroris adderent, cun cta clamoribus miscebant. Solenasi ancogridare da gli Esferciti, per mostrare cheappronauano ciò che era comandato dal loro Capitano, e però Alessandro mentre voleua perfuadere à i suoi soldati, che lo seguitassero nelle Indie accortofi, che ciò non piaceua loro, Date hoc (diffe) precibus meis, & tande obstinatum silentium rumpite. V bi est ille clamor alacritatis vestra index? Et al fine dopò hauer loro fatto costare, che imbelli erano i Popoli Indiani, e che debellando anco quelle Nationi, acquisterebbero gloria immortale, e per ciò persuasi di fare à modo suo; Non alias tam alacer clamor ab Abid. Exercitu redditus est. Quindiappare che sarebbe cosa molto vtile, l'introdurre di nuouo nella militia questa vsanza del gridare, perche rende li foldați più lieti, più confidenti, e più arditi, eccitando gli animi al combat tere intrepidamente, espauentando dall'altra parte i Nemici.

#### CONSIDERATIONE CCC.

Exprobrantes, non hic sylvas, & paludes, sed equis locis equos Deos.

Mporta tanto il fare buona scelta del luogo in cui si hà da combattere, che dall'elettione d'esso depende in gran parte la perdita, e la vittoria, secondo che auantaggioso, ò disauantaggioso viene accappato, e però altrone disse il nostro A., Fundi acie Germanos, Tac.an.2 & sustis locis; innari fylnis, & paludibus. Et il Macstro della scuola militare afferma che, Amplius prodest locus sepe, quam virtus. Et estere vera questa propositione, si può con tanti essempi dell'antiche, e moderne battaglie dimostrare, che quasi stimo souuerchio il portarne. Pure per sodisfattione de Lettori, ne diremo quale'vno. Annibale volendo combattere con Flaminio al Trasimeno, prese vn sito per lo suo campo, alqualevo lendo il nemico arriuare, era necessario il passare frà le angustie di certi Monti.Il posto pareua spacioso, & era tale per la capacità del suo Essercito, ma fi andaua poi restringendo in maniera, che non daua sussicierespacio à i Romani di allargarsi; da una parte haucua il Lago, dall'altra i Monti, e questi erano tutti occupati dalle sue genti secretamete, come anco furono prese le fauci di que Monti, per li quali era passato Flaminio. Tiratolo donque in luogo tato fuantaggio fo, e serratigli tutti li 2 in. dec. passi. Vbi id quod petierat, clausum lacu, montibusq; & circumfusium suis copis habuit hostem, signum omnibus dat inuadendi, e ne seguitò, che Romanus clamore prius vndig; orto, quam satis cerneret, se circumuentum esse sensit, ac ante

Veget. li. 3.6.23.

3' Ibid.

in frontem, lateraq; pugnari captum est, quam satis instrueretur acies, aut expediri arma,stringiq; gladij possent, & in fine, quindecim millia Romanoru in acie cesa sunt, decemmillia sparsa, fugata, &c. L'istesso à Canne distese il siro Essercito contra Settentrione, accioche il vento chiamato da i Paesani Volturno, che leua gran polue da' campi vicini, non gli potesse nuocere, Liu. des. & tergatantum afflante vento in obcacatum puluere effuso hostem, pugnaret, e 3. scelse luogo ancora spacioso, in cui potesse ispiegare la sua Canalleria, di cui haucua molta copia, e con questi auantaggi del luogo, riportò la fa- ibid. mosa vittoria, nella quale, Quadraginta millia peditum, duo millia septingenti equites, & tanta prope Civium, sociorum q; pars casi dicuntur. Et Alessandro douendo attaccare la battaglia con Dario nella Cilicia, fù co molta pru denza consigliato da Parmenione, planiciem camposq; vitandos esse, vbi cir ourt.l.3. cuiri, vbi ancipiti acie opprimi possent . Timere ne non virtute hostium, sed lassitudine sua vincerentur. E però ritirato il campo in certe angustie di Monti, ruppe col suo picciolo Essercito, quello di Dario, ch'era infinito, e per questo diceua Besso, Soccordia Darij creuisse Alexandri fama, occurrisse enim Curt, 17. in Cilicia angustissimis faucibus, cum retrocedendo posset perducere incautos in loca, natura situ inuia, tot fluminibus obiectis, tot Montium latebris, inter quas deprehensus hostis, ne fuga quidem, nedum resistedi, occasionem suerit habiturus. E per dire qualche cosa di moderno. Niuna cosa fece perdere la giornata a gli Sguizzeri à S. Donato, se non la conditione del luogo, nel quale Vedi il s'erano accampati i Francesi, poiche volendo quelli inuestire questi, era Guiciar. necessario passare vn largo fosso, pieno d'acqua, onde conducendosi e Carlo molli alla battaglia, chi non vede lo suantaggio? Et li Francesi perdet-sarae.ne tero la giornata alla Bicocca, per la fortezza del sito occupato dal Co-i futi di lonna. E lo Strozzi restò vinto à Marciano, per lo fosso, che divideua arme. il suo dal campo del Medici, il quale nel passaggio recando grandissimo thid. fuantaggio à i suoi, sù causa della rotta. E la giornata di Iurij, non sù ella 116.7. vinta dal Rè Henrico Quarto per la fortezza del luogo in cui s' era accampato? Non è donque dubio, che la scelta del luogo auantaggioso non sia necessaria per la vittoria. Ma no solo hassi da fare l'elettione opportuna per se, ma si deue anco procurare di leuare tutti gli auantaggi all'auuersario, e principalmentes' hà d'auertire, di non lasciarsi occupa Veget.li. re i luoghi superiori, che possano dominare il tuo campo, perche, Locus 3. c. 13. tanto villior iudicatur, quanto superior suerit occupatus, e la verità di quella propositione si vidde nella battaglia soderta del Trasimeno; in cui hanendo Annibale occupati i Monti, restò con tanta facilità vincitore; e la ragione è, che chi è superiore di luogo, con maggior empito affalta, e con maggiore difficoltà viene assalto, douendo chi assalta combattere colnemico, e con la malageuolezza del luogo. Colpiscono anco con maggior botta, e fanno più colpo li superiori, minor impeto possono fare quelli che ascendono. E tutto ciò si vidde nella battaglia del Console M. Pompilio Lenato, fattaco' Francesi, il quale al primo incotro, pre-

fo vn colle superiore al Campo nemico, mentre vi si fortificaua, asialito da i Francesi, non solo si diffese per il valore de'suoi soldati, ma anco; Lin.li.7. præter virtutem, locus quoq; superior adiuuit, & ammazzata la maggior parte de'nemici, vinse la battaglia. E' anco specie di torre vantaggio di luogo, quando vno si troua inferioredi numero di gente al nemico, e che si ritira in luoghi angusti, e forti, ne quali non possadileggieri essere circondato, e tolto in mezzo, come habbiamo già visto hauer fatto Alessa dro. Parimente se manca la Caualleria, si deu ono eleggere luoghi mon tuofi, e difficili, ne'quali la caualleria nemica non possa maneggiarsi, co-Plut. in the fece Fabio Massimo contra Annibale. Se ne abonda, deue tenersi al largo,& al piano,come fù confegliato Dario contra Alessandro.Deuesi anco osseruare di non voltare la faccia del suo Essercito, ò verso il Sole, reget.li. ò verso il vento, ò verso la polite; Quoniam Sol ante faciem pugnanti, visum eripit, ventus contrarius aciem inflectet, atq; deprimet, & hostium tela adiuna-3.6.14. bit, puluis deniq; à fronte congestus, oculos in plebit, atq; claudet, ilche osserno Annibale nella giornata di Canne, come habbiamo visto. Denono per tanto li Capitani, che desiderano l'honore, e l'vtile della vittoria, auvertire à tutte le souradette cose, & imitare Agricola del quale dice il no Aro A., che, Adnotabant periti non alium Ducem opportunitates locorusa-TAC. IN pientius legisse, e quindi poi deriuarono le gloriose imprese, ch'egli sece, e Agric. le segnalate vittorie che riportò. Habbiasi donque grandissima consideratione nel fare elettione del luogo.

#### CONSIDERATIONE CCCI.

Hosti facile excidium, & paucos, ac semermes cogitanti, sonus tubarum, fulgor armorum, quantò inopina, tantò maiora offenduntur.

L concetto formato da costoro, era vno di que' conti, che si fanno senza l'Hoste, che per ordinario riesce salso. Si persuascro tutte le cose facili, pesarono che douesse loro riuscire il tagliare à pezzi i Romani, senza alcuna fatica, ò repugnanza, credeuano che fossero puochi di numero, e disarmati, sperauano di tronarli intimoriti, e spauentati, e che douessero alla prima vista dell'assalto gettare learmi, & arendersi, quando contra ogni loro espettatione, odono à risuonare le trombe, fentono à strepitare li tamburi, veggono à lampeggiare l'armi, prouano come le sanno maneggiare, & odono à salutarsi con rimproueri, e con ferite. Dalle quali cose appare, che non si hanno mai da figurare gli eue-Cur.li.6. ti facili nelle guerre, nè da dispreggiare il Nemico. Nil enim tutò in hosse despicitur, quem spreueris, valentiore negligentia facies. Eperò denono i Capirani, non solo le sue, ma considerare anco le sorze del nemico, la qualità de' foldati, se nuoui, ò veterani, se addisciplinati, & as nerriti, ò se inesperti, & imbelli, se molli, ò delicati, ò se robusti, e seroci. Hassi da atten-

dere anco alle conditioni del Capitano, se inuecchiato nelle guerre, ò se nuouo, se felice, ò sfortunato nelle ispeditioni, se stimato, ò riuerito, ò se vilipeso, e dileggiato. S'hàda fare reflessione ancora sopra il luogo, nel quale è posto l'Essercito nemico, seforte, ò debbole, se facile, ò difficile all'assalto, se in piano, ò in monte, se in aria sana, ò morbosa, se munito di macchine, ò prino d'esse, se con le commodità de vineri, d'acqua, e d'altre cose necessarie, ò sel'ha da procurare con pericolo, e con fatica, e fatte queste, & altre considerationi, all'hora hà da bilanciare le sue sor ze con quelle dell'Aunersario, e conteggiare, se può con speranza della vittoria assalirlo, ò nò, e conforme al conto che risulta, deue attaccarsi, ò lasciarsi la battaglia, e non precipitare in cosa di tanta consequenza, come fecero questi Germani, che pensarono forsi che l'Essercito Romano fosse come vn ouo fresco, ò vn bicchiere di buon vino da sorbirstiin vn sossio, omnia enim inconsulti impetus reperta, initio licet valida, spa Tac. ano. cio tamen languescunt. Eperò diceua Scipione l'Africano, Turpe estinte 12. militari dicere non putaram, quoniam explorato, & excuso consilio qua ferro a- Val. Ma. guntur, administrari opportet. Irremediabilis est enimerror, qui violentia Mar-lib.7.c. z. tis committitur, e perciò Augusto Cesare haueua spesso in bocca, ene' suoi scritti quello festina lente, perche dicena egli, che, cautus melior est, qua sues. in temerarius Dux. Che questo sia vero si può conoscere dalla maniera del Augusto. guerreggiare, che tenne Fabio contra Annibale, perche conoscendo egli col suo mirabile ingegno, che la vera regola, per debellarlo, era il no cobattere, e confumarlo, come si dice, à fuoco lento, trattenena sempre il fuo Essercito à vista dilui, e capeggiana in luoghi forti, aspettando l'occasioni di dargli à dosso, come sece quando vidde M. Minutio suo collega, per souerchio calore di combattere, caduto in infidie, perche leuatosi con tutte le suegenti, e lo soccorse in tempo, e rapi dalle mani d'An nibale vna segnalata vittoria, onde à gli Amici suoi diceua lo stesso Annibale. Nonne ego sepius prædixi vobis, hanc nubem, quæ his in montibus sedebat (che era l'Essercito di Fabio) tempestatem, & procellam nobis oblaturam. Onde resti per conclusione quella Massima del Greco, Quisquis restè deliberat, is contra hostes magis pollet, quam qui temeraria virium ferocitate in eos fertur, & factis aggreditur, come fecero costoro, che temerarij nell'assalire,timidi nell'essequire, e lenti nel fuggire; furono poi tagliati à pezzi.

#### CONSIDERATIONE CCCII.

Cadebantquè vt rebus secundis auidi, ita aduersis incauti.

Perciò è necessario il buon consiglio, per no precipitare in quedi inconucuienti. Tutti siamo ingordi delle cose liete, e prospere,ma nelle contrarie, e au uerse puoco accorti. E però hà da cosiderare il Capitano, non l'ingordigia del soldato, che lo strascina al co-Gg

battere, anco con isuantaggio, e contra la buona disciplina militare, ma quello che conuiene à farsi. Hà da misurare le forze sue, e quando non corrispondono, deue regersi col consiglio, perche, plura in summa fortuna Tac. an. auspicus, & consilus, quam telis, & manibus geruntur, e questo dimostro Xãtippo alli Cartaginesi essere vero, col consiglio che diede loro, circa la maniera del combattere contra i Romani, onde, Vna eiusdem sententia, Polib. 1.1 multitudinem que antea inuicta semper, aty; insuperabilis suerat, vicit, superauitý; Non deue il prudente Capitano andare à zarare il suo Essercito, se prima non hà ben premeditato tutto ciò, che può succedergli, e preparato il rimedio al male, & al danno che può patire, e però fattiamente il morale ricorda, Diù apparandum esse bellum, vt vincamus celerius, quia longa Sen. ep. belli praparatio, breue facit victoriam. Se tutto ciò hauessero osseruato costoro, no sarebbero per ingordiggia stati troppo auidi, nè frà le auuersità malaccorti. Non hauerebbero li capi abbandonato la battaglia, nè fo ra quell'Esfercito stato tagliato à pezzi à sacietà dell'ira de nemici, e fin che durò la luce.

#### CONSIDERATIONE CCCIII.

Notte demum reuersa legiones, quamuis plus vulnerum, eadem ciborum egestas fatigaret, vim, sanitatem, copias, cuneta in victoria habuere.

'La vittoria tanto dolce, e soaue, e porta seco tanta contentezza, per la gloria, e per la fama, ond'ella và sempre accopagnata, che l'huomo per conseguirla, sprezza li pericoli, mette in non cale la l'huomo per conseguirla, sprezza li pericoli, mette in non cale la vita, e pare che sfidi la morte istessa contra di se, onde ottenutala poi, si scorda le fatiche, non gli dano noia le ferite, non sente dolore, non stima la caressia delle cose necessarie, perche à lui sembra, che il nome solo della vittoriagli restauri leforze,gli renda la sanità, gli prouegga de i bisogni, e che sinalmente porti seco ogni bene. Nec calida quidem aqua itas plut. de fouebit mollia membra, sieut gloria, & honor, coniuncta potentia alicui, laborem faciet dulcem, molestiam q; molestia expertem. Tutto ciò nasce, perche l'huomo di spirito considerando la debbolezza, e breuità della vita humana, cerca con tutto l'ingegno fuo di prolongarla anco nella posterità con la fama delle imprese gloriosamente satte, e perche l'appetito di gloria è quasi infirmità consune di quasi tutti i Grandi huomini; onde, anaritia gloria, & insatiabilis cupido fama, nihil inuicem, nihil remotum Alexandro videri sinebat, e perciò eglidicena à isuoi soldati, Ego me metior non atatis spacio, sed gloria. E chi sarebbe quel pazzo, che volesse lasciare gli agi della propria casa, e le sue commodità domestiche, e mettersi à tanti stenti, so stenere tante satiche, esporsi à tanti pericoli, e zarare ogn'hora la vita, se non sperasse di conseguirne vna immortale con la gloria? Dunque no è meraniglia, ch'anco questi soldati, dopò la vittoria no sentissero la samic,

animi traquil.

25.

Ibid.

me,non le ferite, non la stanchezza, non li disaggi, poiche con la gloria acquistata in questa vittoriosa fattione, stimanano, non solo d'hauere à se stessi saluata la vita, e d'hauere rituzzato l'orgoglio, e l'insoleza de' ne mici, che gli infultauano, ma d'hauere infieme guadagnato tutto ciò, chelorofaceua di bisogno.

#### CONSIDERATIONE CCCIV.

Peruaserat interim circumuenti Exercitus fama, & infesto Germanorum agmine Gallias peti.



Orre la fama con veloce piede, & in vn subito si fà sentire ben dilontano, massime ne i casi auuersi, dicendosi in proverbio, che le cattine nuone volano, ese almeno rapportasse li successi nella purità dello stato loro, sarebbe manco male, ma come dice il Poeta.

Mobilitate viget, viresque acquirit eundo : ò come dice il nostro A. cuneta vi ex longinquo austa, in deserius afferuntur, Aen. 3. e questo nasce perche, Nunquam ad liquidum sama perducitur, omnia, illa tra dente maiora sunt vero. E perche è impossibile l'ouviare à questo accrescimento, che genera pessime consequenze, come che

- Et magnas territat Vrbes Virgil. Iam fisti , prauique tenax , quamnuncia veri , Acn. 3. il che si può vedere anco da questo accidente, che se non erano impediti alcuni vili soldati, volcuano, pertimore, che mon passassero i Germani nella Francia, rompere, con fomma vergogna loro il Ponte del Rheno, & Alessandro dicena à i suoi, Olim herc'le sugissemus ex Asia, si nos fabula Curid. 9 debellare potuissent; perciò non bisogna leggermente eredere alle nuone, che sono rapportate, & è necessario che si Capitani habbiano buone, e fedeli spie, che con diligenza ragguaglino la puntualità dei successi, perche per una nuova falsa, si sono taluolta perdute legiornate. Combatte nano insieme Farasmane Rèd'Armenia, & Orade Figlio del Rède'Parti. S'incontrarono, e Farasmane seri Orade; Si dutulgò, che questi era Tac.a.6. morto, & fama occififalso credita, externuit Parthos, victoriamq; concessere. Al tempo di Tiberio si publicò, che sessanta quattro Città della Francia, s'erano ribellate, che haueuano fatto lega co'i Germani, e che la Spagna vacillaua, il che spauentò la Città di Roma, ediede materia à molti discorsi vani, come che, Cunsta ve mos est fama in maius crederentur, e nondimeno erano tutte vanità, e Tiberio, compererat modica esse, vulgatis le- 1bid. uiora. Sono tutte le historie piene degli effetti perniciosi, che cagiona vna nuoua falla, e peròprocurino, come habbiamo detto li Generali d'hauere buone spie, che anisino il vero, accioche non si sbigottiscano gli Esserciti, per le nuoue false.

Gg 3

CON

#### CONSIDERATIONE CCCV.

Sed fæmina ingens animi, munia Ducis per eos dies induit, militibus q; vt quis inops, aut saucius vestem, & fomenta largitas est.

Confid. 242.

Abbiamo altroue dimostrato, che alle donne non mancano coraggio, e spiriti generos, e magnanimi, & essere quel sesso atto ad ogni grande, e lodeu ole impresa, quando visi esfercitasse, e però non occorreil ritoccarlo qui. Ben diremo, che si può riputare relice quel Marito, che con buona fortuna s'abbatte in vna Moglie che l'ami, e somigliantegli di genio, e d'inclinatione, e di cui si possa dire

Harat. L. 1.0de 13

36.

Felices ter, & amplius Quos irrupta tenet copula, nec malis

Suprema citius soluct amor die,

Diuulfus quærimonis

E che occorrendo bisogno in sua absenza, sappia prouedere, e sostenere le cose, & impedire col suo valore tutto quel danno, che la lontananza del Marito, & il caso possaportare, nella maniera cheamaua, e somiglia

ua Agrippina a Germanico nellabrauura, che qual genero fo Capitano s'opposcalla viltà de soldati intimoriti per la falsa nuoua, e qual genero fa, prouidde loro di vestiti, e di medicamenti, e bisogna dire che, Qui pos-Lecl. sa. sidet mulierem bonam, inchoat possessionem, adiutorium secundum illum est, &

columna vt requies. Denono anco li Capitani imparare da questa gra Do na, ad hau ere cura de' poueri soldati, quando feriti, mal trattati, e spogliati ritornano da qualche infelice fattione, perche non è cosa che più consoli vn'huomo, che il vedersigenerosamete soccorso nelle necessità; nè cosa che possa più obligare persona d'ingegno, che quella pietosa cura, che vede essere presa di lui, quando non può da se stesso aiutarsi; e veramente non puoi senza nota di barbarie, abbandonare chi hà posta la vita in tuo fertiigio, quando è caduto in miseria, ò in infirmità, e deuesi imparare da Alessandro Magno la pietà verso gli suoi soldati, il quale hauendo condotto il suo Essercito nel paese de'Parapamisadi, oue i poneri soldati morinano di freddo, Rex agmen circuibat pedes, iacentes quof-

Cure.1.7. dam erigens, & alios cum ægrè sequerentur, adminiculo corporis sui excipiens. E l'istesso passando per li deserti Suscitani, ne'quali, essendo tutti arenosi, non si trouaua giocciola d'acqua, incontratidue, che congli vtri pieni, portauano acqua a i loro figliuoli, che militauano nell'Essercito, dimandato che cosa haucuano, & vno di loro empito vn gran bicchiero d'acqua,gli la porse,e saputo, che la portaua al figlio, Tum poculo pleno (sicut oblatum est ) reddito, nec solus inquit bibere sustineo, nec tam exiguum dividere Wid.

omnibus possum. Vos currite, & liberis vestris quod propter illos attulistis date. Hora

Hora questa pietà, questa cura paterna de'suoi no lega gli animi in modo, che tirerai le persone così obligate a mettere mille vite per te? Et quale maggior'empietà si può sentire, che se s'ammala vn tuo cauallo, non l'abbadoni, ma prouedi di marescalco, e d'empiastri, e lo tieni in riposo, & ammaladosi vn'huomo di tebenemerito, che lo trascuri? Trop po gran barbarie fora questa; e però non si sdegnino li Capitani d' imitare questa gran Donna, in questa attione, che veramente sù magnanima, generofa, & heroica.

#### CONSIDERATIONE CCCVI.

Id Tiberij animum altius penetrauit.



On è forsi ferita, che penetri più le viscere, ò che arriui più al cuore d'vn'ambitiofo, ò sospettoso Prencipe, quanto quella che gli vien data dall'acuta spada delle imprese heroiche d'vn suo Ministro, e tanto quasi tutti sono inciò delicati, che se bene sentono da quella impresa vtilità, riputatione, e

giouamento, nondimeno, come il cibo che ad altri reca la vita, se descede in stomaco mal disposto, si conerte in veleno; cost i benefici sono tolti per danni, li seruigi per ingiuria, l'vtile per perdita, e l'honore per simac camento. Tutto ciò ci conferma questo discorso di Tiberio, ilquale risaputo ciò c'haueua fatto in suo prò Agrippina, mentre doueua lodarla, e ringratiarla, entrò in sospetto, non simplices eas euras, il che nasceua dalla sodetta passione; Eperche egliera doppio, e maligno, non potena credere, che semplice fosse stato il pessero, ch'esta si haucua preso dell'Esfercito, in absenza del Marito, geloso della molta auttorità, che gli pareua c'hauesse questa Donna appresso li soldati. E però è necessario che li Ministra caminino molto cautamente con costoro, e che si propongano di fuggire l'inuidia, quato possano, nè si curino d'altro applauso nelle vittorie, ò negli altri seruigi che sanno al Prencipe, di quello della propria conscienza, e che si portino nella maniera, che sece Antipatro con Alessandro. Cossui mentre il Rè era absente occupato nelle guerre di Persia, guerreggiò co'i Lacedemoni, che tolta l'occasione dell'absenza, di quel Prencipe tentauano cose nuone, e li debellò. Mà perche prudentemente preuedeua, che se bene, Alexander hostes vinci voluerat, Antipatrum verò vicisse, ne tacitus quidem indignabatur, sua demptum gloria existimas quicquid cessisset aliene, non volse, ottenuta la vittoria, stabilire la pace da se, come poteua, & in certo modo doueua, ma sece quasi vn Concilio di tutta la Grecia, nel quale procurò che fosse decretato, ciò che doucua no fare i Lacedemoni, in emenda dell'errore commesso, che si rissolse in somma in mandare Ambasciatoriad Alessandro a chieder perdono della solleuatione, & aspettare da lui la meritata pena, e così l'accorto

Gg

Min i-

Ministro, Quamquam fortuna reruplacebat, inuidiam tamen, quia maiores res Curi.l.s. erant, quàm quas Præfecti modus caperet, metuebat, nec ausus estipse agere arbitrium victoria. E da questo mi pare c'habbiano bello impararealtri Ministrisimilia lui, e modo da conoscere, che quel liuore, che suole ingombraregli occhi de i Padroni nelle imprese grandi fatte da iloro Ministri, non si può rischiarare con qualsi sia seruigio, nè sincerare con qual si voglia beneficio, anzi che quanto è maggiore, tanto cresce il sospetto, e in la mala volontà, credendo ess, id maxime formidolosum, privati hominis nomen, supra Principis attolli, e parendo loro che, beneficia eo osq; lata dum. Tac.an. 4 videntur exolui posse, sed cum multum anteuenere, pro gratia odium reddendum. Sarà don que cauto quel Ministro, che non lascierà di operare virtuosamente, e fedelmente in servigio del suo Prencipe, benche conosca ch'egli non gli sia molto ben' affetto, come lo conosceua Germanico, ilquale, Tae an. 2 quanto acriora in eum militum studia, or aversa Patrui voluntas, celeranda victoria erat intentior; ma che però anderà molto ben confiderato in tutte le sue attioni, per non accrescere con l'imprudenza, il sospetto naturale

perche (perconsiderarequesto discorso Tiberiano) vediamo qui tas-Tac.as.1 sate tutte le attioni di Agrippina, quasi che, plusquam civilia meditaret, che s'ingegnasse di captinare gli animi de i soldati che perciò vsurpandosi le fontioni de'Capitani, visitasse le compagnie, gli stendardi, facesse donatiui a'foldati, mandasse ambitiosamente il figliuolo vestito come foldato gregario, non considerando quello che conuenisse a i suoi natali, lo chiamasse Caligola per farlo più grato agli Esserciti, hauesse potuto sola sopire vna seditione, alla quale non erano bastati li Capitani, e per co-

cludere, e dare il suo giudicio, dicena, non simplices eas curas, nec aduersus externos militem quæri. Onde si vede tutto tolto, & interpretato in mala Ibid. parte, tutto hauer haunto più forza à cocitare lo sdegno, che à conciliar

la gratia, e però ò Ministri, canti.

#### CONSIDERATIONE. CCCVII.

Accendebat bac, onerabatque Seianus, peritia morum Tiberi, odia in longum iaciens, qua reconderet, austaque promeret.



Vesto scelerato di Seiano, era (come più chiaramente vedremo nel progresso) vno de quei maluagi scorpioni, che habitano volontieri nelle Corti, e che si cacciano anco ne i cupi recessi, e ne i più remoti penetrali de Prencipi, che lambiscono co la lin-

gua, e ch'anuelenano con la coda, nella quale

Impia sub dulci melle venena latent, Ouid. T.

Vna di quelle ombre indivisibili, che seguono il Padrone ouunque vada, e che crescono, e scemano, secondo la positura del corpo delle lozo vo-

Vell. 1.2. Iontà, e capricci, come che Magna fortune semper comes sit adulatio. Vno di

quei Camaleonti, che prendono il colore di tutti li corpi, sopra i quali si mettono, eccetto quello del bianco, che si mutano ad ogni cenno, che si accommodano a tutte le inclinationi del Prencipe, Quibus omnia Princi- Tuc.an. 2 pum honesta, atq; inhonesta laudare mos est. Vn'elitropio, ò vna Clitia che si volge sempre verso quel suo sole no per amore, come singono i Poeti,

Illa suum, quamuis radice, tenetur

Oxid. 4. Motem.

Vertitur ad Solem, mutataque servat Amorem; Mà per imparare a conoscere bene la natura, il genio, l'inclinatione del Prencipe, accioche fattisi poi periti de i costumi suoi, sappiano a luogo, e tempo vomitar' il veleno, quando contra questi, quando contra quelli, in modo che faccia colpo, fappiano come di longa mano accendere gli Idegni, e gli odij, accioche tanto più grauemente si venga alla vendetta, quanto più longamente sotto il cenere d'vn coperto linore, sarassi couato il suoco della rabbia, & il desiderio di farla. Hanena costui talmente captivatofi l'animo di Tiberio, che, obscurum adversus alios, sibi vni incau tum, intestumq; effecerat. Era così scaltrito, efurfante, che quatonque fosse interessatissimo, come poi si vidde col tempo, nondimeno, quamuis Ibid. exitiofa suaderet, non et sui anxius, cum side audiebatur. Quindi nacque, che volendo male ad Agrippina, come che essendo ella Dona d'impenetrabile pudicitia,e di spirito eleuato, vedeua che fora stata sempre, per amo re de suoi sigli, contraria alla sua sfrenata ambitione, per ciò non si scor daua alle occasioni di accrescere il sospetto, e lo sdegno c'haueua ingiustamente contra di lui conceputo Tiberio. Così quel sciagurato di Bagoa Eunuco d'Alessandro, per los sdegno preso contra Orsine Satrape nella Persia, perche hauendo appresentati tutti li Grandidella Corte, di lui si fosse seordato, come che dicesse, Amicos Regis non scorta se colere, nec Cure lis. moris esse Persis Mares ducere, qui stupro effeminaretur, tanto fece, etanto dis-10. se, or quoties sine arbitris erat, credulas Regis aures impledo, che resolo prima Curt.loco essos, e poi sospetto, e dissidente, e fatto credere in vltimo, ch'egli haues citato. se spogliato de l'tesori il sepolero di Ciro, sù causa, che sù fatto morire con tanta infamia d'Aleffandro, d'ingratitudine, e d'ingiustitia, ch'egli nell'ultimo disse, Audieram in Asia olim regnasse fæminas, hoe ver onoun est, ibid. regnare castratu. Ma quanti Sciani, e quanti Bagoa sono nelle Corti hoggidi ? Quale è quella che non habbia il suo ? Quale è quel Prencipe che sen. ep. non si lasci affascinare da questi Mignoni? Apertis, & propitiis auribus recipitur adulatio, & in pracordia ima descendit, eo ipso gratiosa quò ladit. Miseri Brencipi a quali nell' opulenza, & abbondanza di tutte le cose, manca però quello, di che più hauerebbero bisogno, cioè persona sedele, e che dicesse loro il vero, e che sono costrettia sentire con le altrui orecchie, ita formatis Principis auribus, vt aspera que vtilia, nec quicquam nisi iucundum Tuc. bi.3 ac lasurum accipientibus, à vedere con gli occhi d'altri, e che si lasciano se- estal. 17. durre da costoro, Qui loquuntur pacem cum proximo suo, mala autem in cor-

dibus egrum, e nondimeno credono loro come ad oracoli, perche - D/3011

Nihil

ni laui, e prudenti.

31.

# Considerationi

Insienal. Nihil est quod credere de se fat.4. Non possit, cum laudatur, Dis aqua Potestas, Et a loro instanza comettedo mille iniquità, mille ingiustitie, & altre seo Laprid. ciature, non s'accorgono di cadere in quel brutto, pracario imperare, che tanto abhorriua Alessandro Scuero Imperatore, e che pendendo tutti dal configlio di costoro, che per lo più sono interessatissimi, tralascino il buon configlio d'huomini prudenti, non ricordandosi che, Fallaces de benef. funt rerum species, & multa interueniunt, per que, & malus pro bono subrepat, & bonus pro malo displiceat, e così si rendono essosi a tutti i Grandi, vengono in gelosia de i proprij Parenti, e quindi seguono molte volte tragici accidenti, funeste guerre ciuili, & irremediabili rouine a gli Stati, come si puote vedere nelle guerre di Francia seguite sotto Luigi XI. dette del lib.1. ben publico, per hauere quel Prencipe sbanditi tutti li Coseglieri, & Officiali dell'Antecessore, data la somma delle cose in mano di simili gete, pensado che il suo Barbiere, & il suo Medico fossero atti a reggere la mo le del gouerno di quel gran Regno, perche l'adulauano, e come fi suol di re,gli grattauano le orecchie. Errore notabile, anzi detestabile in Precipe grande, che scacciati questi mostri infami deue tirarsi appresso huomi-

## CONSIDERATIONE

Mox impulsu Aquilonis, simul sy dere equino Etij, quo maxime tumet Oceanus rapi, agique agmen.

Però con ragione il Maestro della Disciplina militare vuole che il suo Generales'intenda d'Astrologia, perche dalla cognitione di quella scienza, ricauerà molto frutto. Inerrantium per nostem supra onof. in terras syderum Imperatori peritiam aliquam inesse oportet, aut sapè numero vanas, & irritas struet ille insidias. Perche dependendo molte volte l'essecutione d'un fatto, ò d'un stratagema in un punto di tempo, chi non l'of-39. serua puntualmente, ò col souverchio antecipare, ò col troppo tardare romperà, ò perderà l'occasione, la quale, Dominatur quidem in cunttis re-Polib.1.9. bus humanis, maxime verò in bellicis; E questo punto non si può ben seruare da chi non intende il moto de i Cicli, & il corfo delle Stelle, e de' Pianeti. E se Germanico si fosse inteso d'Astrologia, hauerebbe altresì sapu to, quando si mosse, essere il tempo dell' Equinottio, nel quale, come nei Solstitij, più che in altro tempo sigonsia, e si turba il Mare Oceano, & è da' foribondi ventipiù agitato, Onid Me

Et aspera crescit hiems, omnique à parte seroces. Bella gerunt venti; fretaque indignantia miscent, tumor, li

E non hauerebbe esposto à tanto pericolo quelle pouere genti, parte del le quali annegossi, e parte su così mal trattata, che rende molta compas-

sione al Lettore la descrittione elegantissima, che qui sà l'A. de loro af fanni. Parimente se Alessandro hauesse saputo Astrologia, non fora sta to a pericolo, che il suo Essercito si sollenasse, poco auanti, che si combat tesse la seconda volta con Dario, perche essendosi ecclissata la Luna, s'impauritonolisuoi soldati, o sub ipsum tanti discriminis casum, ingens re- Curs.l.4. ligio, es ex ea formido quadam incussa est, onde cominciarono poi a strepitare, & a dolersi, In prius iactationem tot millium sanguine impendi, & eransi 1bid. ridotti a segno tale, che iam prope seditionem res erat, e bisognò che Alessandro sacesse chiamare Agitios Vates, quos Celi, ac syderum peritissimos credeb st, quid sentirent expromere iubens, e benche essi non volessero i miste ridell'Astrologia divolgare all'Essercito, e si servissero dell'Ecclisse, come per augurio lieto, perche essendo il Sole adorato da i Greci, e la Luna da i Persiani, e concludessero, che era segno della perdita di questi, e per ciò lasciato li soldati di temere s'acquetassero, nondimeno, chi non vede qual pericolo scorse quel Prencipe, per non sapere Astrologia? E dall'altra parte quanta ficurezza portò all'Essercito Romano Sulpitio Gallo, coll'esserne intelligente? Questi(era Mastro di Campo) hauendo preuisto, che doueua ecclissarsi la Luna, congregato di consenso del Co sole tutto l'Essercito, l'auisò, Noste proxima, ne quis id pro porteto acciperet, Liu des, ab hora secunda, vsq; ad quartam horam no Etis Lunam defecturam esse, e questo s.li.4. auiso antecipato si causa, che essendo poi seguito l'ecclisse, come haueua predetto, non siturbo l'Essercito, nè s'intimorì, & edicta hora Luna Ibid. cum defecisset, Romanis militibus Galli sapientia propè divina visa, e però a ragione fii detto,

Felices anima, quibus hac cognoscere primis

Inque domos superas scandere cura fuit. E Christofforo Colombo non saluò egli se stesso, e le sue genti, per sape re l'Astrologia ? Perche preuedendo, che doueua seguitare l'ecclisse del la Luna, predicendolo ad vno di quei Prencipi barbari Indiani, e facendogli credere che ciò fora segno dell'ira de'Dei, perche non volena dargli vettouaglie, onde potessero viuere le sue genti, lo persuase seguito co forme la predittione, l'ecclisse à credere ch'egli fosse huomo celeste, e che quello fosse vna minaccia del Cielo, e pronidde poscia all' Armata abbondantemente da vivere. Eperò debet Dux Exercitus perspicue cogno-polib.l.o scere Solstitium astinale, & aquino Etia, & intermedias dierum, & no Etium tam auctiones, quam diminutiones, sic enim dumtaxat secundum rationem commensurare potest, qua tam Mari, quam terra persicienda sunt. E quindi si può formare vna consideratione, come sia possibile che nelle guerre, che in que sti nostri infelici secoli sono maneggiate, si possano ben gouernare gli Esserciti, e bene incaminare le imprese, quando li Generali non hanno forsi mai visti pure i cartoni d'Euclide, e de gli altri Matematici, che insegnano queste, & altre cose necessarie a sapersi. Stupidezza di questo no strosuenturato secolo, nel quale comenon si sa stima de gli huomini

St. lib.s.

Ouid fay

virtuofi.

virtuosi, e letterati; così no è meraniglia, che regni più l'ignoranza che la buona dottrina, e più l'insoleza, e la temerità, che'l valore, e la prudeza.

# CONSIDERATIONE CCCIX.

Aduerfante vnda, nihil strennus, ab ignauo, fapiens à prudenti, confilia à casu differre, cuntta pari violentia involuebantur.

L Mare è vna mala bestia, e non porta rispetto à chi si sia, nè sa disserenza da persona à persona, tanto vale seco l'essere prudente, brauo, sauio, & accorto, quanto l'esser pazzo, timido, scioccho, e basordo. Cunsta pari violentia inuoluit, non guarda à cose pretiose, ò à cose vili, non à Prencipe, non à suddito, no à giouane, procession, puti se equali con la sua voracità.

non à vecchio, tutti fà eguali con la sua voracità.

Arma, Virum, tabulæque & Trvia gaza per vndas. Iam validam Ilionei nauem, iam fortis Achata, Et qua vectus Abas, & qua grandeuus Alethes Vivit hiems

Da che si può cauare che sia bene, potendosi tenere ad altra strada, lasciare quella del Mare, accioche no si possa dire di noi quello, che su detto di Palinuro, cioè,

Ibid.1.6. O' nimium Cœlo, & pelago confise sereno, Nudus in ignota Palinure ixcebis arena.

## CONSIDERATIONE CCCX.

Pernoctauere fine vtenfilibus, fine igni, magna pars nudo, aut mulcato corpore, haud minus miserabiles, quam quos hostis circumsidet, quippe illis etiam honesta mortis vsus, his inglorium exitium.

di quella, che accade ad huomo forte, e valorofo, quando della mera disgratia, e sciagura è strascinato in luogo, oue hà da lasciar la vita mi seramente, come se sosse il più vile huomo del Mondo, senza che possa valersi della sua brauura, senza che possa combattere, e sar costar caro il suo sangue al nemico, cosa veramente degna di compassione, come si vede ch'era accaduto à questi suenturati soldati, è accidente che hà fatto anco taluolta scordare la costanza a i più valorosi huomini del Modo, che sia il vero, era stato richiamato da i suoi Cartaginesi in Africa Annibale, per desendere la Patria contra Scipione, che à quella Città ha ucua posto l'assedio. Egli donque s'inuiò colà per Mare. Ma nel viaggio pentitosi, quasi che per inuidia gli sosse rapita di mano vna gloriosa vittoria, ch'egli dopò tant'altre si promettena la Italia, sece dar di volta alle Nani,

Virgit. Aen, li. 1 Naui, per ritornare in terra, quando suscitatasi vna horribilissima tempesta, dalla quale vedendosi quelgran Campione à minacciare vna qua si certa, & ingloria morte, inuidiando il fratello ch' era cadutó valorofamente combattendo, non puote tenersi, che non esclamasse,

Felix ò frater, Diuisque aquate cadendo
Hasdrubal, egregium fortis, cui dextera in armis
Pugnanti peperit lathum, & cui fata dedere
Ausoniam extremo tellurem apprendere morsu,
At mihi Cannarum campis, vbi Paulus, & illa
Egregia occubuere anima, dimittere vitam
Non licitum, vel cum ferrem in Capitolia slammas

Tarpeij Ionis ad manes descendere Calo.

E Cesare mentre voleua passare il Mare, per andare à cobattere co Popeo, assalito anch'egli da terribile fortuna, no stette saldo, ma esclamò,

Est opus ò superi ? Lacerum retinete cadauer Fluctibus in medijs

Luc. far. lib.s.

Syl. Ital.

pun.bell.

lib. 17.

Et Enea combattuto anch'egli da fiera borasca, nel venire in Italia, non puote non mostrare il dolore, c'haucua di morire così miseramente, esclamando

Virgil.

E i Greci assaliti pure da maritima fortuna nel ritorno che faccuano (espugnata Troia) alle case loro, mostrarono lo stesso sentimento.

Aiaci Vlisses, Hectori Atrides minor,
Priamo Agamemnon. Quisquis ad Troiam iacet
Felix vocatur: cadere qui meruit manu.
Quem fama seruat, victa quem tellus premit.
Nil nobile ausos Pontus, atque vnda serent?
Ignaua fortes fata consument viros?

Senec. in

Ondeappare quanto sia vero, ciò che habbiamo detto, che infelice si deue stimare (humanamente parlando) quella morte, nella quale non
può l'huomo mostrare il suo valore, poiche si perdereanco a i più saggi la fortezza, e la costanza, e però bisogna più che si può suggire il lasciarsi ridurre in luogo, in cui non possa l'huomo esser Padrone di se
stesso. Ma quando pure disgratiatamente vi si troua condotto, non dene però scordarsi la magnanimità, e grandezza d'animo conueniente a
persona generosa, ma hà d'accommodarsi a quello che porta il tempo,
ela prouidenza, e volontà di Dio, per non parlare da Gentile, co'l fato, e
co'l destino.

CON-

#### CONSIDERATIONE CCCXI.

Vagante fama submersas, nec sides salutis, antequam Casarem, Exercitumque reducem viderent.

Confid. 304

3. lib. 2. Ibid.

Abbiamo detto altroue, quanto moto possa generare vna falfa nouella didanno, ò di sciagura patita, e le pessime conseque ze che può recare, e non ci occorre quialtro, fuor che il dire, chequesto luogo ci ammaestra à non credere sempre alle cat-

tiue nuoue, perche li nemici con astutia diuolgano taluolta, ò aiuti, ò da nariintercetti, ò rotta di confederati, e d'amici, ò sorpresa di Terre, ò di Fortezze, ò naufragio, e fracasso d'armate, se bene non sarà vera alcuna delle predette cose, perche credute atterriscono, espauentano gli Esserciti, e talmente nella credulità loro s'insinua l'horrore di cotali perdite, che se bene toccano con mano, e veggono co gli occhi, falso esser' il danno, ad ogni modo credono più al falso c'hanno vdito, che al vero che veggono, come feguì di queste Genti che volcuano pure che si fossero annegate, ecome dopò la rotta data al Trasimeno à i Romani da Annibale, occorse ad vna Donna, che hauedo creduto morto suo figlio, & in ipsa porta sospite silio repente oblato, in conspectu eius expirasse sertur, & ad vn'altra pure, cui mors fily falso nunciata erat, mestam sedentem domi, ad Lin. dec. primum conspectum redeuntis filij, gaudio nimio exanimatam. E però in casi simili bisogna ricordarsi di quello che disse il figlio à Longino suo Padre, Apud che l'haueua tenuto per morto; Cur non contemnis rumorem malignum, & Plut. in Symp li. fide indignum, cum noris illud,

Fama quidem non tota perit, vel decipit vlla. J. C. I. Hesiodus

Onde per massima si hà da tenere quella del nostro A. neque suspiciones imbecillas, aut inania fama pertimescenda.

#### CONSIDERATIONE CCCXII.

Data vtrique venia, facilè Sigimero, cun tatius filio, quia Quintili Varri corpus illusisse dicebatur.

Ecero sempre li Romani grandissima stima della riputatione della loro Republica, e si come erano facili, e benigni nel perdonare le ingiurie à chi si humiliaua, forsi perche credessero, Senec. de cum humilibus eò moderatius agendum, quò minoris est afflixisse eos, così difficili cle. li. r. erano à scordarfi quelle ingiurie, che erano loro fatte da huomini super bi, ò quelle, che intaccauano la publica riputatione, e perche hauendo questo figlio di Segeste insultato il cadauero di Quintilio Varro, che era Generale di quell'Essercito, che sù rotto da Arminio, e legato, rappresetante

rate il publico, l'ingiuria fatta à lui, era fatta anco alla Republica, perche Legati nomen, quod apud omnes Nationes santtum, inuiolatuq; semper fuit, vio- Cas. de bello Galatum, e restaua anco quasi ingiuriata la natura istessa, la quale pare che Il.lib.3. nella morte estingua tutto l'odio, e tutta l'inuidia, che costui nondimeno haueua conseruata; Non è donque meraniglia, se con qualche difficoltà fosse riceunto ingratia, toccando l'inginia il publico decoro, come fatta ad vno che lo rappresentana, & ogni Precipe ha sempre fatta scuera demostratione di quelli che i Legati loro hanno ingiuriati. Così Dauid mosseguerra, e spogliò del Regno Annone, perche hauendogli mandati Ambasciatori, per condolersi, e consolarlo nella morte del Pa dre, subornato da i suoi cattiui Consiglieri, che sossero venuti più tosto per spiare, che per fargli honore, Rasit dimidiam partem barba eorum, & 2.Reg.10 prescidit vestes eorum medias vsq; ad nates. Et Alessandro si ostinò di prendere, e di rouinare la Città di Tiro, perche hanendo mandato Caducea- Eur. li.4. tores, qui ad pacem eos impellerent, Tirij contra ius gentium, occijos præcipitauerunt in altum, onde egli, Tam indigna suorum morte commotus, Vrbem obsidere ibid. statuit, e presala al fine, omnes interfici iussit, ignemq; testis inijei iubet, e sece vna vendetta tanto seuera di quei miseri Cittadini, che intra munimenta Vrbis, sex millia armatorum trucidata sunt, & triste deinde spectaculum victoribus præbuit ira Regis ; duo millia in quibus occidendi defecerat rabies , crucibus assixi, per ingens littoris spacium pependerunt. A tanto colmo arrivo la rabbia della vendetta in quel Prencipe per altro mansueto, e benigno. Da che hauerà ogn'vno da prendere essempio di non insultare, di no ingiuriare mai persona publica, perche e Corinto destrutto, e Taranto combattuto trouarono l'orígine de mali loro da questa causa.

#### CONSIDERATIONE CCCXIII.

Ad supplenda Exercitus damna, certauere Gallia, Hispania, Italia, quod cuique promptum, arma, equos, aurum offerentes, quorim laudato studio Germanicus armis modo, & equis ad bellum sumptis, propria pecunia, militem innit.

I come daranno segno di vero Amore verso il Prencipe loro i fudditi, quando nelle occasioni di sciagure, di perdite, di rotte d'Esserciti, ò di altre borasche, concorrerano con ogni protezza ad offerirgli il proprio hauere,& à souuenirlo nelbisogno,e si mo Arcranno anco fauij, perche, Respublica incolumis, & privatas res facile sal- Liu. dee. uas prastat, publica prodendo, tua nequicquam serues, e si obligheranno eternamente il Prencipe, come che vn seruigio fatto à tempo vaglia per mil le; così mostrerà anch'egli magnanimità, egrandezza d'animo degna ve ramente della sua persona, se servitosi di quello che glibisogna, rimetterà loro generosamente il resto, perche così darà loro maggior animo in

Lis. dec.

altre occasioni, di souvenirlo prontamente, e non mostrerà ingordigia di volcrsi sorbire le sostanze loro, Boni enim pastoris est tondere, non deglu-Tiber, n. bere gregem. Fù mostrata, anzi ostentata questa grandezza d'animo da i Romani, non foloin questa occasione, mà in molte altre, e principalme te quando trauagliatifino nelle vifcere, dalla guerra che loro faceua in Italia Annibale, fù loro per Ambasciatori, per questo specialmente delegati, mandato in dono dalli Napolitani, tutto l'oro c'haucuano in qua ranta tazze,e da i Romani, Legatis gratia acta pro munificentia, vnicaq; patera, que ponderis minimi fuit, accepta. L'istessofecero anco quelli di Pesto, & ys ficut Neapolitanis gratix acts, aurum non acceptum, & hauendo il Rè Hierone mandato omnia, quibus à bonis fidelibus q; focijs bella iuuari foleant, che non furono mica bagatelle, ma vn'armata intiera, nella quale haue-

Ibid.

3.li.2.

Ibid.

ua vna statoa d'oro dedicata alla Vittoria di gravissimo peso, trecento milla facchi di formeto, duceto milla d'orzo, escusandosi di non hauer mandati soldati, sapendo che non admetteuano gli stranieri ne i loro Esterciti, se bene mandò mille sagittarij, e frombatori, gente atta à combattere contra i Balcari, e contra i Mori, che folcuano guerreggiare con armi iaculatorie, de'quali haueua molti il campo di Annibale; & à tutto ciò aggionse vn buon configlio, che douessero li Romani trasportare la guerra in Affrica, accioche non potessero li Cartaginess somministrare

Thid.

3.11.7.

cenza del Rè, risposero li Romani, aurum, & à ciuitatibus quibusdam oblatum, gratia rei accepta, non accepisse Populum Romanum, Victoriam, omenq; ac cipere, sedem ci se Diua dare, dieare Capitolium, con quello che legue: accetta rono il grano, li sagittari dei Vascelli, solo vinticinque quinqueremi, e rimandarono il resto, enon è dadire, che non ne hauessero dibisogno, perche furono necessitati, per mancamento di danari poco dopò, aurum Liu. dec. vicesimarum, quod in sanctiore grario, ad vitimos casus seruabatur, promere, c nondimeno tanta era la grandezza dell'animo loro, che non vollero accertar quello, che cortesemente era loro offerto da i confederati, da che mi pare che habbino bello imparare li Prencipi, come debbano in fimili casi per mantenere il loro decoro gouernarsi. Nè mi si dica che i Ro mani lo poteuano fare, per estere Padroni del Mondo, perche in quel te po non haueuano in Affrica vn palmo di terra, poco possedeuano dell'Asia, e dell'Europa non signoreggiauano la terza parte; Nè mi si aggió ga, che i Prencipi de i nostri tempi non si possano reggere alle spese, perche se si gouernassero, & in vece di spendere non spandessero, e no but rassero, estastenessero di consumare quell'oro, che vorrebbe essere riser nato per li bisogni vrgeti, in pazzi donatini, in ginochi, & in spese sonner chie, e vane, al sicuro non vi sarebbe Prencipe così pouero, che nelle necessità non hauesse tanto tesoro, chepotesse per vn pezzo almeno niutarsi, ne hauerebbero occasione di scorticare lipoueri sudditi, che restano come lo scacchiere battuti dalle tau ole bianche, e dalle nere, cioè da i nemi-

ainto ad Annibale. A così cortese dono doppo hauer lodata la munisi-

nemici colla guerra, e dal Prencipe, colla contributione; e però imparino essi Prencipi da Germanico, che non accettate le offerte della Francia, Spagna, e Italia, fuor che ne gli apparati militari, soccorsegli suoi sol dati propria pecunia. Ma non è più il tempo de i Romani, e sò che canto

#### CONSIDERATIONE CCCXIV.

V tque cladis memoriam ctiam comitate leniret, circuire faucios, facta singulorum extollere, vulnera intuens, alium spe, alium gloria, cunctos alloquio, & cura sibique, & pralio sirmabat.



Me pare che da questo luogo habbiano bello imparare li Ge neralid'Esserciti, eche possa loro servire di scuola questo modo di fare, tenuto da Germanico, per sapere come acquistarsi in tali occasioni gli animi, e la beneu olenza de' soldati. Si trouaua questo Esfercito molto mal condotto e mal

trattato dalle passate sattioni, e dalli disaggi patiti, e molti soldati erano feriti, e la maggior parte d'essi haucuano perduto il loro bagaglio, e per ciò, è da credere, che stassero di mala voglia. Cominciò Germanico, per mostrare, che come amoroso Padre de i proprij figliuoli, così haucua egli cura di quei soldati, ad aggirarsi per l'Esfercito, con quella benignità e clemenza, Qua nihil est, quod Imperatorem melius Gentibus commendet, e che in Vulc. è l'amorofa catena che lega, e l'innamorata calamitta, che rapifee gli ani Gal. mi de'soldati. Visitò li seriti, mostrando d'hauere a cuore la loro salute, che, Seruare sit proprium excellentis fortune. Lodò, e magnificò le loro prodezze, perche haueuano bisogno d'essere cosolati, & nulla suauior auditio laude. Volse vedere le loro serite, per dar loro a credere, di non hauere plut. an manco cara la vita loro, della propria, sapendo che Nibil babet alicuius senisit ge fortuna melius, quam vt possit, nec natura, quam vt velit servare plurimos. Diede reda Res buona speranza a tutti, la quale se bene

Fallit augurio spes bona sape suo, Nondimeno quando è accresciuta da chi può conuertirla in viui satti, al ouid.ep. l'hora erigit animun, e rinuigorisce le forze. Destò in loro l'appetito del- 16. la gloria, lodando le cose passate, perche,

Laudataque virtus Crescit, & immensum gloria calcar habet.

s'ingegnò di consolarli ragionando co loro, sapendo, che, nihilita dignu plut, de odio est, vt eorum mores, qui compellantibus se difficiles prabent, e che quella fa cilità da' Greci chiamata Eutrapelia, e da i Latini comitas, plurimum potest ad conciliandum militum fauorem. In vltimo procurò, che fossero ben curati, perche come dicena Diogene. Manus non est porrigenda Amicis complicatis digitis, così non basta che ci mostriamo amoreuoli di parole, se non

pub. Cic.pro Marc.

> Ouid. de pont. 1.4. eleg. 2. lib.cdus. Ibid in

Apoph.

Hh

allar-

# Considerationi.

allarghiamo anco le mani alla liberalità nel soccorso loro. E con queste arti, milites sibi, & pralio sirmabat, che era il sinc di tutte le souradette at-Tac.an. 1 tioni. Echi può dubitare dell'effetto di così amorofi termini, ? Et qual cosa è più atta à prenderegli animi nostri, & ad obligarsi vn cuoregene roso, e gentile, che il vedersi da eminentissimo personaggio (disceso da gli scalini della sua sublimità, humiliato, e reso quasi à noi pari, ò eguale) essere tenuto in pregio? curato? custodito? soccorso? beneficato? e Vedi pla commendato? Noi habbiamo altroue discorso di queste istesse arti, e ri tar, nelle cordato, che li maggiori Capitani, come Cesare, Pompeo, Marc'Antolero vite. nio, Scipione, Annibale, & altri le vsarono; ma però non ci siamo aggra uati di replicarlo qui ancora, parendoci che questo nostro secolo infelice habbia tanto maggior bisogno di questa dottrina, quanto che li poneri soldati sono, come tantigiumenti abbandonati, e lasciatisti le strade feriti, spogliati, laceri, e seminini, non come huomini benemeriti, e c'habbiano esposta la vita loro in seruigio del Prencipe, ma come bestie inutili,ma come carogne putride, cofa deploranda, e degna veramente di compassione per vna parte, edi eterno biasmo per l'altra.

### CONSIDERATIONE CCCXV.

Nomen Patris Patria Tiberius à populo sapius ingestum repudiauit.

Cofid 28 O 43.

Abbiamo ricordato altroue quanto conuenga al Prencipe in ogni fua attione la modestia, come quella che mirabilme tegliconcilia la gratia, e l'amore de' Popoli, perche

Publicus bine ardeseit amor, cum moribus aquis Inclinat populo regale Modestia culmen.

Clan. de 6. Hon. conf.

Ma se in niuna cosa questa hà da essercitars, certo che deue essere nelli Titoli sproportionati, comein questo luogo si vede hauer fatto sauiamente Tiberto, e come hanno fatto li più saui Prencipi, che siano stati, perche non portano seco altro frutto, che la inuidia, che le gare, e l'odio che anco alle volte tira in consequenza la rouina del Titolato; come occorfe à Cesare, il quale hauendo ambito perpetuam Dietaturam, cognomen Suet. in Patris Patria, statuam inter Reges, suggestum in Orchestra, sii poi come tropca.n.76. po ambitioso, odiato tanto, che dalli suoi più cari su miserabilmente ammazzato; e dall'altra parte Augusto, Qui Domini appellationem vt ma-

1.53.

idem in ledictum, & opprobrium semper abhorruit, regno facilmente, e longamente, & amato, e stimato. E veramente chi bene considerarà la cosa in se stelsa, trouerà, che questa grandezza de'Titoli ne i Prencipi, è come vna Ma dre fecoda di gare, d'infidie, e di mille mali, e li mette in necessità per matenere il decoro del Titolo, di fare anco quello, che non possono, onde sono costretti di suiscerarsi, e di spolparsi, e di spendere il danaro, che donerebbe seruarsi per li bisogni vrgenti, in pompe vane, & in grandez-

ze pazze, e se poi nascono pericoli, e bisogni, alli quali si potrebbe andare incontro, e prouedere, quando no hauessero gettato l'oro à sproposito; non hauendo il modo da se, commettono mille indegnità, per hauer voluto seruare souuerchia dignità, e perciò vanno in rouina essi, & anco li poueri popoli. Ma se parliamo de i sudditi, che direbbe Tiberio, s' egli viuesse à questi nostri tempi, ne quali non solo non si rifiutano più li Tito li per modestia come egli fece, che pure era Padrone del Mondo, mà si pretendono maggiori dalla vanità degli huomini, di quello che loro si conniene, e li vogliono anco per forza? Misero secolo in cui mancarà la gradezza passata, e caduti in vna miseria intollerabile, per non dire in vna pouertà vergognosa, vogliono però adessogli huomini Titoli, che non pretesero mai alcuni di quei Grandi, e famosi antichi Romani, che poteuano à proprie spese mantenere vn'Essercito; onde diceua Crasso, Neminem divitem esse, nisi qui Exercitum suis sumptibus alere posset; Sono sta- Cicer. in ti sbandıtili Messeri, li Magnisici, li Spettabili, e sono statiintrodotti, paradox. ò per meglio dire, sono stati rapiti al Cielo, al Sole, che? à Dio stesso gli suoi Titoli, esiamo hormai venuti à tale, che non si può nauigare in questo Mare Titolario, benche si tenga inanzi l'ottima, e giusta carta della ragione, e della discretione, senza vrtare ne gli scogli dell' altrui pazza presontione, e senza naufragare, con la perdita della gratia dicolui, con cui si tratta, perche non c'è altr' orsa verso la quale si possa indirizzare sicuramente la barchetta della nostra convertatione, se non quella dell'ambitione, dell'arroganza, e della sfacciataggine di quelli,co'quali trattiamo. E che più ? Non sono molti arrivati a tanta pazzia, che hanno venduti gli stabili, per comprare i Titoli Eche Titoli? pieni d'apparenza, e vuoti di sostanza, che non vagliono ad altro, che à sar consumare il resto del Patrimonio, che è anuanzato al compratore. guardisi pazza vanità. E sepois hà da negotiare con vno diquesti Titolati, è necessario preuenirlo, per sapere come vuole essere trattato di Titoli, ebisogna quasi capitolare, perche spesso non s'accordano insieme l'albagia di chi pretende più, con la parcità di chi vuole dar di manco, e molte volte alcuni sono andati per visitarsi, e i complimenti sono rinscitiin ingiurie, & in vece di conciliarsi la gratia, si sono fatti nemici; onde potiamo ben dire,

Sut. 10.

O curas hominum, à quantum est in rebus inane.

Cosa tanto stomacosa, che se alcuna hà di bisogno nel presente secolo di riforma, e di rimedio, à me pare che questo abuso ne sia bisognosissimo, e che douerrebbero li Prencipi porui rimedio, non tanto per leuare tante inconuenientie che seguono, e che causano molti disordini, quatto anco per buona ragione di Stato, Perche à mio giudicio s'ingannano quei Prencipi, che hanno in ciò allargato la mano, persuadendosi, chè Pauanzamento de Titoli, portando seco accrescimento di spesa habbia da consumare li Titolati, e che perciò debbano star-bassi, perche man-

Hh 2

cando

Cat.

Appian.

de bello

ciril.z.

mid.

Saluft.in Cat.

cando loro coldanaro il sangue vitale dell'arroganza, e che dà lo spirito allipensieri torbidi, verrano a restare senza seguito, e come augelli spenacchiati, no hauranno possaza di solleuarsi col pesiero à macchinare cotra lo Stato; Nel che però come habbiamo detto prendono errore, perche quado vn Grade s'è auezzato à viuere in gradezza, non sà abbafsare le fasci dell'ambitione, nè anco quando è caduto in pouertà, e vole dosi mantenere in quel posto, nel quale hà longamente perseuerato, e non potendo del suo, lo vorrà fare con quello d'altri, come fece Catilina, che tirò dalla sua tanta nobiltà di Cauallieri, e Senatori. Quibus maxi Saluft.in ma necessitudo, o plurimum audacia inerat, e quando non potrà far' altro, farassicapodi mal contenti, e de ladri ancora, e terrà lo Stato sempre tumultuante, e niuna cosa mosse più Cesare contra la Patria, se no che, as alienum contraxerat, captandis auribus popularibus, & Ottone si sollcuò contra Galba, perche, inopia vix prinato toleranda eum extimulabat. E Silla acconsentì di dare la pace à Mitridate con puoco decoro, e manco vti-Tac. bi. 1 le della Republica, Cum nec classem haberet nee pecunias ex vrbe acciperet, Appia.de bello Mihostis ab inimicis iudicatus. Dal che si vede che la pouertà è vna mila bestia in vn Grade, e che lo tira à rissolutioni disperate, e però non essere così sicuro l'impouerire questi Personaggi, nè termine politico così buone, come altri si persuadono, perche vorranno mantenere il loro decoro nel miglior, ò peggior modo che potranno, con danno anco de'partico lari, e del publico, & ancodello stesso Prencipe, Nam seper in Cinitate quibus opes nulla sunt, bonis inuident, malos extollunt, vetera odere, noua exoptant, odio suarum rerum mutari omnia sludent. E poi à me pare che non bene la in tendano que'Prencipi, che cercano di abbassare la Nobiltà, seruedosi del concetto Tarquiniano, che batteua li capi de Papaucri più alti, ò di quel-· Herod. lo di Periandro, che coglicua le spiche più eminenti, perche questi sono Arist. s. concetti Tirannici, che così afferma Aristotele. Ad Tyrannides salutem, vtile prastantium Virorum excellentiam imminuere, quasique decurtare, & in vn'altro luogo, Ciues pauperare tyrranicum, onde non folo per fuggire la brutta taccia di Tiranno, deuono astenersi li Prencipi dall' abbassare, & impouerire la Nobiltà, ma per buona ragione di Stato, deuono aiutarla nelle necessità, soccorerla, & à tutto lor potere matenerla, perche oltre all'ornamento, che vna numerosa Nobiltà di Cauallieri porta loro, gli serue anco per mani, e per braccia nel diffendere lo Stato dalli nemici esterni che l'assalissero, e ciò faranno tanto più gagliardamente, quanto maggiore sarà il seguito che haueranno in esso, nè potranno hauer gran seguito, quando perdute, ò consumate le facoltà, sarano ridotti in miseria. Valeanco la Nobiltà mirabilmete, per sedare, e sopire le seditioni, e

Virgit. den.

turbata Plebe, e però disse il Prencipe de Poeti Ac veluti magno in populo , quum sæpè cohorta est Seditio, sauitque animis ignobile vulgus,

per acquettare il tumultuante Popolo, e per contenere in officio la per

Iamq;

# Sopra Cornelio Tacito.

lamq; faces, & saxa volant, furor arma ministrat, Tum pietate grauem, ac meritis si forte virum, quem Conspexere, silent, arrectisque auribus astant. Illeregit animos dictis, & pectoramulcet.

E tanto è lontano dalla verità questo concetto, che sia bene l'impouerire,e l'abbaffare la Nobiltà, che anzi li buoni Prencipi hanno soccorso li Nobili, e solleuatili, quando sono caduti in miseria. Così Marco Hortalo Nobilissimo Romano venuto in pouertà, in lectus suit à D. Augusto Tas.an.z. liberalitate decies sextertium (che sarebbero adesso vinticinque milla scuti) ducere vxorem, suscipere liberos, ne clarissima familia extingueretur. E Tiberio (perche erano anch'essi caduti in pouertà) census quorundam Senatoxo-cimit. & in fine bisogna credere che la Nobiltà ricca serua per teso-1bid. ceua Ciro à Creso. At ego diuitis augendo Amico, so stato, eperció diesse, & custodes tàm mei ipsius, quàm bonorum nostrorum, multo sideliores quàm de ped. Prafecti à me essent custodes mercenarij. Aggiongasi ancora, che trahendo Girilis. seco la Nobiltà spiritigenerosi, & animo grande, quando s'accorgessero li Nobili, che'l Prencipe attendesse ad abbassargli, e non sacesse di loro quel conto che conviene allo stato loro, senza dubbio non starebbero saldi, mà dattisi in preda alla disperatione, tumultuarebbero, e sarebbero bastanti à mettere sossopra lo Stato, ilche si è visto più volte nella Francia, e questo nasce, perchevolendo abbassare li Nobili, sei necessitato à valertine gli affari dello Stato digente bassa, e nuoua, ilche non si potendo fare senza certa macchia della Nobiltà antica, e senza certo vilipendio, ne seguono poi rumori, essendo la Nobiltà impatiente di sostenere incontri, e però il valorofo Agrippa sauiamente consigliaua Augusto, ricordandogliche, Si ignauis, & parui pratij hominibus Rempublicam Dio.l. 520 commissifet, mox Nobilium iram propter contemptam eorum sidem in se prouocaret, maximis in rebus clades pateretur, onde tengasi per Massimia, che si come è pazzia il procurare, epretendere Titoli grandi, che non sernono ad altro, che ad impouerire, e smidollare il Titolato, così che prudentemente farà quel Prencipe, che conseruerà l'antica Nobiltà, per le ragioni addotte, e che caduta in miseria la solleuarà.

### CONSIDERATIONE CCCXVI.

Cunsta mortalium incerta.



Felici Prencipi, se spesso considerassero questo breué concetto, se spesso si ricordassero la volubilità, e l'inconstanza di questo Mondo, perche nè tanto s'internarebbero in cose frali, nè tanto s'inamorarebbero di cose caduche, nè tanto sondamento farebbero in cose labili. Dio buono, & che è questo Mondo? che è

Hh

frant.

Boet. de questa humana felicità? Vn'ombra, vn sogno. Anxia res est humanorum los lib. 2. conditio bonorum, o que vel nunquam tota proueniant, vel nunquam perpetua subsistant. Tutto è momentaneo, tutto frale, ne così facilmente languiprofit. sce dalla mattina alla sera vn vago fiore, inaridisce vna vermiglia rosa, ò si secca il verde sieno, come prestamente si dispergono le humane felicità. Tanquam flos agrisic efflorebit, & tanquam fænum velociter arescet, dice-Psal. 102 uail sacro Poeta, & il nostro Toscano Virgilio in questo proposito, così fà cantare vn suo meraniglioso augello.

Deh mira (egli cantò) spuntar la Rosa Dal verde suo modesta, e verginella, Taffo Go ffr. c. 16. Che mezzo aperta ancora, e mezzo ascosa. Han. 14. Quanto simostramen, tanto è più bella, Ecco poi nudo il sen gia basuanzosa, p Dishieva eccano, che desiata inanti Quella non par, che desiata inanti Fù da mille Donzelle , e mille Amanti . Così trappassa al trappassar d'un giorno De la vita mortale il fiore, e'l verde; Stan 19. Ne perche faccia indietro April ritorno,

Si rinfiora ella mai , ne fi rinuerde. E questa volubilità di fortuna non si vede solamente ne i Prencipi, ma in quelli ancora, che quasi mostri della stessa fortuna, sono per merani-

glia della loro apparente felicità mirati, & ammirati. E forsi che ci sarà necessario l'andare cercando l'antichità, che però n'èpiena; per trouare di ciò gli essempi? Quanti ne habbiamo veduti à i nostri tempi, che se bene sembrauano d'essere figli della fortuna, e di toccare il Cielo della gratia dei Padroni con le dita, sono però precipitati, e caduti nel centro, e nell'abiso della disgratia loro? Nella Corte di Spagna li Franquezza, Lerma, i Calderoni, in quella di Francia li Bironi, e i Concini, in quella dell'Imperator li Cleselli, in quella di Sauoia li Roncasij, egli Arbegnì, e si potrebbero anco ricordare molti altri in altre Corti, chegiudico meglio il tacerli, e bisogna concludere, che, Non est ista solida, & sincera felici-Sen. cur tas, crusta est, & quidem tenuis. Sono costoro come que' scrigni lauorati bonis vi- coll'hebano, e coll' auorio, che mostrano suora quanto hanno dibello, ma questo è sottilissimo, e fragile, e sotto à quella delicata scorza, si nasconde vn legno rozzo, duro, & impolito, che regge tutta la macchina, e tale è la loro felicità. Vn picciol vento di persecutione che spiri, vn può poco che fi rallenti la colla della gratia del Padrone, vn firocco di sospet to che combatta, e che inhumidisca la beneuolenza antica, non cade subito quella bella fcorza, quell'hebano, e quell'auorio dell'apparente felicità, e non si scuopre subito il duro legno del precipitio, per non dire

sen. de delle forche? Et qua sunt divitia quas non egestas, & fames, & mendicitas à rraq. ani tergo sequatur ? Qua dignitas cuius non pratextam, & augurale, & patritia, & mi c. 11.

fordes comitentur? Quod regnum est cui non parata sit ruina, & proculcatio, & dominus, & carnifex? Et à riuoltarsi, tutte queste cose, non ci corrono mica i secoli. Vn punto, vn momento basta. Eperò, scito omnem condi- wid. tionem versatilem effe . E chi fù più Grande, più potente, più felice, e più fortunato di Cesare? nondimeno mentre nel colmo della sua grandezza, hora strappazzò il Senato, hora priuò li Tribuni, hora sostenne d'essere chiamato Rè, in vn subito, mentre la sua fortuna pareua d'essere in colmo, tribus, & viginti plagis confosus est. Chi fù più ardito, più vittorio- suet. in fo,od'a chi arrise più benigna la fortuna, che ad Alessandro? che puo- cas. te con tanta facilità, e felicità farfi Padrone di due terzi del Mondo, soggiogare tanti Rè, debellare tante Prouincie, ch'egli stesso diccua d'hauernepiù sogette, che altrigran Prencipi Città, e nondimeno mentre voleua Dys æquare se, & celestes honores accersere, Oriente perdomito, aditoq; Ocea- Cur.l. 1 no,& quidquid mortalitas caperet impleto, mentre colmo di fasto, e di grandezza, attorniato da gli Ambasciatori di tutti i Prencipi, celebrana vn conuito superbo, e pien di lusso in Babilonia, Nondum Herculis Scypho epoto, repente velut telo confixus, ingemuit, perche haueua benuto il veleno, Ibid. chel' ammazzò. Et che diremo di quella bestia di Caligola, che mentre volena essere chiamato Gione Latiale, mentre, Nottibus plenam, fulgen- suer. intemá; Lunam inuitabat assiduè in amplexus, atq; concubitum, eche volcua co-cal. nu. me Dio essere adorato, lacens contractisq; membris clamitans se viuere, tri-58: ginta vulneribus confectus est, onde potiamo ben dire con ragione.

——— Valet iam summis Mutare, & insignem attenuat Deus Obscura promens, hinc apicem rapax Fortuna cum stridore acuto

Horat.li. 1.0de 33

Sustulit, bic posuisse gaudet. Non ci resta donque dubio della verità di questa sentenza di Tiberio, che tutte le cose nostre sono incerte, e però chi è sauio ci considererà spesso. Nunquam ergo fortunæ credamus, etiam si videatur pacem agere, om- sen in co nia illa qua in nobis indulgentissime confert pecuniam, honores, gloriam, eo loco solat. ad ponamus, vnde possit ea sine motu nostro repetere; che così, ne s' insuperbiremo della buona fortuna nè cercheremo grandezze vane, ma contenti della forte, che Dio ci dà, spesso ricordandoci, che tutto ciò c'habbiamo, è comevn'impressito, che bisogna rendere ad ogni beneplacito di colni, chece l'hà imprestato, e però sottoposto all'incertitudine, staremo sempre pronti alla restitutione, nè saremo in esso più sondamento di quello che si sà le cose altrui. Nihil rerum humanarum esse sirmum puta; sic siet 150e. ad vt nec in rebus secundis latitia exultes nec in aduersis consterneris.

#### CCCXVII. CONSIDERATIONE

Quantoq; plus adeptus foret, tanto magis se in lubrico dictitans.

Eparimente li Prencipiruminassero spesso questo concetto,e vi attendessero quelli, che fauoriti da loro, credono di sedere ficuri del grembo della fortuna, senza dubio succederebbero manco tragedie di quelli, e minore strage in questi. Ma perche

e gli vni, e gli altri pensano, quelli l'Imperio loro stabile, fermo, e perpetuo, e questi la buona fortuna loro costante, & immutabile, non è merauiglia poi, se i primi sentano la caduta prima, che si siano accorti del pericolo, e li secondi, si veggano prima affogati nel Mare della disgratia, che credessero di poterui cadere, quasi che, aduersus Imperia, fortuna idem non habeat iuris, quod aduersus imperantes, aduersus Vrbes idem non possit, quod aduersus homines, e pure tanto assalisce i grandi Imperij, quanto i piccioli, & tam Ardea capta est, quam Roma est, e tanto precipita li fauoriti, quanto li dilgratiati.

Quid me felicem totiens ia Etastis Amici Qui cecidit stabili non erat ille gradu.

Tutto ciò nasce, perche applaudendo ciascuno à se stesso, singit sibi perpetuam felicitatem, fingit sibi crescere debere quacunq; contigerunt, non tantum durare, & oblitus fati quo humana iactantur, sibi vni fortuitorum constantiam spondet. Ma non è cosa da saujo il considarsi molto nella ridente sortuna; e nella bonaccia delle felicità presenti: si hà da pensar anco alla tepesta delle borasche future, & alle auuersità, che possono accadere. Omnia mihi crede etiam felicibus dubia funt, nihil fibi quifquam de futuro debet promittere, id quoq; quod tenetur per manus, exit. E che ciò sia vero, appare dall'effere tanti Prencipi Grandiandati in rouina, ò miseramente trucidati, e per lasciare li Cesari, i Tiberij, i Caligoli, i Claudij, i Neroni, i Galbi, e tãti altri violentemente toltidal Mondo, che diremo di Dionisio il Tiranno di Siracosa, il quale all'hora che, per hauere quattrocento Naui ar-

Vedi E- mate, cento milla pedoni, noue milla caualli stipendiati, la Città munitis sima, porto capacissimo, e sicuro, Magazeni pieni di formeti per il bisogno di molti anni, Arfenali proueduti, e per così dire refertissimi di tut ti li bilogni, per la marinaresca, eper le armate, armamenti pieni d'ogni sorted'armi; leghe, amicitie, confederationi co molti Potentati, all'horadico che con tanti presidi, stimaua il suo Regno adamantino, e che non potesse crollare, hauendo voluto incrudelire ne'i suoi fratelli, vidde in vn subito la fortuna sua ridente à corucciarsi, & ogni sua cosa andare sossopra, i figli crudelmente ammazzati, le figlie publicamete, & igno miniosamente stuprate, e nude, battute, flagellate, e tagliate à pezzi, tut-

ti li Parenti abrusciați, e precipitati nel Mare, il Regno perduto, & egli, ri-

dotto

Sen. ep. 91.

Ibid.

Boet. de confolat. Philof. l.

I.met. I. Sen. ep. 98.

Sen. ep. 101.

Vedi Sue ton. Tuc. Dione, et lian.

dotto in estrema necessità, e miseria, nella sua età cadente, quando haueua bifogno di maggiore aiuto, orbo, spogliato dell'Imperio, e di tutti i beni, abbandonato, e perseguitato da tutti, su costretto à torsi il bando dalla Patria, ad andare ramingo nella Grecia, one ridicolo à tutti, si diede à fare il Pedante à i putti, per sostenere coll'infelice guadagno il resta- Vedi Au te della sua misera vita. Che diremo dell'Imperatore Valeriano, che ser rel. Vitto uiua nella sua captiuità, con le spalle, per iscabello da salire à cauallo al re. Vede superbo Rè di Persia? Che di Baiasetto Imperatore de'Turchi, che quali de i pres seluagia bestia, era dentro vn gabbione tenuto serato, e quando mangia cipi Otto ua il Tamberlano, che l'haueua fatto prigione, legato per ludibrio con mani. catene d'oro, haueua di gratia fotto la tauola à raccogliere le migole di pane che cadenano, per sostenere così infelice vita? Et à nostrigiorni no habbiamo veduti due grandissimi Rè, attorniati d'Esserciti, essere stati co vn coltello miserabilmente scannati? Non è donque dubio, che non siano così bene sottoposti i gran Prencipi alla volubilità della fortuna, come ognialtr'huomo, e che li Stati, & Imperij loro non cadano come qual si sia vile casuccia di prinato Cittadino.

Regnum, parentes, liberi, virtus quoque, Et ingenij solertis eximium decus

Periere, cuntta fors mihi infesta abstulit. diceua Edippo, che pure fù grandissimo Rè, e però hanno sempre da temere i Prencipi, Ne quanto elati sunt, hoc fedius corruat, che è quello à pun- Liu, dec. to che in questo luogo ricordana Tiberio, quantò plus adeptus foret, tantò 4.1.19 se magis in lubrico. Ma per dire ancora qualche cosa di questi gran fauoriti de' Prencipi, che sembrano al sciocco volgo l'Idea della felicità, onde nasce che puochi sono quelli, che non precipitino? e che, ò non finiscano con vn capestro vituperosamente la vita loro, odalmeno disgratiatamente non perdano con la buona fortuna, e con la gratia del Padrone tutto il credito, e tutti li beni, che s'erano acquistati? Il nostro A., Tas, an. 3 come gentile, attribuisce la caduta loro al Fato, dicendo, fato potentia rarò sempiterna, ò à quella satietà, che nasce, così nell'animo del Padrone, del seruigio di colui, come in quello del seruitore, di così satta maniera di vita. An satias capit, aut illos, cum omnia tribuerunt, aut hos, cum iam nihil 1bid. reliquum est, quod cupiant. Ma io credo che questo loro accada, perche la souverchia felicità gli renda stupidi, come che, secunda res acrioribus stimulis animum explorent, quia miseria tolerantur, felicitate corrumpimur, e come che questi tali, nimia fortuna indulgentia soluatur in luxum, si scordano poi, & adversus minores humanitatem, er adversus maiores reverentiam. Trattan- sen.li.4. do co'i minori, per non dire con gli eguali, serbano tanta grandezza, nat. tanta intonatura, e tato supercilio, che sdegnano il Mondo, & ogn'vno Qualt. concepisce odio contra di loro, e mentre douerebbero valersi del riso della fortuna, per farsi de gli Amici, che nelle auuersità gli aiutassero a portare il peso della caduta, quando gli accadesse, se ne vagliono con ta-

Senec, in Theb.

ta insolenza, che si fanno nemici tutti quelli co'quali trattano, li quali se bene non possono all'hora sfocare il conceputo veleno, attedono però l'occasione, e quando nasee, s'ingegnano d'accrescere il peso, accioche tanto più facile riesca la caduta, & il precipitio.

lauen. 9at. 10.

off.

TAC. IN

Agric.

Ibid.

Ibid.

4.32.

Sed quid ? Turba tremens sequitur fortunam vt semper, & odit

Damnatos Trattando poi col Prencipe, si prendono tanta auttorità, e tanta considenza, che dubitando egli di no effere vilipefo, e sprezzato, cangia l'amo re in odio, la confidenza in diffidenza, e'l fauore in persecutione, e quin di vediamo questi Atlanti, che pareuano scelti, per aiutare à portare sopra le loro nerborute spalle il Mondo del gouerno, precipitati, disgratiati, prinati de'beni, e della gratia, cacciati vergogno sameute di Corte, e be ne spesso anco fatti ignomini osamente morire, il che nasce perche come inesperti Piloti nel Mare della Corte, non fiaccorgono che, In precipitia 3en. cp. 8 cursus iste deducit, huius eminentis vita exitus cadere est, nec resistere quidem licet, cum capit transuersos agere felicitas. Altri dall'empito dell'Auaritia si sono lasciati trasportare ne gli scogli pericolosi di trattati, e di intelligenze con altri Prencipi, Corrumpuntur enim, & deprauantur hominum mores, Cic. z.de admiratione divitiarum. Altri non hanno faputo ben prendere lo scandaglio, & il fondo della loro fortuna, & non sua sed Principis fortuna se meti-Plin. in entes, sono naufragati. Altri hanno troppo studiosamente affettata l'au ra popolare, non fiaccorgendo, id maximè periculofum priuati hominis nomen supra Principis extolli. Altri hà tanto dilatato la vela all'ambitione, che non si ricordando d'essere Ministro, e volendo à se attribuire la lode delle sue Imprese, che deue riferirsi al Prencipe come principale, si rende odioso,e sospetto, e pure. Nunquam in suam famam gestis exultare debet, sed ad Auctorem & Principem Minister fortunam referre. Quell'altro tanto s'allarga co'i remi dell'attione, che s'affoga nel pelago d'essa, nè sà, che sono Tac.bi 3 gratiquei Ministri, Qui ad omnia que ageda sunt quieta cum industria adsunt, Tac. a. a. e che sono, pares negotijs, nec supra ipsa. Altri collo scuoprirsi suor ditempo, col magnificare, & oftentare i seruigi fatti da loro, si hanno procacciato il naufragio, perche il Prencipe, Destrui per hac fortunam suam, imparemý; tantommeri retur. Altri per non stimare i pericoli vi cadono, e metrevogliono parere superiori à gli altri, con aggrandire le loro imprese, si trouano esfere inferiori à tutti nella gratia del Padrone, e Filota. Dum Curi.l.c. auribus Alexandr' nimia iactatione virtutis, atq; opere gravis effet, diede adito à Cratero, chegli era emolo, di rouinatlo. Altri volendo troppo farc del pratico, e del Nocchiero, e quasi del Maestro da scuola al Prencipe, lo Toc. bi., sdegna, e l'irrita, non ricordando, che nocet, antiquus rigor, es nimia seueri-Sen. li 6. tas, cui pares iam non sumus, c che Regalis ingenij mos est, in prasentium contude benef. meliam amissa laudare, & his virtutem dare ver a dicendi, à quibus iam audiendi periculum non est, perchenon vogliono sentire la verità, ma si compia-

ciono

491

Sopra Cenelio Tacito:

ciono difarne prefessione. arà donque meglio non alzarsi tanto, nè allargarsi, dingosfarsi molton questo Maredella Corte perche de però to più pericolosa la caduta, quanto è più alto il la mana di ricencre la cortigiano, di fatorito, Felicitati tua imposi finali ricencre la cortigiano di ricencre la constanti de contigiano, di ricencre la constanti de contigiano di ricencre la constanti de constanti de contigiano di ricencre la constanti de constanti de constanti de contigiano di ricencre la constanti de constanti de contigiano di ricencre la constanti de cons Steedas que multis de Configlio da nativas que maiore cursu fugiunt, credas, qua multis, o fidis manisquibus ad summa peruentum est, retro iri, sed sura semper potentiaximam, & vitimam nibil interesse. Etù ò Prencipe, quam venillem animo tuo propone, ludos facere fortunam, & in hunc mortaliu sen.es. serum, honores, diuitias, gratiam excutere, quorum alia inter diripientium ma- 74. nus scissa sunt, alía insida societate divisa, alía magno detrimento eorum, in quos deuenerant prensa, ex quibus quædam aliud facientibus inciderunt, quædam, quia nimis captabantur, amissa, & dum auide rapiuntur, excussa sunt . Nulli verò etiam cui rapina feliciter cessit, gaudium rapti durauit in posterum. A che donque credere, che frà tanta inconstanza di cose si possa sperare stabile, & inconcusta fermezza?

#### CCCXVIII. CONSIDERATIONE

Nec tamen ideo faciebat fidem ciuilis animi .

On è merauiglia, se ad vno che non serua la fede, ò chedi legieri la viola, o che sia solito ad ingannare, non si dia credenza. Può ben costuis soderare le più melate parole, ei più spiritosi concetti, ò valersi delle più apparenti ragioni, che porti l'arte, per perfuadere, che ad ogni modo faranno più gira-

ti gli occhi alle sue mani, che rizzate le orecchie al suo bel parlare. E però se à Tiberio, benche hauesse proferite le due superiori sentenze, auree veramente, e degne di più pura bocca, che non era la sua, non era però creduto, qual merauiglia? Si sapeua, che non eratale nel cuore, quale voleua mostrarsi con la lingua, &

Qua tam festa dies, vt cesset prodere furem,

Perfidiam, fraudes? -

Ecome potena egli perfuaderfi, operando tanto diuerfamete da quello che dicena, di stare longamente celato? Fraus, & sietio ipse se produnt, neq; numen permittit, hominem fallace diù felicitate frui. Sono troppo odiose la menzogna, e la fraude, perche per quanto è in colui che le essercita, institut. rompe, e toglie la società humana. Echi sarà mai cotanto stupido, che 11.2.c.18. soffra di praticare, e di conuersare, ò di negotiare con vno che non serua fede, che sia menzogniero, ò fraudolente? Alcuni vanno paliando la bugia con la fimulatione, evan dicendo, che non fia possibile, che tal volta non s'habbi da fimulare, e da fingere, ò da torcere in molte cose la ve-

14486. Sat. 1 2.

Mariana de Regis

Consideration

rità, valendosi per Massima di quella sola intenza latina, che Lud oui-Vedi l'- mulare melcit rescia volcua che sapesse Calo suo sigliuolo, Qui nescit siArgent. può essere ambie a Ma altra cosa è sinniare, altra mentire. Quello gia, ma queño sarà sentra cora e timilare, altra mentire. Queno cito ad huomo d'honore, non ci Quando però non habbi annessa la la cito ad huomo d'honore, non ci Quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci Quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci Quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci Quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito ad huomo d'honore, non ci quando però non habbi annessa la cito a cito ad la cito a cito può fare la maggiore ingiuria ad vno, che da vituperio, nè farà maileche mentisce aprire più larga strada alla perdita derche si come non si sercitando così infame vitio, e viene poi à tale, che non gsi può colui anco la verità, quando la dice; oltre che la bugia non può star celata, se si scuopre, e sa molto maggiore la vergogna. Nibil simulatio profuit, 70. paucis imponit, leuiter extrinsecus inducta facies, veritas in omnem partem sui semper cadem est. Qua decipiunt nihil habent solidi. Tenue est mendacium, perlucet, si diligenter inspexeris. E'donque vano ogni artificio, falsa ogni speranza di poter celare questo infame vitio, e però fuggasi da tutti così sconcia bruttezza, ma più dai Prencipi, se vogliono che dicendo qualche cosa di buono, sia loro data credenza. Ma mentre che vno con la voce di Giacob parla bene, ma con le mani d'Esaù opera male, chi sarà tanto sciocco che gli creda? Plans, in

sapt.

Sen.ep.

23.

Nec sycophanty's, nec faucis vllum mantellum obuiam est.

#### CONSIDERATIONE CCCXIX.

Nam legem Maiestatis reduxerat, cui nomen apud V eteres idem, sed alia in iudicium veniebant.



HI vuole ingrassare il Fisco, va cercado sossimi, e tranclinelle Leggi, per fare mal capitare i mal voluti. Furono da principio fatte, e stabilite le Leggi, accioche con la loro osseruanza, si mantenesse la pace trà i Popoli, e vinessero tranquilla-

mente, e felicemete. Però ricordana quel sauso buomo al suo Precipe. 1foc. ad Leges quare in universum aquas, & vtiles, & interse consentientes, at que etiam tales, qua & controuersias Civium quam paucissimas, & compositiones quasieri ponest celerrimas efficiant, hac enim inesse oportet omnia legibus bene constitutis, perche dependendo dalla quiete, e tranquillità de i Popoli, la felicità delle Città, appare essere necessario che le Leggi habbiano mira a ciò prin-Arift. I. cipalmente, e però dicena Aristotile. In legibus salus Civitatis sita. În ol-Retb.c.3. tre furono trouate per leuare l'ingistitia,

Horat. Iura inuenta metu iniusti, fateare necesse est Sa1.3. Tempora si, fastosq; velis enoluere Mundi,

& accioche puniti li delinquenti, gli altri huomini, per timore delle pene si facessero megliori, Leges enim à scelere deterrent, & ad bonos mores prosie unt, & accioche il più potente non souverchiasse il più debbole.

Inde

Inde data leges, ne fortior omnia posset. Captaq; sunt pure tradita sacra coli, Exuitur feritas, armisá; potentius aquum est Et cum Ciue pudet conseruisse manus.

Ouid. Fa st. lib. 3.

Onde non è dubbio, risguardando a tutti questifini, che le Leggi furono trouate, per sicurezza, eper saluezza de i Popoli, e però disse quel gran Dottore, Illa posissimum leges similem Deo reddunt (quatenus Deo similem sieri hominem licet) que ad publicam villitatem faciunt, e nondimeno mep. B. molti adulterando il loro legitimo fine, fe ne vagliono, come per vna Pauli. rete, per vna trappola, ò decipola, per rouinarli, onde potiamo ben dire col nostro A. Vt antea flagitus, sic post legibus laboratur, come qui si vede, che accadeua fotto Tiberio. Era stata introdotta la Legge, che chiamauano di Maestà, contra quelli, che hauessero, ò traditi gli Esserciti, ò sollenata la Plebe, a far feditione, ò c'hanesse apportato, per suo mancamento danno, ò vergogna alla Republica. Ma il buon Tiberio la torfe, el'amphò ancora contra quelli, che sparlauano, ò che scriueuano mordacemete contra di lui, il che venina ad essere, non vn seruirsi della Legge, ma vn'abusarla. Ibi enim legum abusus in perniciem vertitur Reipublica, rius in dum benè condit e leges summa improbitate also detorquentur. Il che è una so- Tac. ma empietà, perche essendo le Leggi sacrosante, estabilite, come si è detto per salute del genere humano, come senza detestabile maluagità po tranno elleno essere conuertite alla rouina de i sudditi? Et nibil perniciofius bona lege ad malas res deflexa. Ma quanti Tiberij vinono hoggidi al Mondo ? O Mondo immondo. Mettins li Prencipi le manial petto, e pensino vn puoco, quid sub alto Principe, vel vellent, vel nollent, ricordin- Tac. hi. si che di tutti i loro giudicij haueranno da rendere strettissimo conto a Dio, e che faranno giudicati con la stessa bilancia, con la quale haueranno essi giudicati gli altri. Formino le Leggi in modo, che siano accommodate al bisogno de'Popoli, che corrispondano a i tempi, & a i luoghi, perche se si volessero far le stesse Leggi da per tutto, non riuscirebbero. Non procurino d'ingrassare con esse il Fisco, ma che col loro aiuto, ci-Non procurino d'ingraliare con elle il filco, ma che coi loi o antio, ci-ues sint quamoptimi, & non vt se odio mutuo insettentur quam maxime. Ricor-de pede. dinsi, id iustum quod legitimum. quod verò contra legem, id esse violentu, e che circli. s. non hanno a torcersi le Leggi con sossimi, per formare li giudicij a modo suo, ma che, semper secundum legem ferenda sententia. Siano più riuolte Ibid. alla misericordia, che al castigo, verso il quale, se mai si ha lentamete da caminare, certo che douerà esfere nel punire le ingiurie, che toccano la persona sua particolare, e massime quelle che consistono in ciancie, ò maldicenze, imitando Antigono, che sentendo intorno al suo padiglione certi soldati, che sparlauano di lui, altra dimostratione non fece, che dirgli, che si ritrahessero, accioche il Rènongli sentisse.

### CONSIDERATIONE. CCCXX.

Facta arguebantur dicta impunè erant.



altri spatli di loro, onde leggiamo appresso il nostro A. Carmina Bibaeuli, & Carulli, resserta contumeliis Casarum leguntur, sed ipse D. Iulius ipse D. Augustus, & tulere ista, & reliquere, haud facile dixerim, moderatione magis, an sapientia, nam spreta exolescunt, si irascaris agnita videntur. E Mecenate consigliando intorno à ciò Augusto, glidice. Convicia vicisci non debes; turpe

Dio.l. 52. enim fuerit credere; inuentum, qui te neminem lædentem, omnibus benefacientem, ignominia affecerit, idq; soli mali Principes credunt, quos ad fidem dictis habendam, conscientia mouet. Deniq; iniquum est ea velle ægrè ferre, que si vera sunt, prastat non admisisse, sin falsa dissimulare. Quid quod multi hac vindicates, pluribus, ac granioribus de se sermonibus occasionem prabent? Perche si come la fiamma lasciata suaporare da se, facilmente s'estingue massime quado non gli sia somministrata esca nuoua; mà sollecitata col fiato, e mantenuta con aggiungerui materia, fi accresce, e si dilata, cosi le mormorationi, se sono acremente vindicate, s'accrescono in infinito, se generofamente disprezzate, suaniscono subito, e si mettono in silentio. Aggiugasi, che è anco ispediente al Prencipe, per proprio interesse il dissimolare co' sudditi questa licenza di dire, & il permettere, che più tosto sfoghinoil mal talento con la lingua, che morda, che col ferro che punga, eche vecida, perche cofi fmaltiteono li mali humori fenza danno d'effo Précipe, e lasciando egli à sudditi questa licenza, sentirà, e conoscerà gli suoi mancamenti, e faprà come correggersi, & emendarsi, che se si auezzerà a sentire fologli adulatori, prenderà gli istessi vitij per virtù, e farassi vn mostro d'iniquità, perche niuno di costoro dice il vero, & plures cu ipsi-

mostro d'iniquita, perche niuno dicottoro dice il vero, & plures cu ipfius fortuna, quam cum ipfo loquuntur, e per questo credo io, che'l nostro A.
ricordi, che à que' boni tempi, dicta impunè erant, e volendo mostrare
Cremutio l'ingiustitia delle oppositioni, che gli erano satte. Verba meas
inquit, arguuntur, adeo sactorum innocens sum, Oltre le sodette ragioni, si può
anco aggiongere, che se il Prencipe vorrà vsar rigore, sarà tanto grande
il numero de gli accusatori, e de gli accusati, che ogni giorno sarà di mestiere l'adoperare li capestri, e le mannaie, il che si vidde sotto Tiberio, al

Tac. 4.4. tempo del quale, fuit accusandi frequens, & pane publica rabies, que omni ci-

2:11

uili bello grauius togatam Ciuitatem confecit. Excipibiebatur ebriorum (ermo, senec de simplicitasiocantium, nihil erat tutum. Meglio adonque fece Augusto, che benef. li. non teneua conto delle dicacità, facendo maggiore stima dell'infamia 3.c.16. della crudeltà, alla quale bisognaua venire, quado si hauesse voluto procedere contra li detrattori che delle punture, e delle mormorationi, che Vedi suall'vltimo puoco rileuauano. Mà quello, che più ci deue recare maraui-er. nella glia, Nerone istesso, quelli che vecise la Madre, il fratello, la Moglie, il Mae sua vita. stro, e tăti altri huomini da bene, quel mostro di serità, e porteto di crudeltà, portò nondimeno con molta pacienza le pasquinate satte contra dilui, Et mirum, & vel præcipue notabile inter hæc fut, nihil eum patientius, suet. ine quam maledicta, & convicia hominum tulisse, neq; in vllos leviorem, qua in eos, Nerone qui se dictis, aut carminibus lacessissent, extitisse, anzidi più, neq; auctores re-nu. 47. quisiuit, & quosdam per indicem delatos ad Senatum affici graviori pena probi-16id. buit, nel che ( se ben cattiuo nel resto) mi pare che meriti d'essere imitato da ogni buon Prencipe, ne fatendo dolorem irritet ingenia. Nè per questo intendiamo, che la bontà sua habbia da seruire come per esca alla licentiolità, e maluagità de detrattori, e calonniatori, ma secodo l'opportunità di questo luogo parliamo per adesso di quello, che ci pare, che couenga al Prencipe, & alla fua generofità, che poi appresso diremo quello, che sia ispediente di fare con questi scarabei, i quali non fanno, ex moribus Principis nisi fædissima queq; deligere, e scordatisi le molte virti loro, non s'ingegnano di mettere in mostra altro, che qualche diffettuccio.

### CONSIDERATIONE CCCXXI.

Primus Augustus cognitionem de famofis libellis , specie legis eius tractauit , commotus Cassi Seueri libidine , qua viros, feminas q; illustres procacibus scriptis disfamauerat .

di perfuadere al Prencipe la diffimolatione delle proprie ingiu rie, & di non ester pronto alle vendette, per le mormorationi, che intenderà essere seguite contra di se, non però habbiamo per ciò vo luto assermare, che certa sorte di susurroni, di calonniatori, di sboccati, e che si sanno lecito d'infamare il Prencipe, le Donne, e le Famiglie il-lustri, e che con mordace dicacità, s'ingegnano di grattarsi il prurito della petulante lingua, addossando à questi, & à quelli vituperi par infamie, si debba tollerare, perche anzi crediamo, che come mostri abomineuo-li, come serpenti velenosi, e come scorpioni pieni di tosco, meritino d'essere non abhorriti solo, ma perseguitati, e scacciati; perche non tanta bruttezza reca al Mondo vn mostro, non tanto auuelena vn serpente, nè tanto è pericoloso vno scorpione, quanto è pestilente, e dannosa la lingua d'vn maldicente. Questa pronoca il Prencipe a sdegno, e lo sà incru-

incrudelire, non potendo sentire a rimprouerarsi le proprie brutsezze, senza desiderio di vendetta, come che li Prencipi, vt faciendis sceleribus Tac.am. prompti, ita audiendi, qua fecerint infolentes. La vendetta poi lo pronoca al sangue, e questo lo tira alla crudeltà, e leggiamo che Augusto, che sù tă-15. to benign o Prencipe, e che con patienza grande dissimolana le ingiurie, cominciò nondimeno anch'egli a sentiregli aculei, e le punture di questi detrattori. Nondum hominibus verba sua periculosa erant, iam molesta, e Dionisio il Tiranno su'l principio del suo Imperio, non era tenuto per benef. li. crudele, sed quum ex desidia, ac nimia luxuria saginam corporis, & oculorum. 3.5. 14. Paire de lippitudinem contraxisset, male à compluribus audiebat, Proinde cum putaret se Regno li. contemptui, odioq; haberi, in omne genus sauitia, quasi truculentissima fera con-2. Tu. 2. uersus est. In oltre cagionano molte volte co' loro aculeati scrittise con le auuelenate loro dicerie, seditioni, rebellioni, e riu olutioni ne i Popoli, come, per non andar molto lontano, al tempo de' nostri Padri è sucn ceduto in Francia, nella quale dalle Pafquinate di Rabelles, e di Marotto, Tuano, fi passò alle herefie, da queste alle divisioni de' Cattolici, & Vguenotti, e il Tare, da queste finalmente alle guerre horribili, c'hebbero a disertar quel Re-& il Bor. gno. E quando anco non fi venissea queste rouine, certo che bastano a tenerelo Stato perturbato, perche mertono a glihuominid'honore, e risentiti le spade,e li pugnali in mano, e conforme a quello, che d'ynodi costoro dissevn' elegante Poeta, potiamo dir noi.

Mart. li. Epig.

Te fingente nefas, Pyladem odisset Orestes, Thesea Pirithoi destituisset Amor,

Tu siculos fratres, & maius nomen Atridas,

Et lædæ poterus dissociare genus.

Infamano sotto specie di buffoneriegli huomini Grandi, le Famiglie, le Liu.ino. Città, e le Prouincie intiere, & vt scorpium si manu teneas, ludere paullisper rui de ca videtur, mox ferit te obliqua cauda, immo amplius in istis est, à quibus cum lædi himnia. nihil timeas, iam laserunt. Onde non è meratiglia se Augusto, ch'era sanissimo Prencipe, prouocato dalla licentiosità di questo Cassio Scuero, e d'altri, procuraffe di rintuzzare la temerità, e procacità loro, e tiraffe il caso alla Legge della Maestà, perche sebene come habbiamo veduto, era stata fatta contro quelli, qui proditione exercitum, aut Plebem seditioni-Tac. a.1. bus, deniq; male gesta Republica, Maiestatem Populi Romani minuisset, nondimeno toccandosi con mano, che costoro con le loro calonnie, vagliono,& a fuscitare seditioni,& ad oscurare la Maestà, e la riputatione del Preneipe, delle Città, e de i Regni intieri, chi non vede, che con ragione si

moste Augusto, tirando il caso loro alla stessa Legge? Perseguasi donque questa peste, sia da tutti abhorrita, come qual si sia più velenoso animale, e poiche questi sussirioni vogliono allongare la lingua oue non deuono, facciafi loro allongare il collo, one non penfano, che farà vn premiare degnamete il loro demerito, & vn rintuzzare la loro sfrenata infoleza. Etù, ò maldicete, afcolta il configlio che tidà vn fanio Poeta.

Sed

Sed miserere tui rabido, nec perditus ore Fumantem nasum viui tentaueris vrsi, Sit placidus licet, & lambat digitosque, manusq; Si dolor, & bilis, si iusta coegerit ira Vrsus erit, vacua dentes in pelle fatiges, Et tacitus quæras, quam possis rodere carnem.

Mart. 1.6.

### CONSIDERATIONE CCCXXII.

Mox Tiberius confultante Pompeio Marco Pratore, an iudicia Maiestatis redderentur, exercendas leges esse respondit.

L formare le Leggi, e non metterle in vso, è come vn empi-re le cassedi moneta, e non spenderne mai alle occasioni. & a i bilogni, come vn formare vna gran Libreria, e non leggerei Libri, come fare vna Specieria, e non valer si delle droghe, che vi sono per Medicina. Non si stabiliscono le Leggi,

perche si veggano ne i bronzi bene intagliate, mà perche osseruandole si conserui la Republica, si mantenga l'humana società, per benesicio del la quale sono state introdotte. Id enim quod omnem continet societatem, omni- Plut. con um legum sundamentum est. Sono adonque la base, & il sondameto di tutto il comercio humano, e si come non sortendo il suo effetto il fondamento, che è di reggere, e sostenere la mole, che vi si erge sopra, caderebbeognigran macchina, & ogniedificio, così non servatesi le Leggi, è di necessità, che anco la Republica ne vada in rouina, e però il Prencipe de' Peripatetici ci lasciò scritto. Non est porrò bonarum legum vsus, leges quidem drift. 4. esse bene scriptas, & positas, sed legibus bene scriptis, & benè positis parere. Ilche pol. c.v. confirmò colui, che mandato da gli Ateniefi, come fauio, prudete, & accorto in Lacedemone, perche s'informasse delle Leggi, e de gli Statuti, co' quali quella Città si reggena, e le rifferisse, fermatosi ini qualche anno, e ben' offeruato tutto, ritornò in Atene, & interrogato del modo col quale gouernauano i Lacedemoni la Patria loro, rispose; Fune, succa, veds Th gladio, alijs ij; exquisitis tormentorum instrumentis in Senatu depositis, volendo Repling. mostrare vn didue, o che non erano necessari questi stromenti horribili e.f.n.35. là, doue erano servate le Leggi, ò che sarebbero adoperati contra li Senatori, quando essi non inuigilassero all'osseruatione delle Leggi. Eda tutto ciò si vede, che non diceua male Tiberio, ricordando à questo Ministro exercendas esse leges, e che malamente fanno quelli, che leggiermete ò le lasciano abolire dall'oblinione, ò annichilare dal desuso, ò che facilmente concedendo privileggi, esfentioni, immunità, ò dispense, le rendono puoco valide, perche tutto ciò tende alla destruttione loro, e pure sono, come habbiamo detto, il fondamento dello Stato, e che questo fia vero, si può argomentare dalle guerre di Fiandra, che hebbero origi-

Conclu-\$ 10.

ne dal volere il Rè Filippo derogare à i Prinileggi de' Fiaminghi, e questi conseruarli. E pero mantengansi in vigore le Leggi, e non si corra à concedere cosa, che possa preindicare à quelle.

#### CONSIDERATIONE CCCXXIII.

Hunc quoq; aspernauere carmina incertis Auctoribus vulgata, in sauitiam superbiama; eius, & discordem cum Matre animum.



Cco come si verifica quello che habbiamo detto di sopra, che questi sciagurati, che vogliono fare il Pedante sopra i Prencipi, quafi auuelenandogli con le loro mordacità, gli rendono crudeli, & arabbiati. E se non può qual si sia huomo, benche Plebeo, fenza molta commotione fentire à rin-

facciarsi le proprie colpe, e bruttezze, e se ciascuno diciò, si risente, che deue poi fare un Prencipe, che hà il coltello in mano, che non è solito ad ascoltare altro che lodi piene d'adulationi? Adulator si quidem, quasi vni-Flut. in va tantum nerui intentione identidem folitus eam vocem reddere qua delectet, àiserim. & grata sit, neq; facto repugnare, neq; verbo molestus esse nouit semperq; adeò Alul. at concinit seumé; affectatur cui blandiri statuit. Si come adunque a chi è auczzo a viuere frà le Musiche, frà suoni, e canti, restapiù offesa l'orecchia da vna breue diffonanza, che fenta, che quelli, ch'è folito a praticare frà le fucine, d'vn continuo strepito, ò rumore, e si come quelli, che si porta attorno ambre, e muschi, & altri odori, più sente la puzza, che quelli, che veste schiettamente, & alla grossa, cosi li Prencipi, che pratticano per lo più con adulatori, da quali ogni loro fatto ò buono, ò reo, è approbato, e lodato, quando poi da qualche temerario con isconcia maniera vengono loro rimproucratii vitij, e publicate le feeleraggini, fentono più le punture, che non farebbe vn priuato, solito a sentite qualche Amico, che gli dice il vero, e lo ripiglia quando fà il bisogno; e non è poi meraniglia, se simolati dalla conscienza da vna parte, e dalla vergogna dall'altra, precipitino nella rabbia, corrano alla vendetta, e cerchino di sfocarsianco sopra gli innocenti, il che si vidde in Alessandro, che sentedosi a rinfacciar da Clito, Suo pectore tergum illius esse desensum, l'ammazzò di fua mano, & in Tiberio, cofiin questo luogo comandado che, leges exersuet. in cerentur, che volena dire, che si vsasse ogni rigore contra i delinquenti, & come poi atrocissimè exercuit, & in altri, come vedremo nel progresso, essendosi egli incredibilmente essacerbato, per alcuni versi infamatorij, publicati contra di lui, ne quali, come quì dice l'A. la crudeltà, la superbia, e la puoca intelligenza colla Madre gli era rinfacciata. Questi versi, perche credo io che siano quelli, che nella sua Vita rifferisce Suctonio, per sodisfare alli curiosi, e per mostrare ancora s'haucua ragione di risentirsi, non ci graneremo di portarli quì.

Amico.

Asper, & immitis, breuiter vis omnia dicamo, Dispereamsite Mater amare potest. Non es eques, quare? non sunt tibi millia centum. Omnia si quaras, & Rhodos exilium est. Aureamutasti saturni sacula, Casar, Incoulmi nam te, ferrea semper erunt. Fastidit Vinum, quia iam sitit iste cruorem, Iam bibit hunc auide, quam bibit ante merum. Adspice felicem sibi, non tibi, Romule Sullam, Et Marium si vis adspice, sed reducem. Nec non Antoni ciuilia bella mouentis, Nec semel infectas adspice cade manus: Et dic, Roma perit, regnabit sanguine multo,

Ad Regnum quisquis venit ab exilio. Sia però la chiu sa di questa nostra Consideratione, il ricordare a i Prencipi, che se non vogliono sentire cose che gli dispiacciano, lascino di far cose che disconnengano, che viuano bene, & in guisa tale, che la bontà loro, possa servire per ispecchio ai sudditi. Et a questi ricorderemo, che dato che il Prencipe fosse cattiuo, non tocca a loro il correggerlo, mail rincrirlo, & fuadere Principi quid oporteat multi laboris.

Tac.hi.s

Suet. in

Tiber, n.

# CONSIDERATIONE CCCXXIV.

Haud pigebit referre in Falanio, & Rubrio, modicis Equitibus Romanis prætentata crimina, &c.

Vesti crano ben peccati graui, e degni che in essi si essercitassero le Leggi: l'hauer hauuto per confrate nel Collegio Augustale vno, ch'era Mimo, & infamedi corpo. Che vendutigli horti, si fosse con essi venduta insieme la Statua d'Augusto, e che nel nome di lui si fosse spergiurato. Era il far conto di questi casi vn'essercitare, od vno abusar le Leggi? A questo proposito mi ricordo d'hauer letto in Suctonio altri simili eccessi ridicoli, ch'egli racconta, come a dire, che, Statua quidam, Augusti caput dempserat, vt alterius imponeret. E que- suer. in sto caso su riputato tanto grave, che su veduto in Senato con ogniso-Tiber. n. lennità, e se ne cercò il vero, sino co'i tormenti, e suil delinquente condannato alla morte, & in simili accidenti si venne a tanta esforbitanza, vt hæc quoq; capitalia effent. Circa Augusti simulacrum seruum cæcidisse vestimenta mutasse, nummo, vel anulo essigiem impressam, latrina, aut lupanari intulisse, dictum vllum, factumue eius existimatione aliqua lasisse. Perit denis; & is, qui honores in Colonia fua, eodem die decerni sibi passus est, quo decreti, & Augusto olim fuerant. Non erano tutti questi delittidegni di morte? Veggasi di gratia come si torceuano, & in che abuso cadeuano le Leggi, per artisi-

cio, e crudeltà di questo seuerissimo Prencipe, che con queste arti s'ingegnaua, e di sfogare la sua rabbia, & immanità, e di vsurparsi i beni de mi seri inquisiti, ilche si vidde chiaro nel caso di Libone, raccontato dall'A. Fù costui accusato, c'hauesse con scongiuri fatti a gli spiriti infernali, voluto sapere, se mai accumularebbe tanti danari che bastassero per coprire la via Appia da Roma sino a Brindisi, e che hauesse votato agli stessi spiriti Cesare, & alcuni Senatori. Volse Tiberio, per cauare di ciò la verità, che fossero torturati anco gli schiaui d'esso Libone: Ma perchev'era vna Legge, che ciò prohibiua, come che per l'odio naturale, che portanogli schiaui al suo Signore, sempre testificherebbero contra di lui, Ti-Tac.an. berius callidus, & noui iuris repertor, mancipari singulos actori publico iubet (per non rompere la Legge) scilicet vt in Libonem ex seruis saluo senatus patrilis, consulto quereretur. Enon era questo vn bello exercere leges? Et vn fare li giudicij rettamente? Et il giudicio, retta iudicatio iusti, & insusti; e chi non vede qui, ch'erano li giudicij vn abuso del dritto, e del giusto? Tutte le cose che comandano le Leggi si deuono riputar giuste, perche è necessario che con qualche titolo di virtà siano qualificate. Percioche, che il foldato nella battaglia non debba abbandonare il suo luogo, è precetto accompagnato dalla fortezza, che altri habbia da offernare la promessa, & il giuramento, è accompagnato dalla Giustitia: che altri s'habbia d'astennere dalla crapola, e da gli adulterij, è accompagnato dalla Temperanza: che altri s'habbia da guardare dall'homicidio, è accompagnato dalla mansuetudine: che ad altri s'habbia da dare buon consiglio, è accompagnato dalla Prudenza, & in fine tutte le Leggi hanno il fondameto loro nella virtù, e prohibiscono il vitio. E però dicena Cicerone, legem esse retti præceptionem, prauiq; depulsionem; Enoi si come dobbiamo concludere, che quelli è giusto che camina secondo le Leggi, e per malitia no cerca di corromperle, & inginsto, & iniquo chi opera al contrarjo, cosi doueremo affermare, che colui opera contra la Legge, il quale apparentemente osseruando le parole, muta nondimeno il senso loro, come saceua Tiberio. Mali enim interpretes iuris, qui per calumniam causas agunt, pes-Patrit.lo simi bominum habendi sunt in omni populo, & maiorem inuidiam contrabunt, quando iustitiam profiteri videntur, ac deinde sub specie recti, hominibus quos tueri debent, callide imponunt, e tale era Tiberio, che dattosi in preda alla cru deltà, nel suo barbaro gonerno, nullus à pana cessauit dies, ne religiosus quidem, ac facer, interdictum, ne capite damnatos Propinqui lugerent, decreta accuouet. in satoribus pramia, nemini delatorum fides abrogata, omnem crimen pro capitali receptum, etiam paucorum, simplicium q; verborum. Ma che più? non ne mori volentibus vis adhibita viuendi, nam mortem adeo leue supplicium putabat, vt cum audisset vnum ex reis anticipasse eam, exclamauerit, Carnilius me euasit? E questo era l'exercere leges di Tiberio, barbaro, Carnefice, inhumano, che quantopiù volena fare il ginsto, era tanto più inginsto, & iniquo, degno da effere detestato da tutti, da esfere eradicato dalla memoria de viuenti,

Tit.s.

Cic. de nat. Deo. 7'13 m.

60 CH.

61.

viuenti, ò se puresi conserua, che sia solo come d'un Mostro abomineuole.

### CONSIDERATIONE CCCXXV.

Que vbi Tiberio notuere, scripsit Consulibus, &c.



Vesto artificio, per non dire questa mascara di Tiberio con la quale credena di occoltare, ò di trasformare le sue maluaggie operationi, è simile a quelle, che anco ne i tempi nostri si mettono in prattica. Haucua egli alla dimada del Pre-

Tac.a.1.

tore, an iudicia Maiestatis redderentur, risposto, exercendas leges. Ma quando poi con tanto rigore le vidde essequite, e che per ciò temeua l'odio, & il biasmo del Popolo, quasi non fosse stato consapeuole di tutto, quasi non fossero seguite le essecutioni di suo ordine, cominciò a prendere la diffela de' morti, adducedo che Cassio, ch'erail Mimo detto di sopra, era anco interuenuto ne igiuochi Augustali, che haueua già celebrati in Palazzo sua Madre, che non era stata violata la Religione, vendendo la Statua d'Augustocon la Casa, eche dello spergiuro, se bene si doueua tanto stimare, quanto se si hauesse spergiurato Gioue, che nondimeno filasciana la cura delle ingiurie loro ai Dei. E qual'altro Prencipe, benche benignissimo, potena più pietosamente parlare di costui? Ma li rei eranogià morti, e poi sappiamo che, Erat animus Tiberio, eum quoq; necare,qui cum domo statuam ipsius vediderat,nisi Consul ipsum primum omnium sententiam rogando, effecisset, vt quum puderet ipsum, in sui gratia quippiam censere, suo suffragio eum absolueret. Veggasi che finto era costui. É séper ciò hà meritato il biasmo, chegli danno tuttigli Scrittori, sugganogli altri d'imitarlo, che se saranno simili nelle opere, saranno eguali anco nell'infamia.

Dio.l.s6

## CONSIDERATIONE CCCXXVI.

Iusiurandum proinde astimandum, quam si Iouem fefellissent.



Equelli che fanno mercantia di dire di sì, e di nò, e che non fi curano di sprezzare igiuramenti, considerassero che, violandoli, non mancano solo a gli huomini, ma a Dio istesso, che chiamano in testimonio della loro insedeltà, al sicuro, che non si vedrebbe tanta maluagità nel Mondo. Percio-

che, che altro è lo spergiurare, che vn mancar disede? che vn corrompere ogni pietà? che vn buttare sossopra tutta la Religione? che vn violare le Leggi della Natura? e di tutto il genere humano? che vn leuare dal Mondo tutto il commercio, e la società humana? E se l'essere cagione

Ii 3

di

ditanti mali, disconuiene ad ogni sorte di huomini, quanto più dourà essere detestato da i Prencipi, li quali essendo stati eletti da Dio, perche mantenghino questo commercio, hanno tanto più da farsi lontani da ogni fraude,e da ogni inganno, quanto che con l'essempio loro possono più propagare vn vitio tanto dannoso al publico? Diceua Agesilao Xenoph: sauissimo Re; Regia Dignitati non astutiam, sed bonitatis excellentiam conuede land. nire, e la ragione è, quia improbi hominis est mendacio fallere, quod edificare

Agefil. mendacium sine demolitione veritatis nemo queat. Se adonque la bugia si sà Tertull. 1.2. adner per lo più compagna del giuramento (perche

Iam facile, & pronum est superos contemnere testes,

THIS MAT. lunen. Simortalis idem nemo sciat, aspice quanta S#1, . 3. Voce neget, qua sit sieti constantia vultus, Per Solis radios, Tarpeiaq; fulmina iurat)

Joa.c. 14. destrugge la verità, & essendo Dio la stessa verità, Ego sum via, veritas, & vita, chi non vede, che bisogna affermare, che colui che spergiura, non teme Dio, e che, ò deue aspettare da lui quei castighi, ch' egli, facendolo testimonio di bugia suol mandare à sacrileghi tali, ò non gli crede? E però deuesi aborrire il periurare, e suggire ogni sorte di fraude, e massime

Thuc.l.4 da i Prencipi. Fraus enim cum omnibus fada est, tum verò ijs, qui maiori dignitate præditi sunt, immo fædior, quam aperta violentia. Ma quando la brutrezza di così infame eccesso non fosse sufficiente freno, per ritenerci, e ritirarci da quello: certo che doueressimo guardarsene, per timore, ve-

dendosi per isperienza, che Dio seueramente puniscegli spergiuri. Giurò (per lasciare gli essempi antichi) al tempo de nostri Ani Carlo Duca di Borbone a i Milanesi, che pagando essi trenta mila scuti, per lo sti-416.5. pendio d'vn Mese a suoi soldati, gli hauerebbe leuati dalla Città, e dallo Stato di Milano, e perche essi non gli credeuano molto, come che altre volte fossero stati dalle sue promesse ingannati, aggionse al giuramento

vn'imprecatione, che se mancaua loro, pregaua Dio, che la prima palla d'arcobugio, che fosse sparata in fattione, l'ammazzasse. Pagarono i miseri il danaro, ma egli non seruò la promessa. Andò a Roma, nel falir le mura di quella Città, fù colto d'archibugiata, e se mancò egli di fede, non mancò Dio di castigarlo. Henrico Terzo Rè di Francia, a

Veditut nostrigiorni, data la fede al Duca di Guisa di non offenderlo, per assitili Mo- curarlo più, e per meglio ingannarlo, fi communicò. Fattolo poscia chiamare, fotto specie di voler seco conferire cose graui, lo sece amderni.

mazzare, e poco dopò, fù egli da un ponero Fraticello miserabilmente scannato. In fine, e per la vergogna, che porta seco, e perche Dio lo ca-

stiga seucramente, si deue suggire il pergiurare.

## CONSIDERATIONE CCCXXVII.

Deorum iniurias, Dus cura.



Me pare, che anco adesso, con infamia del nostro secolo, si osserui questa propositione di lasciar à Diola cura di vendicare le proprie ingiurie; che se vno dicevna paroluccia contrail Prencipe; fuoco, capestri, forche, mannaie; se vno sfodera la spada in Palazzo: alla forca così caldo, caldo; Mà se

vno con profana, e sacrilega lingua biastema Dio, se vno con scelerata mano profanerà li Sacrosanti suoi Tempi, non se ne parla, no se ne tiene conto, cosa, che a me pare esorbitantissima, perche se bene è vero che - Nec supplicia merita impij

Vnquam effugere potuere -Nondimeno essendo i Prencipi come Luogoteneti di Dio in terra, Prin Tac. an. ci pes enim instar Deorii sunt, à me pare, che si come madando essi vn Luo- 3. gotenente ne i loro Stati, questi desende il decoro del Precipe, non lascia ch'egli sia strappazzato, & ingiuriato, ma procedendo con la Legg della Maestà, sà gravissima vendetta contra quelli, che troppo arditi; prefumono di fargli ingiuria, così, ch'essendo essi Luogotenenti di Dio, douerebbero altresì esser rigidi castigatori, e seueri Giudici contra quelli, che con le biasteme, e con altrieccessi offendono Dio. Ma diranno essi, ò Dio sà ben fare le sue vendette a tempo, e però a lui ne lasciamo la cura. Ma dicamifi di gratia

- Quid enim mirabile, si quis Ouid. At A loue percussius, non leue vulnus habet? Ponto I. 1 E chi è cotanto ignorante che non sappia che eleg. 8. - Immensa est, finemq; potentia cœli OHI Me-Non habet, & quicquid superi voluere peractum est? samilis. 8.

Non è vero ancora, che sono potenti i Prencipi per vendicarsi? An nescis longits Regibus esse manus ? Oxid.ep.

E nondimeno si come vn loro Ministro, sentendo vna ingiuria, che li ferisca, non la dissimola, ma la castiga, evedica con ogni seuerità, ne la scia a loro questa cura: perche non fanno lo stesso i Prencipi contra quelli, che ingiuriano Dio? Se Dio è auttore di tuttigli Imperij, e Regni, se tutti i Prencipi riconoscono da lui gli Scettri, e le Corone, perche sono poi co tantaingratitudine così scioperati nelle ingiurie, che si fanno a lui ? Se Dio stabilisce, & allarga gli Imperij, perche trascurano li Precipi Phonor suo? Ma se, perche Dio est vindex scelerum, e sà fare le sue vendette contra quelli che l'offendono, perche non temono i Prencipi, ch'egli non sia per supportare questa dissimolatione, ch'essi fanno delle sue ingiurie, senza Val. Ma. cassigo contra di loro? Tarditatem supplicij gravitate compensabii. Eche di- li. r. e. t.

II

remo di quelli, che permettono l'herefie negli Stati loro, e che con la libertà di conscienza, gli danno campo franco? Ricordinsi questi talische se Deorum iniuria Dis cura, che Dio non trascurerà questa che viene fatta a lui: e poi chei Prencipi lasciano a lui la cura di vedicarsi, guardinsi, che sopra di loro non vada à cadere la vendetta, e possono loro seruire per essempio, i Constanti, i Giuliani, i Valenti, i Zenoni, i Basilisci, gli Anastasij, gli Heraclioni, e tanti altri Imperatori, che per hauer fauorita, ò dissimolata l'heresia, finirono male i giorni loro. Osseruino, che non fenza vendetta di Dio, mentregli Imperatori Greci dissimolarono l'heresie, sù trasferito quell'Imperio, e trasportato in Carlo Magno. Consi-Vedi E- derino, che metre hano alcuni trascurate le ingiurie fatte a Dio ne' suoi ghi, in vi Sacrosanti Sacrameti, nelle Imagini Sacre, e nei suoi Tempi, che Dio hà permesso, ch'essi Prencipi, ò habbiano perdutigli Stati, ò se puregli hano mantenuti, ciò essere seguito, con guerre intestine, co rebellioni quafi continoe, con riu olutioni, e con angustic tali, chebene poteuano accorgersi, che l'ira di Dio si sfogaua contra di loro. Ma se Dio comanda Leuis.24 che, Qui blasmaphemauerit nomen Domini, morte moriatur, perche non si hà da essequire questa sua Legge? & a chitocca il farla essequire? Pensino a ciò i Prencipi, e tengano per cosa ferma, che mentre lascieranno a Dio la cura delle proprie ingiurie, che Dio hauerà poca cura delle loro, e che permetterà, che habbiano, con quelle di Dio, da dissimolare anco delle

## CONSIDERATIONE CCCXXVIII.

Qui formam vita inijt, quam postea celebrem miseria temporum, & audacia hominum fecerunt, nam egens, ignotus, inquies, dum occultis libellis fautia Principis adrepit, mox clarissimo cuiq; periculum facessit, potentiam apud vnum, odium apud omnes adeptus, dedit exemplum, quod secuti, ex pauperibus dinites, ex contemptis metuendi, perniciem alijs, ac postremum sibi inuenero.

Ohò osseruato, che la maggior parte di quelli che perturbano la Republica, ricanano il modello da questo sciagurato, percioche essendo cacciati dalla fame, e dalla pouertà (alla quale segue l'ingordigia dell'hauere) s'inducono à fare ogni ribbalderia, fapendo d'essere per la pouertà vilipesi.

Innenat. fat. 3.

Ibid.

Mag.

Nil habet infelix paupertas durius in se, Quàm quod ridiculos homines facit. - & che

Haud facile emergunt, quorum conatibus obstat

Res angusta domi

proprie, e ben amare, e senza fine.

E per vicire da quella miseria, si danno ad ogni precipitoso partito. Se sono bassi, quale era costni, per ciò chiamato dall'A. ignotus, s'appigliano à quella sorte disceleraggini, delle quali sanno che si diletta il Prencipe,

cipe, sperando di alletarlo con la simiglianza de i costumi, e di entrarci in gratia, e coll'osseruare, co lo spionare, e caloniare hor questo, hor quello; ma principalmete coloro, che fanno non essere ben visti da lui, si fan no largo. Se sono Grandi, si mettono à far congiure contra il Prencipe, contra la Patria, e s'ingegnano di voltare il Mondo sossopra, come che sperino di sar le cose loro, con le turbolenze di meglior conditione. Così Mario, così Silla, così Cesare, così Ottone, spinti dalla pouertà (comehabbiamo detto altroue) macchinarono contra la Patria, & à così fatte persone torbide, non mancano mai seguaci, tirati anch' essi dalla speranza di farsi di poueri, ricchi, de quali bisogna credere, che, odio suarum rerum, mutari omnia student, turba atq; seditionibus sine cura aluntur, quo- salus. in niam ægestas facile habetur sine damno. Non hauendo costoro da perdere, e paredo loro di no poter arrivare à peggior partito di quello nel quale fi trouano, zarano tutto, esi mettono facilmente alla sbaraglia. onde non è da merauigliarfi, se essendo questo Hippone inquieto, sconosciuto, e pouero, intraprendesse vna maniera di viuere tanto scelerata. Tali furono ancora quelli che seguirono Catilina . Vbiq; probro, atq; petulan- Ibid. tia maxime præst ib int, item alij, qui per dedecora, patrimonijs amissis, postreme omnes, quos flagitium, aut facinus domo expulerat. Di maniera che si vede, che questa canaglia, è quasi tutta marcata con vno istesso stampo. Era thid. inquieto costui, perche la pouertà lo stimolaua. Minus enim mirandu est, homines egentes malis moribus esse. Co secrete accuse applaudeua alla crudeltà del Prencipe, perche è proprio di costoro l'osseruare, oue egli picghi, e colà conuertono tutto il loro ingegno, per captiuarfelo, come captiuò quel scelerato di Sciano Tiberio, quem varijs artibus deuinxit adeò, Tac. a.a. vt obscurum aduersus alios, sibi vni invautum, intectumq; effecerit. Cominciò poi à perseguitare gli huomini illustri, ilche suol essere scopo di tutti costoro, sì per leuarsi gli stecchi da gli occhi, sì anco per arricchire con le loro ricchezze. Così Catilina haucua concertato con L. Besta, Tribuno della Plebe, che, Concione habita, de actionibus Ciceronis quereretur, bellique grauissimi inuidiam optimo Consuli imponeret. Con queste artipoi acquistădo credito, & anttorità appresso il Prencipe, ricchezze nel particolare, & odio appresso tutti in vnitiersale, trouano all'vitimo quello che dice à basso l'A. alijs, & sibi perniciem, & no è meraniglia, perchesi comequelli che patiscono il mal caduco, subito che setono il freddo, sono dalla vertigine soprafatti; così questa sorte di huomiccioli, se bene sono dalla for tuna portatià qualche grandezza; nondimeno, perche patiscono il mal caduco della bassezza naturale, subito che si raffred la vn poco la gratia del Padrone verso di loro, soprafatti dalla vertigine dell'odio vniuersale,precipitano in vn tratto, evanno in rouina. Et sicut inter vacua vasa; plut, de non facile discernere possis, quod eorum integrum sit, quod vitiosum, vbi aliquid dottrina infuderis, statim apparet, quod perfluat, ita anime nimis fatiscentes, infusam po- Princitentiam non continent, sed foras diffluent, cupiditatibus, iris, arrogantis, ineptijs, tum.

cnon-

e nondimeno non ostante che molti conoscano il precipitio, seguono

pure il loro essempio, vedendo questi tali, di despicabili, fatti tremendi, e di poneri, ricchi, che è quello che gli fà gola. Ma questo è mal vecchio, poiche moltidi quelli a punto che seguirono Catilina, Memores Syllima. Juluf.in Victoria, quod ex gregarys militibus, alios Senatores videbant, alios ita divites, vt regio victu, atq; cultu atatem agerent, sibi quisque, si victoria in armis foret, talia sperabat. Onde si vede che la pouerrà, e la bassezza rende gli huomini inquieti,& il desiderio naturale di hauere, gli fà arditi ad insinuarsi nella gratia del Prencipe, per quella porta de' fuoi affetti, che trouano più aperta, e perche Tiberio si dilettaua di perseguitare i Grandi, perciò questi maluaggi tolsero per impresa di calonniarli, d'osseruarli, e di spionarli, per compiacerlo, e con li mali vifici acquistando potenza, credito, auttorità, e ricchezze, non si curauano dell'odio altrui, che così a loro stessi, come essi agli altri, sece al fine trouare la propria rouina. Perche all'vltimo, ò il Prencipe conoscendo la maluagità loro, gli fà vrtare in vn paiodiforche, ò gli fà finire vituperosamete la vita, come Tiberio a Sciano, ò mancato lui, restano tati nemici, che è impossibile che la fuggano, come ben dimostrarono gliantichi Poeti con la fatrola de i Ciclopi, li quali per cofiglio della Terra leuati dall'Inferno, da Gioue, oue come ribaldi gli haueua già cofinati, sotto specie che dell'opera loro si poteua preualere in fabricar' i fulmini; essendosi poscia sdegnato contra Esculapio, perche con l'arte sua medica hauesse da morte riuocato alla vita vn'huomo,gli instigò contra di lui, & essi in vn subito con vn sulmine l'ammazzarono; di che sdegnato Apollo, col tacito consenso di Gioue, con le saette gli ammazzò tutti. Il che quadra molto bene alla materia c'habbiamo per le mani: percioche il configlio della Terra, ci fignifica il discorso d'huomini bassi, e plebei, che persuadono al Prencipe il seruirsi di questi furfanti, come per fabri de i fulmini della colera loro, i quali diligentemente, e prontamente effequiscono le cose horribili, che vengono loro comandate. Ma esseguito il fatto, conoscendo poi il Precipe l'odio, che si sarà contra di se, per la precipitata esecutione di costoro, concitato, comincia ad hauerli in odio, & ad abbandonarli, e li pareti offesi, come nuoni Apollini, li saettano, sacendoli mal capitare. Edalle cosedette possono li Prencipi canare vna Massima. Che non sarà mai bene il seruirsi di gente bassa, e vile, perche mirano costoro più al farsi ricchi, che alla riputatione del Prencipe, e per venire a conseguire l'inteto loro, non lasciano sceleraggine, che non comettano. Tengono il Precipe in continoi timori, e sospetti, l'inducono al sangue, & alla crudeltà, lo rendono infame, & odioso, e lo metrono in molti pericoli. Che se le scruirà d'huomini illustri, haueranno consideratione a non macchiare la stirpe loro con bruttezze, farà meglio seruito, e suggirà il mal nome. Si può anco cauare vn' altra Massima per li sudditi, che non si fidino mai sotto la gratia del Prencipe, difarsi molti nemici, massime de' Grandi, perche quell'affetto si può conuertire in odio, ò egli può mancare, e li nemicinon scordatisi le ingiurie riceuute, le sapranno vendicare a tempo, eluogo.

### CONSIDERATIONE CCCXXIX.

Ineuitabile crimen, cum ex moribus Principis, fædissima quaque deligit acculator, obiestatq; reo; nam quia vera erant, etiam dicta credebantur.

Rècosemi paiono degne di consideratione in questo luogo; Vna la necessità, che hà il Prencipe di viuer bene, d'abbracciare la vir tù, e difuggire i vitij; l'altra la maluagità de' delatori, che per colorire le loro querele, fanno scelta delle cose verisimili, per farle credere vere; la terza, la circospettione, con la quale deue ogni huomo sauio ca minare, mentre voglia schiffare li precipiti, quando parla di Precipe sospettoso, & in tutto non buono, perche ogni picciola paroluccia detta contra di lui, colorita dall'artificio del delatore, ombreggiata dal fospetto del Précipe, può rouinarlo; e per parlare di tutte queste trè cose particolarmente; da quello che qui dice il nostro A. appare la necessità accennata, che il Prencipe viua bene; percioche non per altro quelle spionerie riportate, toccanti la fama del Prencipe, erano peccato incuitabile, se non perche sapendo Tiberio d'hauer commesse molte sceleraggini, poteua anco verifimilmente credere, che altri n'hauesse potuto mormorare, stimolandolo à creder ciò la propria conscienza; percioche, si come, Sapiens nunquam fine gaudio eft, & gaudium boc non nascitur nisi ex vir- Sen. ep. tutum conscientia, così

Diothit.

Sibi conscium, licet Virum audacissimum,

Timidissimum facit ipsa conscientia.

E per ciò viuendo questo Prencipe col timore dell'infamia, che gli somministraua la propria conscienza, haueuano campo franco i delatori, difarci loro mali vifici, eda qui seguinano poi quelle crudeltà, e quelle barbarie, che si leggono hauer egli commesse. Eperò chi vuol viuere nell'Imperio tranquillo, chi vuol fuggire le occasioni dell'incrudelire, e chi abhorisce d'esser riputato Prencipe Tiranno, Viuabene, Pensi d'esfere lo specchio di tutti gli suoi sudditi, nel quale tutti mirano. S'egli è chiaro, rende anch'egli tutti gli ogetti che riceue, chiari; se torbido, torbidissimi. Oda vn buon consiglio, non da me, mada vn gran Prencipe.

Hoc te praterea crebro sermone memento, Vt. te totius medio telluris in orbe Viuere cognoscas, cunctis tua gentibus esse Facta palam, nec posse dari regalibus vsquam Secretum vitijs, nam lux altissima fati

Class. de 4. Hon.

Occul-

# Consider ationi

Occultum nihil effe sinit, latebrasque per omnes Intrat, es obtrusos implorat fama recessus.

Se donque non possono star celate le attioni del Prencipe, e si teme il rin facciamento di cose brutte, viuasi bene, che così no si potrà dire, & quia Tat.an. 1 vera erant etiam dista credebantur. & imparando i sudditidal suo Prencipe la Virtù, non haueranno occasione di sparlarne: Viua conforme le Leggi, ch'essi non le trasgrediranno.

Cland, Ibid,

1bid

Tunc observantior æqui
Fit Populus, nec ferre vetat, quum viderit ipsum
Auctorem parere sibi. componitur orbis
Regis ad exemplum, nec sic inflectere sensus
Humanos edicta valent, quam vita Regentis.
Mobile mutatur semper cum Principe vulgus.

Quanto poi alla maluagità dei delatori, è tanto chiara, & in questo luogo, & in tanti altri, che quasi stimo souuerchio il prouarla, e dimostrarla d'auantaggio, ma purc con vn grauissimo Filosofo diremo, che, Vbi aliquis potentia, & licentia praditus, vitium curiositatis alit,idq; vires, & potentiam acquisiuit, iam non facile abstinere ab his, quibus ipsi interdictum est, potest; Datoli che si sia vno a questo infame vitio, non se ne può ritirare, si come dilettato che si sia vna volta vn Precipe di questa curiosità, nè anch'egli se ne sà guardare, se ben' anco, Tyrannos inuisissimos reddit hoc genus hominum, qui auscultatores, & delatores appellantur. E veramente, chi no odiarà quel Prencipe, sotto il quale, Multitudo periclitantium gliscat, cum omnis domus, delatorum interpretationibus subuertatur? Chi non l'aborrirà come mostro, nato per la ruina altrui, vedendo ch'egli, Delatores, genus hominum, publico exitio repertum, & pænis quidem nunquam satis cohercitu per pramia eliciat? Chi non lo detesterà accorgendos, che per sua colpa, vada come peste crudele questo vitio infettando tutta la Città, e tutte le Prouincie, del suo Contagio, e che non vi sia stato, ò conditione di perso na, in cui l'vno si possa sidare dell'altro? Il che si vidde in Roma sotto lo

stesso Tiberio, di cui scriuc il nostro A. Hoc maxime exitiabile tulere illa

Tac.a. 6. tempora, cum primores Senatus insimas etiam delationes exercerent, aly propalam, multi per occultum, neq; discerneres alienos, à coniunctis, amicos ab ignotis, quid repens, aut vetustate obscurum, perinde in soro, in conuiuio, quaq; de re locuti incusabantur, vt quis prauenire, & destinare reum poterat, pars ad subsidium sui, plures infecti, quasi valetudine, & contactu. E qual maggior empictà si può trouare di quella di costoro, che non hano rispetto nè a dignità, nè a sangue, che non curano nè amicitia, nè sanno discernimento da luogo, a tempo, ò da qual si sia rispetto humano? E però ricorderemo al Prencipe, che non sia facile a dar credenza a questa sorte di gente insaputricale me. Fallunt enim sapenumero, es ea per calumniam deserunt, qua nulla ex par-

Regno l te sunt vera, & Principes ad iniustitiam, suitiam que sulla expar-A. Til. 3. brano la verità con le menzogne, mostrano il falso per lo vero, e co' loro artifici molte volte portano pericolo a i buoni, & agli innocenti, tengono lo stesso Prencipe, chegli pasce in perpetuo trauaglio, in continoa inquietudine, gli rendono sospetti tutti gli amici, tutti i pareti, le mogli, i fratelli, ei figli istessi, e con le loro chimere lo fanno viuere quasi in perpetuo carcere, sono causa, ch'egli si metta in mano d'huomini barbari, che lo custodiicano, ch'egli creda più a gli stranieri, che a i suoi, sono comemantici che accendono in lui il fuoco della rabbia, e ne' fudditi il veleno dell'odio, & in fine fono vna semenza perniciosa, che non produce al Prencipe altro che danni, mali, e vergogna. Ma qui mi pare di fentire quale'vno che mi ripigli, edica, che questa sorte d'huomini è tanto necessaria al Prencipe, che non può quasi fare senza loro; che molti per non hauer creduto a i delatori, fi sono miseramente perduti, che se Ce-plat. in fare hauesse letto il memoriale datoli da uno di costoro, nel quale era eius vine descritta la congiura contra di lui, non fora stato ammazzato, e però, che malamente faccia io, dannandoli come sopra. A questo io rispondo, che altra cofa è l'vfar diligenza, per conservare lo Stato, e per saluar la vita, e per intendere quello, che in pregiudicio ò dell'eno, ò dell'altra potesse essere macchinato: altro voler sapere tutto ciò che sanno, ò che dicono i sudditi, & interpretar tutto a modo suo, e torcere, e tirar tutto alla rouina loro. Se parliamo del primo, dico, che fanno bene i Prencipi ad essere vigilanti, & ad hauer Ministri attenti alla custodia dello Stato, & alla falute loro; ma questi calonniatori, che ad altro non attendono, che alla rouina de miseri Vassalli, deuono essere eradicati dal numero de' vinenti, & estirpati, perche sono (come habbiamo detto) l'infamia del Prencipe, e la perdita di tanti innocenti, & ottimamente farebbero i Prencipi, quando alcundi loro riferisca cosa, che sia in pregiudicio d'altri, a cercare senza passione il vero, e trouado, che lo spione habbia fatta yn'impostura, a castigarlo, nel modo a punto, che Isocrate co- 160. ad figlia il (110 Prencipe, cioè. Iisdem supplicis affice calumniatores, quibus delin- Nic. quentes. Ma è tempo, che si parliancora della circospettione, con la quale deuono i sudditi parlare del Prencipe loro. Diciamo donque, douersi sempre con somma rinerenza, e rispetto parlare dei Prencipi, perche essendoci stati prepostida Dio; Imposuisti homines super capita nostra, siamo tenuti a riucrirli, & honorarli. Imperium enim à Deo habent, & instar rfel. 65. Deorum sunt, e come disse quel Filosofo, Principes Ministri Dei sunt, ad cu- Tac.a.3. rans, ac salutem hominum, vt bona que Deus illis largitur, partim distribuant, dedrina partim seruent; e però deuono i sudditi prestar loro il debito colto, & o princigni riverente offequio, perche, come diceil nostro A. Principibus summu pam. rerum iudiciū Dij dederunt, fubditis obsequij gloria relitāta est . Et quale più bel- Tac. a.4. lo osseguio si può render loro, che parlandone honoratamente? il che deue fare ogni prudente, e fauio huomo, per fuggire lo sdegno, e l'ira lorose per lo pericolo, che sparlandone s'incorre, perche hanno i Prencipi lunghe le orecchie, e le mani. Ne basterà che ci asteniamo noi di dire co-

sa indecente di loro, ma dobbiamo prohibire ancora che altri in nostra presenza no facciano lo stesso, e maggior sicurezza sarà il parlarne puoco,& il credere che molti vengano da noi più per comprare, che per ven dere. Donque In silentio erit fortitudo vestra, e però quel Filosofo. Tem-Plui, de pestiuum silentium res est sapientissima. Ma se ben pare che il tacere sia cosa lib. educ. moltofacile, è però difficile molto, quando l'huomo è prouocato, ò da qualche sdegno, ò dall'altrui malitia, & importunità. Lo sdegno pronoca l'ira, & illa est ira que rationem transilit, que secum rapit, e perche quel'impeto facilmente ci tira à dire ciò, che doueressimo tacere, perciò, quando siamo dallo sdegno prouocati, ricordiamoci, che, Sepè fatius fuit dissimular e quam vleisci, e che, Potentiorum iniuria hilari vultu, non patienter tantum ferendæ sunt . facient iterum, si se fecisse crediderint. Hoc habent pesfimum animi magna fortuna infolentes, quos laferunt, & oderunt. E però bifogna diffimolare lo sdegno, e tacere. Quanto poi al lasciarsi tirare dall'altrui importunità, ò malitia, se bene si deue hauere buona opinione del proffimo, si può però anco dubitare, che ci possa ingannare, e che possa volerci condurre alla trappoia.

Hor. Fla.

Quid de quoq; viro, & cui dicas, sepè videto, Percontatorem fugito, nam garulus idem est, Nec retinent patula commissa sideliter aures, Et semel emissum volat irreuocabile verbum.

Scàciò hauesse considerato Titio Sabino, non fora stato condotto alla morte da Latinio Latiare, eda altri sciagurati accordatisi per la sua ronina. Era questo Sabino stato affettionato assai alle virtu di Germanico, e anco dopò la sua morte, conseruana la stessa benenolenza verso i figli, e verso la moglie Agrippina, ilche dispiaceua à Tiberio, che gli odiaua tutti à morte. Latiare, che voleua assassinarlo, incontratolo, cominciò quasi à caso à lodar molto la costanza di Sabino, perche non hauesse abbandonata quella casa, benche sbattuta, come tantialtri, e mostrò di compatire ad Agrippina, e tanto fece, e tanto disse, che mosse le lagrime à Sabino per tenerezza cominciò egli à caricare malamente Seiano, nè si astenne anco di parlare sconciamente di Tiberio. Da questo, quasi che la considezza del parlar libero hauesse trà di loro copaginata vna firetta amicitia, cominciarono à frequentarfil'vn l'altro, e parlado quasi sempre delle stesse cose, accresceuano con la considenza anco la licenza del dire, mentre Latiare, che tutto faceua per madarlo in rouina, conosceua molto bene, di non potere da se stesso accusarlo, senza testimo nî, che affermassero d'hauerlo vdito, che confermassero ciò, ch'egli denunciasse. Si consultò per tanto con alcuni Senatori, complici in questa forfanteria, comegouernarsi, per poter hauer gente, e persone che testificassero, d'hauerlo sentito insieme, esi concluse, ch'egli si tirasse Sabino in casa sua, e perche lo stare essi occultati dopò la porta, era pericoloso Tac an di restare scoperti, Testum interser laquearia tres Senatores, haud minus turpi

latte-

latebra, quam detestanda fraude, se se abstrudunt, foraminibus, & rimis aure admouet, e Latiare tirato Sabino, nella Camara, sopra la quale erano questi in insidie, gli diede materia di cadere nelle stesse sconciature, c'hauena dette prima contra Tiberio, e cotra Sciano, e querelatolo poscia, lo stesso primo giorno di Gennaio, benche sacro, sù strangolato: Essepio, che hò voluto raccontare, per far cauti i Lettori à non si fidare leggiermête dichi si sia, che gli prouochi à sparlare del Prencipe, e per ammaestrarli, che bisogna mettersigli occhiasial naso, e la serratura alla bocca, quado sentiamo vno che ci tiri à ciò. Sarà anco bene oltre il seruare la taciturnità, il fuggire i conuiti, e i mangiamenti, perche il cibo, il vino, l'allegrezza, e la conuer satione fà precipitare anco i più cauti, e quando pure, ò la necessità, ò l'vrbanità ci tira à qualche bagordo, lo star molto sobrio nel bere, sarà ottimo consiglio, perche oneratimero, quemadmodu non con- Sen. ep. tinent cibum, vino redundante, ita ne secretum quidem; quod suum, alienum q; est 84. pariter effundunt, e si come si propalano i secreti, così non sarebbe gran cosa, che si scuoprissero anco le passioni, e che l'inuito fosse fatto à studio per far traboccare l'inuitato in qualche dicacità, e però è da ricor- pluta, de darfi che; Quod est in corde sobry, id est in lingua ebry, e che, Pleriq; vino vtu- garul. tur pt equuleo, or quibus tormenta non eliciunt vocë proditionis, eos tentant bi- D. Amb. bendo, ot Patria statum, salutem Civium, defensionis sua prodant consilia, o quis de Helia, inter cyathos texit quod latere cupiebat? Sarà bene ancora l'astenersi dalle Gieiun. femine, perche esse non fanno tacere, e si vede che, e le congiure, & altri casi gravi sono stati publicati dalle Donne; Nella Catilinaria, Fuluia sublato auctore (ch'era il suo Bertone) de Catilina coniuratione, qua, ér quomodo audierat, compluribus narrauit. E nella Pisoniana, essendo stato inquisito Senino, & hauendo risposto arditamente, & tanta vocis, ac vultus securitate, vt labaret iudicium, nisi Milicum vxor admonuisset, Antonium Natale Tac.am. multa cum Sceuino, ac secretò collocutum, & esse vtrosq; C. Pisonis Amicos, e per questo poi si scoperse il tutto. Onde si può vedere, quanto sia pericoloso il parlaredi cose graui con Donne, ò il permettere, che possano penetrare cosa, che habbia annesso pericolo, perche nè sanno, nè vogliono tacere. E però concluderemo questa nostra Consideratione, con ricordareal Prencipe la buona vita, e l'abbracciare le virtiì, se vuol fuggire il biasmo, e la mala fama. Et à i sudditi, che siguardino bene intorno, quando altri porgeloro materia di parlare del Prencipe, perche non tutti quelli, che si spacciano per amici, sono tali, e sopra tutto, che parlando del loro Signore, che ne parlino honoratamente, e con rispetto, che così rintuzzeranno la maluagità de idelatori, e deluderanno la malitia de' spioni.

## CONSIDERATIONE CCCXXX.

Ad quod exarsit adeo, vt rupta taciturnitate proclamaret, se quoq; in ea causa laturum sententiam, palam, & iuratum, quò ceteris eadem necessitas foret.

\$7.5.

Inid.

Ouersi da tutti, ma più dal Prencipe suggire l'ira, e l'escandescetia, habbiamo altroue dimostrato, ma perche il luogo ce ne porge nuoua occasione, non ci aggrauaremo, à ricordarlo di nuouo, perche essendo questo vn'affetto tanto subitano, &

impetuofo, che quasi no cene accorgendo ci tira alla pazzia, e ci sà taluolta precipitare in ilconciature tali, che ò bisogna con molta vergogna renocare il fatto, ò volendolo mantenere ci mettiamo in molti pericoli, perciò fà di bisogno, cos qui falui esse velint, ita viuere, vt perpetuò curen-Plar.de sur, perche non si può curare questo morbo in vn subito, ma è necessario l'andare à puoco à puoco introducendo neglianimi nostri l'habito della ragione contrario alla colera, Nonenim ratio curationi morbi ita est adhibenda, vt vsurpatur elleborus, sed animo percepta dostrina, inherere debet, indiciaq; continere, & custodire, percioche la ragione hà da essere la portinaia, che introduca nell'animo nostro perturbato l'habito quieto, e pacifico, e fenza il fuo aiuto, al ficuro farà impossibile il fuggire dal precipitio di questo pazzo furore, e come non potrà vna Nauc in alto Mare, agitata dalla tempesta, e fluttuante, saluarsi senza timoniere, così non admessa alla cura dell'animo nostro la ragione, che lo guidi, sarà imposfibile, ch' egli possa saluarsi dalle onde furiose di questo turbato Mare della colera. É però si come quelli, che in qualche Fortezza aspertano d'essere assediati, e temono di non poter hauer soccorso in tempo, s'affaticano quato possono d'introdurci quella maggior quantità delleco-

se necessarie, che possono, per non arrendersi per necessità al nemico, così quelli, che patifcono la colera, mentre hanno il lucido internallo, denono fare gran preparatione, e conferua di faggi ricordi, e preparar l'animo con la ragione, accioche affaliti da questo impetuoso nemico, pos sano deffendere la Rocca della ragione, e non restar sogettiall'ira con

Hor. Fl.L. li. I.ep. I.

- Qui non moderabitur iræ Infectum volet effe, dolor quod suaserit, & Mars Dum pænas odio, per vim festinat inulto. Ira furor breuis eft, animum rege, qui nisi paret, Imperat, hunc frenis, hunc tu compesce cathena.

Ma con quella catena della ragione, che l'impadifea, elo rimuoua dal precipitio, dal quale chi non figuarda, cade in tanta rabbia, & in tanto furore, che si può bendire.

Sen.iz Med.

Cacus est ignis stimulatus ira,

loro vergogna, e danno, perche,

Nec regi curat, patiturq; frenos, Haud timet mortem, cupit ire in ipsos --- obuius enses.

E questo, perche offuscato l'intelletto, da quella furiosa pazzia, non può l'huomo discernere il ben dal male, ma come forsennato corre, precipita, nè sa bene quello, che si faccia, non hà cura del suo decoro, non guar da, nè ad amicitia, nè à parentela, non admette configlio, non fà differeza da giusto ad ingiusto, non discerne ilbene dal male, e camina più da bestia irragioneu ole, che da huomo, fà la faccia torbida, e minacciante, la fronte trista, e pallida come la morte, ò infiammata come le brace, la guardatura torna, bieca, & oscura, il petto anelante, e colmo di sospiri, le mani inquiete, e pronte alla vendetta, sbatte i denti, percuote co' piè la terra, fegli arricchiano i capelli, parla fenza ordine, parole tronche, confuse, e prine di senso, e sembra di mandar suora anzivili, e mugiti, sen. de iche voci, & nescias vtrum magis detestabile vitium sit, an desorme. Cetera li-ral, 1.c.1 cet abscondere, & in abdito alere, ira se profert, & in faciem exit, quanto q; maior est, boc efferuescit manifestius, & è verissimo il detto del Poeta.

Cum face supposita seruescit sanguis, & ira Scintillant oculi, dicisá;, facisá;, quod ipfe Non sani esse hominis, non sanus iuret Orestes.

Perf. Sat.

E però il rimedio, che danno alcuni, che non fora male il farsi portare appresso da vn discreto seruitore lo specchio, accioche quando ci vedesse adirati, ce l'offerisse, à questo mira; che, Videre se ipsum, contra naturam ins. affecto, & contuebato vultu, non parum faciat ad damnandam iram. Poiche donque habbiamo visto la brutezza, e idanni, che porta seco questo vitio, appare anco la necessità, c'habbiamo d'opporsegli, e la vera medicina per curarlo sarà, ab initio iram animaduertere, vbiq; quis intelligit, eam à 1bid. sermone aliquo, aut à promiscua scurrilitate incensam sumare, is non magno opus babet labore, sed plerunq; ipso silentio, & contemptu oppressit. E come estingue colui il fu oco, che non gli somministra materia per matenerlo, così facilmete ammorzerà l'ira, quelli, che da principio non la nutrifce, porgendogli col consenso l'esca: & à questo deue ciascheduno attendere tanto più, e massime i Prencipi, quanto, che i danni, e le vergogne, che ap porta, sono maggiori, e più cospicui, & apparenti, come si vede in que. sto accidente di Tiberio, che essacerbato, che colui hauesse posta la sua Statua in luogo più eminente, che quelle de i Cesari, gridò, e giurò di voler anch'egli in quella caufa dare il suovoto scoperto, accioche gli altri lo seguissero, ne s'accorse (& ecco la vergogna, che porta l'ira) che questo suo desiderio di vendetta era ingiusto, e che in quel Senato poteua trouarsi qualche huomo da bene, che gli contradicesse, come seguì à puto, perche Gneo Pisone, gli fece vn'istanza dicendo. Quo loco censebis Ca- Tac.a.I. far? si primus habebo quod sequar, si post omnes, vereor ne imprudens dissentiam. Con la qual dimanda, tornatoin se Tiberio, & accortosi dell'errore co-

Tucan. 1 messo per la colera, restando confuso, quanto incautius efferbuerat, pænitetia patiens, tulit absolui reum criminibus Maiestatis, e così con molta vergogna fua, conobbe tardi, quanto cattiuo confegliere fia la fubitana colera, che deue perciò, come habbiamo detto essere fuggita da tutti.

## CONSIDERATIONE CCCXXXI.

Indicijs adfidebat in cornu Tribunalis , ne Pratorem curruli depelleret .

1114.33. plin, in

P.47.

Ibid.

HEil Prencipe debba taluolta farfi vedere ne i Tribunali, habbiamo ricordato altrone, e pur di nuono, come cosa di molta consequenza lo ricordiamo, perche essendo egli come cuflode, à cui hà Dio affidato nelle mani l'auttorità, ele Leggi,

perchenon deueegli innigilarci? e con tanta maggior diligenza afiffere alla custodia loro, quanto maggiore è la maluagità de i Giudici mercenari, che non curando altro, che il proprio commodo, & il guadagno, vendono i giudicij, depranano le Leggi, e tirano in rouina i miferi Popo-

Arif. 15. li. Perciò dice il Filosofo, che, Videtur Rex custos esse natura, vi i quidem, qui pol. c. 10. facultates, & copias habent rei familiaris, nulla iniuria afficiantur, Populus nerè, o multitudo nullis contumelis vexetur. Nè ciò potranno essi ottenere, te non vigilando all'amministratione della Giustitia, & interuenendo

ne i giudicij à punto come custodi d'essa. Il che si veggono hauer satto diligentemente quafi tutti i megliori Prencipi, onde legiamo d'Augusto. Suet. in Ius dixit assidue, er in noctem nonnunquam, e Traiano pure ottimo, egiusto

Imperatore, Tam assiduus erat in Tribunali, vt labore resici, ac reparari vide-Augusto retur, e per non generar tedio, tutti i buoni sono intorno à ciò stati molto accurati, come vediamo ancora in questo luogo, che faccua Tiberio, & à questo si deue attendere, non tanto per sar beneficio à i Popoli, per-

che vededo i Ministri, che il Prencipe vuol sopraintedere à tutto, si guarderanno di far delle indegnità, e di commettere inginstitia, mà anco per mantenere viua la sua auttorità, ne patiatur apicem sua auttoritatis hebe-

cie. apud scere, e per accrescere di riputatione, perche molto più stimato sarà quelli, che intento al buon gonerno, fifarà vedere, e conoscere accurato in Saluft. tutto, che non quelli, che datosi à i piaceri, & all'otio, Vin Principatus ref-

Tuc.an., foluat, cuneta ad Senatum vocando. Oltre che esfendo quella la vera norma del regnare, quando restano tutti i negotij ordinati in modo, vt non ali-

ter ratio constet, quàm si uni reddatur, douerà portarsi in maniera il Prencipe, che se bene hauerà i Senati, & altri Tribunali, conosca però il Popo lo, ch'egli è Capo à tutti, e che vede, & attende, & intende tutti i giudici , e le cose più principali, che così, & afficurerà meglio il suo Impero, e i suoi Popoli saranno meglio trattati, & egli da loro più amato. Si può anco da questo luogo cauare vn'altra osseruatione, & è, che Tiberio sedeua da vna parte del Tribunale, per no leuare di fedia il Pretore, nel che fi ve-

de.

de, e la modestia, che al Prencipe stà tanto bene, e la sua prudenza, che per non auuilire il suo Ministro, volcua, sebene era presente, che tenesse il suo luogo, cosa degna da essere imitata da i saui Prencipi, perche quã. to più sono rispettati i Ministri, tanto maggior si rende la riputatione dello stesso Prencipe.

# CONSIDERATIONE CCCXXXII.

Multaq; eo coram, aduersus ambitum, & potentium preces constituta.

Rudentemente Tiberio si opponena all'ambitione di Grandi,e prudentissimi sarannogli altri Prencipi, se faranno lo stesso. Percioche questa è la peste delle Città, delle Republiche, de' Regni, e degli Imperi, di che rendono funesto testimonio i Silli, i patric de Cinni, i Carboni, i Marij, e i Cesari, Quorum ambitione multò plures Roma-Reg. li.4. norum Ciuium ceciderunt, quam in propagatione Imperij totius orbis. E' l'ambi- Tit. 4, tione vn disordinato desiderio d'honore, e perche questo, Non ignavis, plut. de aut abiellis, sed fortibus maxime, & precipitibus animis inharet, perciò deuo-Republ. no studiarsi i Prencipi di tener bassi questi ambitiosi, e principalmente, Si eos popularis impetus euchens, laudibus, atq; incitans effrenes reddat, atq; intractabiles, E sarà buona regola il dar gli honori, non à quelli, che con fauori, ò con gran prezzo li vanno mercatando, ma à quelli, che li meritano, e che sono attià portarli con decoro, & Dux ad Rempublicam deli-1bid. gendus est non simpliciter gloriosus, & potens, sed & qui ob virtute talis est, che così, e saranno bene amministratigli v sfici, e si leuerà l'ardire a' i temerarì, & ambitiosi, che per l'ordinario sono anco inquieti, e si prohibirà quella mercantia infame, che essi essercitano, e la Città, e lo Stato sarà tanto più sicuro, quanto minore auttorità haueranno.

\_\_\_ Lhetalis ambitus Vrbi Annua venali referens certamina campo. E la ragione è portata dal Padre dell'eloquenza. Istis enim (dice egli) sem- Cic ad per Patrię salus, er dignitas posterior sua dominatione, & domesticis commodis est, e mentre attendono à se stessi, puoco si curano se rouinasse bene il Mondo, anzi sono essi la face, che accende il suoco, perche mentre ambitiosamente procurano i Magistrati, tirano in fattioni, & in parte le Città, e le Pronincie intiere, ilche si vidde in Cesare, & in Pompeo, e ciascun di loro, come dice quel Poeta,

Tantum pt noceat cupit esse potens, E però non è meraviglia seappresso gli Atheniesi, Pana capitis in eum. Her.oft. fancita erat, qui ambitus conuinctus effet, e questo, perche gli ambitiosi non lifecino. apportano che danno alla Republica: se essercitano Magistrato di to- de pare. ga, vogliono fare alto, e basso, e quanto piace loro. Sprezzano i Compagni, rompono le Leggi, e vogliono mostrare di poter tutto. Ma se

Sen. in

Luc.ther.

46.1.

kk

1 .1ib . r. Ibid.

hanno carichi in guerra, e chi può viuere con essi loro? Non vogliono obedire ad alcuno, tutto fanno di loro testa, rompono, precipitanole imprese, e quando veggono di non poter participare della gloria, non si curano, che si perdano le occasioni, purche altri non acquisti credito, è riputatione: anzi, che molte volte per espressa malignità ritardano i soc corsi, per dar campo di vittoria al Nemico, parendo loro meglio, ch'egli vinca, che l'emolo riporti l'honore, tanto può inessi l'ambitione, e la malignità, ilche si vidde nell'Essercito Romano sotto Veia, nel quale trouandosi lidue Maestridi Campo puoco vniti, & vgualmenteambitiosi, Sergio, e Virginio, & essendo assalito il Quartiero di Sergio da i Falisci, e da i Fidenati, che veniuano, per soccorrere i Veienti da vna parte, Liu. dec. e da gli istessi Veienti assediati, che sortirono dalla Città dall'altra, & cu pleraq; castella oppugnata, superatas munitiones vtrinq; inuehi hostem nunciaretur; Virginio, ch'era nell'altro Quartiero, e che poteua soccorrere Sergio, In armis militem tenuit, si opus foret, collegam di Hitaus ad se missurum. Ma perche, Huius arrogantiam, pertinacia alterius aquabat, non volse chiedere soccorso, e, ne quam opem videretur ab inimico petisse, vinci ab hoste, quam vincere per Ciue maluit. Si può vedere più chiaro il danno, che porta l'am bitione? Donque concludiamo, come habbiamo detto da principio, che prudentemente faranno que' Prencipi, che teneranno bassi questiambitiosi, e che non affideranno nelle mani loro maneggi, ò carichi d'importanza, perche essi anco con danno, e dishonore del proprio Prencipe hauerano più pessero della propria albagia, che del beneficio publico.

### CCCXXXIII. CONSIDERATIONE

Sed dum veritati consulitur, libertas corrumpebatur.

A verità era, che costoro eccedeuano nell'ambitione, la verità era, che Tiberio faceua bene à tenerli bassi, per le cause già discorse; malaverità era ancora, che quanto più si premeua intornoa questa verità, tato più si annicchilana la libertà, & era la causa di ciò vno di que' sofismi politici, che sanno adoperare i Prencipi, e che sono proprij artificij dell'arte del regnare. Perche mentre si scuoprina il vero dell'ambitione di costoro, trouaua legitima occasione Tiberio d'abbassarli, e depressi questi, che facenano dei Caporioni, restaua spogliata la Plebe di quello appoggio, che dalla loro auttorità, & offici si prometteua, e Tiberio tanto più allargana la sua poteza, e ristrin geua la libertà publica, quanto, che leuatifi questi stecchi da gli occhi, atti Tac.an.1 a solleuare la polue della Plebe, siassicurana, che, Principibus amotis nibil Tac. hi a erat ausura Plebs, come che, vulgus sine rectore, praceps, vecors, pauidus. E queste sono di quelle arti, ch'è necessario, che sappia adoperare il Précipe, per assicurar le cose sue senza violeza, perche l'incontrare la straboc-

cheuole ambitione de Grandi, è cosa c'ha del ragioneuole, e nell'apparenza del giusto, professando essi di sopraffare i più deboli, e questi mal volontieri sopportando la loro insolenza, Nam omnes homines in nullos Kenoph. magis insurgunt, quam in eos, quos imperium in se adsectare sentiscunt, e però de ped. Es veggono tuttivolontieri rintuzzate le pretensioni troppo albagiose di vil. 1. costoro: edall'altra parte, il Prencipe sà i fatti suoi, e mostra d'haucre quella prudenza, qua est Imperatoris propria, & vnica virtus, e come il no- Arist. 3. firo A. insegna, plura in summa fortuna auspicus, & consiliis, qua telis, & ma- Pol. nibus seit gerere. Si potrebbe ancor dire, che si corropeua la libertà, men-Tac.a.13 tre trouandoss presente Tiberio ne i giudici, non poteuano i Giudici dire liberamente il concetto, nè dar libero il voto loro, perche mostradosi egli ansioso d'abbassar costoro, bisognaua che, ceteris eademnecessitas sie-Tac.a.i. ret. Ma concludiamo questa Consideratione col dire, che sacesse sauiamente Tiberio, à rintuzzare l'ambitione di questi Grandi, per le cause già dette, e tanto meglio faceua, quanto, che guastaua i dissegni maluagi Liu. dec. altrui, & acconciana i fatti suoi, & multa que natura impedita erant, consi-2. lib.1. lio expediebat.

#### CONSIDERATIONE CCCXXXIV.

Resistentibus crarij Pratoribus, subuenit Casar, pratiumą; adium Aurelio tribuit, eroganda per bonesta pecunia cupiens, quan virtutem diù retinuit, cum ceteras exueret.

Vesti Pretoridell'Erario donenano esfere di que' saccenti, !i

quali attendendo folo ad ingraffare il Fisco, non considerano punto alla gloria, e riputatione del Padrone, nè s'accorgono, che mentreessi accumulano danari, il Prencipe perde il credito, & acquista il più brutto nome, e titolo, che possa addossarsi ad vn suo pari. Percioche qual maggior indignità, che l'effere tenuto Prencipe auaro, emisero, co'i sudditi, mentre egli dalle sostanze loro viene arricchito? e qual ragion vuole, che seessi prontamente concorrono à souuenire il Prencipe ne' suoi bisogni, onde habbiamo visto, Tac. a. r che seguita la rotta à Germanico, nella borasca di Mare, Ad supplenda. exercitus damna, certauere Gallie, Hispaniæ, Italia, quod cuiq; promptum, arma, equos, aurum offerentes, perchedico non deue il Prencipe con corrispondente prontezza, nelle loro necessità sounenire i Popolisuoi sudditi? & chi non sà, che, Melius beneficijs Imperium custoditur, quam armis? con quali Senec. de ordeani stabili Augusto il suo Imperio? Militera donis Repulsera armis? ordegni stabili Augusto il suo Imperio? Militem donis, Populum annona, 14. cunctos dulcedine oty pellexit. E se Tiberio, che si così maluagio Prencipe, Tac.an. 1 cum ceteras virtutes exueret, hane retinuit, douerano poi quelli, che voglio- ibid.

no effere stimati ottimi, tenere le manichiuse? No, no. Auaritia enim su- plut. ins

ga,& liberalitatis gratia,Regum est gloria,& Regnorum firmamentum, e però

legiamo, che tutti i Prencipi, che sono stati ambitiosi digloria, hanno co sommo studio abbracciata la beneficenza. Così Augusto, così Tiberio, così Tito, che ricordandofi vna sera di non hauer quel giorno sattobesuet. in neficio ad alcuno, riuoltofi à i circostanti, Amici (disse ) diem perdidimus, Tito n.s. e così tutti i più virtuosi Imperatori, hanno dal far beneficio, e dall'vsare liberalità, acquistato nome immortale. Et hò à studio tacciute le prodigalità di Nerone, di Caligola, perche se la liberalità, la quale, nec deesse debet, nec superfluere, non è vsata con modo, e con discretione, si conuertein pazzia, & in ladroneccio, come auuene à questidue Prencipi, il pris 1.6.4. mo de quali prodigò in puoco tempo più di cinquanta millioni di Scuti,e'l secondo nel primo anno del suo Imperio, ne consumò settatacinque, onde ridotti à miseria, questi sù costretto, ad rapinas conuertere ani-Suct. in mum, vario, & exquisitissimo calunniarum, & auctionum, & vectigalium gene-Idem in re, e Nerone, il quale, Diuitiarum ac pecunia fructum non alium putabat, qua profusionem, sordidos, ac deparcos esse quibus ratio impensarum constaret, prelau-Nerone tos, vereq; magnificos, qui abuterentur, ac perderent, venne poi à tanta mise-714.32. ria, & ita exaustus, & egens, vt stipendia quoq; militum, & commoda Vetera-Ibid. norum protrahi, ac differre necesse esset e fece tante indegnità per trouar danari, come si legge, che dopo haucre spogliati i Tempi, à quelli, che madana in gouerno dicena. Seis quid mihi opussit, & hoc agamus, ne quis quie-Ibid. quam babeat. Quelle efforbitanze, non ho io voluto persuadere al mio Prencipe, ma che à luogo, à tempo, con giudicio, à benemeriti, & à tuti i sudditi in generale, sia benesico, e li souuenga liberalmente ne ilorobi-166. c.29, fogni, e che possa dire col Beato Giob, oculus eram cacorum, és pes claudorum, pater eram pauperum, es merentium consolator. Ma principalmente hab bia cura di que Nobili, che senza colpa loro vengono in miseria, come appresso si vede hauer fatto Tiberio con Propertio Celere, al quale (hauendo egli mostrato d'hauere cosi tenue Patrimonio, che non poteua mantenere il decoro della sua persona) secc donare vinticinque milla Gran Du Scuti. Et à igiorni nostri, vn Prencipe grande, che hà concetti magnanisa Ferd, mi, e corrispondenti all'ampiezza del suo fioritissimo Stato; inteso, che vna Casa Religiosa, per la rouina d'vn'edificio d'acqua, perdeua quasi la metà delle sue entrate, gli prestò cortesemente, e gratuitamente (sapedo, che non c'era il modo di riffarlo) diece milla Scuti, accontentandoli, che ogni anno se ne restituissero mille alla Camera, e così egli senza suo dispendio, e con puoco scommodo, mantenne quella Casa, col dargli il modo di restituire quell'edificio, nel suo pristino decoro, che senza quefto aiuto era rouinata, e tale mi pare, che douerebbeeffere quella cupidi-

Tac.an. 1 gia, eroganda per honesta pecunia, che qui dice il nostro A. & che douerebbe hauere ogni Prencipe, che cosi senza suo danno, restorarebbe molte famiglie, che douendo ne gli infortunij loro ricorere alle vsure, si perdono, e s'annichilano.

CON-

# CONSIDERATIONE CCCXXXV.

Cupidine seueritatis, in his etiam qua rette faceret acerbus, vnde cateri, silentium, & paupertatem, confessionis & beneficio praposuere.

E egli è vero, come io lo stimo verissimo, che, Nec aurum, nec argentum, nec quicquam eorum que à proximis accipiuntur beneficium senec. de est, sed ipsa tribuentis voluntas; bisogna dire, che nel far seruigio, benef. li. ò beneficio importipiù che molto la maniera con la quale si sà, perche 1.cap.1. non potendosi vedere la volontà del benisicante con gli occhi, si aprende con l'intelletto dal benificato, dal modo col quale lo ricene, & ingra-tde c. 2. ta sunt beneficia, licet re, ac specie magna videantur, qua danti, aut extorquetur, aut excidunt, Perciò à me pare, che ragioneu olmete venga biasimato qui Tiberio, che volcua anco nel far beneficio vsare immatura, & inopportuna seuerità, volendo, che, chi pretedeua di ricenere da lui suffragio, donesse prima far constare al Senato la sua pouertà; Perche vn'animo nobile s'eleggerà più tosto di morir di fame, chedi mostrare le sue vergogne, e miserie in publico, ò in vn Senato. Era questo vn voler vendere troppo caro il seruigio, e però, si come veggono quì ripreso Tiberio, cofi mi pare, che possano imparare i Prencipi, colla regola de i contrari, il mododi farlo, in maniera, che colui, che lo riceue habbia à restarne grato. Et gratissima sunt beneficia parata, facilè occurentia, vbi nulla mora fuit, e sen. li. 2. che debbano tener per fermo, che si come, Nulla res carius constat, qua que de benef. pracipus empta est, cosi che, illud benesicium iucundum, victurumq. in animo, ca. 1. c.2. quod obuiam venit, e quel mandareil supplicante da i Ministri, è vn guastarcil satto, e perdere tutto il merito, percheio mi humiliarò bene al Prencipe e gli confiderò le mie miserie, sperandone compassione, e soccorfo, che non vorrò mica palesarle ad vn mio eguale, temendone vergogna, e beffe. Oltre, che il trattarne co'i Ministri, porta longhezza di tëpo, e molti con nausea tolerano quella tardanza. Nibil enim aquè amaru, sen. vii quam diù pendere, & aquius quidam animo ferunt pracidispem suam, qua trahi, sup.c.s. É i Ministri istessi si compiacciono di tirare in longo questa sorte dinegoti, Eos enim delectat superbix sux longuspectaculum, minusq; se iudicant pos- 18id. se, nisi diù multùmq; singulis quid possint, ostendant. E però, nibil confestim, nihil semel faciunt. Aggiongasi, che si come stà bene, che il Prencipe rimetta à i Ministri la cognitione delle cose odiose, cosi disconuiene il conceder loro la distributione dellegratie, le qualideue fare da se, e ben lietame te,e prontamete, perche si come è vna fiera crudeltà il prorogare la pena à vn moriente, e specie di pietà è l'accorciarla, cosi accresce la gratia, & in certo modo rende maggiore il beneficio la prestezza, e prontezza, con la quale viene fatto, e che non tiene longamente, chi l'hà da riceuere, sospeso, co le due corde della speranza, e del timore; tanto più se sarà

fatto benignamete senza rimprouero, senza esfarerbare l'animo del re-1bid. 5.2. cipiente, con rinfacciarlo, con farlo arossire, perche altrimente, Beneficium ab homine duro asperè datu, panis lapidosus vocabitur, come erano que-1bid. sti di Tiberio, il quale, adiecta contumeliosa admonitione effecit, ot nec as alienum haberet, nec beneficium, & si liberauit aliquem à creditoribus, sibi non obligauit. Non cosi donque faccia il nostro Prencipe, ma sia benesico prontamente, lietamente, e cortesemente.

### CCCXXXVI. CONSIDERATIONE

Censuit Asmins Gallus, vt libri Sibillini adirentur, renuit Tiberius, perinde divina, humanaque obtegens.

Ra sauio Tiberio, e giudicaua non essere molto a proposito del fuo nuono Imperio, che si andassero cercando le scritture vecchie. Perche essendo le predittioni per lo più piene d'oscurità, e d'inuolucri, poteua esser data a i versiinterpretatione, atta a portare solleuatione, ò perturbatione nel Popolo, e come che, No sit consiliu in vulgo non ratio, non discrimen, non diligentia, cosi ex veritate pauca, ex opinione multa indicat: e Tiberio, che si ricordana d'esser Prencipe nu ouo, volena le-Placo Iuare tutte le occasioni di nouità, per le consequenze, che poteuano por tare, nel che mipare degno da esser imitato da tutti, e mi sono meravigliato, come alcuni Prencipi habbiano lasciato diuu lgare molte serittureappartenenti agli stati loro, che aprono molto bene gli occhi a i Gatti. Giudico per tanto necessario il tenere secretissime quelle cose, nelle quali consista il neruo dell'Imperio. Et qual benesicio può recare allo Stato, che si sappia, che quel Précipe habbia gran tesoro, habbia artiglierie, munitioni, che il suo Stato possacssere assalito dalla tal parte con facilità, che possa essere affamato per la tal via, che la tal Fortezza habbia il tale, et al diffetto, che sia dessensibile, ò nò, & altre cose simili? Augusto per non lasciar sapere le cose sue, haueua di sua mano fatto vn Libro, che chiamana Rationarium Imperij, nel quale, opes publica continebantur, Tac. 4.1. quantum Civium, sociorumq; in armis, quot classes, Regna, Provincia, Tributa, aut Vectigalia, & necessitates, & largitiones, qua cuncta sua manu perseripserat, e questo accioche fossero celate a tutti, & adesso siamo venuti a termine, che ogni ciabattino sà l'entrate, sà le spese, e quanto auanza il Pren-

cipe, e si sono veduti sino i bilanci dell'entrate, e delle spese, con millealtri spropositi. E se l'istesso Augusto, dopò hauer debellato Antonio, e ridotto l'Egitto in forma di Prouincia, considerato ch'egli era come il Grannaio d'Italia, e di Roma, & che era in sito tale, che facilmente vi si potenano serrare i passi, e che vno, che sosse stato valoroso, con puoca gente hauerebbe di leggieri potuto, in puoco tempo, affamare l'Italia, e

Vedisueton.

dem pro

Rofei.

impadronirsi di quel Regno, stando massime l'inconstanza, e leggerezza

za di quella gente, e l'abbondanza, e fertilità del paese atta à pascere ogni grande Essercito, venne in tale dissidenza, vt non modo comittere Prouincia Distissi. Senatori nulli auderet, sed & proficiscendi in Esiptum potestatem, nisi ipsinominatim alicui permisisset, omnibus adimeret, che sui satto, perche, suspettos Ægiptios studij nouarum rerum habebat, e perciò racconta il nostro A. che essendo andato Germanico per curiosità a vedere que' Paesi, Tiberius eu acerrime increpauit, quod contra instituta Augusti, non sponte Principis Alexa-Tac.an. driam introisset. Nam Augustus inter alia dominationis arcana, vetitis, nisi permissu ingredi Senatoribus, aut equitibus Romanis Illustribus, seposuit Ægiptum, ne fame vrgeret Italiam, quisquis eam Prouinciam, claustraq; Terra, ac Maris, quamuis leui prasidio aduersus ingentes exercitus insedisset. E se Augusto dico, con tanta prudenza, cercò di occultare questa opportunità, di trauagliare l'Imperio a i ceruelli torbidi, & inquieti, perche non deuono anco i Prencipi Moderni ingegnarsi di nascondere le loro debbolezze più che non fanno? Penfiui à chi toeca, che à me basterà l'hauerlo riccordato loro, come questo luogo hà ricordato a mel'abuso della loro trascuragine, e dell' altrui fouuerchia curiosità.

### CONSIDERATIONE. CCCXXXVII.

Sed remedium coercendi fluminis Ateio Capitoni, & L. Aruntio mandatum.



On senza causa credo io, che la fauolosa Antichità, registrasse frà le heroiche fatiche dell'inuitto Hercole, ch'eglirompeffe il corno al Fiume Acheloo.

- Depressaque dura Cornua figit bumo, meque alta sternit arena, Nec satis hoc fuerat, rigidum fera dextera cornu, Dum tenet, infregit, truncaq; à fronte reuellit,

Percioche, non perche egli lottando seco, come si singe, l'atterrasse, egli stirpasse il corno, ma perche essendo egli Fiume tanto grande nell'Acarnania, che oltre al non potersi traghettare, se non con molto pericolo, e con molta difficoltà, recaua anco molto danno al Paese, & al Mare istes so con l'arena, che in molta quantità vi portaua, Fluens enim in Echinadu Herod, in Mare, iam eas media ex parte fecerat continentem; Hercole per rimediare a i danni, che faceua, lo diramò, corrinandolo in vn canale, onde non più correua tanto precipitoso, nè recaua tanto danno a quel Paese, nè alle Hole del Mare, come pri ma, e perciò credo io, che confiderato il beneficiofattoda lui, sotto inuolucro della fanola, registrasserogli Antichi, frà lealtre gloriose satiche da questo Heroe satte in vtilità publica, questo satto ancora, sorsi per significarea i Prencipi suturi, essere cosa degna de' pariloro, l'aintare con l'arte la natura, e quando si vede, che vno stagno, vna palude, ò vn finme sia dannoso al publico, che sarà impresa de-

031.Me-

tam.li.8.

1500

gna di loro il porui remedio, ò con riempire, ò con asciugare, ò con diuertire, ò con ampliare i meati a queste aque, perche venedo con le torbide ad amunirsi sepre i loro canali, è necessario, che trabocchino, e che facciano di que' danni, che qui leggiamo hauer fatto il Tebro, & che hab biamo vedutiancor noi a' nostrigiorni. Ma adesso pare, che basti il parlarne, quando è seguita la borasca. Nè misidica essere impossibile il rimedio, perche, se la Regina di Babilonia Nisocre, puote voltare il Fiume Eufrate, e fabricarni sopra vn ponte, e dopò lei, puotè fare l'istesso Ciro, che in quel modo prese Babilonia, Nam reuocato Flumine, alueum eius pristinum, vado transibile reddidit, non si potrà poi remediare al Tenere, che non ringurgiti? Il mal è, che non vi si pensa, se non quando sa qualche rouina, ma obliterată la memoria del danno, è scordata altresi la diligenza del cercarui il remedio, e pure queste sono imprese vtili, e degne di gloria immortale, per que' Prencipi, che vi si trauagliano intorno, onde sino al di di hoggi, tengono i nomi de loro Auttori le fosse Mariane, le Drusiane, & altre.

### CCCXXXVIII. CONSIDERATIONE

Achaiam, & Macedoniam onera deprecantes, leuari in prasens Proconsulari Imperia, tradique Casari placuit.

O son sicuro, che in questa nostra Consideratione, canteremo a i sordi, perche il pretendere di persuadere a i Prencipi, che quado i popoli si lamentano con ragione delle sounerchie grauezze, debbano allentare alquanto la mano, è come un volersi promettere Tac.hi.4. di poter leuare la mazza di mano ad Hercole. Sò, che, Quies gentium fine Idem an. armis, nec arma sine stipendijs, nec stipendia sine tributis haberi nequeunt . So, dissolutionem Imperij timendam, si fructus quibus Respublica sustinetur, diminuantur, sò che, providendum est, ot ratio quastuum, & necessitas erogationum inter se congruant, e sò, Quòd si erarium ambitione exhauriatur, per scelera supplendum erit; Ma sò anco, che quando i popoli sono stati aggravati oltre il possibile, e c'hanno satto costare la loro impotenza, ò quando sia loro accaduta qualche sciagura, che i megliori Prencipi gli hanno sollcuati. Tiberio, essendosi perdute dodici Città dell'Asia, per il Tremoto, & hauendo patito più degli altri i Sardiani, non solo, Quantum arario, aut sisco pendebant, in quinquennium remisit, ma del suo proprio, accioche potes-Abid. sero riparare le rouine, centies sestertium pollicitus est, che sarebbero duceto cinquanta milla Scuti de' nostri. Ai Magnesij; Proximi damno, ac re-Thin. medio habiti,& a tutte le altre Città, Leuari in idem tempus Tributis, mittique ex Senatu placuit, qui prasentia spectaret, refoueret q; Ei Romani nell'anno Ibid. 694. dopò l'edificatione della Città, nel consolato di L. Afranio, e di Metello Celere, Cum vectigalia, & Vrbi, & reliq; Italiam agnopere molesta effent

13. Ibid. Idem an.

essent lex de is abolendis lata, omnibus per quam accepta fuit; e Cesare, Asiam à Publicanis, qui eam acerbissime habuerant, liberauit, Vestigaliaq; in tributi Tac.an. formam redegit, e sotto Tiberio, facta auctore eo Senatus confulta, vt Ciuitati Cybriatica apud Asiam, Ægirensi apud Achaiam motu terra labefactis subueniretur, reneissione tributi in triennium. E troppo longo sarci, se volessi portare tutti i luoghi delle Historie, da i quali appare, che i Romani, e i megliori Prencipi, furono in ciò molto indulgenti, come quelli, che conoiccuano, Pecunijs acerbė conquirendis plus inuidia sibi, quam virium addere, c che il rigore dell'essattione è vna porta, che sacilmente introduce negli Stati le l'editioni, e le renolutioni. L'habbiamo veduto a i nostri giorni in Fiandra, oue volendo il Ducad'Alua mettere vno per cento di grauezza sopra i stabili, cinque per cento sopra le vendite d'essi stabili, e dicce per cento fopra i mobili, tirò in tanta rabbia que' Popoli, che diedero la seconda volta di mano alle armi, le quali non puote poi egli far loro posare. Et i Tracial tempo di Tiberio, Misere legatos, amicitiam, obsequi- Tac, an. 4 umq; memoraturos, & mansura hac, si nullo nouso onere tentarentur . Egli Isracliti fecero intendere à Roboamo, ch'erano stati troppo aggrauati da Sa-Iomone, dicendo, Pater tuus durissimum iugum imposuit nobis, tuitaque nunc Reg. 3. c. imminue paululum de Imperio Patris tui durissimo, & de iugo grauissimo, quod 12. imposuit nobis, & seruiemus tibi, eperche, mentre aspettauano da lui grata risposta, e d'essere allegeriti, sentirono in vece; Pater meus aggrauauit iu- 1bid. gum restrum, ego autem addam iugo restro; Pater meus cecidit vos slagellis, ego autem cadam vos scorpionibus, alienatisida lui, chiamarono Gieroboam, e lo fecero loro Rè, non restando à Roboam altro, che la Tribù di Giuda. Non è donque dubbio, che legranezze non siano come vna porta atta ad introdurre negli Stati le seditioni, e le riuolutioni, e però deue il Prencipe tenerla ben custodita, colla chiaue della discretione, e quando s'accorge veramente, che i miseri Popoli languiscano sotto il peso, perche non solleuarli? Quando c'hanno cotribuito nei tuoi bisogni, e nelle tue necessità ciò c'haueuano, perche finito il bisogno, e cessata l'occasione, non rilasci quelle grauezze, che loro hai imposto? Perche se vna Pronincia ti fà vna volta vn donatitto, vuoi ridurlo à tributo ordina-Impia continui cessent argumenta tributi, rio? ch Nec tua prinatis crescant araria damnis.

Nè però dico io, che il Prencipe debba rilasciare tutti i tributi, come paz-cons. zamente volena far Nerone, vt pulcherrimum donum generi mortalium daret, che sò molto bene, che si come è necessitato il Prencipe à fare molte spele, per mantenimento, e conseruatione dello Stato, così è necessario ancora, che habbia il modo di poterle fare, che no si può hauere, che per la via delle contributioni de'fudditi; Ma dico, che se vederà ò vna Città. ò vna Prouïcia troppo aggrauata, ò se hauerà accresciuta qualche nuo ua grauezza, per occasione di Guerra, ò di altro accidete, che cessata l'oc casione, lasci cessare anco le granezze, e rallenti la mano à quelli, che se-

Cland de

4. Hon.

tono troppograue il peso. Dico anco, che si misuri nelle spese, e che or dini in modo le cose sue, che non souuerchi lo spendere alla raccolta. Faccia il suo erario per la militia, come sece Augusto, ma non spenda poi quel danaro destinato per la paga de' Soldati ingiochi, & in bagordi, che così senza imporre ogni di nuoue gabelle, potrà mantenere la militia, le sue piazze, e lo Stato, egli vinerà sicuro, e i popoli contenti, e tanto ci basti d'hauer ricordato più perche questo luogo dell' A. cene hà porto occasione, che perche speriamo, che questo nostro discorso fia abbracciato.

#### CCCXXXIX. CONSIDERATIONE

Edendis gladiatoribus, quos Germanici fratris, ac suo nomine obtulerat, Drusus prasedit, quamquam vili sanguine nimis gaudens, quod vulgo formidolosum, & Pater arguisse dicebatur.

Ssendoil Prencipe come vn Diointerra, poichein lui, quasi in vn Numeterreno sono riuolti tutti gli occhi de suoi sudditi, egli ancora deue imitar Dio benedetto, principalmente nella elemenza, e nella benignità eperò à lui disconuiene ogni sorte di crudeltà, & ha da suggire tutto ciò, che à quella inclinato lo può far parere. On-

de se su biasmato Druso, perche dasse segno, diessersi souverchiamente delettato, vedendo questo macello d'huominivili, e plebei, che per dar gioco al Popolo s'ammazzanano, non è da meranigliarfi, percheil volgo timorofo, cominciò à dubitare, ch'egli fosse per riuscire Prencipesan guinario, mentre con tanto gusto staua à mirare il sangue; Everamente chi confidera questa s'orte digiochi, che faccuano i Romani, ne' quali così allegramente s'ammazzauano gli huomini, se sarà huomo punto pio, non potrà non prendere da così fatta consideratione horrore, penfando, che, Homo facrares, homo per lusum, & iocum occidebatur, & quem erudiri ad inferenda, accipiendaq; vulnera nefas erat, is iam nudus, inermiso; producebatur, satisq; spectaculi in homines mors erat. Era donque questo spettacolo crudele, nè poteua effere mirato congusto, se non da persona crudele, e perche questo cocetto formato di Druso, per la delettatione mostrato in esso, lo faceua parer tale, perciò si disse, che Tiberio l'haueua ripreso, perche essendo il timore, come habbiamo detto altroue, vn'accidente perniciofo per il Prencipe, facendolo odiare, non douena egli mai mostrare diletto in cosa, che come crudele lo potesse rendere odioso, e qual cosa può meglio renderlo sospetto di crudeltà, & in consequenza senec de odiofo, che vedendolo à ricrearsi in un macello d'huomini. Tune enim Glem.ca. ille dirus animi morbus ad infaniam peruenit vltimam, cum crudelitas versa est in poluptatem, & iam occidere hominem iunat, nam talem V irum à tergo sequi-

25.

tur euerfio, odia, venena, gladij, & tam multis periculis petitur, quam multorum periculum est . A questo proposito mi ricordo d'hauer visto in vn' Aut-Thuano toregraue, ch'egliattribui vn macello d'huomini fatto fare dal suo Prē-parlands cipe, all'effersiegli troppo delettato della caccia, perche, dice egli, effendo- 2. Rè di si auezzato à vedere ogni giorno sangue, non su merauiglia, che imbibi- Francia. ta certa crudeltà, eglisi risoluesse à quella beccheria: concetto tolto da vn più graue Filosofo, che dice, & indè ferunt, inhumanitatem, & sauitiam plut de ad homines venire, cum if se adsuefecissent semel gustu cadium, percepto in vena-soleri. ac tionibus, ad sanguinem, & vulnera animantium aquo animo fereda, gaudenduq; nim. is trucidandis. Astengasi donque il Prencipe non solo dall'estère crudele, ma anco da quelle cose, che possono renderlo, ò farlo parer tale, e ricordifi, che si come la Natura ha dato all'Api il Rè senza aculco, così deue essere anch'egli senza crudeltà.

## CONSIDERATIONE CCCXL.

Cur abstinuerit spectaculo varie trahebant.

A diuersità degli accidenti, e delle Nature di Augusto, e di Tiberio, cagionauano anco diuerfità di procedere. Entrò Augusto nell'Imperio nuouo, & era necessario, ch'egli con l'affabilità, e con la piaceu olezza s'acquistasse gli animi de' sudditi, & beneficijs potius, quam remedijs ipsorum ingenia experiri . p.an.

Erano i Romani di lunga mano aunezzi alla libertà, nè douenano da principio con altr'arte, che con quella dell'humanità, effere addestrati

alla seruitù, Nouum enim Imperium inchoantibus, vtilis clementia fama . E si come vn'accorto cozzone, che voglia domare vn feroce Canallo, non subito gli mette la sella sul dorso, non subito il morso in bocca, nè subito gli caccia gli sproni nel fianco, ma prima, con una lieue bardella comincia ad affuefarlo al portare, indicon un cordoncino, ò con un picciolo canoncino l'addestra al morso, all'vitimo lo caualca, e palpandogli prima leggiermente il collo, lo maneggia delicatamente, e con qualche rispetto, per non irritarlo, all'vltimo poi, resolo già alquanto docile, gli mette il morfo, l'infella, lo monta, elo gira, e reggira come, e doue vuole; così Augusto, che haucua da domare quel popolo feroce, Qui nec Tac. bi. 1. totam servitutem, nec totam libertatem pati poterat, non doucua cominciare su'l principio a fargli sentire il morso rabioso delle Leggi, e della sernitiì, Nam securitati prius erat consulendum, nè doucua adoperar lo sprone Taca. Ix acuto della mutatione de gli antichi ordini, e costumi, perche il Prencipe ntiono; Tam diù consentanee Ciuium moribus viuere debet, & se ad eorum mo- plus. in res accommodare, atq; seitè consectari ea, quibus populus soleat delectari, donec Pol.ad

opinione virtutis, & fide iam comparata, auctoritati inniti possit, Non doucua Trais.

ne anco su'l principio fargli parer graue il giogo della seruità, ma lasciadolo

Tachis. dolo quasi nella primiera sua libertà, Vt cunsta melius ad morem Imperi componeret, haueua prima d'auuezzarlo con mano leggiera à portare la bardella del Dominio d'vn folo, conformandofia i costumi suoi, e permettendo non solo quella sorte di spettacoli, de'quali sapeua, che si dilet taua, ma standoui presente, e mostrando digodere anch'egli di quella ricreatione, perche con queste arti, puotè poi confermarsi nell'Imperio, e caualcare con l'auttorità, & a voglia sua quel popolo, c'haucua già con l'armi, e col valore toggiogato tutto il Mondo. Ma Tiberio, che & per natura malenconico, & per essere successo nell'Imperio in tempo, che trouò già il popolo auczzato all'obedire, così fattamente, che a lui stefto dispiaceua tanta seruilità, onde all'vscire della Curia, soleua esclamare, 0' homines ad seruitutem paratos, come quello, che se bene non volcua la libertà publica, tam proiesta servientium patientia tadebat, pensò, che a lui Ibid. conuenisse altra maniera di procedere; e si come Augusto assuefece il po polo Romano all'obedire con la piaceuolezza, così egli con la Macstà giudicò di accrescere all'obedienza quel rispetto, e quella riuerenza, che fà più obedire al Prencipe, e lo rende più maestoso. E perche la continoa Liu. dec. copia di se, lo rende più tosto disprezzabile, che venerabile, Continus enim aspellus minus verendos magnos homines ipsa satietate facit, perciò Tiberio si 4.416.5. aster neua da questi spettacoli. Da che appare, che non meno prudentemente sigouernaua Augusto coll'andarui, che Tiberio, collo starne lotano: perche come differenti erano le nature, e igenij loro, così varijerano i fini, e le necessità dell'vno, e dell'altro. Denono per tanto i Prencipisaper fare discernimento da quello, che conuega in vn tempo, & in vn gouerno, e che disconuenga in vn'altro, & haunta confideratione alla qualità de i fudditi, e dell'Imperio, sapersi accommodare al bisogno,

### CONSIDERATIONE CCCXLI.

Non crediderim ad oftentandam sauitiam, mouendas q; Populi offensiones concessam filio materiam.

Tac,an,1

secondo che porta l'opportunità.

E non l'hauesse fatto forsi, per quella stessa causa, per la quale ha detto di sopra, che Augusto addottasse Tiberio, cioè, Vt comparatione deterrima sibi gloriam quareret, non sò vedere ne anch'io, sperche andasse somministrando materia al siglio, di

publicare la sua crudeltà, essendo questo vno di quei vitij, che deu ono tenersi celati da i Prencipi, che vi si veggono inclinati, perche la crudeltà, reddit vulgus formidolosum, & il timore è vna di quelle cause, che producono facilmente le riuolutioni, e seditioni dei popoli, contra il loro Signore, Non potest enim amor cum timore misceri. Diciamo donque col nostro Auttore, ciò non douersi credere di Tiberio, che sù Prencipe sa

1. fat, ca.

1611.

1110 r

nio, ma esfere stato detto con quella licenza, che portana in quei tempi il Theatro.

## CONSIDERATIONE CCCXLII.

Theatri licentia proximo priore anno capta, granius tum erupit, occifis non modo è plebe, & militibus, & Centurione, vulnerato Tribuno prætoriæ cohortis, dum probra in Magistratus , & dissensionem vulgi prohibent .

原記 V' sempre il Theatro,e la Scena, vna scuola de vitij. Iui s'imparano quante obscenità si possono con l'intelletto appredere. Iui non fi discorre, che di homicidij, di stupri, d'adulterij, di fur-

ti, di rufianefini, d'inganni, di leuare il figlio dall'obedienza paterna, di indurlo à prodigare il patrimonio, di trouar mille truffe, e furbarie, di ingannare chi si fida, di violare le santi Leggi dell'Amicitia, e dell'hospicio, ini le risse, e gli odi, e le persecutioni s'apparano, ini ogni sorte di bruttezze, di lordure, e nelle parole, e ne' gesti s'apprendono, ini le seditionis'ordifcono; onde di quel Percennio, che solleuò i soldati di Ger mania disseil nostro A. Procax lingua, & miscere catus histrionali studio dothus; iui sono strappazzati i Prencipi, vilipesi i Magistrati, conculcate le Leggi, non si sà, se si renda più insame ò chi di se iui faccia spettacolo, ò chi è spettatore, non si sà se a quel diletto, ò sia maggiore la perdita delle facoltà, ò de' buoni costumi, ma si sà bene, che iui resta la pudicitia se no prostrata, almeno combattuta, e che molte Donne ritornano a casa, se non vitiate col corpo, almeno contaminate coll'animo, ilquale essendo pur troppo di sua natura inclinato al male, la Scena nondimeno gli serue per sprone, per stimolo, eper vrto grandissimo a precipitarlo nel baratro di tutti i vitij, e per il piacere d'vn'hora, si copra l'occasione di dolersi per tutta la vita; onde si può concludere, che sia la Scena vna cloaca puzzolentissima, & vna sporca sentina di tutti i mali; e nondimeno vi si attende con tanto applauso, e sono così fauoriti questi Histrioni, che molti Grandimostrano di non hauer gusto, che arriui a quello, che riceuono da costoro, il che quanto sia lodeuole, resti il giudicio a i più saui. Dico bene, che douerebbero ricordarsi; Vix artibus honestis pudorem reti. Tao. an. neri, ne dum inter certamina vitiorum, pudicitiam, aut modestiam, aut quicquam 14. probi moris referuari, e che, à Senioribus Pompeius incufatus fuit, quod mansura Theatri sedem posuisset, quasi che con essa introducesse ogni lascinia nella Città, perche se bene per auantisi soleuano rappresentare de i spettacoli, e delle fauole, staua però il popolo in piede a mirarle, e coll'hauer' egli datogli commodità di sedere, diceuano, abolitos paulatim patrios mores, 161d. funditus euersos per auitam lasciuiam, degenerasseq; studijs esternis iuuentutem, gimnasia, & otia, & turpes amores exercendo. E però a me pare che starebbe meglio a sbandire questa peste dalle Città, come al sine sece Tiberio,

ilqua-

il quale fatto querela in Senato dell'immodestia de gli Histrioni, adducendo, multa ab ijs in publicum seditiosè, sæda per domos tentari, o seum quodda
ludricum leuissima apud vulgum oblectationis, eò stagitiorum, virium venisse,
vt auctoritate Patrum cohercendum esset, procurò, coperò, che pulsi tuma
Histriones Italia. E così mi pare, che douerebbesi fare più tosto da ogni
Prencipe, che tiraruegli, incitaruegli co' doni, co' salari, e co' premi.

# CONSIDERATIONE CCCXLIII.

Silente Tiberio, qui ea simulacra libertatis Senatui præbebat.

Vesta èvna consideratione, che deuono hauere quei Prencipi, che entrano nuoui a gouernare vn Stato poco auanti libero; di lasciar continoare le cose, almeno nella apparenza, con l'vso antico, come habbiamo veduto hauer sauiamente ratto Augusto, del Tac. n gouerno del quale dice il nostro A. Eadem Magistratuum vocabula; ma il come forsi non senza misterio parla così, quasi volesse dire, sed non candem vim, così Tiberio, c'haueua hauutobuon Maestro, s'accontentaua anch'egli dilasciare al Senato, simulacra libertatis, purche, Munia ipsius Senatus, Magistratuu, legum, in se traberet, che vuol dire, che lasciaua bene l'ap-Ibid. parenza a i Senatori, ma che tiraua in se l'auttorità, e la sostanza dell'Im perio. Ecosì deuono intenderla i Prencipi nuoui ne gli Stati, che no hano imparato ancora benea portare il giogo della seruità; perche se volessero alterare tutte le cose su'l principio, altererebbero altresì i cuori de' sudditi, che poi non così facilmente si lascierebbero dominare, e per ciò Augusto, che era sauio, dopò hauer accettato il parere di Mecenate, che gli dissuase il deporre la Monarchia, e sentito, & approbato il discorfo, che gli fece intorno al gouerno, Non tamen omnia statim, que is suasis-Die.l.52. set agere institit, veritus, ne si subitò homines in alium traducere statum cuperet, res ea parum sibi esset successura. E prudente sarà quel Prencipe, che suggirà nel principio le nouità, e la violenza.

# CONSIDERATIONE CCCXLIV.

Neque fas Tiberio infringere di Ha eius.

Vesto poteua nascere da due cause; ò da quella riuerenza, ch'egli meritamete portaua ad Augusto, che gli era stato più che Padre, chiamandolo così addottione à così grande Imperio; ò per essere quelli stato per decreto del Senato, ascritto nel numero de' Dei; onde come cosa sacra, e come oracoli, erano riputatigli ordini, e le Leggi, ch'egli haucua fatte. Nel che veramente Tiberio si portaua molto lodenolmete, & è degno da essere imitato da gli altri Prencipi, i quali denono a tutto

lor potere honorare la memoria de loro Antecessori, e mostrare di stimar molto i loro pareri. Ma a queste due cause di conuenienza, se ne può aggiongere vn'altra più politica, la quale è questa. Tendeuano tutti gli ordini lasciati, e tutte le Leggi fatte da Augusto, alla confirmatione del suo Imperio, e perche Tiberio caminaua per la stessa strada, per ciò affermana, nefas infringere dicta eius; Perche se con quelle Leggi, & ordi- Tac.an. s ni haueua egli potuto tirare in se tanta auttorità, e rendersi Padronedi così vasto Imperio, non è dubio, che derogandosi ad vna di este, sarebbonsi firate in consequenza anco le altre, il che fora stato pericoloso per Tiberio, perche fi conferuano gli Stati con le istesse arti, con le quali si acquistano, come dimostrò Polibio, cercando la causa perche i Cartaginesi così presto perdesiero la Spagna da loro acquistata, dicendo. Nam Polibil.4. aliter censebant quæri debere Imperium;aliter seruari,nec imbiberant,eos optime retinere dominia, qui in iffdem institutis perfeuerent, quibus ea initio funt adepti. At verò illud elarum, testatumq; exemplis est, quod homines felicitatem assequātur, benignitate in alios, & bona de se opinione; idem, cum adepti que volucrat, ad iniurias,& impotentiam in Imperiis delabuntur, fit meritissimo, vt vna cu imperantium mutatione, ipfi subditi, se & affectus mutent. Eperche con le Leggi d'Augusto s'era stabilito l'Imperio, per ciò co le stessera necessario coseruarlo. Mà perche alcuno potrebbe credersi, che questa Massima no fi verifichi, che nelle cose graui, e non nelle friuole: come pareua questa di far frustare li Comedianti, da questa Legge tenuta tale, argomentisi la necessità di non alterarne alcuna, poiche in questa stimata leggerissima stà nascosto vn misterio (per cossidire) di Stato di molta consideratione. Furono introdotti questi Comici, per dare spasso, e per rallegrare il Popolo, accioche attendendo egli a questa sorte di recreationi da loro rappresentate, si ammollissero gli animi fieri di quelle Geti, e così à puoco à puoco, las ciassero quella ferocità, che li tiraua facilmente alle armi, la quale suol essere, Ingrata imperantibus, e si assuefacessero, adescati da questi spassi, alla quiete, & all'otio . Nam bello faciles, quieti, & otio, per vo- Tac. ins luptates assuescent, e perche il Volgo d'ordinario non pesca molto à fon- 1g. do, & attende più al presente, che al suturo, non s'accorge à che sine ten- 16id. dano questi spettacoli, & apud Imperitos bumanitas vocatur, cum pars sit seruitutis, e però de i Romani, che nelle Città da loro debellate introdu- 1bid. ccuano i Theatri, e i giochi loro, disse il nostro A. Voluptatibus plus aduerfus subjectos quam armis valuerunt, stimando donque Augusto necessario Tac.hi.4. alla conferuatione del suo Imperio il rendere imbelle il Popolo, no trouò più acconcia maniera, per conseguire questo suo intento, che fauorendo costoro, che con le loro inuentioni lo tratteneuano, e per ciò volse che fossero, immunes verberum; e quanto giudiciosamente ciò fosse satto, si vidde, quando hauendo lo stesso Augusto imposta certa gabella da riscuotersi da i Patrici, per la quale essi si erano molto perturbati, co pericolo di qualche solleuatione, non seppe tronare strada più facile per

acquettarli, che, Piladem histrionem, per factiones ex vrbe profligatum, reducere, ex eo enim omnis indignatio euanuit, & imparò di più da lui quel memo
rabile consiglio; expedit tibi Casar, Populum nobis intentum, tempus consumere. Se ben donque poteua parere à prima vista, che l'irritare questa
Legge, fatta da Augusto, fossè cosa leggiera, nondimeno perche conosceua Tiberio, che nella bassezza apparente, nascondeua molta prudentacan. 1 za, sauiamente diceua, haud sas sibi infringere dista eius, perche caminaua
anch'egli, come si è detto all'istesso scuopo, e ben poteua torre i detti
suoi per Legge, perche crano assinati alla pietra della infallibile isperienza del suo longo Principato. Non siano donque leggiermente irritate
le Leggi già approbate dall'vso, ancorche sembrino di cose minime, e
friuole, perche nella loro tenera corteccia, hanno molte volte ristretta
molta midolla di bu on Gouerno.

## CONSIDERATIONE CCCXLV.

Ne domos Pantomimorum Senator introiret, ne egredientes in publicum equites Romani cingerent.



Ratalmente vago il Popolo Romano, e cosi adescato dal piacere di questi Histrioni, che non si vergognana no di corteggiarli, e i Senatori, e i Canalieri, in tato numero, che sti necessario il metterni qualche ordine, per suggire l'indecenza; e qual maggior indegnità, che vedere i Senatori, e i Canallieri à far corte à simile canaglia?

sen. ep.

Et nobilissimos iuuenes sieri mancipia Pantomimorum? Che riputatione poteua recare al Prencipe, il vedere, che que' Senatori, ch'egli per ainto del
suo gouerno, per sare igiudicij, e per amministrare à i Popoli Giustita
haucua eletti, e che doneuano à così venerabil nome hauer annessa la
Maestà condecente, corressero nondimeno appresso à questa schiuma
di surfanti? e come poteuano essi riprendere in occasione gli altri, mentre haucuano così puoca cura del proprio decoro? Et si inuenit semulos
infelix nequitia, qui di floreat, vigeata; è E non siorirà forsi, e non si accresirie de sero anendo i Sonatori sol mal'essempio, tirino il resso del Popolo?

Cicer, ad scerà, quando i Senatori col mal'essempio, tirino il resto del Popolo?

Q Fratre Oltre che, non portaua questo abuso vilipendio allo stesso Prencipe?

Percioche douedo egli procurare d'hauer Ministri ornati di tutte quelle virtù, che possono rendere maestosi i Tribunali, e toccando à lui, In eu-

at. in stodia Imperij, vt non se vnum modo, sed omnes Ministros Ciuibus, & Reipublica vtiles prastet, mentre all'incontro si vedeua, che i Senatori erano huomini tanto leggieri, che non cossiderata la dignità della loro persona, si faccuano quasi vili mancipi, della più vigliacca Gente, che sia, che altro

cie de se si poteua egli credere, se non che, ò il Prencipe non hauesse haunto giunecture. dicio nella elettione, nè hauesse saputo, Quenq; functioni sua pro indole sua
admo-

admouere, ò ch'egli partecipasse dell'istesse bruttezze, e bassezze, poi che pare, che, Pares cum paribus veteri prouerbio facillime copulentur, o che fos- Tac. a. 1. se tanto scioperato nel ponto della sua riputatione, ch'egli non hauesse remuto, à pessimis dedecus publicum. E però come doueranno i Prencipi Tac.an.4 essere occulati nell'elettione de Ministri, e procurare d'hauerli tali, che sint pares negotijs, cosi essi sono tenuti à mantenere quel decoro, che couiene alla persona, che rappresentano. Mà quando essi se ne scordassero non tralasci il Prencipe di ricordarlo loro, anco con castigarli, mà il meglio satà, officijs, & administrationibus non peccaturos preficere, quamo Tac. in damnare cum peccarint.

# CONSIDERATIONE CCCXLVI.

Centesimam rerum venialium, post bella civilia institutam, deprecante Populo, edixit Tiberius militare ararium, eo subsidio niti.

Quanto bene farebbero i Prencipi moderni à calcolare le spese necessarie, per mantenere le loro Militie, esarni vn assegnamento perpetuo? Quanto beneficio ne sentirebbero i poueri

Popoli? purche fosse poi dispensato il danaro in quell'vso, per lo quale si raccogliesse. Perche sò molto bene, che in alcuni luoghi, e Dominij, sono stati satti assegnameti perpetui, per mantenimento dicelate, di Caualli leggieri, e d'Huomini d'arme, mà il Prencipe tira il danaro, il Soldato non è pagato, e non stà pronisto, il Vassallo è mal trattato da questo, che si viue à discretione, senza discretione, e se nasce il bisogno, lo Stato non è armato, e si trona sproueduto, & all'hora è necessario venire à nuoue gabelle, ci Popoli sentono la granezza ordinaria seza frutto, la cottidiana con tormento, e la straordinaria con danno eccessino. L'Auttore dell'impositione, di cui qui parla Tacito, che era vno per cento delle cose vendibili, sù Augusto, il quale dopò le Guerre ciuili, trouandosi carico di vintitre legioni, ò secondo altri, di vinticinque; Quum milites præmiorum exiguitatem ob impendentia præsentia bella ægrè fer- Dio.l.55. rent, ac nemo extra tempus militia constitutum, arma sumere vellet, non hauedo il modo di pagar tanta gente; Senatum consuluit de redditu quodam perpetuo constituendo, vade citra vllius inuidiam, stipendia, ac præmia militibus sufficerent, e cosi instituita questa centesima, laquale si consumana non solo nello stipendio de i Soldati, che militauano, ma anco nel premiare quelli, che finito il corso della loro Militia erano licentiati, & accioche le cose passassero con buon ordine; Quicquid vbiq; militum esset, ad certam suet. in stipendiorum, premiorumq; formula adstrinxit, e cosi essi sapenano ciò, che Aug. nu. doneuano riceuere, egli quel che dare, definitis pro gradu cuiusq; & tempo- 49. ribus militie, & commodis missionum, e da questo seguina questo bene, che ibid. aut state, aut inopia, post missionem, sollicitari ad res nouas non poterant. Et ac. Ibid.

LI

cioche

cioche ognigiorno non si hauestero à fare giochi di testa, & vt perpetue, ac sinè dissicultate sumptus ad tuendos eos, prosequendos q; suppeteret, arariumilitare cum vettigalibus nouis instituit. Ecco adonque da qualfonte nacque questa imposta renouata da Tiberio, econ che ragione, esondamento tosse instituita. Dalla quale à me pare, che potrebbero i Prencipi imparare à gouernarsi, per assicurare gli Stati loro, e per trouarsis epre prouisti ad ogni occasione. Perche, le per estempio hanno bisogno per diffendersi, d'hauere vintimilla Fanti, e quattromilla Caualli, se calcolata la spesa, definita pro gradu cuiusq; che ci và, mettessero vna gabella perpetua sufficiente, per alimentare, e mantenere questa gente, non occorre-Ibid. rebbe poi, quando fossero assaliti, e che i miseri Popoli sentono i danni della guerra, non potendosi approffittare, nè con le mercantie, nè con il lauorare delle Terre, il far sentir loro anco noua grauezza con maggior contributione, ilche è altretanto pericolofo al Prencipe, quanto doloroso à loro: perche mentre s'hà il nemico in casa, e tempo di tener contenti i fudditi, non di follecitarli, e stimolarli alle rebellioni con aggrauarli, eperò sauiamente faranno i Prencipi, se penserano al formare questo erario militare perpetuo, per l'vtile, e per la sicurezza, che ne caueranno, mà fauissimamente poi, se pazzamente non getteranno quel danaro in altre prodigalità.

# CONSIDERATIONE CCCXLVII.

Simul imparem oneri Rempublicam, nifi vigefimo militia anno Veterani dimitterentur .

Cofid.85



Abbiamo altroue discorsa questa materia, e dimostrato, che i Soldati ordinarii, auanti che potessero ottenere la missione, haucuano da combattere vint'anni. Mà perche come si è veduto, nelle seditioni passate, era loro stato concesso, che questo tempo si accorciasse, dalli vinti alli sedici anni, che e-

ra il tempo determinato delli Soldati pretoriani, che in ciò crano prinilegiati, Tiberio, che non approbò mai questo fatto, con vneditto signisicò al Popolo, che se si abbreuiaua il tempo àgli Soldati, non cra sufficiete la Republica à portare tanto peso, e la causa era, perche ottenuta la
missione, si prouedeua ai licentiati del publico, & erano mantenuti del
viuere, e delle cose necessarie, e così sarebbesi accresciuta la spesa d'un
quinto. Onde si vede, che Tiberio era accurato Prencipe, nè voleua lasciar niente del suo, sì nella riputatione, come nel danaro; E perche con
poca riputatione sua crano stati accordati ne i passati amotinameti (come habbiamo detto) e con danno dell'eratio, per la spesa che fora cresciuta; come prudentemente dissimulò all'hora, per acquetare le seditioni, così adesso, che le cose erano tranquille, seppe ritornare sù la sua, e

con la riputatione troncare le spese, eper ciò, proxima sed itionis malè cosulta, quibus sexdecim stipendiorum finem expresserant abolitain posterum. Da Tacan, 1 che possono i Prencipi imparare, esfere la prudenza nece sfaria al gouerno degli Stati, e che, Sine prudentia reliquarum artium vsus est nullus, nullum plut. in emolumentum; percioche chi non l'adopera in tutto, ma più nelle cose opuse vir grandi, è come colui che camina di notte al buio, in Paese incognito, nel ri posse. quale non sapendo doue voltarsi, è necessario, che ad ogni strepito impallidisca, e tema, che si stanchi, e che vacilli, e c'hora inciampi, hora cada, hora precipiti, hora esca dal diritto sentiero, nè mai arriui al desiderato fine; così chi senza la guida, e scorta della prudenza, si mette nell'oscuro camino de i negotij grandi, teme là, doue non bisogna, s'afficura quando è tempo di temere, rallenta il trattato quado è necessario stringerlo, perde la constaza, quando fà di mestiero lo star fermo, stà dubio-To, e perplesso, quando conuiene l'esfere rissoluto, vrta improuidamente ne i disgusti, e rompe i dissegni, e manda sossopra tutti i trattati, & al fines'accorge d'essere vscito dalla diritta strada, quando hà perduta la tramontana delle speranze.

#### CONSIDERATIONE CCCXLVIII.

Actum deinde in Senatu ab Arruntio, & Ateio, an ob moderandas Tiberis exundationes, verterentur flumina, & lacus, per quos augescit.

Me pare, che si come meritano lode quei Prencipi, che hauëdo l'occhio albeneficio de' sudditi loro, cercano di tener net to il Paese da quelle pesti, che possono recar loro danno, e ruina, onde ò si metrono ad estirpare i Banditi, come sece a' nostri giorni, con molta gloria sua Sisto Quinto, ò à perse-

guitare i Corsari, come secero i Romani, che con auttorità amplissima vi delegarono Pompeo, vno de' maggiori sogetti c'hauessero, il quale, ad eam rem multo nautico, armatorum q; militum apparatu v sus est, ita vt neq; Dio.l. 36. in Mari, neq; in Terra effet, qui resistere posset; Così, che non minor lode meriterebbe, chi vedendo vn Fiume, che ogni tanto tempo faccheggia vna Città,deferta vn Contado,ammazza, & affoga molta Gente,rouina gli Edifici, corrompe le Mercantie, e fà mille mali, cercasse d'impedirlo sì, che non potesse più far tanti danni, come sà bene spesso il Teuere in Roma, e nel contiguo Paese, onde potiamo dire con quel Poeta,

Vidimus flauum Tiberim retortis Littore Etrusco violenter undis Ire deiectum monumenta Regis Templaque Vesta.

Her. b. I as

Everamente è cofa degna di copassione il veder le rouine che ne seguono, e che non si pensial rimedio. Percioche se bene è disficile, e per lo si-Ll 3

to, e per la spesa, nondimeno chi non sà, che quando vn Pontefice si deliberasse di volere, che vi si trouerebbe il modo? E se si tronò adasciu-Dis 1.44. gare le Paludi Pontine, quas Cafar accepit vt iniecto aggere complanaret, c se formalmente furono asciugate da Cornelio Cetego, esti ridussero a coltura tale, che haucuano intorno vintiquattro buone Terre, eseai nostri giorni le Paludi del Polesine, le Valli di Comacchio, e quelle di Ra nenna, così vaste si sono in maniera migliorate, che yna gran parte d'esse si è ridotta a coltura, sarà possibile, che non si troui il modo ancora, ò con diversioni, come si proponeua al tempo di Tiberio, e come diceil nostro A. che sidissegnana di fare, che, ob moderandas Tiberis inundatio-Tac.an. 1 nes, perterentur flumina, & lacus, per quos augescit, ò con allargargli l'alueo, facendolo capace, e sufficiente per riceuere, e capire la quatità d'acqua, che porta nelle crescenze, ò con facilitargli lo sgorgamento, ò in altra maniera, di assicurar Roma, edi impedire le lagrimabili rouine, ch'egli vi fà ? Si è veduto due, ò tre volte a i nostri giorni ad abissare quella Città, e pure dal discorrerne in poi, niuno mette mano al rimedio opportuno. Sò, che viandarebbe spesagrande, ma quale impresa grade si può fare senza molta spesa? E sei Mercanti mettono quanto hanno dentro vna Naue, sperando così di arricchire, doucrà poi vn Prencipe, per sar Vedi Dio beneficio 2 i suoi, guardare alla spesa? Volse Cesare tagliar l'Elesponto, " Je Tac. l'istesso volle far Nerone, che anco volcua condurre vna fossa nauigabile dal Lago d'Auerno, a Roma, e non si potrà assestare il Tenere, che no trabocchi ? E' hora estinta la superstitione, che frenò Tiberio, cioè, i psum Tucana Tiberim nolle prorfus accolis fluuis orbatum, minore gloria fluere, vnde superstitio valuit, e fii ordinato, nibil mutandum. Non si hà dico al presentequesto rispetto superstitioso, e perògiudicarei bene, che vi si pensasseda chi tocca, che come d'imprefa accompagnata da molta vtilità, ne riportarebbe molta gloria, e ne sentirebbe molto beneficio la Città di Roma, e

## CONSIDERATIONE CCCXLIX.

Id quoque morum Tiberij fuit, continuare Imperia, ac plerosq; ad finemo vita in ijsdem Exercitibus, aut Iurisdictionibus habere.

Consid.1.

tuttigli fuoi habitanti.

V' da noi nel principio di queste nostre Considerationi trattata la questione, se sia meglio il darea lungo tempo gli Vssici, e dignità, e i gouerni, ò a tempo limitato, e breue, e però rimettiamo colà il Lettore. Qui per non la sciar questo luogo im-

portante senza considerarlo, diremo solo, che se bene Tiberio permetteua, che inuecchiassero alcuni Ministri ne' carichi, non lo seceperò con tutti, ma con quelli soli, dei quali conosceua di non hauer occasione di temere. E però non bisogna, che i Prencipi formino da questo suo di

do di procedere, vna Massima, che sia bene il farlo sempre, ma è necessario il distinguere, tolta la distintione dal modo, che tenne egli stesso; Percioche leuo Germanico dalle guerre di Germania, se bene vi faceua progressigrandisperche ne temena: & à luogo di ventura si recò, turbari res Tac. a. 2. Orientis, vt ea specie, Germanicum suetis legionibus abstraheret. Evedendo, ch'egli non se ne sapeua partire, e che seguitana la guerra, crebris epistolis ibid. monebat redire ad decretum triumphum, satis iam euuentuum, satis casua, prosperailli, & magna prælia. E dimandando egli proroga d'vn'anno, per sinire le imprese incominciate, aerius modestiam eius aggreditur, alterum cosulatum offerendo, cuius munia presens obiret. Da che si vede, ch'egli non era così stupido, che non sapesse discernere, chi poteua lasciar perseuerare ne i carichi, e chi era necessario a leuare. Ma che più? Dopò hauerlo tirato in Roma, dopò hauergli concesso il trionfo, dopò hauer'egli stesso, a nome di Germanico, donato alla Plebe sette Ducati, e mezzo per testa, dopò hauerlo dichiarato Collega del suo Consolato, dopò dico tutte questedimostrationid'amoreuolezza, nonne amoliri Iuuenem specie ho- 1611. noris statuit? struxitq; causas, aut forte oblatas arripuit? forsi perche non gli pareua nè anco bene, ò ficura cofa, ch'egli colmo di tanta gloria, per le cose satte, e tanto amato dal Popolo, se nestasse in Roma. Eperò tronandosil'Orientoperturbato, significò al Senato, Non posse orientem nesi thid. Germanici sapienti a componi. Ma osseruisi quest'altro tiro, che ben conoscerassi, se era tanto trascurato come pareua, e se sapeua mutare i Ministri, quando bisognaua. Hauendo determinato di mandare colà Germanico, Remouerat Siria Creticum Silanum (che la gouernaua prima che vi fosse destinato Germanico) per adfinitatem connexum Germanico, prefeceratá; Gneum Pisonem, ingenio violentum, di che porta la causa il nostro A. dicendo: Nec dubium habebat, se dilettum qui Siria imponeretur (cioè Pi- 1 bid. sone) ad spes Germanici cohercendas. Non su donque semplicemente vero, che Tiberio lasciasse inuecchiare ne i carichi i Ministri, ma faccualo con quelli soli, che nongli recauano ombra, ò sospetto alcuno. Ma nei Grandi, come che era molto bene a casa, e le sapeua tutte, tenena altra strada. E però sarà la distintione dell'allongare, ò d'accorciare il tempo de' gouerni a i Ministri, che ò si tratta di Personaggio eminente, e di carico principale, ò di Huomo ordinario, e di maneggio di puoca consideratione; Se il primo, si deue al tutto leuare la perpetuità; Se il secondo, si può concedere, rimettendo nel resto il Lettore al luogogià detto, oue si tratta diffusamente la questione.

## CONSIDERATIONE CCCL.

Alij tedio nouæ curæ, semel placita pro æternis seruauisse.



1de 1. 30.

Otrà essere memorabile essempio à tutti i Prencipi l'istesfo Tiberio, se debbano mai, tedio nou a cura, trascurare alcuna cosa appartenente algouerno; percioche, che măcò egli, che affidatosi più di quello, che doueua di quel sciagurato, e tristo di Seiano, datagli tanta auttorità, che cglinon l'assassimasse? Denono tener per Massima, che

la maggior fraude, che commettano questi maluaggi, per venire al sine de' loro perniciosi dissegni, sia il persuadere a i Padroni l'otio, e la ritiratezza da i negotij, il metter loro inanzi le delicie de Giardini, gli spassi diletteuoli della Villa, e i piaceri delle caccie, accioche afficuolita la virtù, & il vigor dell'animo loro dalla morbidezza del viucre, prendano odio del trattare de' negotij, & all'internarsi negli interessi dello Stato, e l'i-trattare de' negotij, accioche afficuolita la virtù, & sil vigor dell'animo loro dalla morbidezza del viucre, prendano odio del trattare de' negotij, & all'internarsi negli interessi dello Stato, e l'i-trattare de' negotij trattare de vitam procul Roma amanis locis de-

gendam impelleret; e questo diceua egli, non perche desiderasse il gusto, e se soddissattioni di lui; mà perche, Multa providebat, sua in manu adivus, litterarum; magna ex parte se arbitrum sore, mox Casarem ingente iam sene-litterarum; moi mollitum, munia Imperij facilius transmissirum. Da che appare se bisogna tenere ben' aperti gli occhi, e se debbano i Prencipi, per pare se bisogna tenere ben' aperti gli occhi, e se debbano i Prencipi, per

non prendersi nuoua briga, ò setorni loro conto, vt semel placita pro enon prendersi nuoua briga, ò setorni loro conto, vt semel placita pro eternis seruent. Sia per tanto Massima certa di Stato, che non si lasci mai persenerare longamente, chi si sia in Ossicio, ò in Gonerno principale;

Dio.1.41. Nam immoderati honores (dati dal Prencipe) & laudes (date dalla Plebe) leuitatem animi etiam modestissimo evique afferunt, vt se iam tales esse, quales prædicentur existiment, e quella rabbia di dominare, sa ne gli animi nostri tanto moto, che non può di leggieri vno, che si veda aperta la porta del regnare, se ben sosse huomo modesto, non sare ogni ssorzo, eper entrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e se non può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e se non può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per stabiliruisi ancora se può, e sono può in altra maniera, antrarui, e per se sono per se son

co con la morte dell'istesso, che gli l'hauerà aperta. Magni enim honores, atque immodica potestates, etiam optimi hominum animos ad
fastum extollunt, atque corrumpunt. Di che fanno testimonio, oltre Sciano, e Stilicone, e Russino, e Vgo Capetto, e tanti altri. E però è necessario, che
il Prencipe inuigili sempre alle cose sue,
che stia attento al Gouerno, e che
non trascuri mai la faluezza
sua, e la sicurezza del

suo Stato.

CON-

#### CONSIDERATIONE CCCLI.

Quidam inuidia ne plures fruerentur.



Isognaua bene, che fosse Tiberio maligno da douero, poiche mentre, accioche molti non partecipassero dei prouenti, e deglihonori, che seco portano i Gouerni, à puochi li communicaua: veniua insieme à prinare se stessodell'abbondanza di buoni Ministri, tanto necessari, che non si possono fare se non con longa isperienza:

quasi, che non sapesse, che il perpetuar vno nel Gouerno impedisce, Ne multi reperiantur, qui se se rebus gerendis exerceant, quorum virtus deinde spectata, facilem illi curam, deligendi ex his aliquem, qui negotis instantibus Diod. 36preficiantur, prebeat. Oltre di ciò, essendo la beneficenza quella virtù, che più di qual si sia altra, sà risplendere la grandezza del Prencipe, eglicol communicare à puochi gli Vffici, fi mostraua per lo contrario puoco benefico, & in vece di farfi amare, fi concitaua l'odio de' fudditi, mentre col perpetuar vno nello stesso carico, leuaua la speranza à gli altri di poterci pretendere, onde io stò quasi perplesso à credere questo concetto à Tacito, & io crederò, che fosse più suo, che di Tiberio, perche non posso persuadermi, che questo, che sù pure accorto, e scaltrito Prencipe, fosse o così scioperato, che non conoscesse ciò, che importaua questa scarsità di dare i Magistrati, ò tanto maligno, che non si curasse, nè del suo pericolo, nè dell'odio vniuersale, purche puochi potessero gloriarti d'hauer da lui riceunto beneficio.

#### CONSIDERATIONE CCCLII.

Sunt qui existimant, ot callidum eius ingenium, ita anxium iudicium.



Rdinariamente questi ingegni, che si compiaeciono dell'astutia, della fraude, e della perfidia, viuono con inquieta ansietà, perchesi come essi stanno su'l gabbare il compagno, così hanno paura altresi di restar gabbati, quippe issdem artibus vincuntur,

e però non è merauiglia, se Tiberio era in alcune cose irressoluto. Sapeua d'essere cattino, evoleua parer buono, neque eminentes virtures se Et 1batur, & vitia oderat. Quindi nasceua in lui quel non saper prender par-Tac.an. 1 tito, quindi l'esser perplesso nelle rissolutioni, e quindi il mutar mal volontieri i Ministri, il che era esfetto della propria conscienza, perche conosceua di non esser quello, che volcua parere, e da questa causa mosso, credo che dicesse di lui in vn'altro luogo il nostro A. Si recludantur Tacan. Tirannorum mentes, posse aspici laniatus, & ičlus, quando vt corpora verberi-

bus, ita sauitia, libidine, malis consultis animus dilaceratur, perche l'esser conspende à se stesso della propria maluagità, e tormento grauissimo, accompagnato da continua paura di non essere scoperto, e

Ouid.Fafl. lib. 1.

Conscia mens, vt cuique sua est, ita concipit intra Pettora, pro fatto spemque, metumque suo.

Quel Prencipe adonque che vuol fuggire quelta ansietà, non s'accontenti di far solamente mostra della virtù, ma l'abbracei con tutto lo spirito, non sugga il vitio solo in apparenza, ma lo sbandisca dalla sua volontà, che non hauerà da temere, che le sue rissolutioni siano biasmate, perche non ne farà alcuna, nella quale non habbia l'occhio al beneficio publico, e le farà congiudicio maturo, e con prudenza tale, che la conscienza sua tutta pura, non lo farà star sospeso. & ansioso.

## CONSIDERATIONE. CCCLIII.

Neque enim eminentes virtutes sectabatur, & vitia oderat.

Cic.de of.

Arist.pol. 5.6.11.

Dio.l.ss.

A questo luogo forsi hà presa la Dottrina un scelerato Scrittore, che forma empiamente il suo Prencipe senza Fede, e senza Religione, se bene lo persuade ad ingegnarsi di parere, e Fedele, e Religiofo. Massima essecranda, e degna da essere sepoltanell'Inferno. Perche leuata la Fede da vn Prencipe, qual più brutto mostro di lui? Totius iniustitia nulla est capitalior, quam corum, qui cum maxime fallunt, id agunt, vt boni videantur. Et chi può trattare con loro? chi creder loro? chi fidarsi di loro? Et quale più brutta cosa d'vn'huomo, che è nato animale fociabile, che il ridursi à termine, che sia da gli altri come animale velenoto, e pestilentiale, suggito, & abhorrito? Se poissia beneche il Prencipe sia puoco Religioso, si può imparare (per non meschiare le sacre, con le profane cose) dal Filosofo, che lasciò scritto. Videri etiam opportet ipsum ( Principem videlicet ) erga Religionem Deorum affici vehementer, minus enim formidabunt Populi, ne quid contra Iustitiam siat, sireligioni deditum illum existimabunt, ac Deorum timorem habere, minusq; contra illum audebunt insurgere, quasi Deos habeat propitios, & fauentes. Da che si vede quanto prudentemente quell'Auttore lo faccia trascurato nella Religione, e falto, & incostante nella Fede, quale depinge Tacito, che fos fe Tiberio, che volcua parer buono, & era cattiuo, nemico de'vitij, e pur gli seguitana, non molto inclinato alle virtù più eccellenti, e pure ne voleua far mostra. Noi però ricorderemo al nostro Precipe, che si come, Privatis quidem hominibus satis est nibil delinquere, Principibus però, non modò ab iniustitia, sed ab opinione quoque eius abesse opportet, così che non voglia imparare, nè da quel sciagurato, nè da Tiberio à fare la Simia, perche questo era Tiranno, e quelli era empio, ma che abbracci la virtù con verità, ma che habbia in horrorei vitij, ma che porti, e tenga Dio, e la Religione

sigione nel cuore, che così non hauerà quel timore di mostrare à punto come le Simie, le proprie vergogne, come l'haueua Tiberio.

### CONSIDERATIONE CCCLIV.

Ex optimis periculum sibi, à pessimis dedecus publicum metuebat.

ETiberio fosse stato buon Prencipe, non hauerebbe temuto M de i buoni. Ma essendo maluagio, non è meraniglia, che ne temesse, dubioso, che col lume, e splendore delle virtù loro, noniscuoprissero, e manifestassero la bruttezza, e viltà de suoi nefaudissimi vitij, e perciò non si sidaua di loro, quasi che posti seco in paralello, e palesando le sue deformità, corresse egli pericolo, che perdendo i Popoli quel rispetto verso di lui, che nasce dall'opinione della virtà, potessero concipere quel vilipendio, che come ombra seguita il vitio, e conseguentemente potesse seguire qualche importante vinolutione, perche, ex contemptu plurima fiunt euersiones, e questo Arist. 5. era il pericolo, al quale volendo riparare questa sorte di mostri, che, per pol. c. 10. flagello dei Popoli, permette Dio, che taluolta regnino, tengono per Massimanon solo di non valersi de gli huomini eccellenti ne i carichi, & Offici principali, ma s'ingegnano anco, prestantium Virorum excellentiam imminuere, & magni spiritus homines de medio tollere, la quale su dal pol. c. 11. Filosofo registrata frà le Regole della Tirannide, perche --- Sors ista Tyrannis Conuenit, inuideant claris, fortesq; trucident, , Claud de Muniti gladys viuant, septiq; venenis, . 4. Hon. Ancipites habeant arces, trepidiq; minentur. conf. Che poi temesse di riceuere vergogna, seruendosi di cattini Ministri, no era meraniglia, sì perche, Quidquid illi delinquant, Principi velut Auttori Nic. imputatur, e come dice il nostro A. Cumrett fastorum sibi quisq; gratiam Tac. an. trahat, vnius (Principis) inuidia, ab omnibus peccatur, si anco, percheque- 4. sta sorte d'huomini, hanno la maluagità naturale accompagnata da tut tiglialtri vitij, e però subito ch'entrano in Magistrato, Ilieet ambitio nasci, discedere rectum: . Venum cuncta dari, profert arcana, clientes Claud, in Fallit, & ambitos à Principe vendit honores. Ruff.li.1. Ingeminat crimen, commoti pectoris ignem Nutrit, & exiguum stimulando vulnus acerbat. Hanno oltredi questo vna ingordigia inesplebile d'accumular tesori,& ---- fluctibus auri Explericalor ille nequit \_\_\_\_\_\_ Ibid. Onde ne segue che, --- Cuicunque monile Ibid.

Con-

Contextum gemmis, aut pradia culta fuissent Ruffino populandus erat, dominoq; parabat Exitium feecundus ager; metuenda colonis Fertilibus laribus pellit, detrudit auitis Finibus, aut aufert viuis, aut occupat hæres, Congesta cumulantur opes, orbisú; ruinas Accipit vna domus, Populi servire coacti, Plenay; prinato succumbunt oppida Regno.

Commettono tante altre sceleratezze, come à dire,

Crebris periuria miscent Blanditijs, sociant perituro fædere dextras.

Edipiù,

--- Non pignora cæfa Sufficient odis, non extinxisse propinques, Non notos egisse sat est, extinguere Cines Funditus, & nomen gentis delere laborant.

Onde appare, che Tiberio ragioneuolmente temena di ricenere vergogna, & infamia da questa forte di mascalzoni, e che dall'altra parte, mol to prudentemente si gouerneranno gli altri Prencipi, se non solo haueranno paura de buoni, ma lifanoriranno, li porteranno, e gli honoreranno, percheda questo trasparerà la bontà loro ancora, e s'haueranno in horrore il servitio di questa schiuma di surfanti, li quali hauendo per ogetto principale il proprio interesse, nè si curano del benesicio publico, nè fanno stima della riputatione del Prencipe, la quale non si curarebbero, che col Mondo vouinaffe, pur che a fe stessi poressero preparare le ambite ricchezze, e la sospirata potenza. E sia Massima del nostro Prencipe, per attendere alla sicurezza; se teme de gli eminenti in bontà, per la caufa detta, ede i pessimi, per la vergogna, di eleggere ne i carichi persone mezzane, che così saranno pares negotijs, neque supra, & egli vicirà di timore.

Ibid.

Ibid.

## CONSIDERATIONE CCCLV.

Modo subtractis candidatorum nominibus, originem cuiusy;, & vitam, & stipendia descripsit, vt qui forent intelligerentur.

O non hauerei per mala questa diligenza, anco ne i tempi moderni, accioche si conoscesse, che il Prencipe non si muoua leggiermente a dare i carichi, e gli Vffici principali; Perche publicando i natali, i costumi, e li seruigi fatti da quei Ministri, che si vogliono Tholos.de eleggere, è chiara cosa che non metterebbe in lista persona probrosa, ò Rep.1.13 infame, e se bene, Sacrilegy instar est dubitare anis dignus sit, quem elegerit er. n.18. Princeps, nondimeno questo sarebbe come vna giustificatione della sua

0d.4. Sen. ins

Agam.

elettione, & anco come vn freno a se stesso, per mettersi in certa necessità di farla con ogni maturità, e col configlio anco de' più faui, perche si comegl'istessi Apostoli, ch'erano retti dallo Spirito Santo, non si sidauano nelle colegraui del parer loro, massime in quelle, che appartenenano algonerno vninerfale della Chiefa, ma chiamanano i Difcepoli, e Att. e. 8. la moltitudine de i credenti, come fecero quando elessero Matthia nell'-Apostolato in luogo di Giuda, & in altre occasioni; così non douerebbe mai qual si sia persona mettersi ad impresa grande, se prima non hauerà preso il parere de' più saui, e se ogni huomo douerebbe farlo, tanto più il Prencipe, che hà il suo Consiglio appresso, ricordandosi che, Horalize

Vis consilij expers moleruit sua.

& che,

Rerum Statum

Dubium ac minacem, iuntia confilia explicant,

Et essendo cosa di grandissima consequenza al Prencipe il fare elettione buona de Ministri, che gli seruono come per mano, e per braccia: perciò è necessario il farla con maturità, & il proporre persone delle qualissi possa intendere la vita, ed costiumi antecedenti con tale edificatione, che della loro elettione restillodato chi gli hà proposti, e che si possa sperare da loro buon Gonerno.

Qui consulta Patrum, leges, iuraq; seruet; Hora. ep. Quo multæ magnæ secantur iudice lites,

Quo responsore, & quo causa teste tenentur.

Potiamo anco alle souradette considerationi aggionger questa, che publicando Tiberio gli stipendij fatti da ciascuno di quelli, che veniuano proposti, mostraua, che si haucua consideratione a i meriti di quelli, che haueuano seruito, e che il dar loro i Magistrati, era come vn voler riconoscere i seruigi fatti, e beneficare i benemeriti, il che douerebbero fare

anco tuttigli altri Prencipi, e non dargli a Gente nuona, adulatori, e paraliti.

## CONSIDERATIONE CCCLVI.

Candidatos hortatus, ne ambitu comitia turbarent, suam ad id curam pollicitus.

care in Chily through the man a triangel or L nostro A. dice altrone, che, apud Maiores, virtutis id premi- Tac, a. 11 um fuerat, cunctisq; Ciuium, si bonis artibus siderent, licitum petere Magistratus. Ma poiche l'ambitione entrò ne i cuori Romani, pretendeua la fraude, quello cle era premio della virtù, e seguirono per questa causa le tante seditioni, che si App. Ale.

leggono, & che, Plebs sub veste sicis armata vocabatur ad suffragia, e que- de bello sti disordini poi cagionarono al fine la ronina della Republica. Esebe-6i. lib. 2.

ne per esserci tirata tutta l'autorità nell'Imperatore, pareua, che non si douesse temere d'alcuna solleuatione per questa causa, nondimeno perche Tiberio lasciaua seguitare gli ordini antichi, tenuti dal Senato, metre gouernaua, e non voleua, che per l'ambitione de concorrenti restassero i Comitij turbati, perciò pregò egli tutti quelli, che pretendeuano, che non volessero co'i loro brogli impedire la libera elettione, promettendo il suo sauore a tutti loro, il che su fatto con molta prudenza, accioche non subornassero i Senatori, sì che ne seguisse appassionata elettione, al che opponendosi egli, promettena di fauorirli sutti, & essi da questa speranza allettati, si teneuano l'Vssicio in manica, perche, se

Tibul.1.2

Spes alit agricolas , spes sulcis credit aratis
Semina , qua magno fanore reddat ager ,
Hac laqueo volucres , hac captat arundine pisces ,
Cum tenues amos abdidit ante cibus ,
Spes etiam valida solatur compede vinctum. ,

Crura sonant serro, sed canit inter opus,
Molto maggiormente conforta vn' ambitioso, quando massime ella
trahe la radice dalla buona intentione, chedrabbia data il Padrone, nè se
gli può facilmente persuadere il contrario. Dalle quali cose mi pare,
che possano imparare quelli, che procurano d'ottenere qualche Vsficio, ò carico da vn Prencipe, a non essere corrini, per certa buona rispostra, ch'egli dia, à credere subito di ottenere quanto bramano; perche ro
volendo egli, che alcuno parta da lui mal sodisfatto, e per conuemenza,
e perche non segua perturbatione, dà a tutti buona intentione, ma essen
do l'Vsficio preteso vn solo, e li pretedenti molti, è necessario, che molti restino delusi nelle loro speranze, e però non corra à sperare, chi non
vuol desperare.

## CONSIDERATIONE CCCLVII.

Posse, & alios profiteri, si gratia, aut meritis considerent.

Oucua l'Auttore à mio parere mettere prima in confideratione imeriti, che la gratia, ma forsi non senza misterio hà anteposta questa à quelli, per dimostrare, che preuale, e che manco sono considerati i meriti la done l'affetto trabocca, e possono dire i Prencipi,

Ouid, Me tam.l.7.

Deteriora sequor — proboque,

perche sono strascinatida quell'affetto,

Petrarca

Che spesso occhio ben san sà veder torto,
Il che è tanto più degno di meratiglia, quanto maggiore è l'eccesso, che
in ciò si sa Peresoche vedremo un Prencipe, che non rimetterà mai
nulla

nulla nè dell'auttorità, nè della Maestà, nè co'i Grandi, nè co'i Parenti, nè co'i Figliistessi, anzi che di questi istessi viuerà con qualche gelosia, e poi con vn vile seruitoraccio, non rallen terà folo la Maestà, non rimetterà folo l'auttorità, ma seglidarà così fattamente tutto in preda, che si farà come suo schiano. Dependerà tutto dal suo parere, non gli piacerà se non quello, che piacerà a lui, vorrà che in lui stia tutta la somma del Gouerno, ch'egli possa fare alto, ebasso, quanto gli piace, & se des-plin. in pici, or contemni, nisi etiam gladiatores eius veneremur, sibi maledici in illis, sua par. diuinitatem, suum numen violari interpretabitur. Vorrà ch' egli conferisca i Magistrati, gli Vsfici, & in somma ch'egli possa tutto. Così sece Tiberio con Sciano, che venne con lui à tanta auttorità, che, ad Confulatum nons Tacana nisi per Seianum aditus, neq; Seiani voluntas, nisi scelere quarebatur. Et in questo proposito pure, si legge di lui. Illius propinqui, & Adsines honoribus au- 1bid. gebantur, ot quisque Seiano intimus, ita ad Casaris Amicitiam validus, per la gratia ch'egli haucua con Tiberio. L'istesso potiamo dire di Narcisso Liberto, di Claudio, di cui dice il nostro Auttore. Omnia Liberto obediebant, é l'istesso potressimo dire di molti moderni, se lo giudicassimo necessario, essendo più del Sol chiaro, che restano i Prencipi più affascinati dallo straboccheuole affetto, che portano à questi loro Mignoni, nel cocedere i carichi, che persuasi da i meriti dei pretendenti: epure douerebbe farfitutto il contrario, perche conferendo i carichi alla benenolenza, fidanno al Ministro, ma concedendogli a i meviti, li Ministrifidanno al carico, & ad Reipublica salutem pertinet, vt tales eligantur, qui possint per Tholos de partes sibi commissas recte munere suo sungi, e conviene anco, che i Ministri Rep. li.s. siano, Pares negotijs. Perciò noi persuaderemo a i Prencipi, che siano e sua, più liberali ai meriti, che alla benenolenza: & ai Ministri à fare il fon-Tac.an.5 damento delle loro speranze più sopra questi, che sopra quella, & a non disperarsi, ò ritirarsi per mancamento di gratia dall' offerire l'opera sua, perche, oportet publicorum publice exercitationem fieri, of simul non, Arist. pol. debet quisque Civis se suum existimare, sed omnes Civitatis, particula enim Civi- lib. s.c.x. tatis vnusquisque est, cura autem singularum particularum respicere nata est ad curam totius, e però i sudditi non hanno da ritirarsi dal sernigio per poca inclinatione che veggano, che habbia versoloro il Prencipe, & egli non hà tanto da guardare all'affetto, che non confideri i meritide valent' huomini, & il bisogno, chedi loro sihà nel Gouerno dello Stato, perche, Magna negotia, ma-

gnis adiutoribus egent.

#### CONSIDERATIONE CCCLVIII.

Speciosa verbis, re inania, aut subdola, quanto que maiore libertatis imagine tegebantur, tanto eruptura ad impensius seruitium.

di rimandarlo soddisfatto con belle parole. Eperò quelli, che negotiano con Prencipi, deuono esser molto cauti, e credere che sappiano sate con le dolci parole, e con li concetti malitiosi vn' empiastro di bellaap-



ON bisogna co'i Grandi guardare come parlano, ma co me operano, nè stare tanto attento coll' orecchio alle melate, e soani parolette, che no si indirizzi l'occhio ami rare curiosamete il moto della mano. Tegono per mas fima di no lasciar partireda loro alcuno, con mala soddisfattione, ò mal contento, e se non vogliono, ò non possono compiacere chi dimanda con buoni fatti, s'ingeguano almeno

parenza; mà, (ò perchenon è sempre in loro mano il concedere, ò perche hanno più riuolto l'occhio al proprio interesse, che al commodo di colui che negotia, ) di poca vtilità. Nè deuono però essi su le prime negare affolutamente, massime quando sono nuoui nell'Imperio, come era Tiberio, ilquale era sforzato à non iscuoprirsi quello, cheera, & a non lasciar penetrare ciò, che dissegnaua, perche si come il Popolo desiderana di mantenere quanto potena la libertà, così egli attendena con ogni fludio à restringerla, & ad introdurre la sernitù, la qualedo-Tochist. ueua imporsi ad vn Popolo, qui nec totam libertatem, nec totam seruitutem iam sufferre poterat. Per ciò per far bene i fatti suoi, era necessitato à rispondere con belle parole in apparenza, per non essacerbarlo, se bene poi nello stringere, tutte le speranze loro doucuano riuscir vane, eridursi i fatti à termine di tanto più grane sernitù, quanto le parole parenano di titar seco maggiore consequenza di libertà; e però, come habbiamogià detto, non sia considerata da chi negotia co'i Prencipi la bella superficie di ben lauorate parole solamente, ma arriuisi anco apenetrare la midolla interna de' suoi interessati dissegni, altrimente resterà delufo, & ingannato.

I L FIN

631

Mutio Confider fopra Corn. Tacito

JNIVERSITÀ DI PADOV

l ist di El. del Diritto e di Diritto Comparato

111

66

C.7.8.27.

nijs, sita est. Quanto poi a ivitijaccennati, non toccando all'inseriore esser giudice del suo superiore, non viè altro che dire, se non che serenda Tue bif. 4 Regum ingenia, perche alla Republica Non vsui crebra mutationes, anzi che, Quomodo sterilitatem, aut nimios imbres, & cetera natura mala, ita luxum, vel auaritiam dominantium toleranda. Equando non fossero così buoni, come si desidera, si ha più tosto da ricorrere alle Orationi per impetratli tali da Dio, che al ferro, per leuarli dal Mondo, & bonos Imperatores voto expetere, qualescunque tolerare, e si deue credere che con l'ossequio, con l'obedienza e con seruire fedelmente si fanno mansueti anco i più fieri Tholo de huomini del Mondo. Et quomodo acerbi fructus cum tempore dulcescunt, ita Republi- & Tyrannorum ingenia satiata, & culta, possunt quoque mitescere, maxime si se eali. 20. iam confirmatos, & tutos inter populares sentiant.

brutto desiderio, e la sfrenata libidine di comandare, e di dominare; & hauere celició molto benedim oftrato, col corrompere prima con donatiui i soldati veterani, poi le legioni intiere del Console, per tirarle à se. Hauer (giouane prinato) ardito, di formar essercito, senza publica auttorità; finto d'esser confidente delle parti di Pompeo, mà ottenuta la facoltà di Pretore, amazzati Hircio, e Panfa, & viurpatii foldati dell'vno e dell'altro fattofi crear Console ad onta del Senato, hauer rivoltate quell'armi contra la Patria, che mostrato haucua d'assembrare contra Antonio C

proscrittioni de Cittadini, le di-Cassio, l'hauere assassinati sotto Pompco, Lepido, & Antonio, di Varro, gli ammazzamenti zza dell'hauer tolta la moglie e de i Pontefici, lo tacciauano aperbia di Liuia, e tant'oltre do dalle male qualità di Tibeuccessore non perfar benepnosciuto la superbia, la crubra de suoi vitij, che meglio colore delle sue virtù. Lo nesso che gli si rizzassero Tēdoti,& in fine non lasciarono biasmo. Dalle quali cose si հուսակարակարակարակարակ ipe,ò di chi gouerna il piacere uncia cotanto diritta, che no larietà degli affetti, e delle ingegnarsi di così fattaosi giustificatamente, che

morte, e con verità mor che Quantum alios digni- Nico. ere, e che magis cauere idem ad finis improbis, sic bonis vi- Demon. fe bene habbiamo dalla no potiamo con l'opeposteri il frutto suanis ts exercendæ, nulli labo- Idem ad ncipi nelle loro opera-Philip. diano materia à ima-

CONSIDER

Multus bine de Augi



Rè sorti di po gusto. Lap fetti ne dicent mana cose fri uescaltrevol to, che nella st

mara, nella quale era morto f ta: raccontaua il numero de' tevolte si haucija acquistato il scorsi de l'ignorante volgo, da i Arifi.mo. gli non pesca guari al fondo, e c li, s.c.1. tis obmittenda est sententia. Mada uellata la vita di lui, dalle person massero, interpretauano le sue no con la necessità, con la conu bisogno della Republica. Mett l'Imperio, stabilitolo, afficuratol le armatein luoghi opportuni; con tutti, la modestia giudiciosal mento della Città accresciuto no nel trattare, e conversare, l'assidui ta, il non essersi arrogato odioso n nare i Magistrati conforme l'vso a ch'erano verso di lui mal'affetti, so suoldire) legna adosso malamente

9Jinx 🐼

<sup>տո</sup> համաւհամարհանահամանանում

Padre; del bisogno della Republica, enere matemascare, per ricoprire il

brutto

COJOKCHECKEL

maci ai trouare il modo di escusarle, ò di lodarle, e siano sicuri, che suum vuique decus posteritas rependit, e che non possono far cosa Tacan.4 che non si risappia, e non si diuolghi, perche Habet hoc primummagna for-tuna, quod nihil testum, nihil occultum esse patitur: Principum verò non modo pan. Domus,

9Jinx 🗞

reattuo senso, e di lacerarle, e disfi-